

# ANNALI D'ITALIA DAL PRINCIPIO DELL'ERA VOLGARE SINO ALL'ANNO 1750.

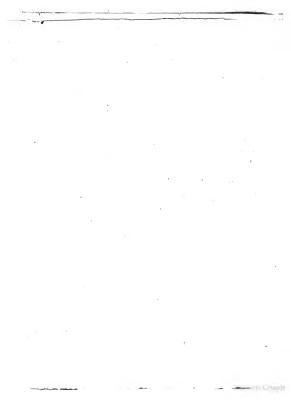

# ANNALI D'ITALIA

# DELL' ERA VOLGARE

COMPILATI

# DA LODOVICO ANTONIO MURATORI GOLLE PREFAZIONI CRITICHE

DI GIUSEPPE CATALANI

Prete dell'Oratorio di S. Girolamo della Carità,
E COL PROSEGUIMENTO DI DETTI ANNALI
FINO A GLI ANNI PRESENTI.

# TOMO SECONDO

Dall' Anno 222. dell' ERA Volgare fino all' Anno 400.



IN LUCCA MDCCLXII.

Per VINCENZO GIUNTINI.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

A spese di Giovanni Riccomini.



# AL NOBIL UOMO

# FRANCESCO BUONVISI

PATRIZIO LUCCHESE.

## S. L. B.

Ene sta, Nobilissimo Signor Francesco, che io dedichi a Voi questo secondo Tomo degli Annali d'Italia del Chiarissimo Lodovico Antonio Muratori, i quali per opera mia si ristampano. Perciocchè

non vedo a chi potere con più ragione intitolare un Libro, che la storia tratta, se non a colui, i di cui passati hanno dato a molte storie larghissima materia. Nè però è mio intendimento di recare ora in mezzo quali, e quanto grandi Uomini abbia avuto in ogni tempo la Vostra Famiglia, e quanto cari a grandissimi Re, e ad Imperadori. Solo mi piace di congratularmi con Voi, il quale con la gentilezza dell' animo Vostro, e con la Vostra illustre liberalità, e magnificenza crescete splendore a Vostra Casa, e adoperate, che non folamente Voi dobbiate essere onorato per essa, ma eziandio essa per Voi medesimo. Per la qual cosa non è da dubitar-

fi, che non prendiate ancora volentieri la protezione delle letterarie cose, la quale veramente è tanto degna de'gran Signori, come Voi siete, quanto convien dirfi, che le scienze, e le lettere sieno utili alla comunanza civile, che certo il fono infinitamente. Perchè mi prende speranza, che dobbiate avere a grado la confecrazione, che io Vi fo di questo libro, e che gli dobbiate concedere difesa, e patrocinio. Raccomandando adunque e la dedicata Opera, e feco insieme me, e tutte le mie cose alla Vostra pregiatissima grazia, Vi bacio riverentemente la mano.

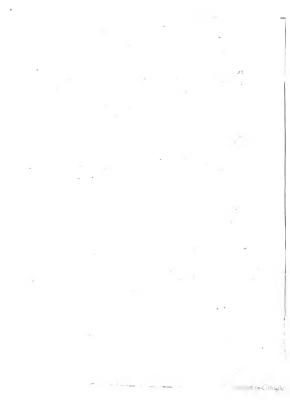

# PREFAZIONE

DΙ

# GIUSEPPE CATALANI

Al II. Tomo dell' Edizione Romana.

E fi ha da flare al giudzio del dottifilmo Giornalità
Romano, che ha into di quello fecondo Tomo de
Romano, che ha into di quello fecondo Tomo de
Lodovico Attavio Maratori, già non vi è cofa degna
di critica, ma più tollo di lode. E che fa così, ceco le
fue parole nel Giornale de Letterati flampato in Roma l'anno 1745, preffo i Fratelli Pagliarini, all'Articolo VIII. pag. 64.
e feguenti.

", Quello che abbiamo detto nel mefe paffato nel riferire il primo Tomo di quetti Annaii, per indicare in genere quelle cofe, che il pregio di quett' Opera contituitono, intendiamo, che il debba prefentemente ripetere; corrifipondendo quetlo (condo Tomo interamente al primo
nella precilione de raconti, nella finezza del giudizio,
nell'accuratezza della Comologia, nella ricerca de Conde l'usophi de gli antichi Storici, o gualti, o non corerati
alla sertità, e nell'uso delle Medaglie, e delle Ifertzioni
per la illuttrazione della Storici.

n queito fecondo Tomo, che principia dall'amno I.

vi di Alcifiandro Severo, e termina nell'anno 420. dell'Eravolgare, noteremo di più alcune cofe, che abbiamo creduto effere degne di una più particolare offervazione, le

quali polfono riduri ad alcuni capi. E primieramente, per

quel che appartiene ai Confoli, I Autore da una ifernione

pubblicata nella fua raccolta ha feoperto, che Marcellino,

e Probino Confoli Tamo 341. dell'Era Volgare cubero

nomi finora fono flati intieramente fono futto noi

nomi finora fono flati intieramente fonognita ali Eruditi.

Tom. II.

, di Roma, e il Confolato.

" Quanto all'uso, che sa delle Medaglie, avverte in " più luoghi doversi tenere per molto sospette quelle di al-" cuni, che per ribellione dal legittimo Imperadore, furono " acclamati Augusti, e brevissimo tempo topravvislero. Tale " è una Medaglia di Cenforino, che fotto l'Imperadore Clau-, dio II. vesti la Porpora Imperiale, e dopo visse soli sette " giorni. Similmente dubita, che tiano genuine due meda-" glie, dove fono chiamati Augusti L. Elliano, e Gneo Sal-, vio Amando, i quali furono due capi di follevati nelle Gallie in tempo di Diocleziano, e che furono da Maili-" miano diffipati. Lo fleflo fospetto muove contro le Me-" daglie di molti Tiranni, che insoriero sotto Gallieno, e " particolarmente di quelli, che per poco tempo turono " usurpatori dell'Imperio. Così ancora sospetta, che da' l'ab-" bricatori di false Mcdaglie, ed Iscrizioni, che in questi " duc ultimi fecoli hanno voluto far guadagno della curio-" fità de gli Eruditi, fiano state inventate alcune Medaglie " di Martiniano, dove è chiamato Augusto, benchè da gli , antichi Scrittori altro non si abbia, se non che da Lici-" nio fu dichiarato Cefare. Nota ancora effere forse un er-" rore in alcune Medaglie di Aureliano; perchè dove in " tutte le altre di queito Imperadore vien chiamato Lucio " Domizio Aureliano, in queste si appella Claudio Domizio Aureliano, e che in vece di IMP. CL. DOM. &c. debba leggersi IMP. C. L. DOM. &c. cioè: Imperator Cafar Lucius Domitius. Ma delle medaglie, ed iferizioni, che " non fono foggette a questi fospetti, l'Autore si vale de-, stramente per dar lume all'Istoria. Per csempio, il punto , controverio fino in tempo di Trebellio Pollione, se Va-" leriano fecondogenito di Valeriano Imperadore aveste avun to il titolo di Celare, ed anco d'Augusto, rimane deciso , fecondo il nostro Autore, da una iscrizione spettante all'anno 259, nella quale fono nominati Valeriano, e Gal-" lieno Auguiti, ed il figliuolo di Gallieno infieme con loro P. Cornelio Salonino Valeriano Nobiliffimo Cefare; non parendo, che si dovesse tralasciare di sar menzione di Valeriano fratello di Gallieno, se allora foile stato Cefare. , Per mezzo di una medaglia di Alehandro Severol'anno del"Ia fua Decima Postellà Tribunizia, prova, che non già l'an"no 230. come ha creduto il Pagi, ne l'anno 232. come
vuolei il Tillemont, ma l'anno 231. nel quale cade quella X.
"Podetlà Tribunizia, riportò Aleidandro da Perfami la Vittoria. Per un imil mezzo di una medeglia di Collantino,
"dove il legge VICTORIA GOTINGA, convince di faifo Zofimo, che come Pagano di profellione, effendo ne"mietilimo della memoria de gi Imperadori Crititani, ferile
"che quell'Imperadore attaceta ne filosi trincieramenti da"

" Goti, fi dalle alla fuga. " Fu opinione del Pagi, che Filippo fubito nel prin-" cipio del fuo Imperio creaffe Cefare il fuo figliuolo, e gli " conferille la Podestà Tribunizia, e che nel quarto anno " lo dichiaratfe Imperadore Augutto. Appoggiò il Pagi que-" sta sua opinione ad una iscrizione, nella quale è notata " la IV. Podestà Tribunizia tanto di Filippo Padre, che di " Filippo fuo figliuolo; e da questa stessa iscrizione prese " motivo di rigettare, come falfe, alcune medaglie ripor-" tate dal Goltzio, in una della quali si legge: IMP. PHI-LIPPVS AVG. TR. P. II. COS. II. e in un'altra TR. , P. Ill. COS. II. Ma in una iscrizione appartenente al V. " anno dell'Imperador Filippo pubblicata dal Sig. Muratori " nella fua nuova raccolta, fi truova Filippo Juniore colla " II. Podestà Tribunizia; e però si ricava, che nel quarto " anno dell'Imperio di Filippo Padre ottenne il figliuolo la " Podestà Tribunizia: ed essendo cosa certa, che Filippo " Juniore nello stesso quarto anno dell'Imperio del Padre, " fu Confole per la prima volta, deduce il Sig. Muratori, " non esfere da rigettarsi le suddette medaglie del Goltzio. " Quanto all'iscrizione portata dal Pagi, veramente vi è della " confusione, e sospetta il nostro Autore non sia stata forse " trascritta colla necessaria esattezza. In occasione di tali " iscrizioni scuopre non suffistere quel che ha creduto il P. " Arduino, che la Dignità di Pontefice Massimo non si co-" municava ad altri: imperocchè, e nella iscrizione riferita " dal Pagi, e nell'altra accennata dal Sig. Muratori tanto " Filippo Seniore, quanto Filippo fuo figliuolo hanno il ti-" tolo di Pontefice Mallimo. È questo è quello, che ab-" biamo creduto dovere riferire circa l'uso, che sa il no-" stro Autore delle medaglie, e dell'iscrizioni.

" De'luoghi fcorretti de gli antichi Scrittori, il nostro-Autore nel rigettare il fentimento del Pagi, il quale pone " l'efaltazione, e la morte de'due Gordiani all'anno 237. " feguita tecondo lui l'anno 238, nota effere guatto un pallo , di Capitolino, il quale scrive, che surono confermati Auguiti dal Senato Romano li 26. di Maggio, quando fi celebravano i giuochi Apollinari, i quali per altro fi fa, che " si facevano li o, di Luglio; e dimottra ancora effere cor-" rotto un altro luogo dello ttetlo Capitolino, dove si legge, " che i Gordiani tennero l'Impero un anno, e fei mesi. " Circa la divisione, che Cottantino fece dell'Imperio tra' tre " tuoi figliuoli, e due nipoti, non si fottofcrive il Sig. Mu-" ratori alla correzione, che fanno il Valesio, ed il Tille-" mont d'un passo d'Aurelio Vittore nell'Epitome cap. 41. " leggendo Delmatius invece di Delmatiam, perche tecon-29 do una tal correzione farebbe toccata a Delmazio Cottan-» tinopoli, che come Città fommamente da se amata, Co-" itantino, come pare al nostro Autore, non avrebbe per-, meilo; che cadeile in altra porzione da quelle allegnate " a'proprj figliuoli. E quando anche si voglia guatto quel " luogo di Vittore, crede doversi stare a quello, che aper-, tamente scrive Zonara; effere stata assegnata a Costanzo » oltre l'Oriente la Tracia colla Città del Padre : il che con-» viene colla parzialità, che Giuliano Apottata dice, aver " mostrata Costantino verso questo figliuolo. Siccome dalle , date delle leggi, raccolte nel Codice Teodosiano, ricava "l'Autore i viaggi diversi di molti Imperadori, e il loro " foggiorno in varie Città; così offerva, che molte di quelle , date fono foipette d'errore: e all'an. 231. fa una con-" gettura, che a certa legge di Coltantino data in Aquileja , si debba porre la data ad Aquas, o pure Aquis, luogo n della Mesia superiore; dove forte Cottantino andava a , bagnarsi; non parendo verisimile, che venitle sì tpello " l'Imperadore ad Aquileja da Sirmio, Viminacio, e Sardica, " di dove trovansi in quell'anno date altre leggi.

"Si conoice poi una fomma accuratezza dell' Autore in vendicare dalle calunnie de gli Storici Pagani, partine colarmente di Zosimo, le operazioni de buoni Imperadori Crittiani, e singolarmente di Cottantino, e di Teodosio ne non tralatcia di far menzione delle leggi fatte da quei Monarchi per abblire le brutte (upertitationi dell'Idolatria,

n e per la propagazione della Religione Cristiana. Ma termineremo quello Articolo con un passo notabilissimo del n nostro Autore in difesa di Sant' Ambrosio, temerariamente " ripreso dal Crouzas Protestante nella sua nuova Logica, per aver impedito all'Imperadore Teodosio l'ingretio nel Sagro Tempio, dopo lo tcandalo da lui recato alla Chiefa " colla crudeltà usata in Tessalonica: Dovea certo (dice il » nottro Autore) delirare costui, allorche fece una si indecente scappata contro di uno de più insigni Vescovi della Chiefa di Dio, e trovò sconvenevole ciò, che ogni altra persona proveduta di senno, e conoscente della forza della Religion Cristiana, giudicò allora, e sempre giudi-" cherà sommamente lodevole. Lasciano forse i Re, e i Monarchi d'effere degni, e bisognosi di correzione, e di n cadere ancora nelle scomuniche, allorche prorompono in " enormi misfatti, con iscandalo universale de loro sudditi? , Quel folo, che debbono in casi tali attendere i Ministra n di Dio, si è di ben consigliarsi colla prudenza, per non " contravenire a' suoi dettami, cioè, come lo stesso Sant' Am-, brofio offerod, di non fare temerariamente de gli affronti " a' Principi per delitti lievi, o meritevoli di compatimento; " ma per li grau peccati un Vescovo può, e dee come Ambasciatore di Dio coll'esempio di Natan, e d'altri Santi Domini, avvertirli de loro eccessi, e ricordar loro l'obbligo di farne penitenza. Ed appunto in que' tempi la penitenza pubblica fra i Cristiani era in gran vigore. Similmente ha il prudente Prelato da riflettere, se Prin-, cipi tali siano o no capaci di correzione, affinche esta correzione, in vece di quarirli, non li renda peggiori, ed effi " non aggiungano qualche nuovo grave delitto a i prece-"denti: poschè in tal caso altro non occorre, che pregar Dio, che gli ammendi, e condaca al pentimento. Ora fe " l'enorme fallo dell' Augusto Teodosio meritasse correzione n dal Prelato, a cui come Cristiano era suggetto anche quel Principe coronato, ognun fe'l vede. E per isperarne , buon frutto, non mancarono punto i lumi della Pruden-" za. Nulla dico del gran credito, in cui era anche presso " di Teodosio Sant' Ambrogio per la nobiltà de suoi natali, " per l'eminente Sacro suo grado, e più per la straordi-" naria sua virtù, e pietà. Basta solamente ristettere, che n Ambrosio assai conosceva, qual buon fondo di Massime Cri-Ria" stiane di clemenza, e di timor di Dio si trovasse nel cuor " di Teodosso, e che per conseguente non s' aveano da temere " stravaganze da sì saggio, e sì ben cossumato Principe; " ma beusi da sperar quella emendazione, e penitenza, che

" egli in fatti gloriofamente accettò, e fece.

Quetlo appunto è il giudizio del fapientissimo Giornalista celebre in tutta la Repubblica letteraria per la sua pro-fonda erudizione, e benemerito della Chiesa Romana per avere in varie occasioni vendicati i fuoi diritti. Io nondimeno quantunque abbia sempre stimato, e stimerò sempre e la chiara memoria, e le Opere degne del fu Lodovico Antonio Muratori, ho giudicato di non paffare fotto silenzio due cose, che occorrono in questo Tomo Secondo. La prima è nell'anno 337, e riguarda il Battesimo dell'Imperadore Costantino; ovè non solo dice, ch'egli su battezzato in Nicomedia da Eufebio Vescovo di quella Città nel fine della sua vita, ma soggiugne altresì, che non v' ha oggidì persona alquanto applicata alla erudizione, che non conosca esfere stato conferito il Battesimo a questo celebre Împeradore, e primo fra gli Imperadori Cri-stiani, non già in Roma per mano di San Silvestro nell'anno 124, come ne fecoli dell'ignoranza le leggende favolose fecero credere, ma bensì nell'anno presente in Nicomedia sul fine della di lui vita.

So benissimo che molti celebri Autori fono costanti in tener l'opinione del Battesimo da Cottantino ricevuto in Nicomedia ful fine della di lui vita, e non già in Roma dal Pontefice San Silvestro l'anno 324. ma non mi pare, che si possa dire assolutamente, che non v'ha oggidi persona applicata all'erudizione, che non conosca essere stato Costantino, non già in Roma per mano di S. Silvestro, ma in Nicomedia da Eusebio Vescovo di quella Città battezzato. Poichè fra gli altri dotti moderni Autori l'eruditissimo Monsignor Bianchini Scrittore a tutti ben noto per le varie, ed insigni fue Opere ha tenuta l'opinione contraria, e con argomenti da non disprezzarsi ha procurato di far vedere esfere stato Costantino battezzato in Roma per mano di S. Silvestro. La diligente, e satigata Dissertazione di questo illufire Autore sta nel Tomo II. dell' Anastasio, Sezione xxv. pag. 293. e seguenti. La medesima opinione del Battesimo di Coltantino celebrato in Roma ha fostenuta un altro più moderno Scrittore, qual è il P. Mattia Furmanno dell'Ordine di S. Paolo primo Eremita, il quale la quello particolare ha pubblicata un'Opera divifa in due Parii col Titolo, Historia Sacra de Baptismo Conflantini Ge. nella quale ancor egli con varj argomenti si è Storazto di confermare ciò che dicono le antiche leggende del Battesimo di Coflantino feguito in Roma fotto il Pontene S. Silvettro, non Idiciando.

di ritpondere a tutte le obbiezioni.

L'altra cosa, che occorre in questo Tomo Secondo, riguarda il Pontificato di S. Damafo, e lo fcifma fufcitato contro il medesimo dalla temerità, ed ambizione di Ursicino. Il fatto vien riferito all' anno 366, pag. 381. dove il celebre Muratori dopo aver descritto il luogo di Ammiano Marcellino, che riguarda la splendidezza de Papi di quel fecolo, così foggiunge: L'ambizione è mal vecchio e di tutti i fecoli, e dove fon ricchezze, fempre fono tentazioni. Lo stesso Romano Pontificato già era divenuto un maestoso oggetto de desideri mondani Gc. lo fo, che quette parole fono state criticate da alcuni, ma io niente vi scorgo. che meriti confutazione. Non si può negare, che prima, e dopo S. Damafo il Pontificato Romano era diventato un maestoso oggetto de'desideri mondani, il che chiaramente apparifce dalli tanti fcifmi, che prima, e dopo S. Damafo molettarono la Chiefa Romana. Le parole di Ammiano, e di Pretestato, colle quali alcuni han preteso riprendere la magnificenza, ed il faito de Papi, fono già itate abbondan-temente spiegate da i Cardinali Baronio, Bellarmino, e Gotti nella fua vera Chiefa di Critto, e da me in più luoghi delle mie Opere, e spezialmente ne Commentari sul Cerimoniale della Chiefa Romana.



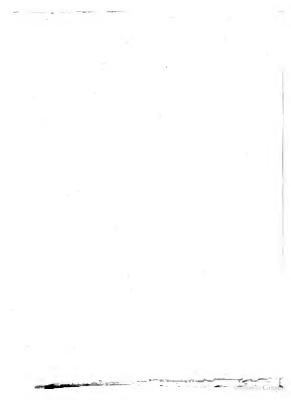



GLI

# ANNALI D'ITALIA

Dal principio dell' Era Volgare fino all' Anno 1750.

Anno di Cristo CCXXII. Indizione XV. di Urbano Papa I.

DI ALESSANDRO IMPERADORE I.

Confoli Marco Aurelio Antonino detto Elaga-BALO per la quarta volta, Marco Aurelio Alessandro Severo.

Ermino in quell' Anno il Pontificato e la vita Sar E.a. Vog. Califa Papa, con ripporate la glorio ciona del Mar Anno 131. tirio, ed ebbe per fuccessore alla Cattedra Ponti-ficio Urbano. Di che Elagania tobe e alzato alla Dignita Cafera il Gugmo Affinador (s), per qualche (s) pinta per porte por a por a por a rimedadir quel mome, e giunto di per espis ancora a mirarbodi mal occhio, e a pentiri dell'accione fatta. E cio per due motivi, L'uno, pertetto volera addell'ara-

dozione fatta. E ciò per duc motivi. L'uno, perchè voleva addell'arlo a i fuoi infami cottumi, e precendeva, che feco fi uniffe a ballare, e e a far da Sacerdote con quelle sue barbariche foggie di velliti. Alefsandro di natural grave, e di mente oramai capace di ben discernere \*\*Tom.\*\*Li il, 11-

ERA Volg. il ridicolo e l'indecenre nelle azioni del Cugino Augusto, non si sen-Annosza, tiva voglia d'imitarlo. Oltre a ciò Mammea, Donna favia fua Madre, (a) Laweri- il dutornava da formiglianti eccessi (a). L'aveva essa allevato con gran diat in Aus cura fin da' primi Anni, provvedendolo d'nttimi Maestri si per le Lettere, che per gli efercizi Cavallereschi e Mittari, senza lasciar passa-re un giorno, in cui not facesse studiare. Per Maestro della Lingua Mandre.

Greca av a avuto Nebene, per la Rettorica Serapione, per la Filosofia Stilioze. Ebbe poi in Roma per Maettro della Lingua Latina Scaurino, u ma rinom vissimo nella sua protessione, per la Rettorica Giulio Frontino, Behio Macrino, e Giulio Graniano. Servirono ancora ad ammaestrario nell' Erudizione Valerio Cordo, Lucio Veturio, ed Aurelio Fi-lippo, che serisse poscia la di lui Vita. L'altro motivo, per cui si sveglià, o crebbe il mal animo e lo sdegno d'Elagabalo contro al Cugino Alesfandro, fu il cominciar ad avvedersi, che i soldati più genio ed amore mostravano al Figlio adottato, che al Padre. Era in satti fucceduto, che le tante pazzie, e l'infame vita di quello sfrenato Augusto aveano generata nausea fino ne gli stessi foldati, gente per altro di buono stomaco. E all'incontro mirando essi la saviezza e moderazione del giovinetto Aleffandro, quanto sprezzavano e già odiavano il folle Augusto, altrettanto di stima ed amore aveano conceputo pel si ben costumato Cesare. Pertanto la nata gelosia in cuor di Elagabalo il por-tò a tentar varie vie di levarlo dal Mondo col veleno, col ferro, o in altre guise. A questa indegna azione sollecitò chiunque gli stava appresso con promesse di gran ricompense (b). Tutti osservarono una fedeltà onorata verso di Alessandro, e tutti i tentativi del barbaro Imperadore ad altro non fervirono, che a rendere più cauta per la con-fervazion del Figliuolo Giulia Mammes sua Madre, la quale l'istrui di non prendere alcun cibo, o bevanda, che venisse dalla parte di Ela-gabalo, e facevagli preparar la mensa solamente da persone di speri-

mentata onoratezza. Fece Elagabalo levargli d'appresso tutti i Maeftri, esiliandone alcuni, ed altri uccidendoli; e pur questo a nulla fervi. Potevano le spade de' soli soldati appagare la crudel voglia d'Elagabalo; ma oltre al professar essi dell'amore per Alessandro, e all'avergli verisimilmente giurata anche fede in riconoscerlo per Figliuolo dell'Imperadore, Alessandro segretamente li regalava, e però niun d'essi volea macchiarfi le mani nel di lui fangue innocente. Giulia Mefa an-

ch'ella andava scoprendo tutti i disegni e le trame del cattivo Nipo-te, e destramente preservava il buono, col non lasciario userie in pub-copio di la companio dell'inutilità di queste occulte macchine, determino di venire a guerra aperta. Mando pertanto ordine al Senato di togliere ad Aleffandro il titolo e la dignità di Cefare, e

(d) Lempri- di caffare la di lui adozione. Allorehè in Senato fu letta questa polizza, (d) diat in Eldniuno de' Padri seppe trovar parola da dire. Se ubbidisfiero, nol so i ben fo, che tutti amavano Aleffandro, e deteftavano in lor cuore la violenza dell'indegno Regnante. Certo niun male avvenne ad Aleffandro dalla parte de Ioldati. Spedi loro Elagabalo lo stesso ordine, per cui comin-

gabale.

#### Annali d'Italia.

ciarono a fremere non meno i Pretoriani, che l'altre milizie (a) se perchè En a Vole. videro arrivar gente, che comincio a cancellar le Iferizioni, potte alle Sta- ANN 0222. tue d'effo Aleffandro, già erano vicini a prorompere in una fedizione. Vi (a) Heradafu anche una man d'essi soldati, che corse al Palazzo, con apparenza Dis ibid. di voler uccidere Elagabalo. (b) Avvisatone il coniglio Imperadore, si (b) Lamprinalcole in un cantone dietro ad una tapezzeria, ed inviò Antiochiano dintibid. Prefetto del Pretorio a pacificarli . Poscia perche durava la commozione nel quartier de Pretoriani, colà fi portò Elagabalo in persona, per quietar il rumore, insieme col suddetto Presetto. Non si vollero mai arrendere i foldati, finchè Elagabalo non diede parola di cacciar dal Palazzo, e gastigar colla morte Jerocle, Gordo, ed altri scellerati fuoi Corrigiani, che lui di stolto aveano fatto diventare stoltissimo. Arrivo (e) a tanta viltà Elagabalo, che piagnendo dimandò loro in gra- (e) Dia lit. zia Jerocle, cioè colui, che portava il nome infame di fuo Martto, esdem. dicendo, che più totto uccidessero lui stesso, che quel suo caro Miniftro. L'accordo infine fu conchiufo, con patto che Elagabalo mu-taffe vita, e fosse assicurata la vita di Alessandro, nè alcuno de gli amici di Elagabalo andasse a visitarlo, per timore che non gli nuocessero, o nol conducessero ad imitar gli fregolati costumi del corrotto Augusto. Secondo Lampridio (4) fuccederono queste cose nell' Anno (d) Lampri-

precedente. Era restato pien di veleno per tali avvenimenti l'indegno Ela- Labalo. gabalo, e però venuto il primo di di quett' Anno, in cui doveva egli

col Cugino Alessandro procedere Console, non si volle muovere di camera, se non che l'Avola e la Madre tanto differo con fargli temer imminente una follevazion delle milizie, che folamente a mezzo di con esso Alessandro andò a prendere il possesso della Dignità Confolare. Ma non volle paffar al Campidoglio a compiere la funzione, e convenne, che il Presetto di Roma la compiesse, come se non vi fossero Consoli. Non sapea digerire Elagabalo il veder così limitata l'autorità sua Imperiale, e molto meno che al dispetto suo, e su gli occhi fuoi vivelle l'odiato Aleffandro. Però andava cercando nuove maniere di levarlo di vita; ed ora folamenre fu fecondo Erodiano (e), che (e) Herad. tentò di torgli il titolo e la dignità di Cefare. Fece partir di Roma lit. 5. all'improvvilo tutti i Senatori (), acciocchè non ofaffero opporfi a' (f) Lamprifuoi malvagi difegni. E perche Sabino Senator gravissimo era restato in dina ib.d.

Città, dicde ordine ad un Centurione, che andalle ad ammazzarlo. Per buona fortuna eostui pativa di sordità, e credendo, che l'ordine sosse per l'esilio, non ne sece di più. Per comandamento poi d'esso Elagabalo era ridotto Alessandro a starsene chiuso in casa, ne ammetteva udienze. Da lì a poco tempo volendo il folle ed inficme furbo linperadore scandagliare, qual disposizione si potesse aspessar da i so dati, qualora facelle ammazzar Aleslandro, fece correr voce, ch'esso Cejare era vicino per malattia a mancar di vita. Grande su il bisbiglio, maggiore dipoi la commozion delle milizie, gridando moltiflimi d'effi, che voleyano vedere Alessandro Cefare. Perciò si chiusero ne' lor quar-

#### Annali D'ITALIA.

Exa Volg. tieri, nè più volevano far le guardie al Palazzo Cefareo. Imminente ANNO 222. era una terribil follevazione, se Elagabalo, preso seco in carrozza Alesfandro, non fosse ito al lor campo. Apertegli le porse, il condussero al loro Tempio, udendofi intanto molti strepitosi Viva per Alessandro, pochi per Elagabalo. L'ultima pazzia di questo Imperadore su, che effendoli egli trattenuto in quel Tempio la notte, nella mattina feguente, che fu il di 6. (altri vogliono il di 9. di Marzo, altri più tardi; ma Lampridio chiaramente sta colla prima opinione) sece istanza, che follero ammazzati alcuni di coloro, che aveano gridato, Viva Aleffandre. Così irritati da questo pazzo ordine rimasero i soldati, che a furia fi follevarono contra di lui, Fuggi Elagabalo, e fi nascose in una cloaca, luogo degno di lui, ma avendolo trovato, l'uccifero, e feco Sormia sua Madre, che era in sua compagnia, e molti de suoi niqui Ministri. Fra questi si contarono i due Presetti del Pretorio, ed Aurelio Eubulo da Emeia, Prefidente della fua Camera, fcorticator della gente, che dalla Plebe, follevata anch'effa, e da i foldati tagliato fu pezzi. Nella stessa rovina resto involto Falvio Prefetto di Roma, e l'infame Jerocle. Di tanti fuoi obbrobriofi Cortigiani, potenti preffo di lui, non fi falvo, che uno. Furono strascinati per la Città i cadaveri dell'uccifo Augusto, e di fua Madre; poi quello d'effo Elagabalo gittato fu nel Tevere. Fece il Senato radere dalle Iscrizioni, a lui poite, il nome d' Antonino, cotanto da lui disonorato, ed egli da li innanzi non con altro nome fu menzionato, che di faise Antenine, di Sardanapale, e di Tiberine, o pur di Vario Elagabalo. Così dopo aver questo scapestraio giovane regnato tre Anni, e nove Mesi, e qualche giorno, colla più vituperosa vita, che mai s'udisse, ricevette una più vituperofa morte, pena convenevole a i suoi molti delitti. E in quetta maniera restò libera da un famoso mostro Roma e l'Imperio. Lam-Lampri- pridio (a) vien poi descrivendo le strane invenzioni della golosità di diu in Elasabalo, nelle quali impiegava egli groffe fomme d'oro, perchè su-però le cene di Apicio, e di Vitellio. L'altre pazzie della sua lussu-però le cene di Apicio, e di Vitellio. L'altre pazzie della sua lussuria fi mette egli ancora ad annoverare, che non meritano luogo nella presente Storia; e però passo a ragionare del novello Imperador de' Romani, cioè di Alessande, che immediatamente dopo la morte d'Elagabale fu riconoschito Imperadore, per parlame nondimeno solamente

gabale.

all' Anno feguente .



#### D'ITALIA.

Anno di Cristo cexxiii. Indizione i. di URBANO Papa 2.

di ALESSANDRO Imperadore 2.

Confoli & Lucio Mario Massimo per la feconda volta,

Appoiche tolta dal Mondo fu la peste dell'impuro Elagabalo nell' Exa Volg. Anno precedente, Marco Aurelio Severo Alessanto, che si tro- Anno 123. vava nel quartiere de Pretoriani, con alte voci su da essi proclamato Imperadore Augusto (a), e condotto fra i Viva del Popolo al Palazzo (a) Lampri-Cefareo. Di la paíso egli al Senato, dove con allegriffimi concordi diar in dis-voti fu confermato a lui l'Imperio, e conferita la Podettà Tribunigia e Proconsolare col nome di Padre della Patria. Tutto ciò fatto ad un tempo stesso, parte perchè il titolo di Cesare già a lui dato gli as un tempo neno, parte persae in urono un organ gua a lui dato git avea acquittato il diritto a quetti onori, e parte perché la conofciuta fua morigeratezza gli avea preventivamente conciliato l'amore d'ognu-no. L'effer eggi litato perfeguiato de Elagabalo, avea fervito a ren-derlo più caro tanto a i foldati, che a i Senatori, tutti oramai troppo ftomacati della fozza e pazza vita di quell' Augutto animale. Leggonfi in Lampridio le nobili acclamazioni fatte dal Senato ad Aleflandro, unite alle deteffazioni dell'infame fuo Predeceffore. Volevano que' Padri, ch'egli affumeffe il nome di Autonino, affai conveniente al tuo buon naturale; ma egli con bella grazia si moltrò non ancor degno di por-tare un sì venerabil nome. Molto più ricusò il titolo di Grande, esibitogli dal Senato, per unirlo a quel di Aiessandro, con dire di meritarlo molto meno, perche nulla di grande avea operato fin que: la qual moderazione d'animo gli acquitto più credito, che se l'avesse accettato. Il nome di Marco Aurelio non si la bene se l'assumesse, perchè fu adottato da Elagabalo, che usava quel nome, o pure perché su creduto Figliuolo di Caracalla, appellato anch esso Marco Aurelio. Quanto al nome di Severe, verifimilmente lo prese egli per esfere (falso o vero che fosse) Nipote di Severo Augusto, e non già come vuole il fuedetto Lampridio, pel fuo vigore e coltanza nell'efigere la militar disciplina da i soldati. Di quetta sua fermezza e rigore egli diede i fegni non già su i principi del suo governo, ma nel progresso del tempo i e noi abbiam le Monete (4) anche dell' Anno precedente, (b) Mediet. nelle quali è chiamato Marco Aurelio Severo Aleffandro Imperadore. Che Numifm. età avesse egli, allorche su assunto al Trono, non si puo decidere. Imperate Erodiano (1) gli dà circa tredici anni, Dione (4) ficcome già accen-

nai, il fa maggiore di eta di Elagabalo: il che se si accorda, egli a- (d) Diol. 79.. vrebbe avuto più di dieciotto anni. Quel che sappiam di certo, era egli molto giovinetto, e perciò tanto più dee comparire mirabil coExa Volg. fa, ch'egli sì lodevolmente comincialle, e più gloriofamente profe-Anno 13- guiffe il governo del Romano Imperio. Cetto l'età fua, e la poca prienza del Mondo, non erano ful principio ballevoli a foftener con onore un tal peso; e il Senato avea già fatto un Decreto, che niuna Donna potesse da li innanzi sedere in Senato. Perciò la vecchia sua Avola Giulia Mesa, e la Madre sua Giulia Mammea, desiderose della Avoid Offense of the Section Control of the S dus in Ale-piano, Celfo, Modeflino, Paolo, Pomponio, e Venulcio, infigni Giuriscon-nandro. sulti, Fabio Sabino Catone de' suoi tempi, Gordiano, che su poi Imperadore, Catilio Severo, Elio Sereniano, Quintilio Marcello, ed altri tut-ti perionaggi di sperimentata integrità. Ne il savio Giovane Augusto da li innanzi folea dire o far cofa alcuna in pubblico fenza la loro approvazione: maniera di governo quanto lontana dalla tirannica precodente, tanto più cara al Senato, al Popolo, ed a i foldati. Dal con-figlio d'uomini tanto onorati e faggi fu creduto, che procedesse la gloria del suo Principe, e la felicità da lui proccurata a i suoi Popo-li. La prima plausibil azione sua su di restituire a i Templi le Statue e robe preziole, tolte loro dal capricciolo Predecessore, e di bandire da Roma il Dio Elagabalo, o sia quella ridicola pietra, con rimandarla al suo paese d'Emesa. Quindi netto la Corte da un prodigioso numero di persone inutili o ridicole, o la maggior parte infami, che aveano in addietro servito all'oscena ed abominevol vita di Elagabalo. Tutti i di lui nani, buffoni, musici, commedianti, eunuchi, ed altri di peggior condizione, si videro espotti alle sichiate del Popolo. o donati a gli amici, o venduti come schiavi, o banditi. Si stese il medesimo espurgo al Senato, e a tutte le cariche e ministeri civili, conferiti dal malvagio Elagabalo ad uomini vili, inabili, ed anche infami. Tutti costoro tornarono alla lor primiera bassa fortuna, e surono a quelle Dignità e a quegli Ufizj promosse persone dabbene, intendenti delle Leggi, e gelofe del proprio onore. Si vide rifiorir anche la milizia con darii gl'impieghi più onorevoli a chi avea dato maggio-

(\*X\*X\*X\*X\*X\*)

ri prove del suo valore e della sua prudenza nelle passate congiunture. In questa maniera non ando molto, che si vide riforgere ad un tranquillo e selicissimo stato Roma e l'Imperio Romano, tanto sconvolto e svergognato in addietro dal ribaldo e stotto Elagabalo.

Anne

Anno di Cristo cexxiv. Indizione ii. di URBANO Papa 3. di ALESSANDRO Imperadore 3.

GIULIANO per la feconda volta,

Force non è ben certo, che Guiiawo folfe Confole per la feconda vol. Exa Vol.
ta, effendovi Leggi, Fasti, ed un Marmo (a), che non vi metto de su ora
no quelta giunta. Camminava con felicità il governo di Roma tra per per l'allo feconda vol. l'inclinazione al bene e all'opere virtuofe, che feco portava il giova- laforpiana. Il mercado Alefiandro, e per la faviezza e vigilanza de fuoi Mini- 192. 355. ftri e Configlieri, e principalmente di Domizio Ulpiano, eleberatifimo de 3. Giurisconsulto, creato poscia da lui Prefetto del Pretorio. Non lasciavano Ginlia Mesa sua Avola, e Giulia Mammea sua Madre, amendue decorte del titolo di Auguste (b), di vegliare alla buona condotta e pre- (b) Lampri- dervazion da i vizi d'esso los Nipote e Figliuolo, studiandos sopra tutto di tener lontani da lui gli adulatori, gran peste delle Corti, e chiun-que potea gualtar il cuore del ben educato Principe. E pur con tutta la loro attenzione s'introduffero preffo di lui alcune perfone di quelta mala razza, le quali colle lor perfuafioni e cabbale cotanto gli fereditarono come un giogo intollerabile la dipendenza fua da que Configlieri, che l'induffero a non più ascoltarli. Ma durò poco questo suo sviamento, perchè conosciuta la lor malizia, li cacciò, e seceli anche gafligar dal Senato secondo il merito loro, con attaccarsi più di prima a coloro, che poteano farlo regnare con giustizia ed onore. Ancorchè fosse di buon'ora ispirato ad Alessandro l'abborrimento alla disonestà, e servifiero a lui di un vivo specchio della deformità di questo vizio gli eccessi di suo Cugino Elagabalo; e tuttochè egli in fatti avesse sempre in ortore i delitti contra della callità, talmente che la Storia non la giammai menzione, ch'egli trafgrediffe le Leggi preferitte in ciò da gil teffi Gentili: pure avvebbe potuto il bollore della gioventà tirarlo fuor di cammino. Per quefto gli fu dara in Moglie una Dama della primaria Nobiltà di Roma, a cui prese affetto, e rendeva ogni conveniente onore, con favorire affaissimo nel medesimo tempo il Suocerofuo. Erodiano (e) non ne lafció a noi il nome, ne fappiamo il tempo, (c) Herod. in cui egli si ammogliò per la prima volta, e nè pur le seguenti. Ma che? Mammes sua Madre, che dopo la morte di Giulia Mesa, mancata di vecchiaia, voleva effere l'arbitra del Figliuolo, non foffri lungo tempo, che la Nuora si fosse impossessata cotanto del cuore del Figliuolo, e godesse al pari di lei il titolo di Augusta; e però cominciò a maltrattarla si fattamente, e seco il di lei Padre, che questi, benchè amato non poco da Alessandro, si ritirò un di nel quartier de' Soldati, di-

Exa Volg. cendo di render grazie all'Imperadore de i benefizi a lui compartiti.

Anno 224 ma fenza voler più comparire alla Corte; e qui sfogò la fua collera contro di Mammea, divulgando tutte le ingiurie a lui fatte, e alla Figliuola. Tal fu dipoi la prepotenza di Mammea, che fece ammazzar lui, e relegare in Affrica l'infelice Nuora. Se questo è vero, non è (a) Orefuse da credere, che Mammes fosse Cristiana, come han pensato alcuni (a), perch'ella veramente ebbe del latte Criftiano, ed ascoltò Origene, co-

Cedrenus: Vincentius Lurinenfist Cofasbanus, alij (b) Enfebine H.pior. F.ccap. 16 0 64). 21. (c) Lampridias in Alexandro.

me attefta Eusebio (4). Ma potrebbe essere, che Erodiano non sapesse tutte le particolarità e i motivi di quel fatto. Lampridio (c) certamente scrive coll'autorità di Desippo sitorico, che Marziano Suocero d'Aleffandro gli tefe delle Infidie, per ammazzarlo, ma che fcoperto il fatto, costui fu uccifo, e scacciata la Moglie Augusta. Aggiugne altrove il medefimo Lampridio, che un Ovinio Camillo Senatore d'antica Famiglia tramò una ribellione, e se n'ebbero le pruove. Il buon Imperadore, in vece di punirlo, il sece chiamar a Palazzo, lodò il fuo zelo pel pubblico bene, e poi nel Senato il dichiarò partecipe dell'Imperio, cioè gli diede il nome di Cefare, e gli ornamenti Imperiali. Avea detto prima lo Storico stello, che al suddetto Marziano Suocero fu dato il titolo di Cefare. Quel Camillo dipoi nella spedizione di Alessandro contro a i Barbari rinunziò, e gli su permesso di ri-tirarsi in villa, dove lungo tempo visse, ma in sine su fatto uccidere dall'Imperadore, perchè era uomo militare, ed amato affai da i folda-ti. Truovasi del buio in questi fatti, ma v'è tanto barlume, che basta a far dubitare, che giusto motivo non mancasse a Mammea di atterrare il Suocero del Figliuolo, e la Nuora ancora, caso che anch' essa fosse stata partecipe della fellonia del Padre. Oltre di che lo stesso Lampridio ferive, che un tal avvenimento vien da alcuni riferito a' tempi di Traiano. Che Alessandro spossise Memmia, Figliuola di Sulpizio et Confole, l'abbiamo dal fuddetto Lampridio. Porte quelta tu la econda sua Moglie. Truovasi anche nelle Medaglie (4) una Sallussia Barbia Orbiana Augusta, ed hanno inclinato alcuni Letterati (e) a crederla Moglie

(d) Medio-Numi/mat. Imperat. (c) Spanie mius de Preflantie C U, u Nomi/mainm .

del medefimo Aleffandro Imperadore. Ma ritrovandofi in quelle Medaglie CONCORDIA AVGVSTORUM, parole fignificanti l'efistenza allora di più d'un Augusto, a me non sembra verstimite la loro opinione. Anno di Cristo cexxy. Indizione 111. di URBANO Papa 4.

di ALESSANDRO Imperadore 4.

Confoli & Fosco per la feconda volta,

SEmpre più andavano riconofcendo i Romani la felicità propria nell'ef-fere loro toccato un fi buono Imperadore, qual fu Severo Alcffandro. Ed era tale principalmente, perchè s'erano ben radicari nel

#### Annali d'Italia.

cuore di lui i principi della Religione; Virtù, di cui se sono scarsi, En a Volg. e peggio se mancanti i Rettori de Popoli, troppo sacile è, per non Annoule. dir cerco, che la lor vita abbonderà d'iniquità, e di azioni malfatte. Falía, non v'ha dubbio, era quella Religione, che non conosce-va il vero Dio, e adorava insensati Dii, e Creature, o Demonj. Tuttavia non può negarfi, che quetto Principe, quantunque nato ed al-levato nell'Idolatria, non aveffe in se de i lodevoli principj, perchè amava, temeva, ed onorava per quanto poteva la Divinità, e tutto ciò, che si credeva allora, che avesse qualche cosa di Dio (a). Appena era (a) Lampriegli levato, che nel Tempio del Palazzo andava a rendere il culto a è dini in Alefuoi Dii, con de Ingrifizi. Quivi teneva le Statue d'effi, e dell' Ani- xandro. me credute fante da i ciechi Gentili, come Orfeo, Aleffandro il Grande, Apollonio Tianco. Quel che più merita la nostra attenzione, si è. che vi conservava anche la statua di Gesà Cristo, e coll'altre l'adorava. Può ben crederfi, che Mammea Augusta fua Madre, la quale avea imparato a conoscere in Soria la santità della Religion Cristiana, ma senza mai abbandonare la falsità dell' Etnica, ne avesse ispirato del rispetto ed amore anche al Figliuolo. Per quelto venerava egli Crifto. ed anche Abramo. Anzi, siccome attesta Lampridio Scrittore Pagano, egli medicava d'alzar un Tempio al medefimo Critto, e di farlo ricevere per Din; ma gli si opposero i zclanti del Paganesimo, con dire d'aver consultato intorno a cio gli Oracoli, e riportato per rispofla, che se ciò si facesse, tutti abbraccierebbono il Cristianesimo, e converrebbe chiudere ogni altro Tempio. Mai più non diffe il Demonio, Padre della bugia, una verità più luminola di quelta. Avea ancora Alessandro sovente in bocca quella insigne Massima, imparata più probabilmente da Cristiani, che da i Giudei: Non fare a gli altri quel-lo, che non vorresti fatto a te stesso. E questa sece anche scrivere nel Palazzo Celarco, e in varie fabbriche pubbliche a letrere maiulcole. Avendo anche i Cristiani occupato un Luogo pubblico, per farvi una Chiefa, e pretendendolo gli Otti di lor ragione, con fuo referitto dichiarò l'Imperadore, effere meglio, che Dia ivi in qualunque maniera s' adorasse, che se servissero gli Ossi: segno che già in Roma si sabbri-cavano e si tolleravano Templi al vero Dio. Di qui poi venne, ch'egli lasciò in pace i Cristiani, e sotto di lui crebbe molto di Fedeli la Chiesa. Quei, che morirono Martiri in questi tempi, surono vittime de' malvagi Governatori delle Provincie, che fenza faputa e permiffione del Principe (6) non lasciavano di trovar pretesti per uccidere gli (b) Enfet. Hifter. Ecodiati Cristiani.

Sempre ancon profefò l' Augulto Aleffandro a fus Matre Maus Mei Misse un ripetro fingolere, anti talle, che paísò il l'accesfo. Se craide Matre Maus Med and Compare and Compa

Tom. II. B men-

Exa Volg. menti al Figliuolo: fu nulladimeno tacciata di avidità della roba altrui: Annous il ehe andava ella scusando presso il Figliuolo, con dirgli, ehe aceumulava quell'oro per di lui fervigio, affinche avesse di che regalare i foldati. Ma aceumulandone talvolra per vie illecite, ed empiendone i propri ferigni, fe ne lagnava poi Aleffandro, fenza potervi nondimeno rimediare: tanta era la riverenza, che professava a chi gli avea data la vita. Onesti poi erano i divertimenti suoi. Amava la Musica, si dilettava della Geometria, dipigneva affai bene, fonava varj strumenti, cantava ancora con bella voce e eon garbo: ma folamente in camera fua. e nella privata conversazion de gli amici. Talvolta a cavallo, talora a piè facca delle buone paffeggiate ; gli piaceva anche la caccia e la pexandre.

sca. Una delle cure di sua Madre su sempre quella di tenerlo occupato e lontano dall'ozio. Nè pregiudicavano punto i divertimenti fuoi al pubblico governo (a). Gli erano portati gli affari, finaltiti prima da i faggi fuoi Configlieri, ed era facile lo sbrigarli. Ma quando occorrevano cose di molta importanza e premura, vi assisteva levandosi anche prima del Sole, e stava nel Configlio le ore intere senza mai annoiarsi o stancarsi. Impiegava anche talvolta il tempo, che gli restava dopo gli affari in leggere Libri, essendogli spezialmente piaciuti in Greco quei di Platone della Repubblica, e in Latino quei di Cicerone de gli Ufizj, o sia de i Doveri, e della Repubblica. Dilettavasi ancora di leggere de gli Oratori e de i Poeti, e mallimamente le Poesie d'Orazio, e di Sereno Sammonico, da lui conosciuto ed amato. Ma fopra l'altre letture era a lui cara quella della Vita d' Aleffandro il Macedone, per ittudiarfi d'imitarlo, dove potea, condennando nondimeno in lui l'ubbriachezza e la crudeltà verso gli amici. Dopo la lettura efercitava il corpo in tirar di spada, in lotte diferete, in giuochi, che efigevano del moto: tutte maniere proprie per confervare la fanità. Andava anche fecondo l'ufo d'allora al bagno, dopo il quale faceva un po di colezione, differendo talvolta il prendere cibo dipoi fino alla cena. Nulladimeno l'ordinario suo stile era di pranzare a e ne' pranzi fuoi non compariva ne fordidezza, ne luffo, ma bensi un bell' ordine, cibi semplici, piatti ben puliti, e quel che occorreva per satollare, e non per aggravare lo stomaco. Solamente ne i di di setla si accresceva alla tavola un papero, e nelle maggiori solennità tutto il grande sfarzo era la giunta di uno o due fagiani, e di due polli. Oro non volle mai nella fua menfa, e tutto il fuo vafellamento d'argento confifteva in ducento libre. Occorrendone di più nelle occasioni, se ne facea prestar da gli amiei. Se solo si esbava, teneva un Libro a tavola, e leggeva, se pur non facea leggere. Ma più spesio voleva seco a pranzo de gli uomini dotti, e particolarmente Ulpiano, dicendo, che più gli faceano prò i ragionamenti loro eruditi, che le vivande. Allorchè dovea far de'pubblici banehetti, anche da questi volca bandito lo sfoggio, portandosi solamente i piatti consucti, ma aumentati a proporzione de convitati. Per altro non gli piacea quella gran turba, per-chè dicea di parergli di mangiar nel Teatre e nel Circe. Costumarono

alcuni Augusti, ed era anche in uso presso i Grandi, di aver Com- Eza Volg. medianti o buffoni intorno alle lor tavole per divertirfi. L'innocente Annoais. suo trastulto era di veder combattimenti di pernici e d'altri piccioli animaletti. Una fola, per altro innocente, partieolarità di lui parve strana, cioè ch'egli iommamente si diletto d'aver nel suo Palazzo varie uccelliere di fagiani, paoni, galline, anitre, e pernici, e spezialmente di colombi, dicendoli, che ne nudriffe fin venti mila. Dopo le applicazioni si riereava in veder questi volatili; ed affinche non gli fosse attribuito a feialacquamento, tenea de' Servi, che coll'uova, co i polli, e co i piccioni cavavano tanto da far le spese a tanto uccellame. Ma qui non è finito il ritratto di quelto buon Imperadore. Il relto lo ri-ferbo all' Anno feguente, giacchè il pacifico e felice flato dell'Imperio Romano in que' tempi non fomminittra avvenimento alcuno alla Storia.

Anno di Cristo cexxvi. Indizione iv. di URBANO Papa 5.

di ALESSANDRO Imperadore 5.

Marco Aurelio Severo Alessandro Augusto per la feconda volta, Lucio Aufidio Marcello anch'egli per la 2.4

I L Relando (4), il Bianchini (6), e il P. Stampa (c) chiamano il se- (a) Reland. condo Console Gaio Marcello Quintiliano per la seconda volta; fidan- in Fassi: don d'un licrizione pubblicata dal Gudio. Dispiacemi sempre di do. Gensular. vere ripetere, che le merci Gudiane ton dubbiole, ne possono prettar chimur ad ficuro fondamento all' Erudizione. Un' Iferizione flampata dal Marchele Anafla/, Bi-Maffei (a), e da me riterita nella mia Raccolta (e), benche corrola, blisthrear. vo io credendo, che ci abbia confervato il vero nome d'esso Contole. (c) Stampa Tutti i Fasti, e varie Leggi ei danno Marcello Console in quest' An- (d) Massilia. no. S'egli avelle portato il Cognome di Quintiliane, non Marcelle, Antiquitat. ma Quintiliano l'avrebbono appellato gli antichi. Miriamo ora l'Augu- Gall na Aleffandio nella vita civile. Mirabil cofa fu il vedere, come egli (e) Thefan-odiaffe il fatto, e quati dimentico del fublime fuo grado, amaffe di uguagliarfi a i fuoi Cirradini. Spello andava a'pubblici bagni a lavarfi, p. 350. n. 2. dove concorreva anche il reito del Popolo; e nel fuo Palazzo fi faceva servire unicamente da i suoi Servi. A chiunque dimandava tidien-24, e a chi de' Nobili di buona fama veniva per salutarlo, era sempre la porta aperta, ne voleva egli, che s'inginocehiassero davanti a lui, come dianzi elimeva il vanissimo Elagabalo, ma che gli facessero quelio stello faluto, che si usava co' Senatori, ehiamandolo pel proprio nome, e senza ne pur chinare il capo . Il fare altrimenti, veniva da lui interpretato per adulazione, e metteva in burla, chi faceva troppi compli-

### Annali D'Italia.

Exa Volg. menti, o eccedeva in offequio. Talvolta ancora licenziò in collera ta-Anno 216 luno di quelli falli adoratori. Per la deffa ragione non potea fofferire, e teneva per una pazzia coll' efentipo di Peleconio Negro, l'afcoltar Poeti od Oratori, che faceffero il di lui Panegirico. Volenieri benal porgea le orecchie a coloro, che contavano i tatti degli Uomini illu-

(2) Lampridius in Alsxandro.

itri (a), e fopra tutto d' Aleffandro il Macedone, de' buoni Imperadori, e de famofi Romani. Vieto il dare a lui il titolo di Signore; ed ordino, che si scrivesse alla sua persona, come si faceva a i particola-ri, colla giunta del solo nome d'Imperadore, cioè, come già si stilava ne' tempi di Cicerone. Fece pubblicare, che non entrasse a salutarlo, chi fapeva di non effere innocente. Spezialmente ciò era detto per gli Ministri, e nobili ladri. La maniera di trattar co' fuoi amici era di molta familiarità e franchezza, pregandoli sempre di sedere presso di se: il che indispensibilmente praticava co i Senatori. Quanta fosse la tua moderazione, principalmente si riconosceva nelle udienze, perché si mottrava correle ed affabile verío d'ognuno. Niuno partiva da lui malcontento, ne passava mai giorno, senza ch'egli facesse qualche atto di bontà. Ed ammalandosi chi era amato da lui, ancorche di basso ordine, amorevolmente andava a visitarlo. Perchè poi Mammea la Madre, e Memmia fua Moglie gli dicevano, che quella tanta corre-fia esponeva allo sprezzo la sublime sua Dignità: Può esfere, rispondeva, ma certo la rende più sicura, e di maggior durata. Alcuni de' fuoi più cari obbligava a venire a pranzo con lui, e di chi non veniva, dimandava conto con bella grazia. Tanto alia tavola, che alle udienze si trovava sempre di buon umore, e non mai in collera, e diceva le sue burle, ma senza punture. Esigeva, che gli amici gli diceffero liberamente il lor fentimento; e dicendolo gli afcoltava con attenzione, correggendo polcia i propri difetti. Colla steffa libertà diceva anch' egli, dove essi mancavano, e cio non mai con fasto od afprezza.

Il fuo vedite en femplice e modelto, fena oro 6 fena petle, mitando in cio la moderazione di Severo, ed abborredo la vanta d'Elagabalo, che voleva guernite di perle iofino le fcarpe. Soleano effice gil abbi ficio di color bianco, e non di etca, che coltava allora delle gil abbi ficio di color bianco, e non di etca, che coltava allora Avendo un Ambiestacor d'Orneto de consecutario de petro de la colora delle petro delle abborratore, per sono di esta delle alla vanta di petre, Avendo un Ambiestacor d'Orneto dona et dee petre di mirabili groficaza e bolletza all'Augusta sus Moglie, gerco di venderle; e perché non fi trorio compratore, ne formo due orecchini alla Statust d'venere, con dire, che l'imprassivi darsile rispe astive (pini), partareggore il lutfo de gil Uomini, faccone mache l'Augusti Consiere quello delle Donne. Fece in oltre Aleflandro rititore majte fabbieche di Traino, ma con mentrere daperturo il nome d'effo primo Autore. Quanto affetto poi egli fenapre ebbe a i buons, altrestanto odio, o per din maglio abborraimento, petrata al a cutti 'Un eccro Stimine, che un gilo abborraimento, petrata al a cutti 'Un eccro Stimine, che

feriffe la Vita di questo impareggiabile Augusto, attestava, ch'egli spe- Eza Volg zialmente fi fentiva tutto commuovere, e s'infiammava in volto, in- Anno 236. contrandoli in Giudici, che foffcro in concetto di Ladri. Accadde, che un Sestimio Arabino, Schatore famoso per si fatto vizio, e liberato fotto Elagabalo, comparve un di con gli altri a falutarlo. O Dii immortali! grido allora Alessandro, Arabino non folamente vive, ma vien anche in Senato! Spera forse costui da me un buon trattamento? Mi dee ben egli tenere per un pazzo e scimunito. Non v'era parente o amico, ch'egli potesse tollerare, se si lasciavano trasportare ad azioni disonorate, e massimamente se per interesse vendevano la Giustizia: riguar-dando egli costoro come i più perniciosi nemici del Pubblico. Però li faceva proceffare e punire: o fe pur s'induceva a far loro la grazia, la godevano con patto, che si ritirassero, perchè, siccome egli diceva, a lui più cara era la Repubblica, che qualfivoglia privata per fona. Così ad un luo Segretario, perchè porto al Configlio il iommario fallo d'un Processo, egli fece tagliare i nervi delle dita, acciocche più non poteffe scrivere, e relegollo in un'Isola. Venne in mente ad un Nobile, altre volte processato per le sue mani poco nette, di farsi raccomandar caldamente da alcuni Re o Principi stranieri, che erano alla Corte, per ottenere una carica militare. Tali furono le loro istanze, che l'Augusto Alesfandro non seppe negar la grazia. Ma da li innanzi tenne così ben gli occhi addosso a costui, che fra poco si scopri una sua ruberia. Fece egli esaminar l'affare in presenza di que medesimi Principi, tuttavia dimoranti in Roma, e il reo fu convinto e confesso. Dimandò allora a que Principi, che gastigo si desse nel loro paese a sì fatte persone: La crece, risposero esti, ed in effetto per sentenza de' suoi medesimi Protettori su colui condennato alla croce, senza che alcuno si potesse lagnare del rigor di Alessandro. E non è già, che que-fto buon Imperadore non fosse inclinato alla Clemenza. Certamente niun Senatore a' tempi suoi, benche delinquente, perde la vita; ed egli incaricava i Giudici di procedere il più di rado che si potesse contra de i rei alla pena della morte, e al consisco de' beni. Ma premendo-

gli il pubblico bene, voleva che la giultizia aveffe il fuo luogo ne' cali biogno di efempio. E perche Erodiano (s) freive, che il tuo Impee (s) Mend. no fu fenza fangue, Lampridio (s) nagionevolmente l'interpreta de'ioli ili. 6. s. Senatora; e anno più atteffando il medefione Brodiano, che a ninco (s) Lampridio (di un fu levaza la vita, fenza effere flato prima conofciuto giune di la riva d

\*\*\*\*\*\*

Anno

Anno di Cristo cexxvii. Indizione v. di URBANO Papa 6. di Alessandro Imperadore 6.

Confoli & ALBINO, C MASSIMO.

D I gravi dispute sono state fra gli Eruditi intorno al Prenome e Nome di questi Consoli. Inclino il Cardinal Noris (e) a crede-ANNOLLY. (1) Noris Ere il primo Marco, o Numerio Nummio Abino, ma con conghiettura pifi. Conful. Faft, Conf. m Faftir.

priva di forza. Il Relando (6), e il Padre Stampa (6), recata in mezzo un'Iscrizione del Gudio, appellarono quetti Confoli Lucio Aibino, e Massimo Emilio Emiliano. Ma possiamo noi fidarci de' Marmi Gudiani? Impropria cofa è, che in quell' l'ferizione abbia il Prenome Albino, e non l'abbia l'altro Coniole. Più improprio è, che il fecondo Console sia chiamato Massimo Emilio Emiliano. Non è Nome di Famiglia Massimo. E se l'ultimo suo Cognome fosse stato Emiliano, le Leggi e i Faiti l'avrebbono notato con esso, e non già con quello di Masamo. Tre Leggi, che hanno Atbino & Emiliano, non fon da contraporre a tant'aitre, che portano Albino & Maximo. Si potrebbe folamente solpettare, che quell' Emiliano toffe sustituito a Massimo. Sempre ne i Decreti del Senato si riteneva uno sille, ne si mutava, se non si cambiava Contole. Continuanto ora a vedere, come fi regolasse verso del Pubblico il buon Imperadore Alessandro. Merita ben più la Vita fua, che quella del Maccdone, d'effer letta da i Principi, per imparar cio, che talvolta non tanno (d). Proccurava egli a tutto tuo potere (d) Lampri- la felicità de' Popoli non folo coll'aftenersi dall'imporre nuovi aggra-

zandre.

vi, ma con illudiarfi di iminuire i già impolti. In fatti riduste ad un v), ma con nuouan ut annuau a ga ampona in tata ruone ao un terzo quel, che fi pagava forto Elagabalo per le gabelle, di maniera che dieci in vece di trenta fi comincio a pagare. Penfaiva anche di fa-re di più, ma non glielo permifero le necelità del Pubblico. Non fi fa, ch'egii ittruffe altro Dazio, che fopra i Banchieri, Orefici, Pelliciai, e quei dell'altre Arti. Queito nondimeno dovca effere leggier cofa, perche Lampridio lo chiama vettigal pulcherrimum (a). E questo non per farlo colar nella sua boria, ma perche il ricavato servisse al mantenimento delle Terme, cioè de pubblici bagni, che erano allora in gran credito ed ufo: il che vuol dire, che tal Dazio tornava in comodo folamente del Pubblico stesso. Volle, che si aggiugnesse olio ad esse Terme, accioché anche di notte se ne potesse valere il Popolo: il che dianzi non si faceva, e su poi abolito da Tacito Imperadore, perché se ne abusava la gente cattiva. Levo anche affatto interamente qualche Dazio, solito a pagarsi in Roma. Ne già favoriva egli il Fisco in pregiudizio del Popolo e della Giuftizia; anzi odiava tutti i Ministri del

(a) Dazio onestissimo.

Fisco, e delle Dogane, e li chiamava un Male necessario. Uso suo su Era Volg. di cambiarli spesso, sperando forse, che i nuovi su le prime operereb. Axxoa27. bono con più diferetezza, e meno ingiustizia. In benefizio de Poveri fminuì le ufure; e se i Senatori prestavano, per cavarne frutto, ne' primi Anni del suo governo voleva, che loro non si pagasse usura, ma solamente un regalo ad arbitrio di chi prendeva in prestanza il danaro. Poscia ridusse al sei per cento le usure d'essi Senatori, e senz'altro regalo: laddove gli altri per lo più efigevano il dodici. Dava egli stesso danari a prestanza a' poveri, e senza volerne frusto, anzi si contentava, che co i frutti, ch'esti ricavavano da gli stabili comperati col di lui danaro, gli fosse restituito il capitale. Teneva egli esatto registro di tutto. È se gli veniva a notizia, che talun de suoi conoscenti in bilogno di pecunia gli avelle o nulla o poco chiefto in preftito, il faceva chiamare, per dimandargli conto di sì poca speranza e confidenza in lui.

Del resto non era egli di coloro, che non credono l'economia e il risparmio una Virtù da Principe. Anche in essi è Virtù, se ciò fanno per risparmiare a i suoi Popoli gli aggravi, e per impiegare in be-nefizio e sollievo del Pubblico stesso il loro risparmio. Regolavasi appunto così l'Augusto Alessandro, il quale era assai persuaso, che il Principe dee far da Economo del danaro, che si cava da i sudori de sudditi, e non già da Padrone per impiegarlo ne fuoi capricci e divertimenti. Percio egli rifecò tutte le spese e i salariati inutili della Corte, ritenendo folamente la fervitù neceffaria con decenti e non isfoggiate paghe. Solea dire, che la g'oria e grandezza d'un Imperio confiste non già nella magnificenza, ma nelle buone forze, cioè a mio credere nell'aver ricchi Sudditi, e valorole milizie. Quanto a i Soldati ne parleremo più a baffo. Per conto de Sudditi, favori Aleffandro non poco la Mercatura, concedendo esenzioni a tutti i trafficanti. Attese all'accrescimento e all'abbondanza dell' Annona, mandata in malora dall'impuro Elagabalo, e la rimife in piedi colla fua borfa. Il donativo dell'olio, che Severo Augusto ogni anno faceva al Popolo, e che il suddetto Elagabalo avea molto affortigliato, fu da lui rimesso nel primiero suo esfere. Era anche il Popolo Romano a parte una volta del governo e delle rendite della Repubblica. Dappoichè s'alzarono gl' Imperadori, ficcome di fopra accennammo, gran tempo duro il dare alla Plebe di tanto in tanto qualche congiario, ed ogni anno tante misure di grano per tetta, e vi fi aggiunfe anche il dono dell'olio, e della carne. All'incontro condonò Alesfandro alle Provincie e a i Mercatanti quella contribuzione, che avca titolo di regalo, ma era forzata, folità a pagarfi all'entrare del nuovo Principe, chiamata l'Oro Coronario. Per altro non lasciò Lampridio (a) di offervare, che questo Principe non ommetteva diligenza alcuna, per ammaffar pecunia, e per cuttodirla an- zandra. cora; ma non ne cercò mai egli per vie illecite, nè con aggravio indebito d'altrui. Mai non diede per danari le Giudicature, folendo dire: Chi compera, bisogna che venda. lo mai non sofferirò questi mercatan-

En a Volg. ti di cariche, e se li permettesti, non potrei poi ragionevolmente gastigarli . Auxo227. Mi vergognerei di punire un uomo, che ha comperate, s'egli poi vende. Ma non donava oro ne argento a Commedianti, Carrozzieri, e ad altri, che davano divertimento al Pubblico, aneorche si dilettasse non poco degli Spettaeoli. Diceva, che coftoro andavano trattati, come i famigli, cioè con paghe tenui. E tuttochè egli avesse un gran rispetto per la fua falfa Religione, pure non offeriva a i Templi Pagani più di quattro o cinque libre d'argento, e mai nulla d'oro, con riperere un verfo di Perlio, indicante, che gli Dii non aveano bifogno d'oro, ne fervir esso per fare ttar bene gli Dii, ma si bene i loro Ministri. Dissi con Lampridio, che questo Augusto sapea ben custodire il danaro. Ciò non vuol dire, ch'egli a guifa de gli avari il covasse. Solamente significa, ch'egli non fel lafeiava ufeir delle mani per ifpefe di vanità, di gola, o di luffuria. Che per altro egli largamente (pendeva, e tutto in opere lodevoli, cioè in fabbriche, ed altre imprese di utile o di ornamento alla Città di Roma, e per far guadagnare gli Operai e il basso Popolo.

Institui Scuole di Rettoriea, Gramatica, Medieina, Aruspieina , Matematica, Architettura, e di Macchine, con falari fissi Maeftri, e vitto a i Discepoli figliuoli di poveri, purchè liberi. Si stese anche la sua liberalità agli Oratori delle Provincie. A molte Città deformate da i tremunti, rilasciò parte del danaro delle gabelle, acciocehè rimettellero in piedi gli cdifzi pubblici e privati . A chi trovava de' tefori, li lafeiava goderc. Solamente fe erano di molto valore, ne faceva dar qualche parte a i fuoi Ufiziali . Fece fabbricar de' pubblici Granai per cadaun Rione di Roma, acciocche chi n'era fenza, potesse quivi rinferrare i suoi grani. Diede compimento alle Terme magnifiche, cioè a i Bagni di Caracalla, e ne fabbricò ancora delle funtuoie, che portarono il fuo nome. Aggiunie in oltre varj altri Bagni a que' Rioni di Roma, che n' erano privi . Altri edifizi fece in quella Città, e a Baia, con rifarcire i Ponti fabbricati da Traiano, con riftorar anche molte antiche memorie di Roma, e adornar quella Città di affaiffimi Coloffi, o fia di Statue topra l'ufata milura, fpezialmente per gli più rinomati Imperadori, colle loro Iferizioni, e con colonne di bronzo, dove erano deleritte le loro im-prete. Fabbricò eziandio molte cafe belliffime, e le dono a quegli Amiei fuoi, che erano in concetto di maggior probità. Non invidiava , non uceeliava le ricchezze altrui , coine ufarono i cattivi Principi, all' incontro ftendeva la mano in aiuto de' poveri ; e maffimamente le rugiade della fua beneficenza fi fpandevano fopra i Nobili caduti in povertà non per loro colpa, e in povertà non finta, con donare ad essi delle terre, de' servi, degli animali, e de gli utentili contadinetehi; diede anche tre congiari al Popolo, e fece tre donativi alle milizie. Il dinaro, che si ricavava dal Dazio delle meretrici, de' ruffiani, e d' altre peggiori petti, ficeome pecunia infame, non volle, che paffatte nell' erario tuo, o pure del Pubblico, ma effe

s' impiegasse nel mantenimento del Teatro, del Circo, e dell' Ansi- Ea a Voig. teatro. Sua intenzione era parimente di proibire un deteftabil vizio, Anno 128. ehe dalla sporca Gentilità si permetteva al pari di quel delle pubbliche Donne, ma vi trovò tali difficultà, che gli convenne desistere, e Dio riferbava alla santa Religione di Cristo una tal vittoria. Contuttociò fece confiscar i beni alle Donne infami (e), delle quali tro- (i) Lampir vò un infinito numero in Roma Pagana, piena di lordure, e mandò sando in essi in essenzia piena di parte de quali nel accione para del quali nel sando. viaggio naufragando perì.

Anno di Cristo cexxviii. Indizione vi. di URBANO Papa 7. di ALESSANDRO Imperadore 7.

Confoli & Modesto, e Probo.

Le conghietture del Cardinal Noris (b) feguitate da' fulleguenti (b) Noris R-Sertitori , fono, che quefti Confoli portaffero i nomi di Tibrio ppla. Conf. Manila Modella, e Servie (non Sergia) Calagraia Probe, petric un licrizione del Gruttero (c) rammemora il Confolato di Marca Atilio (c) Gratera Faustino, e Triario Rusino, spettante all' Anno di Cristo 210. poi quel- lo lo di Tiberio Manilio... e Servio Calparnio... poi quello di Injerprim. Alessandro Augusto, appartenente all' Anno 229. e poi quello di Lucio 841. 300. Virio Agricola e Sesso Catio Clementino nell' Anno 230. Ma non resta ... 1. a tal eonghiettura quieta la mente nostra per la tanta distanza de' Consoli dell'Anno 210. all' Anno prefeme 218. potendo nel tempo di mezzo, ed in altro Anno che nel corrente, effere stati Consoli que' due Tiberio Manilio, e Servio Calparaio, per le rivoluzioni succedute allora. Però più seuro partito ho io creduto il mettere solamente i lor Cognomi, de quali niun può dubitare. Difficil cosa è, per non dire di più, il mettere a i lor siti gli avvenimenti di questi tempi, pereiocehe o ci mancano le Storie, o fon confusi e dubbiosi i lor tetti . Sia a me dunque lecito di riferime qui alcuni di molta importanza, ehe eertamente dovettero aeeadere prima dell' Anno fe-guente 229, quando fia fuor di dubbio, ehe Dione Iftorico (d) ter-minaffe la Storia fua in effo Anno 129. Quantunque regnaffe un si bûon Împeradore, pure avvenne, che per una cagione affai lieve in-forie una riffa fra il Popolo di Roma e i Pretoniani, voglio dire i « Soldati delle Guardie. Crebbe tanto quello fuoco, che prefe l'armi per tre di si combattè aspramente fra loro colla mortalità d'assaifsime persone dall'un canto e dall'altro. Per la sua gran copia era in istato il Popolo di opprimere i soldati, ma avendo costoro comineiato ad attracear il fuoco alle case, esso Popolo per timore, che tutta la Tom. II.

Exa Volg. Città andalle in fiamme, fu forzato a trattar di accordo, e così ebbe Annoars. fine quella guerra civile. Non si sa, se prima o dopo di questo accidente succedesse l'altro della morte di Domizio Ulpiane, insigne Giurisconsulto di questi tempi, e celebre nella Storia delle Leggi. Egli ficcome il più dotto e faggio de' Senatori d'allora, era come Capo del (a) Lampri- Configlio Cefareo (a), e più di lui, che d'altri fi ferviva l'Augusto

dini in Ale- Alessandro nel governo de gli Stati, facendo egli la funzione di Segrexandro. tario de' Memoriali e delle Lettere. Arrivo anche ad effere Prefetto (b) Die esd. del Pretorio (b), dopo aver fatto ammazzare (probabilmente con prolibro .

cesso e condanna giudiciaria) Flaviano e Cresto Prefetti, per succedere loro in quella carica. Certamente da gli antichi Storici vien molto cialtato il lapere, la prudenza, e lo zelo d'Ulpiano, e fappiamo, ch'egli correffe non pochi abuli introdotti da Elagabalo; ma forfe colla fua gran dottina egli fapeva accoppiar l'ambizione ed altri viz), crèdendosi ancora, ch'egli odiasse di molto i Cristiani. O sia dunque, che la morte data a i suddetti due Presetti irritalle sorte gli animi de' Pretoriani, o pure che il loro idegno provenisse dall'aver egli voluto riformare la scaduta lor disciplina, e trattarli con asprezza: certo è, che · effi Pretoriani fi follevarono un giorno contra di lui, e dimandatono la sua morte ad Alessandro Augusto, che lungi dall'acconsentire alla loro dimanda, colla stessa sua porpora copri e difese più d'una volta Ulpiano. Ma questo nulla giovo. Una notte l'assalirono, ed egli scappò al Palazzo, implorando la protezion dell'Imperadore, e dell'Auguita Mammea fua 'Madre : il che non ritenne gl'infuriati foldati dallo scannare su gli occhi dello stesso Augusto il mitero Ulpiano. Ci viene bensi dicendo Lampridio, che Alessandro si fece rispettar dalle sue milizie; e pure noi non fentiamo, ch'egli facesse altre risentimento per così grave infulto fatto alla fua Dignità, che di gastigare Epagato, sta-

(c) Disl. 80. to la principal cagione della morte d'Ulpiano (c). Convenne ancora camminar in ciò con gran riguardo, cioè mandarlo prima per Prefetto in Egitto, e poi in Candia, dove fu condennato e spogliato della vita: non effendoli attentata la Corte di punirlo in Roma per timore, di una nuova fedizione. Non fi sa bene il netto e i motivi di quel

(d) Zehmu torbido; e Zolimo (4) ferive, che ne parlavano differentemente gli Miffer, I. 1. Scrittori di quefti tempi. Abbiamo nondimeno da questo medesimo Storico, che i Ptetoriani per timor della pena proclamarono Imperadore un Antonino, il

quale destramente si ritirò, non volendo servir di giuoco alla lor pazza ribellione, ne più fi lasciò vedere. Parla lo stesso Zosimo anche di un Urano schiavo, il quale proclamato Augusto, su ben tosto pre- fo, e condotto ad Aleffandro colla porpora, che gli aveano mella indoffo. Di un Urano appunto, che ufurpo l'imperio in Edeffa nell'O(c) syncie. roena, e fu abbattuto da Aleffandro, favella Giorgio Sincello (c); ficla l'ifer. come ancora Vittore di un Taurino (lo stesso force che Urano) il qua-stati d'aurini E le acclamate da soldati Imperadore (I), per orrore di cico si precipio di relier in E- le acclamate da soldati Imperadore (I), per orrore di cico si precipio di summer.

facef-

faceffero, turte nondimeno di poca durata, e tutte verifimilmente per Esa Vole. colpa de' foli Pretoriani, e degli altri foldati, che fotto Caracalla ed Ela- Anno 218. gabalo si erano troppo male avvezzati, e per poco infolentivano, ne sia-mo afficurati da Dione (a). Aggiugne egli stesso, che essendo insorta la (a) Die lib. guerra in Mesopotamia per le conquiste satte da Artaserse Re de i Persiani 80. contra de Parti (del che parlerò andando innanzi) molti dell' Armata Romana, ch'era in quelle parti, desertando passavano a i Persiani, e più surono gli altri, che non volcano combattere, e giunfero ad ammazzare Flavio Eracleone lor Generale: tanto grande era divenuta la loro effeminatezza, sbrigliatezzà, ed impunità. Trovali ancora nelle Monete di quest' Anno (b) fatta menzione di una vittoria, fenza che se ne sappia il per h. (b) Medieb. chè, e senza che Alessandro prendesse il titolo d'Imperadore. Intanto interatir. non lasciava esso Augusto le applicazioni al governo de' Popoli con prudenza superiore alla sua età (c). Si ridusse nondimeno a non am- (c) Lamprimettere alcuno a ragionamenti di familiarità e confidenza, fe non v' dini in Airera presente il Presetto del Pretorio, ed altri de' suoi Ministri. E cio avvenne, perchè un Vetronio Turino, con cui egli trattava affai alla domeltica, parlava di lui, come se fosse suo favorito, vantandosi di ottener tutto quanto voleva da lui. Paíso più oltre, perchè cominció a far bottega di questo suo mentito favore, e per le grazie fatte dall' Imperadore efigeva de buoni regali da i corrivi, facendole credere impetrate da fe, con tuttoche ne pure ne avesse detta una parola. In-formato di ciò Alessandro, e che costui vendendo il sumo, screditava lo stesso Augusto, quali che fosse un ragazzo e uno scioccherello, che si lasciasse da lui menare pel naso: voile prima chiarirsi della verità del fatto, mandando fotto mano perfona a raccomandarsi a Turino, per impetrar una grazia di molta importanza. Promife Turino d'affiftere, e dopo avergliela fatta faper buona col mostrare la difficultà, e d'aver parlato più volte, finalmente dappoiché fu spedita la grazia, in presenza di testimoni, fi spacciò mezzano di essa, e volle un grosso pagamento, ancorché né pure una fillaba avesse detto di ciò all'Im-pendore. Allora Alessandro il sece accusare, e convinto su attaccato ad un palo con paglia umida, e legno verdi intorno, che il fofficaro-no col fumo, gridando intanto il banditore: Cal fumo è punito, chi ven-deva il fumo. Ciò avvenne, prima che folic ucció Ulpiano. Veggendi molti favi decreti di questo Principe nel Corpo delle Leggi Romane. Costituì egli de i Corpi di cadauna Arte con dar loro de i Difensori. Proibì l'andar gli Uomini e le Donne al medefimo Bagno. Aveva anche formato il difegno, che ogni Ordine di Cittadini avetic l'abito suo particolare, acciocche si distinguesse da gli altri, e spezialmente si riconoscessero gli Schiavi. Ulpiano il distornò da questa risoluzione, perchè ne sarebbono insorte molte dispute fra le persone, e gli Schi, vi si farebbono avveduti d'effere in troppo maggior numero, che la gente libera. Lamentandosi il Popolo, che la carne di bue e di porco era troppo cara, in vece di calarne il prezzo, ordinò che non li ammazzassero vitelli, vacche, porchetti, e troic gravide; e in meno di due

Annali D'ITALIA.

Exa Volg. Anni la carne fuddetta venne a coffare un folo quarto di quello, che Annous. fi vendeva in addietro.

> Anno di Cristo cexxix. Indizione vii. di Urbano Papa 8.

di ALESSANDRO Imperadore 8.

L O stesso Dione, che terminò in questi tempi la sua Storia, confes-fa, che Alessadro Augusto lui volle per Collega nel suo Consola-

MARCO AURELIO SEVERO ALESSANDRO PER la terza volta, Dione Cassio per la seconda.

to, essendo egli stato Contole fustituito in alcuno de gli Anni prece-(a) Reland. denti. Però lembra scorretta una Legge riferita dal Relando (a), sic-Faft. Conf. (b) P480:8. in Faft. Cantalar (c) Gruterus Inferiprion. pag. 1079. n. st.

come ancora un' l'erizione pubblicata dal Panvinio (6), e dal Grutero (c), ed un'altra dal Doni, dove in vece di Diene fi legge Dienifio, quando a Dione non fosse stato sustituito un Console appellato Dienifie, il che non par da credere. Ne'Fasti ancora del Culpiniano si legge Dionysio. Racconta il medesimo Dione (d), d'avere avuto ne gli anni addictro il governo dell'Affrica da Alessandro Augusto, e poi quello (d) Dis l. 80. della Dalmazia, e fuccessivamente quello dell'alta Pannonia, dove con vigore cercò di rimettere sul piede dell'antica disciplina quelle milizie. Venuto poscia a Roma nell' Anno precedente, gl'insolenti Pretoriani, siccome aveano fatto ad Ulpiano, accusarono anche lui, per--che paventavano, ch'egli volelle rimettere fra loro stelli la militar disciplina. Alessandro, che ben conosceva il merito di Dione, in vece di fargli del male, per dar gusto a quei scellerati, il disegno Console per l'Anno presente in sua compagnia. Ma peresocché dubito, che i Pretoriani al vederlo in quella Dignità facessero maggior tumulto, e l'uccidessero, credette meglio, che Dione stesse per qualche tempo fuori di Roma in quelle vicinanze. Portoffi poi Aleffandro nella Campania, e colà fu a trovarlo Dione, e stette qualche giorno con lui al-la vista de Soldati, che non dissero una parola. Ed egli allora ottenne licenza di poterfi ritirare a Nicea di Bitinia Patria sua, per quivi pasfare quel che gli reftava di vita, trovandofi già vecchio e mal fano, e probabilmente colla paura in corpo di non finir male, come era succeduto ad Ulpiano. Che a lui nel Consolato succedesse Marco Antonio Gerdiane in questo medesimo Anno, si ricava da Capitolino (e) cola, dove scrive, effere stato il più vecchio de' Gordiani Console in compagnia di Aleffandro Augusto, e ch'egli dipoi fu mandato Proconsole al

governo dell'Affrica, con tal piacere d'esso Augusto, che con sua Lettera ringraziò molto il Senato di si fatta elezione, stante l'essere Gordiano uomo nobile, magnanimo, eloquente, giusto, continente, e

dabbene. Se ne ricordi il Lettore, perchè a suo tempo vedremo il Exa Volg. medefimo Gordiano portare il titolo di Augusto.

Fu appunto una delle belle doti dell' Imperadore Alessandro quella di scegliere, e di volere, che si scegliessero per le cariche e pel governo delle Provincie, coloro, ne quali concorreva più abilità a governar altri, e maggior probità (4). Nulla fi dava al favore, nulla alle raccomandazioni, molto meno al danaro. Gli Eunuchi, i quali erano stati in addietro potentissimi in Corte, e venivano chiamati da lui xandre. una terza spezie del genere umano, tutti furono rimoffi dal di lui tervigio, ed appena fi contentò egli, che di alcuni pochi fi servisse l'Imperadrice, ed in ufizi baffi, e con abito denotante la baffezza del lo-

ro stato, togliendo con ciò tanti disordini cagionati per lo passato dalla foverchia autorità, che godeano, o faceano credere di godere. Aleffandro col parer del Senato eleggeva i Confoli, i Prefetti del Pretorio, ed altri Magistrati, lasciando l'elezion de gli altri al Senato medesimo. Diceva egli, meglio esfere per la più il dare gli usizi a chi non li ricerca, che a chi tante premure usa per ottenerli. Niun Senatore nuovo creava egli, se persone di credito prima non rendevano buona testimonianza del merito suo, e non veniva approvato da' Senatori suoi Configlieri. E guai, se trovava, che l'avessero in ciò ingannato: co-lui era cacciato dal Senato, e i suoi fautori gastigati. Una rarissima ed ammirabil maniera ebbe ancora nell' elezion de' Presidenti delle Provincie, e d'altri Magistrati meno importanti. Prima di conferir que' posti, faceva esporre in pubblico i nomi de' proposti per esti, esortando ognuno a scoprire, se costoro avessero commesso qualche delitto, purchè ne poteffero dar le pruove, poiché nello stesso tempo proi-biva sotto pena della vita l'accusare senza poter provare l'accusa. Lampridio (b) Storico Pagano attefta, aver egli appreso questo rito (b) Lampri-

da i Cristiani, che esaminavano diligentemente prima chi s' avea da dini in Aleammettere al Sacerdozio. E folea dire Alessandro, parergli strano, co- xandro. me non fi usasse la diligenza medesima, allorche si voleva eleggere, chi dovea avere in mano i beni di fortuna e le vite de i Popoli, quando ciò si praticava da i Cristiani per l'elezione de' Sacerdoti . Avrebbe egli desiderato, che ogni Governator delle Provincie avesse saputo elercitar il suo Ufizio senza bisogno d' Assessore, tuttavia soffri sempre l'uso di tali Affessori, e diede anche loro buoni salarj. Provvedeva egli in oltre le persone, nel mandarle a i governi, di danaro, servi, mule, cavalli, e d'altre robe necessarie, donandolo poi a' medefimi, se con lode esercitavano i loro impieghi. Se male, voleva, che rendessero quattro volte più di quello, che avea loro somministrato. In fomma la Vita di quelto Augusto, tanto più mirabile, quanto che egli era affai giovane, farebbe un belliffimo modello per qualunque Principe, che amaffe la vera gloria, ed imparar voletfe il meglio de gli elempli altrui, con leggere le Vitet di que Principi buoni, ed Uomini illustri, de quali forte niuna età e Nazione è stata priva.

Anno

Anno di Cristo cexxx. Indizione vitt. di Ponziano Papa i. di Alessandro Imperadore 9.

Confoli & LUCIO VIRIO AGRICOLA, SESTO CATIO CLEMENTINO.

ERA Volg. Anno 230. (2) The fauent Novas Infeription. pag. 357n. 2.

(b) Die Hered. Lamprid. Aga:heat, er alii.

re, ma di gan coraggio, chiamato Artairir, difendente da gli antichi Perfiana i quia media in ami in Nazione fia, e collegato con altri Pepoli vicini, vire volte diede battaglia ad Artabano, ed altretane ancora lo focufific, ed in fine gli évola i via. Abbattuto dubaque il Regno de l'anti, ritorio la Corona in capo ad Artairir Perfiandado innatiri, termible a i Romano, poi fogglogata da gil Artairi, ed it al positima acche oggadi dopo incredibili perspezie, che fa paura al poetatifimo Sultano de l'arterit, e più che paura ha fatto, poci il vittorio di Artipirir i'altelo alla Fertazza d'Arta, ma pedutavi mi damo mella genice, pailo nella Media, e ne computto la margori pardifitto da Nicle, e di Figliado d'Artabano, cola rifiguita i decortinite con fiuo poco guito a battere la ritirata. Peternele il Padre Pagi (3), che nell' Amon d' Crifto 1, Artairfe fulle trovine del Regio

Aleffandro . (4) Contra di Artabano si ribello un uomo di basso affa-

(c) Die in Excerpt. Valef.

(d) paging gl (d), che nell'Anno di Critto 216. Artaterie iulie rovine del Regno in Cristia. de Parti piantaffe i il Trono de Perfiani, citando in pruova di cio lo Storico Again; e che nel feguente Anno, o pure nel 218. egli incominicaffe la guerra contra de Romani. Non è Agatia uno Scrittore (e) Dis in ficuro per tempi si lontani da lui. Abbiamo di certo da Dione (e),

(e) Dio in ficuro per tempi si lontani da lui. Abbiamo di certo da Dione (e), Except. il. che nell'Anno 229. grande apprensione recava Artaferse a i Romani, con minacciare d'affair la Melopotamia, e la stessa Soria, pretendendo di volere ricuperar tutto quanto appartenne una volta a i Re di

Per-

Persia (4), l'imperio de' quali arrivava sino al Mediterraneo e all' Egeo. Ex a Volg. Vuole il fuddetto Pagi, che nell' Anno precedente l'Augusto Alestan- Anno 130 dro, per frenare quelto minaccioso torrente, si portasse coll'esercito (a) Hirad. ad Antiochia. Monfignor Bianchini (\*) differifee la di lui andata al (b) Bianchipresente Anno, e il Tillemont (e) sino all' Anno 232. A me sembra sini ad Apiù probabile, che in quest' Anno Alessandro si mettesse in viaggio, sassal, si giacché abbiamo una Moneta (d), spetrante all'Anno IX, delia di solutiorer. Lui Podestà Tribunizzà, dove si legge PROFECTIO AVGVSTI: must Me-Scrive Erodiano (e), che arrivato Alessandro all' Anno tredicesi- mures des

mo del fuo Imperio (numero fenza fallo feorretto) fi fvegliò la guer- Empereuri.

ra co i Persiani, ed avere esso Augusto sulle prime creduto bene di (d) Messoservicere Lettere ad Artalerie, per correcto a desisteme della correct ferivere Lettere ad Artaserse, per esortarlo a desistere dalle novità, e mism. Im., a contentarsi del suo, perche non gli andrebbe così ben satta, volen- (e) tresdido combattere co i Romani, come gli era accaduto con altri Popoli, ana lib. 6. ricordandogli le imprese di Augusto, Traiano, Lucio Vero, e Settimio Severo in quelle parti. Si rule l'orgogliofo Artaferie di quelle Let-tere, e la rispolta, che diede, fu coll'entrare armato nella Mesopotamia, e dar principio ad affedi, e faccheggi del paese Romano. Venute queste nuove a Roma, benchè Alessandro fosse allevato nella pace, pure per parere ancora de fuoi Configlieri fu creduta necessaria la di lui presenza alle frontiere della Soria. Gran leva dunque di gente si fece per l'Italia, e per tutte l'altre Provincie, e formato un poderossimo esercito coll'unione de' Pretoriani ed altri Soldati di Roma, si congedò Alessandro dal Senato, ed imprese il viaggio alla volta di Levante. Attesta il medesimo Erodiano, che niuno vi su de Senatori, e de'Cittadini Romani, che poteffe ritener le lagrime al vedere allontanarsi da loro un Principe si buono, si moderato, si amato ed adorato da tutti. Fece il viaggio per terra coll' Armata, e data nell'Illirico la revitta a quelle Legioni, feco le prese. Passaro poscia lo stretto della Tracia, continuò il suo viaggio sino ad Antiochia, Capitale della Soria, dove attefe a fur i preparativi necessari per così pericolosa guer-ra. Racconta Lampridio (f) la bella maniera tenuta da lui nella mar- (f) Lampricia dell'efercito suo, Prima di muoversi di Roma, fece attaccare ne' dius in Alepubblici Luoghi in iferitto la disposizione del viaggio, indicando il \*\*andre. giorno della partenza, e di mano in mano assegnando i Luoghi, do-

ve l' Armata dovea far alto nelle notti, o prendere il ripofo d'un giorno. Mandati innanzi tali avvili, si trovava dapertuto preparata la tappa, cioè la provvisione de viveri , nè vi fu verso, ch' egli volcie mai murare alcuna delle posate preferitte, per paura che i suoi Ustiali non facessero ma delle posate preferitte, per paura che i suoi Ustiali non facessero ma delle posate presente, per guadagar danaro. Non altro cibo prendeva egli, che l'usato da gli altri soldati, pranzando e cenando colla tenda aperta, affinche ognuno il potesse vedere. Gran cura si prendeva egli, perche nulla mancasse di vetto-vaglia, d'armi, d'abita, di selle, e d'altri arnesi alle soldatesche; ed in tutto cfigeva la pulizia, di maniera che si concepiva in mirar quel-

le truppe si ben guernite un' alta idea del nome Romano. Più d' o-

Ena Volg, gni altra cofa poi gli stava a cuore la disciplina militare, e che niun Anno 300 danno folle inferito a gli abitanti e alle campagne, per dove passava l' Armata. Visitava egli in persona le tende, nè permetteva, che nella marcia alcuno, anche de gli Ufiziali, non che de' Soldati, uscisse di cammino. Se taluno trasgrediva l' ordine, le bastonate, o altre convenevuli pene erano in pronto. E a i principali dell' eferci-to, che aveffero mancato in quelto, e danneggiato il paefe, faceva una tevera correzione, con intonar loro la Mattima imparata da Cristiani, cioè con dire : Avreste voi caro, che gli altri facessere alle terre vollre quel, che voi fate alle loro? Perchè un Soldato maltratto una povera vecchia, il caiso, e il diede per ischiavo ad essa Donna, acciocchè col melliere di falegname, ch' egli esercitava, la mantenesse. Ed avendo fatta doglianza di ciò gli altri foldati, fece lor conoscere la giustizia di questo gastigo, che lervi a tener gli altri in freno. Per cosi bei regolamenti, e col tenere si forte in briglia le milizie, dapertutto dove queste passavano, si dicea, che non già de' soldati , ma de i Senatori erano in viaggio; ed ognuno in vece di fuggirli, gli amava. vedendo tanta modeltia, e si bell' ordine in gente non avvezza, se non a far del male, con benedire Alessandro, come se fosse stato un Dio. Veramente Zofimo (a) scrive, che i foldati erano malcontenti di

nandro.

Alessandro, per quetto rigore di disciplina, e vedremo in fine, che fu così. E pure Lampridio, Scrittore più antico, e che avea bene fludiato le precedenti Storie, attetta, ch' egli era amato da effi, co-(b) Lempri- me lor Fratello e lor Padre. Aggiugne quetto medelimo Storico (b). divi in Ale- che arrivato il giovane Imperadore ad Antiochia, e trovato, che alcuni foldati d' una Legione u perdevano nelle delizie, e andavano a i bagni colle Donne, li fece totto mettere in prigione. Cominciò per questo rutta la Legione a far tumulto e doglianze. Allora Alesfandro falito ful tribunale, fi fece condurre davanti que' prigioni alla prefen-2a di tutti gli altri, che erano in armi, e parlò con vigore intorno alla neceffita di mantener la disciplina, e che il supplico di coloro dovea ipsegnare a gli altri. Grande schiamazzo allora insorfe, ed egli più franco che mai, ricordo loro, dover essi alzar le grida contra de Persiani, e non contra il proprio Imperadore, che cavava il sangue da i Popoli, per vettire, nudrire, ed arricchir le milizie. Li minacciò ancora, se non dismettevano, di cassarli tutti, e che forse non si conteterebhe di questo, rimproverando loro, che dimenticavano d'esfere Cittadini Romani. Più forte cominciarono essi allora a gridare ed a muovere l'armi, come minacciandolo. Ma egli, non ifiate, toggiunfe, a bravare. L'armi vostre ban da essere contro i nemici di Ro-ma. Nè vi avvisaste di farmi paura. Quond'anche uccideste un par mio, alla Repubblica non mancherà un nuevo Augusto, per governar lei, e punire voi altri. E perciocche non si quetavano, con gran voce grido: Cittadini Romani, deponete l'armi, e andatevene con Dio. Allora (e par cosa da non credere) tutti posate l'armi, le casacche militari, e le infegne, fi ritirarono. Gli'altri foldati, e il Popolo raccolfero quell'ar- E a Volg mi e bandiere, e portarono tutto al Palazzo. Da li poi ad un Mife, Auno 231. pregato rende loro l'armi, con far nondimeno morire i lor Ttibuni, per negligenza de' quali erano caduti in tanta effeminatezza que' Soldati. Quelta Legione dipoi si segnalò sopra l'altre nella guetta contro i Persiani. Formò Alessandro di sei Legioni una Falange di tren-ta mila combattenti: il che ci sa intendere, che aliora ogni Legione era compolta di cinque mila armati. Altre guardie ancora aveva con gli scudi intersiati d'oro e d'argento. A tutti questi dopo la guetra di Perfia fu data maggior paga, che a gli altri foidati.

Anno di Cristo cexxxi. Indizione ix.

di Ponziano Papa 2.

di ALESSANDRO Imperadore 10.

## Confoli & POMPEJANO, C PELIGNIANO.

On mi son io attentato a chiamare il primo di questi Consoli Civica Pempejano, perche quel Civica viene da una sola licri-zione del Gudio, le cui merci sono a me sospette. Nell'Anno 200. era stato Console Civica Pempejano. Un altro ne troveremo all' Anno 241. Ma certo non è, che ancor questo Pompejano fosse appellato Civies. Il secondo Console vien chiamato da Cashodero, dal Panvinio, e da altri Feliciano; ma più è ficuro il Cognome di Peligniano. L'Augufto Alessandro prima di mettetsi in campagna, volle tentar di nuovo, se colle buone si potea frenar l'ulterigia del Persiano Artaserse (a), e gli spe- (a) Resid di nuovi Ambalciatori, lufingandoli, che la prefenza fua, ioltenuta da si podetofo elereito, avesse da lipirare al Barbaro pensieri più ragionevoli. Se ne tornarono essi senza risoluzione alcuna. All'incontro invio Artalerse ad Aleffandro quattrocento de'fuoi, tutti d'alta tlatura, con velli fregiate d'oro, ed archi sfarzofi, credendo con tal comparia di atterrire i Romani. Consitte la loro ambasciata in comandare orgogliolamente all'Imperador de'Romani di ulcir quanto prima di tutta la Soria, e di ogni altra Provincia di là dal Mare, perché tutto quel paese ap-parteneva a i Pertiani, come antica dipendenza della loro Corona. Da così insolente comando irritato Alessandto col parere del suo Consiglio ordino, che tutti quegli Ambasciadori, spogliati de loro arnesi, follero relegati nella Ptigia, con dar loro campagne da coltivare. Ne volle fargli uccidere, perche un'iniquità farebbe ilata il punir colla morte gente non ptela in battaglia, e che eleguiva gli ordini del fuo Re: quasi che non fosse anche un' iniquità, e un violare il diritto delle genti, quel privarli di libertà, e il non lafciarli ritornare al loro Si-

gnore. Si venne dunque all'armi. Se crediamo ad Erodiano (b), tre (b) Idem il. Tom. II.

FRA Volg. Corpi fece Alessandro delle sue genti, comè gli su suggerito da suoi sandre.

Annoage. Generali, e da chi meglio sapeva il mettier della guerra, perch' egli (a) Lameri- nulla mai facea di fus tefta nelle spedizioni militari (a), ma voleva priil ut in Ali- ma udire il fentimento de' più vecchi, e sperimentati nell' Arte della milizia. Uno ne spinse nella Media per via dell' Armenia, un altro nel paele de Parti, e riferbo per se il terzo, per condurio egli stesso. Ma o perche Alessandro fosse di sua natura, e per l'educazinne alquanto timido, o perche l'Augusta Mammes sua Madre nol volesse vedere esposto a i perienti, o perchè succederono diserzioni e tumulti in Soria, egli non s'inoltro punto contro i nemici; e eagion fu, che il tecondo Corpo fu disfatto da i Persiani, con vitteria nondimeno, che eotto loso ben earo; e che il primo, dopo aver ben refittito alle forze de Persiani, nel ritornare in Armenia, per gli difagi periste. Ag-giugne lo stesso Erodiano, che il Corpo di riterva d'Alessandro per le milittie calò di molto, e fu a ritchio di lasciarvi la vita il suddetto Imperadore per una grave infermità, che il forprefe. Ma perehè la grande A mata de' Perfiani notabilmente anch' effa si sminuì, cessò dipoi la guerra, e per tre o quattro anni stettero que Barbari in pace. Così Erodiano. Non così Lampridio, il quale più ehe al racconto di quello Storico, prestando fede a ciò che tanti altri aveano scritto de fatti di quelto Imperadore, da lui ben eliminati; gli attribuilce un' infigne vittoria riportata contra de' Perfiani. E maggiormente lo prusva, coll'aver veduto gli Atti del Senato, e la relazione dell'avvenimento gloriolo, fatta dal medelimo Aleffandro al Senato, dopo il fuo ritorno a Roma nel di 25. di Settembre. Non fi può si facilmente credere, ehe le parole di Alessandro fossero soli vanti e menzogne, si perchè non fu egli di carattere milantatore, si perché poco farebbe occorfo per ilmentirle. Diffe dunque Aleffandro di avere (confitto i Persiani, nell' Armata de' quali be la e terribil mostra faceano settecento Elefanti colle lor torri, guernite d'arcieri. Trecento di questi effere thati prefi, ducento morti, e dicciotto venivano condutti a Roma. V'erano milie carri falcati. Cento e venti mila cavalli fi contavano parimente nell'efercito nemico; dieci mila d'effi rimalero tul campos gli altri fi falvarono colla fuga. Molti erano stati i Persiani preti, e polcia venduti per ilchiavi. S'erano ricuperate le città perdute della Mesopotamia; Artalerse colla perdita delle bandiere avea presa la fuga. I soldati Romani se ne ritornavano ben riechi, nè sentivano più le fatiehe delia guerra dopo si felice vittoria. A quetta relazione tennero dietro le acclamazioni del Senato. Aggrugne Lampridio, che in quella calda azione Aleffandro correva per le file della fua Armata, anemando i foldati, lodando chi meglio combatteva, combattendo aneh'egli, e trovandosi esposto alle freccie nemiche. Dopo si fegnalata vittoria fe ne tornò Aleffandro ad Antiochia, per ivi paffare, come io vo credendo, il verno colla sua Armata. E che in quest' Anno esto Augusto fiaccasse le corna al superbo Artaserse, e non già nel precedente, come volle il P. Pagi, e non nel feguente

come pensò il Tillemont, baftantemente fi raccoglie dalle Monete (a), En A Volg. rapportate dal Mezzabarba, correndo la di lui Tribunizia Pode-Anno 232. flà X. cioè nell' Anno presente, perchè ivi si vede menzionata VI- (2) Medis-CTORIA AUGUSTI. Solamente non fi fa intendere, come Alef- Numi [mat. fandro non prendesse il titolo d' Imperadore per questa vittoria. Forse Imperator. l'impedi la fua modettia. Dal Senato ancora fu acclamato Perfice Mafime : e pure questo suo titolo non s'incontra nelle Medaglie. Ha poi un bel dire Erodiano, che i Persiani da se stessi desisterono dalla guerra; perchè se così sclicemente, com' egli vuole, sossero proceduti i loro affari, e le Armate Romane fossero rimaste disfatte, inverifimil cofa è come i medefimi non aveffero profeguita la vittoria, ed occupata a i Romani la Mesopotamia.

Anno di CRISTO CCXXXII. Indizione x. di Ponziano Papa 3. di Alessandro Imperadore 11.

Confoli & Lupo, e Massimo.

Bbiamo anche da Erodiano (1), che l'Imperadore Alesfandro si (b) Herad. A fermo molto tempo in Antiochia: il che ci ferve di fondamento il. 6. per credere, che vi passasse il verno insieme coll'esercito distribuito in que quartieri. Lungo tempo si esigeva a ricondurre per terra le Le-gioni, destinate per l'Europa: pero sembra verissmile, che succedesse in quest' Anno il suo arrivo a Roma nel tempo affegnato da Lampridio (s), cioè nel di 25, di Settembre, in cui egli comparve in Sena- (c) Lampinto a rendere conto della fua fepedizione. Fece la fua entrara da trione dissi in Aliente, correggiato da tutto il Senato, e dall'Ordine Equefire, fra i xundra. plaufi e l'indicibil allegrezza di tutto il Popolo. Non entrò ful cocchio, come si costumava ne trionsi, ma bensi a picdi, venendogli dietro il carro trionfale tirato da quattro Elefanti. A piedi ancora andò al Palazzo, e tanta era la folla, che appena in quattr'ore potè com-piere il viaggio, tutti gridando intanto: Se falco è Aleffandro, falca è Roma. Nel di leguente si fecero le corse de cavalli, e i Giuochi Scenici, dopo de quali toccò un congiario al Popolo. Allora fu, che fi cominciarono a vedere preffo i Romani de gli Schiavi Persiani, ma non sofferendo allora la superbia de i Re di Persia, che alcuno de'suoi Sudditi restasse in ischiavità, su pregato Alessandro di rimetterli in libertà col pagamento del rifcatto; ed egli non mancò di far loro questa grazia, con rendere a i Padroni il danaro pagato in comperarli, o pure col metterlo nell'erario, se non erano venduti. Questi Servi adunue, e gli Elefanti condotti, sempre più ci vengono ad afficurare, che l'Augusto Alessandro, non vinto, ma vincitore ritornò dalla guerra di

(a) Thefan

rut Novus

In criptian.

F a vide Perfa. Seguita e dire Lampidio, che anche nella Munitaria: Tingiavas): tana felicimente procederono gli affiri della guerta per la buona condotta di Farie Cufe. Similmen nell'Illurico Farie Maerias, parrute e dio Aelfindro, ipporto de'uvaraggi contro i nemica del Repola Rolezione a i Perfinii. Da tutti que Laughi probabilmente in quelli tempi giunforo a Roma le laureste Letzere d'avvio di que projectori savvenimenti, le quali lette in Sensio e al Popolo, rallegavono ognana, vel cilatrono iempe più il nonce e la gloris dell'Augulto Aief-

> Anno di Cristo cexxxIII. Indizione XI. di Ponziano Papa 4. di Alessandro Imperadore 12.

N' Iscrizione, che si legge nella mia Raccolta (a), in vece di Pa-

terno ha Paterio. Così ancora egli è chiamato in alcune Leggi

raccolte dal Relando (b). Però quantunque io abbia ritenuto Paterno,

Confoli & MASSIMO, e PATERNO.

gran dubbio mi retta, che il tuo vero Cognome foffe Paterio. In quattro Leggi ancora Maffimo vien detto Contole per la Jeconda volta; ma ciò meglio starà all' Anno seguente. Istitui (e) in questi tempi l' Auguito Aleffandro in onore di Mammea Imperadrice fua Madre un Coldist in dievandes legio di Fanciulli, e un altro di Fanciulle, con chiamarli Mammeani, e Mammeane, ficcome Antonino Pio avea dato il nome di Fauttiniane alle Fanciulle utituire in onore di Fauttina fua Moglie. Parimente attele a premiare chiunque s'era fegnalato nel governo civile e militare della Repubblica. A i Senatori più meritevoli accordò gli or-namenti Confolari, con aggiugnere de i Sacerdozi, e de i poderi a quei, ch'erano povert, o vecchi. A gli amici dono i prigionieri di varie Nazioni, ritenendo folamente i Nobili fra effi, che furono arrolati nella Milizia. Le terre prefe a i nemici donò egli a i Capitani e Soldati, pofti alle guardie de confini con permettere, che pallaffero ancora in dominio de loro eredi, purche anch'essi facessero il mestier de soldati; non volendo, che que' beni restassero in proprietà di persona alcuna privata, con dire, che que' tali con più attenzione militarebbono, ove fi trattafse di disendere le tenute concedute loro con quello patto. Ed ecco se non il principio, almeno un fegno affai chiaro di quei, che poscia surono chiamati Benefizj, cioè stabili dati da godere a i soldati con obbligo di militare in favor del donante, con refervariene i Principi il diretto dominio. Paíso, dico, quetto nome anche nella Chiefa, difpentatrice di sì farti beni a chi fi confacra alla milizia Ecclefiastica. Oltre alle terte donò a i medefimi foldati de gli animali, e de i Servi, acciocchè poteffero Ex a Velg. coltivarle, e non le lasciassero abbandonate all'invasion de'nomici : il che Anno 233riputava egli gran vergogna della Repubblica. Mentre fi godeva tanta felicirà in Roma, ecco nuove spiacevoli dalle contrade Germaniche, (a) (a) Lampricioè avere i Germani passato il Reno, mettere in conquasso la Gallia in dias in Alequelle parti con potenti Armate, faccheggiar Borghi, e campagne, e xandre. far paura alle steffe Cistà. Se crediamo ad Erodiano (b) fin quando Hofier, I. s. Alesfandro dimorava in Antiochia, cominciò questa brutta danza, e portatine colà gli avvisi colla giunta d'aver essi Germani passato non solo lis. 6. il Reno, ma anche il Danubio, ed effere in grave rifchio le confipanti Provincie dell' Illirico e l'Italia stessa. Per questo si affrettò egli di lasciar la Soria, e di volgere i passi e l'armi colà, dove il chiamava il bilogno. Se vero fosse il racconto d'Erodiano, converrebbe dire, che Alessandro si fermasse un Anno di più in Antiochia o pure ch'egli un Anno dopo quel che abbiam suppotto, imprendesse la guerra co i Persiani. Ma non è sì facilmente da acquerarti in ciò a quello Storico Greco, da che gli viene a fronte Lampridio, certo inferiore a lui di tempo, ma più di lui informato de gli affari di Roma. Secondo Erodiano, l'Augusto Alessandro marcio a dirittura dalla Soria in Germania, ne più ritornò a Roma, laddove Lampridio, citando gli Atti del Senato, ci afficura, effer egli dell'Oriente rivenuto a Roma, ed aver ottenuto il trionfo, e che quivi si godeva una mirabil quie-te, quando sopragiunse la novità de Germani. Se questa giugnesse nell'Anno preiente, o pure nel fuffeguente, non so dirlo. Caso che nel presente, attele Alessandro a far de i preparamenti, per andar in persona a dimandar conto a i Germani de i danni inferiti alle contra-

Anno di Cristo cexxxiv. Indizione xii. di Ponziano Papa 5.

di ALESSANDRO Imperadore 13.

de Romane.

Confoli & MASSIMO per la seconda volta,

là ardeva la guerra tanto a i confini della Gallia, quanto a quei della Pannonia con terrore non lieve dell'Italia stessa. Però in quett' Anno l' Augusto Alessandro messo insieme un potente esercito s'inviò alla volta della Gallia, dove maggiore era il pericolo (c). Conduceva egli seco un gran eorpo di Mori, e di areieri presi dalla Provincia dell' Osroena, o pure defertori Parti, guadagnati con buono ftipendio. Di costoro pensava egli di valersi con vantaggio in quetta nuova guerra, perchè tal forta di gente faettava più lontano, che i Germanı, e coglieva più facilmente nel berfaglio de' loro corpi. Si partì

En a Volg. Alessandro da Roma, quantunque il Senato e i migliori mal volentie-Anno 234. ri vedendolo dipollo alla partenza fi ftudiaffero di ritenerlo (4): tanto

(a Luspiriera l'amore, che gli portavano, tanta la premura, che non fi ciponeffe daut in Ale-gandera filo il chiodo di andare, perchè non potea fofferire, che dopo aver vinto i Pertiani, venissero ad insultare l'Imperio Romano i Germani, gente, che altri Imperadori da meno di sè aveano saputo mettere in dovere. Seco ando Mammes fua Madre, e fe erediamo a Lampridio, tutti i Senatori l'accompagnarono per cento cinquanta miglia. Nel tare a gran giornate il luo viaggio, incontratoli con una Donna del-la razza de' Druidi Sacerdoti della Gallia, quetta gli diffe: "La part, ma una ilperar viittoria, e fidati peco de' mai Seldati. Egli non l'alcolto, o pur non se ne mile pensiero, perchè sprezzava la morte. E Lampridio aggiugne, ehe avendogli predetto un eelebre Strologo, eh'egli dovea morire per mano di un Barbaro, se ne rallegrò, credendo di aver da morire in qualene battaglia, e di far quel fine glorioso, ch' era toecato ad altri Generali famoli. Arrivato alle rive del Reno (6), quivi si fermò a disporre tutto l'occorrente, per portare la guerra addosso a i Germani, ed intanto fece sabbricar un Ponte su quel Fiume, acciocche vi potelle transitar tutta l'Armata. Vuole Erodiano, Serittore, che folamente ci descrive Alesfandro per un Imperador timoroso, e privo di coraggio, ch'egli tentaffe prima, fe potea colle buone intavolar pace eo i Germani, e loro a questo fine invio tuoi Ambafeiatori, con efibire gran copia di danaro, affai confapevole della forza, ehe ha l'oro fra que' Popoli. Forse che se avesse tenuta questa via, non gli sarebbe maneata la pace. Ma Lampridio nulla parla di ciò, e nè meno di vari combattimenti, accennati dal fuddetto Erodiano, ne' quali ferive, che bene spesso i Germani comparvero non men forti de i Romani. Certo è, che non abbiam vestigio d'alcuna bella militare imprefa da jui fatta in ella guerra, aneorene il numerofo e prode elercito suo promettesse di molto in si fatta spedizione.

> Anno di Cristo ccxxxv. Indizione xiii. di ANTERO Papa 1. di Massimino Imperadore i.

Confoli & Severo, e Quinziano.

(c) The aurus Neous Inferitarian pag. 358. m. (d) Pan Confular.

Ltre non abbiam di certo di questi Confoli, che il loro Cogno-1 me, e il fecondo vien anche chiamato Quintiliano. Ho io prodotta un' Iferizione (c), dove ci comparifee Gneo Pinario Severo Confole, ma fenza porer dire, fe appartenga all' Anne prefente (d). Il Panvi-

nio avea citata un' Iscrizione, posta per la salute di Lucio Rago- Exa Volg. nio Brea citata un inclinatore, por mis Urinazio Larie gianziano Confole, credendo, che ivi ii parlatie Anno 15; del fecondo Confole. Un'altra (a) a lui pure spettante ho dato io, (a) Ibrigate. ma con farmi a eredere, che quelto Quinziano molto prima dell' Anno [676], pag-prefente foffe luttuitio nel Confolato. În un altro Marmo (6) rap- 359. n. i. portato anche nella mia Raccolta, s'incontra Tito Cefenio Macedose (b) Thefra-Quinziano Gonfole, ma fenza che retti alcun lume, se appurtenga all' rui idem p. Anno presente, Una grande scossa ebbe in quest' Anno il Romano Imperio per la morte del buon Imperadore Aleffandro, tolto di vita da gli empj ed imqui fuoi foldati. Non fe ne fa bene il luogo e la ma- (e) Lampri niera. Lampridio (c) ne fu anch'egli allo feuro, mentre ferive, che dias in diel'Augusto giovane trovandoti nella gran Bretagna, da noi chiamara Inghilterra, fu uccifo, e che attri ferillero effere ciò avvenuto nella Gallia in un villaggio, appellato Sicila, nel diffretto di Magonza, come vuole Eulebio (4), oppure in quel di Treveri. Espone bensi (d) Essist. Erodiano (\*) con varie particolarità qu'ito avvenimento, ma le cir- in Chronic coltanze da lui narrate non hanno affai del verifimile. Secondo lui, (e) tersalio del verifimile del verifica del verifimile del verifimi Mussimino, Ufiziale, che avea la cura d'infegnar l'aite militare a i soldati di nuova leva, per la maggior parte presi dalla Pannonia, era amato non poco da esse Milizie. Sparlavano costoro di Alessandro, come di un Principe troppo timorolo, che non lafciava fare alcuna bella impresa contra de'nemici, e stava tuttavia sotto l'ali della Madre, Donna, fecondo esti, intenta folamente ad ammassar danaro, e che colla fua parfimonia rendeva odiofo a tutti il Figliuolo, effere perciò da eleggerii per Imperadore un uomo forte e pratico della guer-ra, e che meglio premiaffe i foldati. Lamentavanti eglino in fatti anche di Alessandro, perebe non profondeva sopra di loro i tesori, sic-come aveano praticato Caracalla ed Etagabalo, scialacquatori delle pubbliche fottanze, per guadagnarfi l'afferio delle milizie, e per que-tto felamavarfo contro di Mammea, attribuendo ad avarizia di lei ciò, che si negava alla loro infizzabile avidità. Posti dunque gli occhi so-pra Massimino, all'improvviso il vestirono di Porpora, e l'acclamarono Imperadore. Fosse egli, o non sosse consapevole del loro disegno, almen finfe di refittere; ma minacciato colle spade, accettò come forzato l'Augustal Digurta. Prometto dupio un groffo donativo, e di rad-doppiar loro la provianda, concertó fubito la maniera di opprimere Alcilandro. Avvisica quelti di si pericolòfa novuia, tremando, paganca-do, e timile ad un furiofo, ufei dalla tenda e raccomandoni a tioi soldati, con promettere quanto volessero, purchè il difendessero. Con grandi acclamazioni promitero essi di farlo. Passata la notte, eccoti l'avvito, che vengono i foldati di Massimino, e di nuovo Alessandro useito in pubblico, impioro l'ajuro de' tuoi, i quali replicarono le promelle; ma all'arrivo delle truppe di Massimino latciatisi sovvertire da lui, il riconobbero anch'effi per Imperadore. Ciò fatto, diede Maf-fimino ordine a i Tribuni e Centurioni di levar la vita ad Alefsandro, a Mammea fua Madre, e a chiunque fi volesse opporre. Fu il barbaE a a Volg. ro comandamento immediatamente efeguito, ed a riferva di chi era ANNO235. fuggito, tutti rimafero vittima delle loro spade. Cost Erodiano.

Ma non è probabile, che Maffimine tofse proclamato Impera-dore, perche fi la, ch'egli itudio in tutte le forme di comparir innocente della morte d'Aiessandro; nè che Alessandro sapeise l'esaliazion di Maffimmo, ne che dopo tal notizia paisaise anche una notte, prima d'essere uccito, perche o egli farebbe fuggito, o avendo tante persone, che l'amavano, non è da credere, che tutti l'avessero abbandonato. Ha ben più apparenza di verità ciò, che scrivono Lam-(a) Lampi- pridio (a), e Capitolino (b), cioè che molti de foldati, massimamente della Gailia, crano difgustati di Alessandro, perch'egli avendoli tro-(b Capital, vati mal avvezzati fotto Elagabalo, voleva rimetterli con vigore nell'

in Maximi- antica disciplina. E che segretamente intessis con Massimino, molti d'effi inviati alla tenda di Alcisandro nel dopo pranfo, allorche v'era poca gente, ed egli dormiva, il trucidaisero colla Madre. Comunque cio accadelse, fuor di dubbio è, che il buono, ma infelice Imperadore per mano di que ficarj, e con intelligenza e per comando di Maffimino, uomo ingratillimo a i tanti benefizi, che avea da lui ricevuto, terminò i fuoi giorni. S'e disputato da varj Letterati, cioè dal Padre Pagi, dal Tillemont, dall'Abate Vignoli, da Montignor del Torre, e dal Padre Valfecchi Abate Benedettino, intorno alla di lui età, intorno alla durazion del fuo Imperio, e al giorno della fua morte. Credefi con più probabilità, ch' egli folle uceifo, non nel Marzo, ma nella State dell' Anno prefente, in età di ventifei Anni e di alguanti Meli, e non già di 29 Anni, Meti 3. e giorni 7. come ha il testo, che si tiene per iscotretto di Lampridio, e dopo tredici Anni, ed alquanti gior-ni o pur Mesi d' Imperio. A me non convien d'entrare in si fatte dispute, bastando al Lettore d'intendere ciò, che più importa al filo della Storia. Intanto le mirabili cote da noi udite di quelto novello Aleffandro, tanto più degue di stapore e di lode, qui to che operate da un si giovinetto Augusto, in cui lo iteslo Erodiano, che pur gli è poco favorevole, altro non feppe trovar di difetto, se non la troppa dipendenza da fua Madre, ci han già fatto detettare l'efecra-bil azion di Mallimino, o pure di que' barbari foldati, che gli tolfero la vita contra tutte le leggi umane e divine, e ci danno a conoscere qual grave perdita fecero in lui il Senato e Popolo Romano, e sutte le Provincie del Romano Imperio. Un fulmine, che scoppiasse contra d'ognuno, parve l'avviso della sua morte. Se ne mostro dolente in apparenza fin lo stesso Massimino, e volle, che nella (c) Lampri- Gallia gli fosse alzato un magnifico Monumento (c). Più riguardevole fu l' altro, che il Senaio gli fece tabbricare in Roma, dove furono portare le sue ceneri, e dove non mancarono nè a lui, nè a Mammea fua Madre gli onori divini, coll'affegno d'alcun. Sacerdoti; e gran sempo duro in Roma la festa nel di Natalizio di lui, e di sua Madre. Gli stessi foldati, e fin quelli, ch' egu avea cassari in Soria, tagliarono pofcia a pezzi quegli affattini, che s'erano bagnate le ma-

dias in Alexandre.

ni nel di lui fangue : fegno, che non l'aveano abbandonato, come Exa Veig. vuole Erodiano, ma che improvvisa dovette effere l'uccisione di lui. Anno 235. Fu da molti scritta la Vita di questo insigne Augusto; e Lampridio cita quella di Sessimio, Acolio, ed Encolpo, che oggidi perdute servi-rono a lui di scotta, per tramandarci le notizie, che abbiamo d'esso Imperadore. Verismimente, se non si sosse perduti tanti Libri della Storia nobilissima di Dione Casso, sebben presso Sisilino egli poco parla delle azioni d' Aletfandro, noi avremmo qualche altro lume del fuo governo : governo incomparabile, perchè oltre all'effer egli stato di gran mente, e di ottima intenzione, volle sempre nel fuo Configlio i più saggi, i più giusti e disinteressati Senatori e Giurisconfulti, che allora fi trovaflero . Ma a questo adorabile Regnante, degno di lunghiffima vita, succedette Massimino di carattere tutto contrario, dedito solamente alla crudeltà, e fuorchè da i soldati, universalmente odiato ed abborrito, qual manigoldo del migliore di tutti i Prin-cipi. Da che coftui, tolto di mezzo il buon Aleffandro, fu proclamato Imperadore, partecipò al Senato l'elezione sua. Bisognò approvarla, perche non si potea di meno, avendo egli dalla sua le forze maggiori del Romano Imperio. Non sappiamo, se da sè, o pu-The reference of Senaro, egli prendella la Padela Trisunzia, e il tuolo di Padra della Patria, che non fri mia si indegnamente impiegato, che quella Barria, che non fri mia si indegnamente ce degli altri Popoli, perché privati d'un ortino Augusta, puedio molto più crebo, perché un uomo pefismo a lai fuccedera, il quale molto più crebo, perché un uomo pefismo a lai fuccedera, il quale dal Secolo d'oro fece in breve passare ad un Secolo di ferro l'Imperio Romano. Ma l'ambizione, che cotanto l'acciecò, ficcome vedremo, ebbe dopo tre anni il meritato supplicio. Chi fosse Massimino, e quale nella privata fortuna, mi riferbo io di esporlo all' Anno seguente. Nel presente trovandosi San Ponziano Papa in esilio (a) per la (a) Blan-Fede di Gesù Crifto gloriofamente compiè il fuo Ponteficato, ed in chiaini ad vece sua fu eletto Antere, e posto nella Sedia di San Pietro.

Anno di Cristo cexxxvi. Indizione xiv. di FABIANO Papa 1.

di Massimino Imperadore 2.

Confoli & GAIO GIULIO MASSIMINO AUGUSTO,

L nome di Giulio, dato da i Compilatori de Fafti ad Affricano, di-pende da una conghiettura del Panvinio (6), fenza che fe ne veg. (b) Panvia. ga pruova alcuna, e però non mi fon io attentato a darglielo, ficco Fest. Cenf. me cosa dubbiosa. In vece di Massimine, noi troviamo Massimo (e) in (c) Relead. varj Falti : il che potrebbe far dubitare, se Massimino prendesse il Fast. Cons. Tom. II.

Exa Volg. Confolato. Ma effendo ftati foliti i novelli Augusti nel primo nuovo Anno 2 prenderlo, ed effendovi altri lumi, ragionevolmente poffiam credere, che Mafimino procedelle Confole nell' Anno presente. Poco

(a) Blanchin as ad Anuft of.

più di un Mese tenne Santo Astero Pipa il Pontificato Romano, e diede fine alla fua vita col Martirio (4). Succedette a lui pell' Apostolica Sede Fabiano. Andiamo ora a vedere, chi sosse colui, che coll' enorme delitto deila morte data al buon Alessandro Augusto, si apri la ttrada al Trono Cefareo. Gaio Ginio Vero Maffinino (che così

(b) Capier zimino femiers .

egli fi fece chiamare) era di nazione barbara, (\*) perchè figlio di ha. in Ms- Micea o Micea, uomo Goto, e di Ababa o Abala, Donna Alana. Nacque in un villaggio a i confini della Tracia, e però veniva considerato come Trace d'origine. Dicono che sosse terribile d'aspetto; che la sua statura eccedesse otto piedi, che la sua forza fosse prodigiofa; che in un fol pasto mangiasse quaranta, ed anche sessanta libre di carne : il che se sia da credere, lascero giudicarne a gli altri. Essendo egli in sua gioventù Pattore di professione, lo seeglievano gli altri per loro capo a fine d'opporsa a i ladri. Conosciuto costui da Severo Augusto, allorche era nella Tracia, per uomo di straordinaria robultezza, fu arrollato nella cavalleria, poscia nelle Guardie del Corpo, e promofso dipoi a varie cariche militari, spezialmente forto Caracalia, nelle quali si acquistò molto credito, perchè infaticabile, perchè non mangiava addosso a i soldati, anzi ricompensandoli, e gran cura prendendo di loro, si facea amare da tutti. Per odio, che portava a Macrino, ficcome distruttore della Casa di Severo, si ritirò al suo paese, e con difficultà tornò alla milizia sotto l'impuro Elagabalo, creato Tribuno, ma senza comparire per tre anni a salutarlo, ne a baciarli le mani. Morto Elagabalo, venne a Roma, accolto con grande allegrezza da Alessandro Augusto, da lui lodato al Scnato, e creato Tribuno della Legione Quarta, composta di giovani di nuova leva, acciocchè loro infegnalse la milizia. Chi per la tua forza il chiamava Ercole, chi Anteo, chi Milone Crotoniate, Achille &c. In questo concetto era Massimino, quando senza nè pur essere Senatore, usurpò il Trono de' Cesari, in età d'anni sessantadue, se fi ha da credere alla Cronica Alessandrina (e), e a Zonara (d). Aveva egli em Alexan- un Figliuolo giovinetto, per nome Gaio Giulio Vero Massimo, come

s'ha dalle Medaglie (e). Massimino ancor egli è chiamato da alcunt drinum. (d) Zonarat Storici, giovane di rara bellezza, d'alta statura, e più pulito del Pa-Imperator.

in Annaii, de rozzo e barbaro, ma creduto più fuperbo di lui ficiso, benchè Capitolino (1), che ciò scrive, dica altrove, ch'egli era di un natu-Numijimat. ral buono, e che Alessandro Augusto gli avrebbe data in Moglie 100elia sua Sorella, se non fosse stato ritenuto da i barbari costumi del (1) Capito-lin, in Ma- di lui Padre Massimino. Serive il suddetto Capitolino, che gli su da zinina je- esto suo Padre conferito il titolo d' Imperadore. Nelle Iscrizioni, e Medaglie, che reftano di lui, il troviamo ornato folamente del titolo di Biore. Cefare, e di Principe della Gioveniù. Però è da dire, che quello Sto-(g) Pagins rico s'inganna, o pur, come vuole il Pagi (g), Imperadori erano an-

Critic. Bar. che chiamati allora i Cefari.

Cteato Imperadore Massimino, siccome non gli era ignoto d'es- En a Vols. sere mirato di mal occhio da chi considerava nella viltà de i di lui na- Anno 236. tali troppo avvilita l'Imperial Dignità, e teneva per vittima delle di lui ambiziose voglie l'ucciso Augusto: si rivolse ad assodar, se potez, col terrore il fuo Trono, giacche coll'amore non fapea speratio. (a) (a) Capitol. Tofto dunque fotto vari pretetti congedo gli amici e Configlieri d' A- in Mazim. leffandro, eletti già dal Senato, col rimandar parte d'effi a Roma, e finiter. con privar gli altri delle lor cariche. Era la fua mira di far alto, e aut lib. 7. baffo, senza dipendere da alcuno, per poter più liberamente esercitare la sua tirannia. Tutta la servitù e i Cortigiani del passato govetno mando con Dio; moltiffimi ancora ne sece uccidere, non d'altro colpevoli, che di moftrarfi afflitti per la morte del loro buon Padrone. Tiene Eusebio (+), che in odio appunto di Alessandro, nella cui (b) Euset. Corte fi trovavano affaiffimi Cristiani, egli movesse una fiera persecu- Histor. Eczione contro la Chiefa, per cui crebbe in terra e in Celo il numero del lis. 6. de' Santi Martiri. Tremavano già i Romani ner le frequenti musero del 18. de' Santi Martiri. Tsemavano già i Romani per le frequenti nuove (4), (c) Capusi. che andavano arrivando della di lui crudeltà, mentre chi faceva croci- ilidim. figgere, chi dar in preda alle fiere, chi chiudere vivo nelle bestie uc-ciie, chi lasciar la vita sotto le bastonate. Altro nome già non gli si dava, che di Ciclope, di Busiride, di Falari &c. Cacciossi perciò coll' andar innanzi tal timore nel Senato e Popolo Romano, che o pubbli-camente o ptivatamente ognun facea de i voti, afinche Malfimino mai non vedeffe Roma. Folfe la verità, o pure una finzione, (4) fi fcopri (3) Herodia-

una trama ordita contro di lai da Magne, uomo Confolere e di girse sus sindiam.

mobilità. Dienos, ch'eggi serado prima guadagnui motti Urisital, e le
ganetie del Ponte di barche fatto fui Keno, allorché Mafinimo est
e de l'entre d

ne, o per ribbia d'effere thuo possono a lui, o per lisperanza di qualche gran ricompensa da Massimona e ui ne porto carpo. La ricompensi fui, che Massimona llona il ringrazio di proto carpo. La ricompensi fui, che Massimon allona il ringrazio dell'amico. Non a la colmazzare, come autor della rhellione, e trasdero dell'amico. Non a la colcorda con questi Scrittori Trebellio Pollono (I), mentre ferive, che in Tasa.

Numilio.

En a Voig questo Tito era Tribuno de' Mori, e che imperò sei Mesi, contradi-Anno 236. cendo a se stesso, per aver detto prima, ch'egli fra pochi giorni fu uccifo. Secondo questo Autore, era sua Moglie Galournia della nobili Famiglia de' Censorini, cioè de' Pisoni, Sacerdotessa, che per l'insigne fun cattità fu adorata da i Romani. Gran tempo flette la di lei Statua in luogo ben improprio, perchè nel Tempio di Venere.

Ail' Anno presente mi sia permesso di riferire la guerra fatta da Massimino a i Germani, quantunque si possa dubitare, che appartenga al precedente. Un poderofiffimo efercito avea condutto feco Alef-fandro Augusto in quella spedizione, perchè oltre a molte Legioni di foldati Occidentali, s'era studiato, siccome ho detto, di avere gran eopia di Ofroeni, Armeni, Parti, e Mori, e credevali, che il maggior nerbo dell' Armata confistesse in costoro, per far quella guerra, perchè erano tutti gente sperta nel saettare; mestier poco praticato da Germani. Maffimino a tanti combattenti ne aggiunie de gli altri, e in persona atrase ad esercitarli tutti, e disciplinaria. Ardeva egli di voglia di far delle grandi prodezze, acciocche venifie ad intendere il Mondo l'importante vantaggio di avere un Imperador bellicofo, e dimenticasse, s'era possibile, il tuo timido predecessore. Quindi passato il Reno, diede addosso a i Barbari. Niun d'essi sulle prime osò di venirgli a fronte; tutti fi ritirarono ne boschi e nelle paludi, con fare dipoi il meglio che poteano la guerra con infidie. Diverfi combattimenti seguirono in quelle selve e paludi. Tanta era la temerità di Massi-mino, che al pari d'ogni soldato entrava anch'egli nelle mischie, e menava le mani. Ma corfe una volta pericolo della vita, perchè invilutppato col cavallo nel fango di una palude, fu attorniato da nemici, e ie non erano i fuoi, che accorfero in ajuto, fi vedeva il fine della fua

(a) Capital. tirannia. Scriffe egli poscia al Senato (a), d'effere entrato nel paese Maxim. Germanico, d'averne corfo ben quattrocento miglia, con uccidere molti de'nemici, farne affai più prigioni, con incendiare i loro villaggi, tutti fabbricati di legno, e col condur via un immenso bottino di be-

(b) Hered. stiami, e d'altre robe, che tutte lasciò a i soldati. Erodiano (4) ag-16. 7. giugne, aver egli dato il guafto a i raccolti gia maturi di quelle contrade: il che fa intendere, aver egli guerreggiato nel Giugno e Luglio. Mandò anche Massimino a Roma dipinte in alcune tavole le battaglie

da lui fatte in quelle parti, acciocchè anche gl'ignoranti leggellero quivi i trofei del fuo valore. Per tali vittorie fu non meno a lui, che al Figlio Cefare, dato il titolo di Germanies, e quello fi legge nelle (c) Madisi, Monete battute (c) correndo la Tribunizia Podeftà Seconda di lui, cioè nell'Anno prefente, col motto di VICTORIA GERMANICA. Giac-Imperator. chè non si trovavano più nemici da combattere, e si accostava il ver-

(d) Herolia- no, (d) coll' Armata paísò nella Pannonia, e prefe il suo alloggio nel-ass bidem. la Città di Sirmio, Capitale di quelle contrade, meditando maggiori imprese nell' Anno vegnente contra de' Sarmati. Minacciava egli di voler fottomettere al Romano Imperio tutte le Nazioni Germaniche, e fatto verifimilmente l'avrebbe; tanta era la fua bravura, e l'indefesso

37

operare nel meftier dell'armi, s'egli nello ftello tempo non avelle fat. Exa Volg. ta a i Sudditi fuoi uma guerra anche più cruda, che a i Barbari ftelfi: Anno 137-del che partermo all'Ammo feguente.

Anno di Cristo cexxxvii. Indizione xv. di Fabiano Papa 2. di Massimino Imperadore 3.

## Confoff | PERPETUO, e CORNELIANO.

IN due I (crizioni riferite dal Panvinio (s) fi truova un Lucie Ovi- (h) Panvin nie Ruffice Cornelinne Confide diffegaste, e un Publis Tizzo Perpetne Con-fedare della Tofcana e dell' Umbria Percio i più han creduo, che tali fofsero i Prenomi e nomi di questi Consoli. Perchè non è esente da dubbi si fatta partita, ho creduto meglio di flar col Relando (6), che folamente (6) Reland. accenna i loro Cognomi. Quali imprese in quell'anno facesse Massimino, confaler. dopo avere svernato nella Pannonia, resta a noi molto scuro. Truovansi sopo avete ivernato nena ramonia, retta anno dalle Provine (è Grueva, nondimeno l'Icrizioni (·) a lui polte nel fuffeguente anno dalle Provine (è Grueva, cie, che continuarono ad ubbidirlo, nelle quali è chiamato Dacko inferioria.

Mafimo, Sarmatico Maffino, ed Imperadore fin fette volte: tutti indizi de 155. di battaglie date, e di vittorie riportate contra de Sarmati e Daci. 55 Capitolino (4) attesta anch'egli, che Massimino ebbe moltissime guer- 141. re, dalle quali ritornò sempre vincitore, e con gran copia di prigionieri e di bottino. Nulladimeno ha ciera di una Rodomontata, l'aver Inferioren egli scritto al Senato: Tante effere flate le guerre da lui fatte in poco par 150. a. tempo, quante mai altri ne facesse in vita sua: tanta la preda, che avea tempo, quante mai altre ne facesse in vita sua: tanta la preda, cor avea 3: superata la speranza d'ognuno: tanti i priginieri, che neu bastava il pae-(d) Copinel, se Romano a sostenetti tutti. Dist, che intanto egli peggio trattava i seniore. i duddit fios. Abbiognava di daran, per foltenere quel diluvio d'armati, e per cavarne da tutti i lati, fi concedeva ad ognuno licenza d'accufare (). Stavano fempre aperti gli orecchi di Maffinno alle (\*Werdlarfpie, e a qualunque giulla o culunniofa relazione, batlando, che commissi 7, 7 parisse l'accusa, perchè ne succedesse tosto la carcerazion delle per-sone, senza distinzione alcuna di grado o di età. Laonde notte e di si vedevano da ogni parte anche più lontana del Romano Imperio condotti fopra carrette in Pannonia uomini incatenati di qualfivoglia Dignità civile o militare, cominciando da coloro, che erano stati Contoli (f), e tutti poi o innocenti o rei venivano condennati alla mor- (f) Capitel. te, o all'efilio, col confisco de'loro beni, e colla rovina delle loro famiglie. Gran difavventura, o almen gran pericolo e batticuore era allora l'effere ricco, coll'esempio di tanti e tanti, i quali di ricchissimi, ch'erano, erano ridotti a limolinar il pane. Ne qui termino l'infa-ziabil crudeltà e avidità del Tiranno. Mife anche le mani fopra tutExa Volg. te le rendite proprie della Città, destinate per mantenimento della Axxo237. pubblica annona, per ajuto della povera Plebe, per le Fette, e per gli Giuochi allora ulati. Passo in oltre a spogliare i Templi di tutte le Statue, e d'ogni altro omamento d'oro, d'argento, o di rame: che tutto portato alle Zecche, si convertiva in moneta. Per tanti spogli e violenze veggendoli i Popoli si conculcati e tenagliati dal proprio Principe, non si può dire, come fossero malcontenti ed amareggiati; ma le lor doglianze consistevano in sole parole, in maledizioni, in implorar l'ajuto de fordi Numi offeti, a riferva d'alcuni, che non potendo fofferire gl'infulti fatti a i lor Templi, nel difenderli si lasciarono più tosto scannar presso gli Altari. Ne mormoravano forte fin gli stessi soldati, perchè tutto di veniva rimproverato loro da i parenti ed amici, che per colpa d'essi tante iniquità erano commesse da Massimino. Sotto quest'anno la corrente de moderni Storici mette la follevazion dell'Affrica contra dell'indegno Massimino, e l'assunzione al Trono Augustale de i due Gordiani, e la lor caduta con altri accidenti; ma con restaro involti in molte tenebre i fatti d' allora. Quanto a me credo tutto ciò avvenuto solamente nell'anno seguente, siccome dirò: e che Massimino passalle il presente in far guerra a i Daci e Sarmați, e svernasse dipoi quietamente nella Pannonia.

Anno di Cristo cexxxviii. Indizione i.

di FABIANO Papa 3.

di Massimino Imperadore 4.

de' due GORDIANI Împeradori I.

di Pupieno, e Balbino Imperadori 1. di Gordiano III. Imperadore 1.

Confoli & Pio, e Ponziano.

(6) Pagins, CRan like è qui fra gl'Illustracori (e) de l'afti, in afliganse i Pre-Ricalass, d'inomie n'Omni di questi Confoli. Il primo vicen chamato non stamps, or Pio na Ulpia in alcune Leggi, e da Cenforino, aleri gli danno il dino none di Annie Pio, e da livi di Marca Ulpia Crisita. Il lecondo vicen creduzo Pracolo, Parziano, everco Parziano Pracolo, perché in alcuni (h) Tatalas Colisio de la Conforma de Pracolo, perché in alcuni (h) Tatalas Colisio de la Conforma de Pracolo, perché in alcuni (h) Tatalas Colisio de la Conforma de Pracolo, perché in alcuni (h) Tatalas Colisio de la Conforma de Pracolo, perché in alcuni (h) Tatalas Colisio de la Conforma de Pracolo, perché in alcuni (h) Pracolo, perché in alcuni (h) Pracolo (h) Pracolo

creduro Pressio Penziano, overco Penziano Pressio, perche in alcuni price del marco de l'accione de travaro Penziano Pressio, perche in alcuni la figuram. In vece di Penziano de travaro Penziano (1), che parlano di la figuram. Il so i producto altrove due Herizioni (1), che parlano di (5) hirol. E presente sanno alcuno de ella apparente la figura di pressioni del presente sanno alcuno de ella apparente la figura di Alcuniano.

Canada del Configura del Fenziano (1), che ficera nelle Provincia Afficiano del configura, che ficera nelle Provincia Afficiano di curatore del Fifico, per ben fonministrar della pecuma a Malfimon in trabas. Cie quella en la via di guadagurafi mentro prestio di lui eggio fil-

ono,

rono, che alcuni nobili giovani, capo de' quali fu un Maurizio nella Exa Volg Città di Tisdoro, raunata una gran frotta di loro Servi e contadini Annoz38. coll'armi fotto andarono a trovar costui, per pagare una condanna. Il pagamento fu, che l'ammazzarono. Fecero bensi i foldati della guardia molta resistenza, ma furono messi in suga. Fatto il colpo, allora meglio che prima conobbero il proprio pericolo, e però penfarono ad un colpo maggiore. Sapendo in quanto odio de Popoli fosse Massimino, mosfero assai gente a sedizione, e poi si portarono a trovare Marso Antonio Gordiano Proconfole di quella contrada, e per quanta oppolizione e ripugnanza egli moltraffe, l'acclamarono Imperadore Auguilo, e il vettirono di porpora, minacciandogli la morte, se non accettava. Era Gordiano un venerabil vecchio di ottanta anni, ornato di tutte le più lummose Virtù . Mezio Marullo suo Padre tirava l'origine da i Gracchi, Ulpia Gordiana fua Madre da Traiano Imperadore. Pareva creditario in casa di lui il Consolato, avendolo avuto il Padre, l'Avolo, e il Bifavolo, oltre ad altri dalla parte di fua Moglie. Stato eta anch' egli Confole duc volte, l' una con Caracalla Imperadore nell'anno di Crifto 213, e nell'anno 220, con Aiestandro Imperadore, Pochi si contavano, che gli andassero avanti in abbondanza di comodi, e di facoltà. Da giovinetto si applicò a far de' Poemi, e spezialmente mise in versi e in prosa le azioni de gl' Imperadori Antonini, de'quali era innamorato. La Pretura, e l'altre pubbliche cariche da lui furono sostenute con tal magnificenza di Giuochi e d'altri pubblici solazzi, che si tirò dietro in Roma e per le Provincie l'amore e'il plauso di tutti i Popoli. Ma spezialmente divenuto Proconsole dell' Affrica, a tal fegno fi diede a conofeere la di lui Giuftizia, Moderazione, e Prudenza, che que Popoli lo riguardavano come lor Padre, nè mai cotanto amore aveano portato ad alcuno de'fuoi Anteceffori. Gli davano il nome di Catone, di Scipione, e d'altri infigni Romani.

Ora il buon vecchio, ancorchè contra fua voglia, e per non poter di meno, avesse accettate le Imperiali insegne, pure considerando, che sbrigata era la fua vita fotto il crudel Maffimino, a cui non parrebbe mai innocente un tal fatto, altro ripiego non seppe tro-vare, che quello di cercare di assodarsi il meglio che poteva sul Trono, giacché troppo pericolo era il discenderne. Dichiarato dunque Augusto Marco Antonio Gordiano suo Figliuolo, che da alcuni vien creduto chiamato Marco Antonino, s'invio a Cartagine, dove su solennemente riconosciuto Imperadore. Fra le ragioni, che muovono me a credere succeduta in quest' Anno la di lui affunzione al Trono, a me par decifiva quella di Erodiano (a), che afferifee accaduta tal no- (a) Hered. vità, terminato l' Anno Terze dell' Imperio di Massimine, il che solamonte accade nel presente Anno. Fu ben di parere il Padre Pagi (b), (b) Pagini che tal frase s'abbia da intendere, mentre correva il Terzo Anno di in Cris. Bar. Massimino, ma conveniva recar csempli chiari comprovanti il suo as-

funto : il che cgli non ha fatto. Secondo la comune fignificazione Ero-

## A'NNALI D'ITALIA

Ex. Volg disso parla di un Traza Ansos finite, e non già cominciato o correnAnnesja, te. Furnos de già Africani abbatture le Statue di Malfimino, ed alste quelle de des Gordin Augustia.

Si de la comparata de la compar

(a) Capitolin, in Max-mino feniore, Herodianus lib, 7,

Giunio Sillano Confole, suttituito insieme con Gallicano nel presente Anno, e non già nel precedente, a i due Confoli ordinari. Con fonore acclamazioni riconolciuti furono Imperadori effi due Gordiani, e dichiarato nemico pubblico Massimino col Figliuolo. Prima nondimeno di divolgar le Lettere, e di tener la suddetta assemblea, finto fu, che venissero spediti da Massimino alcuni sgherri a Vitaliano Prefetto del Pretorio, uomo crudelissimo, con lettere & ordine di dirgli a bocca in segreto cose d'importanza. Ammelli costoro nel di lui gabinetto, menir'egli offervava i figilli delle lettere, l'ammazzarono, con far poi credere a i soldati, ciò essere stato comandamento di Massimino, solito a far di questi servigi a suoi Ministri. Renduto poi pubblico il decreto del Scriato, e sparsa voce fra il Popolo, che Maffimino era stato ucciso, e che i Gordiani prometteano un gran congiario alla Plebe, e un funtuoso donativo a i soldati , si levo esso Popolo a rumore, abbatte le Statue e le immagini di Massimino, e scaricò il suo furore addosso a varj suoi Ufiziali ed amici, e spezialmente inficri contro le spie e gli accusatori, che si baldanzolamente esercitavano in addietro l'infame loro meiliere. Molti innocenti ancora vi perirono; e perchè Sabino Prefetto di Roma volle mettervi freno, retto anch egli uccifo. Diede poscia il Senato incumbenza a venti Senatori, già stati Consoli, di andar a disendere i confini dell'Italia, contro gli sforzi, che poteffe far Massimino. Scrissero a tutte le Provincie, anche fuori d'Italia, esortando ognuno di prender l'armi in favor de' Gordiani, e contra di Maffimino. I più ubbidirono; altri per paura se ne guardarono, ed uccifero, o mandarono a Maffimino i Melfi del Senato .

(b) Capitol.

Appena la novità dell' Affrica secadde, che per corrieri ciprefin ne fi portato il aldororio avvica Attámino (b). Sorpziamie poi l'atta di quanto era secaluto in Roma: Allora utici con fattamente in tratta di patuto era secaluto in Roma: Allora utici con fattamente in tratta, flazciari il e villi, imbrandire la fyda, come le volefit uccidere il Setuato : che non più uomo, ma un foriennato, una befila para. Se non uticiva di la iun Pigliuolo, fu creduto, che gli avvelori cavato gli occhi, sunto re infutriato ambre contra di lui, perche tul more, alcono pratava al Padre, non fi feppe ma flazore di lui. a feptera di portava al Padre, non fi feppe ma flazore di lui. a fep-

...

ite, diceva Massimino, non sarebbe avvenuto quel, che ora intendiamo. En a Volg. Affogata poi col vino la conceputa rabbia, nel di seguente aringò i Anno 138. foldati (a), vomitando quante ingiurit mai feppe contra de Gordiani, (a) Hered. e del Senato Romano; ed ordino la marcia dell'efercito verso l'Italia con tal fretta, ehe appena diede un sol di di tempo per prepararsi al viaggio. Oltre alla poderosa Armata de' Romani, seco ancora menò affaiffime schiere di Tedeschi, presi al suo servigio, e mandò innanzi le coorti della Pannonia. Marciavano tutti, quando arrivarono dall'Affrica nuove di gran confolazione per Massimino. Era suo Proccuratore nella Numidia Capelliano dell' Ordine Senatorio. Gli venne ordine suor di tempo dal vecchio Gordiano di dimettere la carica. Irritato coftui pensò tofto a vendicarfene. Aveva egli fotto il fuo comando un corpo di brave soldatesche, assai pratiche del loro mestiere, perchè affinate nella guerra continuamente fatta co i Barbari di quelle contrade. Con quelta gente, accresciuta da un possente rinforzo di Numidi, tutti spertissimi arcieri, s' invio alla volta di Cartagine. Grande fu lo spavento non men de Gordiani, che di quel Popolo, perché non aveano truppe regolate da opporre. Tuttavia diede all'armi quella gran Città, ed ulcirono a folla i Cittadini, per affalire i nemici, avendo alla lor testa Gordiano minore Augusto. Si venne ad un'aspra battaglia, in cui quantunque i Cartaginesi fossero di lunga mano superiori di numero a i nemici, pure per la poca loro perizia ne' combattimenti furono sconfitti con grave loro strage. Vi peri lo stesso Gordiano Secondo in età di quarantafei anni, e fra la moltitudine de cadaveri il fuo non fi potè poi rinvenire. Ciò inteso dal vecchio Gordiano suo Padre, per dispe-

razione, e per non cadere in man de nemici, secondo Capitolino (t), (b) Capitol. fi strangolo, dando sine anch'egli alla vita e all'Imperio. Vuole Erodiano (r), ch' egli moriffe prima del Figliuolo; ma più probabile fem- (c) Herediabra sù questo punto il racconto di Capitolino. Entrato in Cartagi- nui ibidem. ne Capelliano, con gran macello di gente, spoglio i Templi, e fece un mondo di mali anche in altre Citta. All'avviso di così inaspettata mutazion di cose, Massimino ch'era in viaggio, si rincorò forte. Chiunque poi ben prenderà il filo di tali avvenimenti, conoscerà effere guatto il Testo di Capitolino, dove scrive, che questi due Gordiani tennero l'Imperio un Anno e sei Mes. Se Massimino appena udita

la loro esaltazione si mise in viaggio per venire in Italia, e prima di giugnere ad Aquileia ne intefe la lor caduta : come può mai stare, che si lungamente regnaffero i Gordiani? Però faggiamente il Panvinio (d), ed altri han tenuto, che il loro Imperio non duraffe più d'un (d) Panvid. Mese, e sei di; ed altri han creduto due Mesi, e qualche giorno. Allorehe a seppe in Roma l'infelice morte de i due Gordiani,

incredibil fu l'agitazion degli animi, e lo spavento d'ognuno, al vederfi tolti coloro, ne quali era ripofta la comune speranza, e al pre-vedere gl'immensi mali, che si poteano aspettare da Massimino, Prin-cipe di sua natura si sanguinario, e tanto più perchè irritato dalla ribellione di Roma. Era fatto il primo passo, convenne fare il secon-

Fa. Voig, do, per diffenderfi fino all'ultimo (e). Runnto danque il Sento nel Avanti R. Tempio di Giove Capitalina a potre chiufe, o pure in quello della (e) littodi. Corondia, cheffe due mano l'apprendori, cico Marco Claido Papiese (e). Mafino, Cocione Celle Balbino, Sentori di gran credito ed abintà. Balbino, Pari del Primo, che Mafino, chiambo Papieso da ultri, perché avez quali della proprieda del composito del com

Il primo, cioè Maffane, chiamato Papisos da Îtri, perchè zwe tutti e du quelti Cognomi, rea di balfa nafetta; mai il merito acquilitto da lui col valore e colla prudenza nel meliter della guerra, l'avea fatto fallire di grado in grado fino a quel di Generale, elertraduo il quale nell'illinico, e nella Germania, quanto i'era renduto formadabile at l'asmate Germani, alterremos reira fatto amer da i lodara. Al zuo al polin di Senatore, fai Preteree, Confole, poi Proconoldo nella trotto della contra della contra di contra di colora di contra della contra della contra di colora di contra della contra di colora di contra di colora di contra di colora di contra di colora di contra di

ognino pel fuo natural huono, per la fua affibilità, e pel buon uto di diemi is. delle molte fue ricchezze (4). Erano allora Confoli fuftituiti Claudio Giuliano, e Celfo Eliano, il Confolato de'quali fecondo me appartiene all'anno prefente, e non già al precedente, come altri ha creduto.

Un altro errore è corfo nella Vita di quelli due Imperadori, deferita (c) Mam in da Capitolino (c). Sul principio di effi fi legge, che la loro clezio-Menzama. ne fegui Septiano Kaltodra Tania; cinci nel da 26. di Margin, mentre fi faccano i Giuschi Apolliurri. Noi abbam veduto di fopra, dirif da lui, che i Gordinni furono confermati Augulti dal Senato Romano

lui, che i Gordinii furono confermati Augusti dal Senato Remano and 81.7, di Margio quell'anno, ed effinodi fucceduta ent medefimo anno la morte de Gordinii, el inaultamento di Pupieno Malfimo, edi Celio Balbino, perche la nuova ne fu portata a Miffarmio durante il fuo 'viaggio, e prima ch' egli entrafie in Italia: per confeguencia e fallato il tetho di Capitolino, Oltre a ciò ha offertaci il Padre vici. è fallato il tetho di Capitolino, Oltre a ciò ha offertaci il Padre vici. è ancie per di de credere, che Capitolina Genefine feet quelle due novelli dire. Ence però fi de credere, che Capitolina Genefine feet quelle due novelli

L'alle M. e pero à use creates, enc quiponinh airrine eatre quett aut omnée.

Ansam Auguil in il al p. di Leffis, non già dell'amo anrecedente, come fi fiquiro ello Faute Pagi, un benni del preferne. Propolta depoi al Porce de Pagies Mefina, e però nell'amo anne con le gràdi do appodero.

Torvato fi il ripiego di quetti con errat Cefure Marzo Assimi Gardians, che alcuni dictiona Nipote del vecchio Gordiano, e Figliusolo del Secondo, ed airri nata da una Figliusola del primo Gordiano.

Erndiano è di quell' tiltimo parret. L'ett di quello Traco Gordiano, il quale fi trovava allora in Roma, e fu accolto con giulive acclamazioni, retto dubbola anche perfo gli antiche La pui vertinillo opi-

nione è, cè egli fose in età di eirea dodici anni.

Non si perde tempo in Roma ad unir quante milizie si potè, per
(c) Capital. marciar contra di Massimino (c) e Papieso Massimino Augusto, siccoso Massim me persona di sperimentata buona condotta nel comando dell'armi, su

nere.

prescelto per capo dell' Armata. Ma prima di muoversi, convenne sod- En a Volgdisfare alla superstizion de' Romani, presso i quali non solevano andare Anno 238. alla guerra gl' Imperadori, se prima non aveano dato al Popolo un combattimento di Gladiatori, acciocchè i foldati fi avvezzaffero al fangue. o fi ottenesse il favore della Dea Nemesi. Quello su fatto, siccome ancora altri Giuochi ne' Teatri e nel Circo. Dopo di che Pupieno Massimo s'invio contra di Massimino, e si fermò a Ravenna, per far quivi maggior massa di gente, e preparamenti per resistere al Ciclope (a): così egli (a) Capitol.
nominava Massimino. (b) Mandò ancora il Senato per tutte le Provincie e sodem. Città, che aveano alzata bandiera contra del Tiranno, personaggi Conso- (b) Herod. lari, ed altri già ftati Pretori, Quettori, Edili &c. con ordine di fortificar 116. 7. le Città capaci di difesa, di provvederle d'armi e vettovaglie, e d'introdurvi tutto il grano delle campagne, acciocche mancaffe la Juffitienza all'arrivo di Massimino. Allorche pervenne ad esso Massimino la nuova de i novelli due Imperadori eletti, conobbe chiaro, che l'odio del Popolo Romano era irreconciliabile contra di lui, e però doversi riporre tutte le sue speranze nella forza. Sollecitata dunque più che mai la marcia del suo efercito, che tuttavia era fuori dell'Iralia, giunfe ad Emona Città dell'Illria, e la trovo abbandonata da quegli abitanti. Il non aver effi lascinta ivi vettovaglia alcuna, diede da mormorare a i di lui foldati, i quali dopo tante marcie sforzate e patimenti del viaggio, a' erano lufingati di trovar le ravole imbandite, anzi le delizie a i confini dell' Italia. Il peggio fu, che continuato il viaggio ebbero avvifo, qualmente Aquileia, Città allora affai vafta, ricca, e popolata, ed una delle più riguardevoli del Romano Imperio, avea chiuse le Porte, e a' era accinta alla difefa. Prima d'imprendere l'affedio di quella Città, mando Massimino Ufiziali a parlare a quel Popolo, per etortarlo alla pace: al qual fine furono adoperate promeffe e parole le più belle del Mondo. Ma dentro v'erano Menefilo, e Crisoino, nomini Consolari, che meglio seppero parlare, e ritenere il vacillante Popolo dall' aprie le porte al nemico, con avere spezialmente finto, che Apollo Beleno, fingolarmente ivi onorato, avelle per mezzo de gli Aruspici predetto, che Massimino retterebbe vinto. Furono d'avvilo il Padre Pagi, che questo assedio si facesse in tempo di verno, e il Cardinal Noris cita Erodiano (c) là dove serive, che il Fiume Lisonzo era grosso per le (c) Bernd. nevi delle montagne, le quali dopo un lungo verno fi distacevano, de-lib. 8. ducendo da ciò, che l'affedio si facesse nel principio del Mese di Marzo. Ma le nevi dell'alte montagne più tardi si disfanno, e tanto più dovertero tardare dopo un lungo verno, e però nè pure al Giugno e Luglio non disconviene l'effere tuttavia riechi d'acque i Fiumi. Pafsò Massimino coll' Armata quel Fiume, valendosi di botti vote, o pur di que vafi, ne quali fi portano l'uve alle Città; e poi strinfe d'affedio

Mentre quelle cofe fuccedento, un lagrimevol accidente occorfe in Roma, diffusmente narrato da Erodiano (2). Duc foldati Pre- (4) Idem it, toriani di que pochi, che reflavano in Roma, mossi da curiolita d'mEn a Volg. tendere ciò, che si trattava nel Senato, entrarono dentro, e s'inoltra-Anno 238: rono sino all' Alrare della Vittoria. Gailicano, che poco si era stato Confole (non so se diverso da i due suttituiti sopranominati, o pure l'un d'essi) e Mecenate, uno de Senatori, piantati nel petto di que due soldati i lor pugnali, li stesero morti a terra. Fuggirono gli altri Pretoriani al quartiere, e quivi rinferrati aspettavano il tempo di vendicarsi. Ufcito Gallicano commoffe il Popolo e i Gladiatori all'armi contra de' Pretoriani: laonde tutti in folla corfero al Caffello Pretorio, credendosi di poterlo superare, e d'ingoiar i Pretoriani. Ma furono ben ricevuti dalle lor freccie e picche, in maniera tale, che vegneodo la fera, se ne tornarono confusamente entro la Città, riportando solamente delle ferite da quel conflitto. Allora spalancate le porte del Pretorio oe uscirono i soldati, e diedero addosso a quella disordinata moltitudine, con farne graode strage, e massimamente de' Gladiatori. Irritato sempre più il Popolo Romano per questa grave percosta, cercò aiuto, e continuo per più giorni a far guerra al Pretorio, non sapendo fofferire, che un mucchio di foldati tanto inferiori di numero tacesse si lunga resistenza. Tolsero anche gli Acquidotti al Pretorio; ma allora que' toldati mossi dalla disperazione, tornarono fuori, e colle spade alle reni infeguirono il Popolo fin dentro la Città con ucciderne molri. Trovandofi ivi con ifvantaggio, perché dalle finestre e da i tetti fiocca ano i fassi e le tegole, s'avvisarono di mettere il fuoco a varie cate. Per disavventura s'andò sì fattamente dilatando l'incendio, che non poca parte della Città ne rimafe disfatta; e unitafi co'foldati tutta la feccia de'cattivi, diede un ficro faccheggio alle cale de' beneffanti. Non v'era giorno, che Balbino Augusto, rimasto al governo di Roma, non mandalle fuori qualch'editto, per quetare, fe mai era pollibile, si gran turbolenza, e pacificare il Popolo co i Pretoriani; ma ne gli uni ne gli altri l'ubhidivano. E benche in persona molte volte fi storzasse di termar quel furore, nulla ottenoe, anzi gli fu gittato un laffo, ed altri (a) Capital, ferriffe, che gli arrivo una baltonara addoffo. L'unico mezzo (a) per Maximo ilmorzar quell'izza, fu di condurre in pubblico il giovinetto Gordiano er Baibino. Cefare, alla cui vilta tanto il Popolo, che i Soldati (perchè era amato da ogouno) fi placarono, e formarono una specie di concordia, o

per dir meglio di tregua, perchè vera pace non fu. Avea ben Massimino cominciato l'affedio d' Aquileia, perchè gli pareva troppo disonore il continuar il viaggio verso Roma, lasciando

(b) Hered. lib. 1. Cantolin. in Maximi

indietro disubbidiente la prima Città d'Italia, ch'egli incontrava, e Città di tanto riguardo. (\*) Ma ebbe ben totto ad arrabbiare al vedere la valorofa difefa de' Cittadini si uomini che donne e fanciulli, i quali con bitumi accesi accogiievano chiunque veniva all'affalto, bruciavano le macchine nemiche, e magagnavano continuamente con faffi e funco i più arditi del campo nemico. Però quanto più cresceva il coraggio a gli affediati, fino a farsi dalle mura le più grandi beffe di Mattimino, tanto più calava l'animo a gli affedianti. Poteano ben quanto volcano i due Mallimini montati a cavallo girar per le schiere, ani-

DUMEN BY GOOD!

mando ciascuno alla bravura e a gli assalti: tutto era indarno. Allora Exa Volg. l'iniquo Maffimino, giacche non potea infierir contro gli Aquileiefi, Anno 138. sfigo il fuo sdegno contra d'alcuni de propri Capitani, imputando loro di mantener intelligenza conemici, e di non far molto, perché nulla intendeano di fare, e li sece morire. Quella ingiultizia allenò da lui l'anmo di moltislimi Soldati. S'aggiunie, che mancava la vertovaglia al campo per gli uomini e cavaili, dappoiche Pupieno Maffimo avea fatto ridurre nelle Città forti tutti i viveri, e vietatone per mare e pe' fiumi il trasporto. Bettemmiava per quetti patimenti la lua Armata, ed erano anche tutti metti e fcorati per le nuove, probabilmente da Pupieno Massimo fatte spargere, che tutto si Popolo Romano era in armi, tutte le Provincie Romane, e fino i Barbari congiurati contra di Maffimino. Pertanto una brigata di foldati, folita ad aver quartiere vicino a Roma nel Monte Aibano, e che militava allora nel campo di Massimino, ricordevole delle Mogli e de' Figliuoli lasciati nella stessa koma, determino di finir la Tragedia. Verso il mezzodi tutti attruppati andarono al padiglione di Mailimino, ed effendo d'accordo colle Guardie, levarono dalle bandiere le immagini di lui. Usciti Massimino e il Figlinolo per placarli, rimasero tagliati a pezzi, correndo il Quarto anno del loro Imperio. Lo stesso trattamento fu fatto al Prefetto del Pretorio, e a qualunque altro de confidenti de' Mattimini. Furono i lor cadaveri latciati a s cani le fole telle inviate per alcuni corridori a Roma. Dispilicque forte la morte di quetti due Tiranni a i foldati della Pannonia e della Tracia: ma il fatto era fatto. Tratto allora l'efercito di entrare amichevolmente in Aquilcia; ma quel Popolo non amando ofpiti tali, folamente dalle mura gli andava tomministrando de viveri, e feguito a tener chiute le Porte. Intanto i corridori deilinati a portar le teste de' Tiranni a Roma, paffarono in barca le Pafudi formate dall'Adige, dal Pò, e da altri Fiumi da Altino fino a Ravenna, e chiamate Sette Mari, e con altro nome la Paduta. I rovato in Kavenna Pupieno Massimo Augusto, che ivi attendeva ad ingroffarti di gente, recarono a lui e a tutti i Ravegnani un immento giubilo coil inatpettata felicillima nuova d'effere liberato il Romano Imperio da i due formidabili Tiranni. Allora Pupieno Massimo volò ad Aquileia, ricevuto da quella Città con indicibil plaufo. Concorfero a lui Ambafcerie dalle Citta vicine, tutte per congratularfi, e l'Arniata stessa de Massimino in abito di pace, e con corone d'alloro in capo, mottrò di accomodarfi alla prefente fortuna, prorompendo in liete acclamazioni, ma internamente covando dei veleno, per vederti assuggettata ad un Imperadore eletto dal Se-nato, e non da loro. Fece Pupieno Matlimo una bella aringa a co-ttore con prometia di un grotso regalo, e divifo quell'efercito, mandò ogni Legione alla fua Provincia; e pochi di fermatofi in Aquileia, con varie schiere, colla Guardia de Germani, ne quali più confidava, fi rimie in viaggio, e tornolsene a'Roma.

Exa Volg. Fu così follecito per le poste il viaggio di coloro, che portava-Auvo238. no le telle de i due Mattimin, che da Aquileia in quattro di giun-(a) Gosind. fero a Roma (\*). Perch'era giorno di Giuochi, fi trovavano allori la Mazim. al Teatro Ba'iòma Augafa, il giovane Gordiane Cofare, e il Popolo, faint. e di appena comparvero que'Metti, che il Popolo grido: Massimino è

uccifo. Verificatosi il fatto, ebbero tutti ad impazzir per la gioia. Totto si rauno il Senato, surono fatte le acclamazioni a gl'Imperadori; determinato, che Pupieno Maffime, e Balbino Augusti fossero Confoli nel retto dell'anno, e che in luogo di Massimino fosse sustitui-(b) Pagins to Gordiano Cefare. Riconosce lo stesso Padre Pagi (b), voler dire Critic. Bar. quelle parole, che Massimino avea prima della ribellione disegnato se ad dan 239. sesso Console per l'anno venturo 239, e che venuta la nuova di sua

morte, il Senato dilegnò Console per esso anno Gordiano Terzo. Adunque egli dovea riconoscere ancora, che non era peranche nata la ribellione de i due Gordiani Affricani nel principio dell'anno prefente, in cui si soleano disegnare i Consoli per l'anno prossimo, nè doversi riferire al precedente anno l'esaltazione e morte d'essi due Gordiani, e la creazione di Pupieno Massimo, e di Balbino. Turte quefle scene nel solo presente anno avvennero; e chi in oltre ben rifletterà a i frettolofi passi di Massimino, troverà confermata la medesima verità. Arrivato vicino a Roma Pupieno Massimo, ebbe l'incontro di Balbino, de Gordiano Terzo, e del Senato e Popolo Romano, e gran fetta fu fatta, ma in faccia a i foldati altro non fi leggeva, che malinconia; e per altro verio cominció ad apparire nebbia di diffensione fra gli stessi Regnanti. Cioè quantunque i due Augusti attendesfero con fomma moderazione e zelo al buon governo si civile, che militare, pure fra loro fi (corgeva della gelofia, e poco buona armonia. Balbino sprezzava Pupieno Massimo, perchè bassamente nato; e Massimo non istimava l'altro, perche non era suo pari nel valore dell'armi. Di quetta discordia avvedutifi gl'infelloniti foldati, frezialmente i Pretoriani, conobbero, che non era tanto difficile l'atterrar due Imperadori, da loro mal voluti, perche alzati fenza di loro al Trono, e perchè sempre erano in sospetto d'essere degradati, come avvenne (e) Capitol. a' tempi di Severo Augusto, (c). Ora allorche si celebravano i Giunin Maximo chi Scenici, o pure, come vuole Erodiano (4) i Capitolini, furiofa-Balling, mente vennero i Pretoriani al Palazzo. Pupieno Maffiino, che fu il mas 16. 8. primo ad accorgerís di quelto nuvolo minacciolo, mando, e dipoi an-

do anche in periona a Balbino, perehè fi ficessero venire in aiuto loro i foldati Germani. Qui talto di nuovo in campo la gelofia. Balbino per fospetto, che l'attro li chiamasse, per farsi solo Imperadore, non acconfenti, e vennero a parole fra loro; quando ecco forzate le porte e le guardie, arrivar loro addoffo i Pretoriani, spogliarli, e menarli fuori con aftrappar loro la barba, batterli, e caricarli d'ingiune. Volevano condurli al loro quartiere, per quivi finirli, ma inteso, che i Germani prendevano l'armi per soccorrerli, in mezzo alla strada li fvenarono amendue (non ne sappiamo ne il giorno, ne il Mese), e preso seco il giovinetto Gordiano Terzo, acclamato Imperadore da cifi, En a Volgi andarono a rinferrarsi nella Fortezza Pretoria. E tal fu l'inselice fine Annozzo. di questi due Augusti, degni certamente per le belle doti loro di miglior fortuna, colla morte de' quali Erodiano termina la Storia fua. Rimallo Gordiano III. Ce/are dopo tante tragiche fcene, folo, ed amato non men dal Popolo, che da i foldati, tuttochè fecondo Erodiano (a) (a) Heradiaegli non avesse che tredici anni di età, su riconosciuto da tutti Impe- nui ibidem. radore Romano.

> Anno di Cristo cexxxix. Indizione 11. di FABIANO Papa 4. di GORDIANO III. Imperadore 2.

5 MARCO ANTONIO GORDIANO AUGUSTO, 8-MANIO ACILIO AVIOLA.

I N un l'Icrizione riferita dal Doni e da me (b) apparifce, che tal fu (b) Tiofaur.

Il Prenome e Nome del fecondo Confole, cioè di Aviola. Già Nevu ladicemmo, che Gordiano III. era stato nell' Anno precedente disegnato 361. 1. Confole. Portava egli lo stesso Nome dell'Avolo, e del Padre Augusti, cioè Marco Antonio Gordiano, perchè nato da una Figliunia di Gordiano I. fu verifimilmente adottato da lui, o pure da Gordiano II. fuo Zio materno, benchè Defippo, e un altro antico Storico il facciano Figliuo-lo di Gordiano II. Il che se fosse, sarebbe stato solamente Figlio naturale, perchè per attestato di Capitolino (e), il secondo de Gordiani non ebbe (c) Capitol. mai Moglie legittima, e fe la paffava con ventidue concubine. Il vedere, III. che fua Madre, tuttavia vivente dopo l'efaltazione del Figliuolo, non vien nominata da alcuno Augusta, potrebbe servire, per farla credere di bassa sfera, e non Sorella, ma concubina di Gordiano II. Questo Principe vi fu alcun de gli antichi (4), che il pretefe nominato Antonino, (d) Lampriopinione, che pare confermata da qualche Marmo ; ma il più ficuro dini in Elafuo Nome è quello di Antonio . Era quello giovinetto Principe bello di gabalo. aipetto, d'umore allegro, affabile con tutti, amabiliffimo; avea findiato Lettere, tante in fomma erano le fue belle doti, che faceano a gara il Senato, il Popolo, e i Soldati ad amarlo, dandogli il titolo di lor Figliuolo, e chiamandolo la lor gioia, la loro delizia. Altre non gli mancava, per ben governare l'Imperio, che l'età e la sperienza de gli affaria poiche per la buona volontà non la cedeva ad alcuno. Creato dunque ch'egli fu Augusto, cessarono tutti i tumulti e le brighe di Roma, si pacificarono i Soldati col Popolo, e cominciò ognuno a goder del ripolo e de i folazzi, studiandosi di dimen-ticare i tanti all'anni patiti dopo la morte del buon Imperadore Aleffandro. Racconta il suddetto Capitolino (e), che tolto di vita il cru- (e) Capitol. do Massimino, i Parti, cioè i Persiani minacciavano guerra in Orien- er Beleine.

En a Volg. te ; e che i Carpi e gli Sciti l'aveano già mossa contro le due Me-Axxo239. sie, Provincie dell'Imperio Romano, con farvi gran danno. Perciò nel precedente Anno era già stabilito, che Pupieno Massimo andrebbe in Levante, per opporsi a i tentativi de Perssani, e che Bassimo con altra Armata passerebbe al Danubio, per far fronte a i Barbari, con lasciare il giovane Gordiano al governo di Roma. Ma Iddio altramente dispose, e convien pensare, che non fosse grande nè il pericolo, nè il bisogno, perchè in quest' Anno si godè buona pace in Roma, nè si sa, che l'Imperio Romano patisse scosso molessia alcuna in quelle contrade. Che quetto novello Augusto Gordiano per maggiormente procacciarsi l'amore del Popolo e delle Milizie, usalse loro

(a) Medio- un gran regalo, come si praticava da i nuovi Principi, si ricava dal-barbas in le Monete (a) d'allora, nelle quali è mentovata la prima Liberalità Nami/mat. di quelto Augusto. Imperat.

> Anno di CRISTO CCEL. Indizione III. di FABIANO Papa 5. di GORDIANO III. Imperadore 3.

Confoli SABINO per la feconda volta,

O Uesto Sabino Console verisimilmente è quello, che dopo la morte de i due Gordiani propose in Senato di eleggere Imperadori Pupieno Massimo e Balbino, ed appresso fu creato Presetto di Ro-ma. Quando ciò si ammettesse, dicendo Capitolino (5), ch'egli era (b) Capito- ma. Quando cio fi ammettene, uncuna lin. in Ma- della Famiglia de gli Ulpi, la tteffa, che quella di Trajano, conver-Ba.bine . tranquillità, quando vennero nuove dall' Affrica, (c) che s'era fatta (c' Iden in Gerdiane ivi un' unione di malcontenti e ribelli contra dell' Augusto Gordiano, III. e capo d'essi era un certo Sabiniano. Colà inviò Gordiano un rinfor-20 di gente, con cui il Governatore della Mauritania dianzi affediato da i congiurati, talmente ristrinse coloro, che gli obbligò a venire a Cartagine, a dargli legato il lor condottiere Sabiniano, e a chiedere perdono: il che loro conceduto, si quetò tutto il rumore. Ma il testo di Capitolino alquanto confuso non ci lascia ben discernere, (d) zofimar come pullaffe quella faccenda, ne a accorda con Zolimo (d), il qua-

Bifor. I. 1. le pretende, che il Popolo di Cartagine avesse proclamato Imperadore lo stesso Sabiniano, senza che altro si sappia di lui. Da una Legge di Gordiano si ricava, che in questi tempi era Presetto del Pretorio un Domizio.

Anno di Cristo centi. Indizione iv. di Fabiano Papa 6.

di GORDIANO III. Imperadore 4.

Confoli MARCO ANTONIO GORDIANO AUGUSTO per la feconda volta, CIVICA POMPEIANO.

S E non mi ritenesse un'Iscrizione Greca, rapportata dal Reinesso (a), E a a Volg.

S e presa da quelle del Ligorio, in cui si legge Console con Gor- (a) Rino 141.

(a) Rino 141. diano Augusto Pompeiano Civica, io non gli darci il nome di Civica, fius Inferip. ne mi fiderei di un'altra del Gudio, dove questo Console è appella- jeg. 633. to Civica Pompeiano. Posto nondimeno, ch'egli usasse questi due Cognomi, almen certo sarà, che su personaggio diverso da Pempeiano, veduto da noi Console nell'anno 231, perchè qui non vien chiamato Console per la seconda volta, Guasto sarà il testo di Capitolino (1), (b) Capitol. dove ha il nome di Papiniano, avendo noi troppe tethimonianze di Leg. in Gordano gi e di Marmi, che Pempeiane fu il suo Cognome. Abbiam già ve-duto di sopra, come Arsaserse avea ristabilita la Monarchia de Persiani. Dopo la guerra a lui fatta da Alessandro Augusto stettero per qualche tempo quieti que Popoli, ma defunto Artalerie, divenne Sapore fuo Figliuolo Successore non men de i Regni, che dell'ambizione del Padre. La Mesopotamia posseduta da i Romani, siccome sottoposta una volta al dominio Pertiano, tofto fu l'oggetto delle fuperbe fue mire. Eutichio (e) il loda per la fua Giustizia; ma Agatia (d) cel descrive (c) Entytutto il rovefcio, uomo crudele, fanguinario, implacabile, e di ma-chiar Annal. niere affatto tiranniche. Entro coftui con formidabil efercito fu i prin- di Agaikia. cipi del fuo governo nella McIopotamia, preie Carre, ed altre Cit- 1808, int. 4 tà circonvicine, e mife l'affedio a quella di Nitibi. Fabbricaro quivi un Caftello alto prefio le môra di quella Città, continuamente infestava quegli abitanti, i quali erano già vicini a rendersi, quando gli convenne per urgente bitogno ritornar coll'armata nelle sue contrade, S'accordo co'Cittadini di Nisibi, che se promettessero di lasciar in piedi quel Cartello fino al fuo ritorno, egli se ne andrebbe. Ma non si tosto su partito, che i Nisibini con sossa e muro nuovo chiusero quel Cattello nella Città. Tornato poi Sapore, e rinovato l'affedio con impadronirfi di Nifibi, fiera strage fece di parte di quel Popolo, e il retto conduste in itchiavitù con immenso bottino. I progressi di questo ferocissimo Re fecero paura fino all'Italia. Applicossi perciò con tutto vigore il Senato Romano ad ammaffar gente e danaro, per reprimere il borioto nemico, e fu determinato, che il giovane Imperador Gordiano in persona andrebbe a comandar l'Armata, o per dir meglio ad a prendere il mettier della guerra (e). Intanto si penso il dem. Tom. II.

(2' Mediobarbus in Numifin. Imperator. (b) Thefavrus Novus Interspense. pag. 151.

Exa Volg. ad accasarlo, ancorchè secondo i conti di Erodiano, non fosse giunto Anno 141. per anche all'età di dieciotto anni. La Madre fua, da noi poco conosciuta, probabilmente fu quella, che gli trovò la Moglie, cioè Furia Tranquillina Sabina, così appellata nelle Medaglie (\*) e in alcune licrizioni (2), ma Sabins in altre. Era effa Figliuola di Mifitee, uomo di competente nobiltà, ed allora folamente noto pel fuo fapere, per la sua eloquenza e prudenza, e non per impiego alcuno. Altro non sappiamo d'essa Tranquillina, se non che porto il titolo d' Augusta, senza apparire, che da lei nascesse prole alcuna. Fu bensì celebre Mifites suo Padre, perchè divenuto Suocero dell' Imperadore, e ereato

Prefetto del Pretorio. Ne tardo egli a valersi della sua autorità, per dar fetto alla Corre, e mettere ful buon cammino l'Augusto fuo Genero. Finqui era tiato il giovane Gordiano fotto il governo della Madre, che poco avvertita il lasciava aggirare a lor talento da gli Eunuchi della Corre. Costoro l'allevavano in divertimenti fanciulleschi e in bagattelle, e infieme d'accordo rendevano la giulizia e i polit. Pro-poneva Mauro, uno d'effi, qualche rifoluzione in lode o in biafmo di taluno. Sopra ciò chiedeva Gordiano il lor parere a Gaudiano, Re-verendo, e Montano, ed approvando questi la proposizion dell'altro, (c) Capital.

ш.

tutto fi facea. Per configlio d'essi avea creato Felice Prefetto del Pretorio, e data la quarta Legione a Sarapammone, uomini indegni di al fatte cariche. L'erario del Principe caduto nelle griffe di queste arpie fi trovava affatto fenza fangue. Venne a tempo il faggio Militeo, per liberar da pette sì abbominevole l'Augusto suo Genero. Abbiamo da Capitolino (e) una Lettera da lui scritta ad esso Gordiano, in cui fi rallegra di aver medicate quelle piaghe, e di aver Gordisco allontanati da se tali Ministri, congiurati contro l'onore di lui, e contro il pubblico bene. E Gordinno in altra Lettera riconosce d'aver operato in addierro cofe, che non erano da fare, dicendo fra l'altre cofe, di conoscere oramai, quanto sia inselice il Principe, posto in mano di gente, la quale gli taccia il vero, e l'inganni col falso. Però da li innanzi Gordiano volca saper tutto; e siccome Principe di buon intendimento, e di miglior volontà, non lascio indietro disordine alcuno conosciuto, a cui non rimediasse, valendosi in tutto de'consigli del favio suo Suocero, a cui dava il titolo di Padre. Per tale, e per tutore della Repubblica voleva, che fosse riconosciuto anche dal Senato; e pubblicamente protestava, che quel di bene, che si faceva, tutto fi doveva attribuire a quel Ministro d'onore, ch'era toccato a lui per Suocero. In questa maniera non parve più governo di un Giovane il suo, e andò sempre erescendo l'amore del Pubblico verto d'esso Augusto. Un gran Tremuoto in questi tempi si fece udire, per eui traballarono varie Città, e si aprirono voragini con inghiottir gli abitatori.

Anno di CRISTO CCXLII. Indizione v. di FABIANO Papa 7. di GORDIANO III. Imperadore 5.

Confoli & GAIO VETTIO ATTICO, GAIO ASINIO PRETEXTATO.

Aio Aufidio Attico fi truova nominato il primo Confole in un' I- Exa Volg. Gaie Augusto Attite il data la contrata del Grutero (4). Più ne restano, dove è nominato Vettio, e non Aufidio, e così pure fi legge in uu Marmo riferito nella Inferipr. mia Raccolra (f). Però è foortetta quella Iferizione, o pur egli por-, 100. a.). to amendue que Nomi. Gran tempo era, che non li praticava in Ro-, 100. Tin fine ma la cerimonia d'aprire e chiudere le porte del Tempio di Giano, Inferiprina. allorché if dava principio o fine alle guerre, (e) Gordiano già rifoluto ps. 161. di passare in Levante, per opporre le forze Romane a quelle de Per
siani, le fece spalancare sul principio di quest' Anno in segno di guerre. (e) Copini. ra. Venuta poi la Primavera, provveduto d'una fiorita Armata, e di III. affai danaro, imprese il viaggio per terra alla volta di Bisanzio, per di là traghettare in Alia. Pallato per la Mefia trovo nella Tracia molti nemici del Romano Imperio, verifimilmente Sarmati, Alani, o altra fimil gente barbara: tutti o li stermino, o li sece ritirar colla suga a i lor paesi. Seco era Mistro suo Suocero, Prefetto del Pretorio, e suo braccio diritto. La provvidenza, e l'indefessa vigilanza di questo Usi-zial Comandante si succe ammirar da tutti. Non v'era alcuna Città confiderabile ne' confini dell' Imperio Rommo, che non fosse provveduta di tanto grano, aceto, hardo, orzo, e poglia de poter mantene-re per un anno l'Imperadore col fuo efercito, fe pure s'han così da interpretar le parole di Capitolino : il che a me par difficile a crederfi . Altre aveano provvisione per duc Mess, ed altre meno a proporzione delle lor forze. Essendo Presetto del Pretorio, spessissimo visitava l'armi de'fuoi foldati; non permetteva, che i vecchi militaflero, nè che fi arrolaffero fanciulli. Ovunque fi accampava l' Armata, volca, che il campo fosfe einto di fosfe, e da notte faces sovente la ronda. Questo fuo zelo pel pubblico bene riportava in premio l'amore di tutti, ed era così amato e rispettato da gli Ufiziali subalterni, che niun d'esti ofava di mancare al fuo dovere. Dopo l'acquillo della Mesopotamia, Sapore Re di Persia, più altero che mai, era entrato colle sue armi nella Soria; e forte gli farebbe riufcito agevole di conquistarla inte-ramente, se non fosse giunto l' Augusto Gordiano a reprimere un si potente avversario. Secondo le parole di Capitolino, sembra, che Antiochia fosse caduta in potere del Re barbaro, e ne sa dubitare anche una Lertera scritta dal medefimo Gordiano al Senato; ma potrebbe effere, che quella gran Città folamente fosse assediata da i Persiani, e

Ena Volg. ridotta a gli estremi. Certò è almeno, che arrivato colà Gordiano, Anno 241. la liberò dalle lor mani. Seguirono vari combattimenti : in tutti camtarono la vittoria i Romani. Tal terrore milero quelli fortunati fuc-cessi in cuor di Sapore e de Persiani, che il più frettolosamente che poterono si ritirarono di là dall' Eufrate. Ed effer può ehe succedesse (2) Petrus Patriciat

do Legatio-1. Hifter. Byzantin.

allora, quanto racconta Pietro Patrizio (a) ne' frammenti delle Ambascerie, cioè che avendo Sapore passato l' Eufrate, si abbracciavano l'un l'altro i di lui foldati: tanta era la lor gioia d'avere scappato il gran ericolo, in cui fi trovavano, credendo ad ogni momento d'aver alle spalle le spade Romane. Dovette egli passar quel Fiume verso Edessa posta di là, e però mandò Messi alla guarnigion Romana di quella Citrà, offerendo loro un groffo regalo della fua moneta, fe il volevano lasciar passare, fingendo d'andare al suo paese, nou per paura, ma per follennizzarvi una festa. Non sapendo probabilmente que Soldati, che Gordiano avesse data a i Persiani la mala ventura, o pure per la gola del regalo, il lasciarono passare senza molestia alcuna. Il retto delle imprefe di Gordiano, lo riferiro all'Anno feguente, perché non ci costa, se nel presente o nel susseguente egli ripigliasse la Fortezza di Carre, e vittoriolo arrivasse fino alla Città di Nisibi, Città della Mesopotamia, la quale ritorno anch'essa sotto l'Aquile Romane. Ba-(b) Capital. sterà per ora di dire con Capitolino (b) tale effere stata la paura del in Gerdiane Re Persiano, che senza farsi pregare abbandonò tutte le Città tolte a i Romani, con ritirarne i fuoi prefidj, confegnandole a i Cittadini, fenza usar saccheggi, o far loro altro danno.

> Anno di Cristo cexeiii. Indizione vi. di Fabiano Papa 8. di GORDIANO III. Imperadore 6.

Confoli & ARRIANO, e PAPO.

Nell' Anno precedente, o in questo l' Augusto Gordiano fini di Nell'Anno precedente, o in que no a rogo de la Repubblica Romana la ricci Casimi. Città perdute della Soria e Mesopotamia. (c) Ed allorche su a Nisibi, scrisse al Senato, ragguagliandolo de' suoi prosperosi avvenimenti, e 211 che sperava di far una visita al Re Sapore nella stessa di lui Capitale, cioè in Ctefifonte; che perciò fosse lor cura di far de sagrifizi e delle processioni, di raccomandar lui a gli Dii, e di ringraziar Mistico Pre-fetto e Padre suo, perchè dalla buona e saggia condotta di lui egli ri-conosceva tutta la felicirà di quell'impresa. Perciò dal Senato su decretato il Trionfo a Gerdiano, e ch'egli entrasse in Roma con cocchio tirato da gli Elefanti, e potesse entrarvi anche Misses in carrozza trion-

fale tirata da cavalli, a cui fu in oltre fatto incidere in Marmo l'elo-

gio fao. Ma eccoli ammalarii Mifirco per una difenteria, e venir mer R. s. Veoli fan vita. Fu ercutoro da i più, che Filippa, il qual fi dipoi Imperabre, el avea gran puara della feverità di Mifitco, gli affrettaffe la morte, coll'aver guadagnati i Medici, che l'affircherano, e fattagli dare una medicina contraria al di lui bilogno. Latich Mifitco cerde di turto il fiuo la Repubblica Romana, e fe ne mort, e con lui venne asche a morte la deroma del Genero Augusto, preche in morte la forma del Genero Augusto, preche in forma gui detto Marca Gille Filippa, il quale poco tardo ad apririi la firada al Trono Imperiale colla più detellabi ingratitudine, ficcome vedremo all'Anno feguence. In quelli tempi fino Platina infigne Filolofo Platonico, di cui retlano molte Opere, e la fau Vita compilata de Performa (c) cide du na troc celebre Filosofo, figuence anch'e effo di Plato (i) Projecti (i) con la nativo celebre Filosofo, figuence anch'e effo di Plato (i) Projecti (i) con la nativo celebre Filosofo, figuence anch'e effo di Plato (i) Projecti (i) con la condita del deliderio di conferire i fentimenti Platini.

Anno di CRISTO CCXLIV. Indizione VII.

di Fabiano Papa 9. di Filippo Imperadore 1.

Confoli & PELLEGRINO, ed EMILIANO.

Trovandofi all' Anno 149. Mare Emiliane Confole per la fronda subta, verifinili cofi é, ch'egil fieffo procedelle Confole per la prima nell'Anno prefente. Alla finoderata ambizione di Mares Giulio Filippe para poso la lògnical di Prefetto del Percoto. I fioli voli centro del Protono. I fioli voli centro del Protono. I fioli voli centro del Protono. I fioli voli centro del contro del Conformato del Conformato

Exa Volg. tore fa menzione di quelta affociazion dell' Imperio. Si truovano Leggi Anno 244 date (4) ful principio di quest' Anno da Gordiano solo. Una di Filip-(a) Reland. po folo data nel di t4. di Marzo si vede. E pur ne comparifee un'altra del medelimo Gordiano folo nel di 25. d'Aprile, la cui data dal (b) Desirent- Dodvello (b) è creduta guafta. Pretende il Padre Pagi (c) ciò succedu in Anna- duto, perchè non andavano insieme d'accordo Gordiano e Filippo, e cadaun comandava e facea Leggi da sè: il che par difficile da credere, perche tutti e due fi trovavano nel medefimo efercito, e bilognava, in Crit. Bar. che l'infelice Gordiano ftesse di fotto. Capitolino poi si contradice, scrivendo, che Filippo dopo aver tolto di vita Gordiano, notifico al

(c) Pagins Senato con fue Lettere la di lui morte, come succedura per malartia, ed insieme l'elezion di sè fatta da i foldati; e che il Senato da quette Lettere ingannato il riconobbe per Imperadore. Se prima egli fu dato Collega a Gordiano nella Dignità Imperiale, come non iferific allora al Senato per ottenerne l'approvazione? Si può perciò dubitare del racconto di Capitolino, ed anche di altre particolarità, ch'egli aggiugne, Cioè che non potendo Gordiano fofferire d'effere trattato con tanta alterigia dal nuovo suo Collega Filippo, uomo vilmente nato dalla pessima gente de gli Arabi (4), e salito colle sue furberie tanto alto, quando esso

(d) Capital. ibidem . Anrelius picome .

Gordiano era di nobiliffima schiatta Romana, Nipote d'Imperadori, ed Filler in E. Imperadore prima di lui; monto un di sul Tribunale, affittito da Mezio Gordiano suo Parente, creato Presetto del Pretorio, e sece un'aringa a i Zesimus ib. soldati, sperando d'indurli a deporlo, con rappresentar loro la stomachevole ingratitudine di cottui. Furono gittate al vento le di lui parole, perchè prevaleva la fazion di Filippo. Fece iltanza, che fosse uguale fra loro l'autorità; ma nè pur quetto ottenne. Si ridusse a chiedere di usar solamente il titolo di Celare, poi di effere Prefetto del Pretorio; e in fine di calcare almeno il posto d'uno de' Generali, purchè fosse salva la sua vita. Pareva, che Filippo si mostrasse inclinato a quest'ultima partito, ma riflettendo, ehe un di o l'altro potrebbe riforgere l'amo-re portato dal Senato e Popolo Romano, anzi da tutto l'Imperio a quetto giovane Principe, e che i foldati ora adirati contra di lui per la fame, non iltarebbono sempre del medesimo umore i sece venire alla prefenza fua il mifero Giovane, spogliarlo, ed uceiderlo. Certa-mente non s'accorda questo racconto di Capitolmo coll'amore, ch'egli dice portato da tutti e da i foldati medelimi a Gordiano. E fe Filippo era già Imperadore, perche non provvide tofto alla fame dell'Armata? Più perciò verifimile sembra, che Filippo fosse non Imperadore, ma bensi Tutore di Gordiano in luogo di Mifiteo, e ch'egli dipor barbaramente all'improvvito il privaffe di vita. Giuliano Apo-(e) Ammia- stata presso Ammiano Marcellino (e) in una sua aringa scrive, che avenans lib. 23. do Gordiano data presso Resena Cattà dell'Ofroena una rotta al Re

Perfiano, fe ne tornava victoriofo, quando fu oppresso da Filippo Prefetto del Pretorio. Non dice da Filippo già creato Imperadore. Anche Zefimus Zolimo (f) lafcio scritto, che trovandoli Gordiano fra Nifibi e Carre, let. 1. 6. 19. Filippo fraudolentemente lascio affamare l'esercito, con disegno d'ab-

## ANNALI D'ITALIA.

battere Gordiano, qualiche per colpa di lui avvenisse quel disordine, Exa Volg. e di falir egli poscia sul trono: il che gli venne fatto con restare scan. Anno 244. nato l'infelice Gordiano. Sembra più verifimile il racconto di questi ultimi Scrittori. Pare, che la di lui morte accadelle verso il princinio di Marzo, correndo il festo Anno del suo Imperio. Una o due Medaglie (a) parlano della di lui Tribunizia Podefit VII. il che secon- (1) Occe, or Medigine (") paramo denia di lui Promunzia Pangine 722. Il che lecconi do i conti del Pagi (b) balla a far credere, ch'egli toccaffe l'Anno Namijin. fettimo dell'Imperio. Ma queste possono effere state battute, prima Imperate. che si sapesse la di lui morte in Europa; però il punto non è chiaro: (b) Pagia ficcome ancora resta dubbiosa la di lui età, che alcuni fanno di die- Crisic, Bar: cinove anni, ed altri fino di ventitrè. Fu poi onorevolmente seppellito nel luogo della fua morte il di lui corpo. Eufebio (c) ferive, che (c) Enfet. questo fu portato a Roma. Accordogli il Senato gli onoti divini. Lo in Chrisic. ftesso Filippo per farti credere innocente del sangue di lui, l'onorava fempre col titolo di Divo. Coloro, che l'uccifero, tutti poi, per atteftato di Capitolino, perirono di mala morte e vedermo a fuo tempo, che non ando efente da i gattighi di Dio l'infedele di agrato Pilippo. Fiorirono fotto Gordiano, Cenferina, che Icriffe del Giorno Natalizzio, ed Eradiano Storico, della cui Scoria mi fono fervito in addietro, oltre ad altri Scrittori, de quali son perite le memorie. Di Filippo, che succedette nel Romano Imperio, mi riferbo di parlare all' anno feguente.

Anno di Cristo cont. Indizione VIII. di Fabiano Papa 10. di Filippo Imperadore 2.

Confoli & MARCO GIULIO FILIPPO AUGUSTO,

I. Lecondo Confole, cioè Traisse, verifinalmente quegli è, che vien chimato in una lictrino del Fabretti (O Gais Mefis Aquis (d) Tafunis Fabri Traisse. Il Relando (c), e il Padre Stamps (f) filando fi di sa lapiro il lettra del Gauso fi disono il none di Giasse Dialisse, o fi colo di considerato in la considerato del Gruttero (g) Fabris Tr. Graftino contra in lictrino e del Gruttero (g) Fabris Tr. Conformation Contra del Gruttero (g) Fabris Tr. Conformation Contra del Gruttero (g) Fabris Tr. Conformation Co

Es a Voig. nelle Medaglie (a), a cui fu dato il titolo d' Augusta. Aveva egli an-ANNO 245° che un Figliuolo, che, secondo Aurelio Vittore (6), era chiamato last, er M dubarb. in Numif. Breviarie. (c) Enfeb. Millor. Eccap. 36

Gaio Giulio Saturnino, ma nelle Iscrizioni e nelle Medaglie comparifce col folo nome paterno di Gaio Giulio Filippo, dichiarato immantinente Cefare dal Padre. Eusebio Cesariense (e), seguitato poi da San Girolamo, da San Giovanni Grifostomo, da Paolo Orosio, e da altri, scrisse, esfere fama, che amendue i Filippi, Padre e Figliuolo, fossero Cristiani, e i primi Augusti, che prosessasso la Fede di Gesù Cristo. In pruova di che narra, che venuto l'Imperador Filippo ad Antiochia per la Festa di Pasqua, volendo egli intervenire la notte avanti alle sacre Funzioni della Chiefa colla Moglie Otacilia, San Babila Vescovo di quella Città, confapevole dell'eccesso commesso contra del suo legit-timo Principe, animolamente li rispinse, protestando, che non entre-rebbono in Chiesa, se non saccano la confession de'lor falli, e non prendeano luogo fra i pubblici Penitenti : il che da loro fu con fomma umiltà efeguito. Ma l'autorità per altro grande d'Eufebio, e de gli Autori sopracitati non ha ottenuto da i Critici de gli ultimi tempi, che (d) Zonaras se gli creda in questo. Pare, che fin Zonara (4) ne dubitasse a i suoi dì.

(e) Barenius stiano. Perciò giudiziosamente il Cardinal Baronio (e) coll' autorità Annel. Es- d' Origene offervo, ch'egli almeno ne' principi del suo Imperio non pote professar la Religione di Cristo. Oltre di che Lattanzio contemporaneo d'Eusebio, Sulpicio Severo, Teodoreto, ed altri hanno riconosciuto, che Costantino il Grande fu il primo, che abbracciasse la Fede Cristiana. Quel sì, che ragionevolmente si può credere, e l'afferma anche San Dionisio Vescovo d' Alessandria, furono i due Filippi molto favorevoli a i Crittiani, e crebbe di molto fotto di loro la Chiefa di Dio. E chi sa, che l'Augusta Otacilia non fosse quella, che nudriffe nel Marito si buon cuore verso la santa Religion de Cristiani. E' perita la Vita de i due Filippi, che verifimilmente fu seritta da alcuno de gli Scrittori della Storia Augusta; laonde poco abbiamo di lui. per meglio conoscere il fistema delle sue operazioni. Ora noi sappiamo (f) Zofimus da Zotimo (f), che Filippo sece pace con Sapore Re della Persia, ed è privo di verifimile ciò, che narra Giovanni Zonara (g), cioè ch'egli comperò questa pace con cedere al Re Persiano la Mesopotamia e l'Armenia, ma che mormorando non poco i Romani di questo, culi poi difese e conservo quelle Provincie. Sapore già vinto da Gorduno vedea minacciata fin la sua Capitale, nè è credibile, che in un trattato

riportaffe cotali vantaggi. Che questa pace esigesse qualché tempo per conchiuderla, fi puo giultamente immaginare, e però fembra conchiufa in quelto, e non già nell'antecedente Anno. Quando poi fosse da credere il fatto attribuito a San Babila Vescovo d'Antiochia, ed accaduto nel tempo della Palqua, la quale nell'antecedente Anno cadde nel di 14. d' Aprile, si avrebbe assai argomento di credere, che Filippo dal-

Il tradimento fatto da Filippo a Gordiano, non convien mai ad un Cri-

1. 2. 6. 19. (g) Zonaras

le vicinanze di Ctefisonte non potesse arrivare a quel tempo in Antio-chia, e sarebbe da riferire all' Anno presente il tuo arrivo ad essa Cit-

a). Ma quel fatto per le cofe dette ha ciera di favola. Che poi Fi. E.a. vole, lippo molfied dalla Soria arrivalle nell'Anno precedente a Roma, 6. Anno 146. lo perfusie il P. Pagi (1), ma fenza pruore ficure. Le monete rap- (1) regiu portrae dal Mezzabarho (1) fembrano prutto li nolicare, rei egli vi giu. Che della contra del Mezzabarho (1) fembrano prutto li nolicare, rei egli vi giu. Che della contra della contra

Anno di Cristo convi. Indizione ix. di Fabiano Papa ii. di Filippo Imperadore 3.

Confoli } PRESENTE, ed ALBINO.

D A che fu giunto Filippo a Roma, ben sapendo, altro non meritar le azioni sue, che l'odio universale, (c) si studio in tutte le (c) Zassimus forme di guadagnar l'affezione delle milizie e del Senato. Nelle Mo-nete (a) dell'Anno precedente fi parla della fua Liberatirà, e Zofimo (d) stedi-stretfa, ch'egli con gran profutione d'oro rallegro l'avidità de'fol: bardas ils. dati. Al Senato Romano parlò con somma benignità, promettendo gran cole, e certo quel poco, che resta di notizie a lui spettanti, ci rappresenta ben questo Principe ambizioso, ed anche superbo, ma non gia crudele. Parlava egli fempre di Gordiano con onore, nè alcun oltraggio mai fece alle di lui statue e memorie. Solamente abbiamo da Capitolino (e), che la magnifica Casa di Greo Pompeo, posseduta da i (e) Copiral. Gordinni, su occupata sotto Filippo dal Fisco Imperiale. Tuttavia non im Gordina fidandos de' Romani, i principali impiegali conserviva egli a i propri Parenti. Per quello diede il comando dell' Armi in Soria a Prifio fuo Fratello, e quello della Mesia e Macedonia a Severiano Padre di fua Moglie: persone poco atte a farsi ubbidire e rispettare; il che influi col tempo alla di lui rovina. Credettero il Mezzabarba (f), e il (f) atestioli. Bianchini (g), che Filippo in quest' Anno rompesse la pace co' Persia- ilidem. ni, e non deponesse l'Ar- (5: Elan-menia furono restituite al Romano Imperio. Ma siccome vedemmo, Aussias. Aussias. quella partita é presa di peso da Zonara, storico di poca esattezza. Era la potenza de Persiani tale da non lasciarsi far paura da grosse Armate, non che dalle poche milizie, che furono laiciate allora di guarnigione nella Soria. Però quelta guerra feconda col Re di Perfia fiam ditpensati dal crederla vera. Quel sì, che sopra buon fondamento si ruova appoggiato, ma ch'io non fo dire, fe appartenga all'Arno prefente o pure al feguente, fi el movimento de Carpi Popoli Barbari forfe della Sarmazia. (6) Colloro latta un'irruzione ne L'uogòli vicini (h) Zaferraz al Dannbio, portavano la detolazione in quelle parti. Filippo, per far- Li. cap. 20. Tom. II.

Annali d'Italia.

Exa Vois, si credito co' Romani, in persona passo colà con un buon esercito, e in un Castello, a cui fu posto l'assedio. Ma raccolte di nuovo le lo forze, tentarono un altro combattimento, che non fu per loro più felice del primo per l'empito de Mori militanti nell' Armata Romana. Però fecero istanza di pace e lega: al che avendo senza farsi molto pre-

gare acconfentito Filippo, reflituita la quiete a quelle Provincie, le ne (a) Medish ritornò tofto a Roma. Alcune Medaglie portate dal Mezzabarba (a) fotto il prefente Anno, parlano di un' Allocuzione fatta da Filippo all' e-Imperator. fercito, e di una fua Vittoria, che ragionevolmente u può riferire alla

(b) Fairre del Fabretti (b), forente all fanno (eguènte Filippo Augusto è chia te l'arra del Fabretti (b), forente all Annio (eguènte Filippo Augusto è chia te l'arra per arra praconfale: titolo dato a gl Imperador), allorché e crato in qualche pag. 687. Spedizion militare.

> Anno di Cristo comuni. Indizione x. di FABIANO Papa 12.

di FILIPPO Imperadore 4. di FILIPPO juniore Imperadore 1.

MARCO GIULIO FILIPPO AUGUSTO per la feconda volta,
MARCO GIULIO FILIPPO CESARE.

I L giovane Filippo, Figliuolo di Filippo Augusto, che precedette Confole col Padre in quest' Anno, non era che Cesare nelle Calen-(c) Pagins de di Gennaio. Fu di parere il Padre Pagi (e), ch'egli di poi in que-Critic, Bar. sto medesimo Anno fosse dichiarato Collega dell'Imperio da esso suo Padre, cioè Imperadore Augusto. Molta ofcurità s'incontra nella Storia di questi tempi, è crescono ancora per cagione di Marmi finti, e

(c) Sp:n

pag. 687.

(d) Reland, di Medaglie falle, o non affai attentamente lette. Se noi prestassimo fede ad una Iscrizione del Gudio, rapportata anche dal Relando (d), il giovane Filippo nè pure nell'Anno leguente era fregiato del titolo d'Imperadore, ufando il folo di Cefare, leggendofi lvi: IMP. CAES. PHILIPPO III. ET IVLIO PHILIPPO CAESARE II. COS Ma cento volte ripeterò, che le merci del Gudio non ci possono servire per iscorta sicura all'erudizione. Lo Spon (e), il Bellorio, e il Milceitan. Fabretti (f) ci han farto vedere un decreto emanato in favore de'fol-Erudit. p. Arti dell' Armata navale del Mifeno, in cui Filippo il Padre vien detto (f) Fabret- IMP. CAESAR, M. IVLIVS PHILIPPVS PIVS FELIX AVG.

in infript. PONT. MAX. TRIB. POT. HIP. CONSVL III. DESIG. P. P. PROCONSVL. E il Figliuolo IMP. CAESAR, M. IVLIVS PHILIPPVS PIVS FELIX AVG. PONT. MAX. TRIB. POT,

IIII. COS. DESIGNAT. P. P. Più fotto fi legge IMP. M. IV- ERA Volg. LIO PHILIPPO COS. DES. III. ET IMP. M. IVLIO PHI- ANNO 247-LIPPO COS. II. DES. COS, Sarebbe da defiderare, che aveffimo più Iferizioni de i due Filippi, per confrontarle infieme ed afficurarci, che nun inganno s'incontri nelle memorie antiche, o credute antiche. Da questo monumento, fatto mentre correa la Quarta Tribunizia Pedefià di Filippo feniore, cioè nell'anno prefenie, deducono alcuni, che il giovane Filippo, fubito che fu creato Cefare, ottenne dal Padre la Podesià Tribunizia nell'anno 244, e ch'egli nel prefente fu promoffo al tommo grado d'Imperadore Augusto. Ma il Padre Harduino avrebbe trovato da dire contra di tal Decreto, perche recondo lui non si comunicava ad altri, ed era ritenuto per le dall'Imperador feniore il grado di Pontefice Massimo, che pur qui si mira goduto anche da Filippo juniore. Potrebbe parimente comparir della confusione, nell'appellar effo Filippo COS. 11. DES. COS. benche fia certo, ch'egli fu Confole per la prima volta in quell'anno, e difegnato Con-fole per la feconda nel feguente. Certamente può crederli non affai efattamente copiato quel Decreto, e tanto più perche con esso convien confrontarne un altro fimile, che fi legge nella mia Raccolta (a), (a) Thefant, ed appartiene all'anno feguente. Quivi anche il giovane Filippo fi truo- Novas Inva appellato Augusto, cio servendo a farci riconolecre per falla l'licri- serge, pag. zione del Gudio. Similmente Filippo juniore porta il titolo di Pontefice 361. n. 1. Mussimo al pari del Padre; e però cade a terra la regola proposta dal Padre Hardusno. Quivi in oltre si dà al medesimo l'ilippo juniore la seconda Tribunizia Podestà, e per conseguente l'ottenne egli nell'anno. presente, allorche fu promosso alla Dignità Imperatoria, e non già allorche venne creato Cefare, come voieva il Padre Pagi. Con tal notizia s'accordano ancora varie Monete, rapportate dai Goltzio, e indarno credute falle da esso, perche discordi dalla sua opinione. Un ripuardevol punto di Storia è l'effersi sotto i Filippi Augusti celebrato l'anno Millelimo della creduta fondazion di Roma, ma tenza che apparitca chiaro, te a quest'anno o pure al feguente si debba riferire la gran festa, di cui fanno menzione gli Storici antichi. Io ne parlero (h) Aureline al leguente anno. Abbiamo da Aurelio Vittore (b), che Filippo fece Vittor in fare di là dal Tevere un Lago, perche quel pacte penuriava troppo Breviario. d'acqua. Ciò verifimilmente fuccedette in quelti tempi.



H 2

Anno di Cristo cexiviti. Indizione xt.

di Fabiano Papa 13.

di FILIPPO Imperadore 5.

di FILIPPO juniore Imperadore 2.

MARCO GIULIO FILIPPO feniore Augusto per la terza volta, Marco Giulio Filippo juniore Augusto per la feconda. ,

Exa Volg. D'Ue fon l'Epoche della fondazion di Roma; l'una di Marco Var-Arro148. D'rone, fecondo la quale nell'Anno precedente correva l'Anno Millelimo d'ella fondazione; l'altra de'Fafti Capitolini; e fecondo quefta cominciava a correre nel prefente Anno ello Millelimo. Il gior-

(d) Medio-Numi/mat. Imperator.

no Natalizio di Roma comunemente si credeva il di 21. Aprile. Fuor di dubbio è, che questo Millesimo s'incontrò sotto l'Imperio de i due Filippi Augusti, e su con somma magnificenza di Giuochi e solazzi folennizzato. Stimarono il Cardinal Nors (4), e il Padre Pagi (6) co-(s) Notin E. miniciato questo Millessimo nell' Aprile del precedente Anno, il Petapisto. Cassia. 1905 (2), il Mezzabarba (4), il Tillemont (2), il Bianchini (7), e il
Crint. 2ar. Relando (2) riferirono esso (6) Millessimo all'Anno prefente. Si credono (c) Petavius alcuni di poter conciliare infieme queste due opinioni con dire, ma di Dell'in. fenza pruova, che essendo durata la iolennità dal di 21. Aprile dell'anno precedente fino al di 21. d'esso Mese del presente anno, si verifica, che in amendue i fuddetti anni fi celebrò l'anno Millefimo della fondazion di Roma, Contuttociò se noi miriam le Monete (b), rappromo cu sur joernon, ci emberrà accolasi pui al veo l'opinio-ment des des des la companio de la collegio nel l'amo prefere, per-ciocché i Giuschi Stetairi, e il Steta Militarati fon quivi enunazia basa da di diquell'amo, e mentr'egli eferctuva il Terze Conflicte, che pari-nelle di diquell'amo, e mentr'egli eferctuva il Terze Conflicte, che pari-nelle di mantini di proportione di mantini di proportione di mantini di pro-serva di conflicte di mantini di proportione. Ninua monoria di pro-Monete battute, correndo la Quarta Tribunizia Podeita di Filippo. (g) seland.

Fig. 2007.

(g) Meland.

E però quando non fi pruovi, che tutte le Felle allora fatte fi riduf
(h) Melad.

Gro a i foli ultimi giorni d'effo anno Millefimo, a noi refta guile

ididm. motivo di credere cominciato effo anno nell' Aprile del prefente. Ab-(i) Zofimu biamo da Zofimo (i) la descrizion de' Giuochi Secolari, e da Capi-Hift. 10. 3. tolino (4) la notizia de gli animali forestieri, che comparvero ne com-(k) Gasirel, battimenti fatti allora nell' Annteatro, e nel Circo: cioè Elefanin Gerdiane ti XXXII. Alci X. Tigri X. Leoni manfueti LX. un Cavallo Marino, un Rinoceronte, X. Lioni bianchi, X. Camelopardali, X. Afi-

ni selvatici, XL. Cavalli fieri, ed innumerabili altri diversi animali.

Servi questa gran folla di fiere a i divertimenti del Popolo Romano, Era Vole, oltre a i Giuochi Circensi, ed oltre a mille paia di Gladiatori man- Anno 248. tenusi dal Fisco. Eusebio (a) anch'egli racconta, che in questa solen- (a) Euseb. nità furono uccife innumerabili bestie nel Circo Magno, e che nel in Chrenie. Campo Marzio per tre di e tre notti si fecero i Giuochi Teatrali. Aggiugne dipoi, che in esso anno Millesimo bruciò in Roma il Teatro di Pompeo, e l'edifizio chiamato Cento Colonne, funtuofo Portico di quella incomparabil Città. In Roma Pagana, anzi dovunque dominava la falía Religion de gli Dii vizioli (i), si lasciava da molti (b) Anril. Secoli il passaporto a quell' infane vizio, per cui Sodoma e Gomor-Pultr ia ra perirono. V'erano abbominevoli scuole di questo, e il Fisco ne Braviario. ricavava un tributo. Avea tentato, ficcome già offervammo, anche il buon Imperadore Alessandro di rimediare a questa infamia. Non meno di lui fece conoscere l' Augusto Filippo il suo buon genio, perché con editto pubblico vieto quella nefanda luffuria. E contuttoche Aurelio Vittore confessi l'obbrobriosa corruzion de' Romani Gentili, con aggiugnere, che la proibizione in vece di estinguere tal pestilenza, maggiormente l'attizzò; dovuta nondimeno è la fua lode a questo Imperadore, ficcome quegli, che dal canto fuo non lafcio di perfegui-tare il Vizio, ancorche gli mancaffero poi le forze e il tempo per ifradicarlo.

Anno di Cristo cextix. Indizione xii.

- di FABIANO Papa 14.
- di FILIPPO Imperadore 6.
- di FILIPPO juniore Imperadore 3.
- di Decio Imperadore i.

Confoli & MARCO EMILIANO per la feconda volta, Giunio Aquilino.

Cominciarono a feonerustii, se non nell'Anno antecedente, certo de le presente gli affini di l'ilipse Imperadore, non già per colps di deuto da alcuni, che sofiele Critiano, ma per le gravi imposte, morivo sempre di doglismae a i Popolii, se pertide i Governation ed Ufaisili da lui polit intelle Provincie o non fapsano governato, o troppo volesno governate; perfeche erano odisti da i foldati e da i Popolii. Effendo Governatori ed ella Soria Prilipse Frazello di Filipse Angelle, e certo della Soria Prilipse Frazello di Filipse Angelle, e certo della Soria Prilipse Frazello di Filipse Angelle, e certo della Soria Prilipse Frazello di Filipse Angelle, e certo della Soria Prilipse frazello di Filipse morità per che di propio mori, perche filo uccio. E nemicione Aurello Virtore (e) fotto l'Imperiore di Control della Control della Control della Control della Prilipse di un Interpisano, che alprilo il l'Imperiore al Prilipse di un Interpisano, che alprilo Il Il Imperiore al Propio di Decio Successorio del Prilipse di un Interpisano, che alprilo Il Il Imperiore al Propio di Decio Successorio della Propio di Universali della Propio di un Interpisano, che alprilo Il Il Imperiore al Propio di Universali della Propio di Universali di Interpisano, che alprilo Il Il Imperiore al Propio di Universali di Il Imperiore al Propio di Universali di Il Interpisano, che alprilo Il Il Imperiore al Propio di Universali di Il Interpisano, che alprilo Il Il Imperiore al Propio di Il Interpisano, che alprilo Il Il Interpi

Ena Volg. perio in quelle parti, per effere, diceva égli parente di Aleffandro. Annoago, Versamsimente cultui è il medefimo, che preffo Zofimo porta il nome di Papiane, e come un fungo fece la comparfa d'Impéradoré fotto Filipper. Ne' medefimi tempi nella Mefia e Pantionia, Provincio goyernate allora da Severiano Suocero di Filippo, fuccedette un'altra ledizione, per cui algumei di que Popoli è toldati declamatono Imperadore un certo Marmo Centurione, o qualche cofa di più in quelle Armate, she is credo cimamato in alcune Medaglie (a) (le di ficura an-

C Mediaback. Num.jmat. Im perater .

tichita , non so) Publis Carville Marins . Portate quefte nuove a Roma, alterett forte l'Augusto Fslippe, si pel timore che l'incendio erelcelle e si perche ansuva la quiere per le stello, e la lasciava godere a gli aluri. Andellene al Senato per pregarlo d'atuto in si gravi congiunture, e diffe ancora, fe dispiaceva il suo governo, d'effere pronto a deporre l'augusto suo ministero. Parevano legate le lingue di cadaun Senatore : ma in fine Decie un d'effi, per nobiltà di fangue, e per molto belle doti perionaggio affai riguardevole, fi alzò e diffe, che non v'era mutavo di tromare per quelle novità, perche fatte da perione maneanti di nobiltà, di feguito, e di mezzi per foltenerfi, e che percio avelle un po di pazienza, perchè non rarderebbono a fvanire que fantaimi d'Imperadori. Così fu: anche a Marino s'intele fra poco tolta la vita. Ma non cellando in Filippo la paura d'altri fimili feoncerti, perene fapea quanto mal animo nudriffero i foldati verso de loro Ufiziali, gii caude in mente di tpedir nella Melia e Pannonia per Governatore un uomo di vaglia, e mile gli occhi addoffo al fuddetto Decio. Quetti fi icusò per quanto pote; ma cotanto Filippo il pregò, e quali io sforzo, che benchè contra fua voglia accettò quell'impiego, (b) Zofimu & ando (b). All'arrivo tuo rimatero ben confuse e turbate quelle mi-

1. 6 21.

lizie, giudicando non per altro effere flato mandato Decio colà, che per dare un etemplar gattigo a chi avea avuta mano nella ribellione. Furono a contiguo, e tanto per esentarsi dal di lui rigore, quanto per precautetarii ali avvenire, determinarono di crear Imperatore il medetimo Decio, in cui riconoseevano tutte le doti convenevoli per si eccesta Dignità. Se fenza faputa di lui, Dio lo fa. Presentatisi dunque all'improvvito a Decio, con alte voei l'acclamarono Imperadore, e gli mitero addotfo la Porpora. Non manco egli di fare ogni pollibil retiftenza a quelta novita, parlando, per quanto fi crede, di cuore, a fine da seustere quella nobilistima si, ma pericolota soma; nulladimeno per lo minacce de foldati, che mitero mano alle fpade, gli convenne que-

(c) Zeneras m Annalib.

Per atteftato di Zonara (e) scrisse Decie delle Lettere segrete a Filippo, adducendo in tua feuta la violenza a lui fatta, ed afficurandolo, che verrebbe a Roma, e deportebbe la Porpora. Ma Filippo Auguito punto non li fido di quette parole, credute da lui trappole, percae pertuato, che Decio avelle tramata d'accordo la ribellione ed cial-(d) Aurelius tazione lua (d). Raunata pereio una poderofa Armata, ancorche la fua età, e la poca fantà potellero diffuadergli l'andare, pure lafciato il l'i-

gliuolo Augusto al governo di Roma, s'inviò in persona contra di Ena Volg. Decio, il quale colle suo saldatesche s'era già messo in avaggio alla Anno 24,0. volta dell'Italia. Restarono in Roma tanti Pretoriani, che baitalia sera alla difefa del Figlio (a). Incontraronft le duo nomiche Armate nelle cam- (a) Entres. pagne di Verona, superiore era di numero e di sorgo quella di Filip- in Frienza po: ciò non ossante il valore, e la buona condotta di Decio secero Histor. Repiegar la vittoria in fuo favore. Zofimo, e Zonata Crivono, che nel manie calore di quella battaglia reftò uccifo Filippo, Eutropio, Aurelia Vittore, ed Eufebio. (4) il fanno trucidato in Verona, mettendo forfe la (b) 82/46. Città, per denotare il territorio. Fu inviata la di lui testa a Roma, in Chronic. dove i foldati non tardarono ad uccider anche il giovinetto Filippo Auguffa, il quale per testimonianza d'Aurelio Vittore, si trovava altora in cra de dodice Apni, di paturale sa seveso e malineonico, che dopo i primi fuol cinque Anni per qualunque spersacolo o sucezia non su mai veduto tidere; e perchè se Giuochi Secolari avea offervato il Padre Imperadore shardellatamente ridere, con volto corracciolo il guato. Spropofitato pacconto, è quello, della Cronica Alefandrica (1), dove fi (c) Girrai-drea Darmario Greco Impostore. Forse in vece di Filippo, si dee serivere Decio juniore, benche nè pur ciò si accordi colla vera Storia. Si accorda bensi colla verità quanto è ivi scritto intorno all'avere Filippo Seniore istituite alcune Compagnie di giovani scelti per le guardie del Corpo. Nell'Iscrizione da me pubblicata (e), di cui feci menzione (e) Thesadi fopra, si vede, ch'erano dicci Coorti appellate Filippiano. L' An- rus Nevas no, in cui resto abbreviata la Vita a questi due Imperadori, è senza Inscription. fallo il presente: il Mese e il giorno sono incerti. Si può stare all'opi- Pag. 362. nione del Padre Pagi (f), che mette la lor morte circa il mese di Lu- (f) Pagina glio, giacche abbiamo una Legge di Filippo, data nel di 17. di Giu- Crisis. Bar, gno fotto questi Consoli, e un altra di Decio suo Successore, data nel di 19. di Ottobre parimente nel presente Anno, Parlerò di esso Decie nell' Anno seguente. Nè si dec tacere, che regnando i due Filippi Auguiti (g), fi luscito in Alessandria, probabilmente nell' Anno preceden- (g) Enfis. te, una perfecuzione contra de Griftiani, mossa aon già per ordine o diffe. Es-editto alcuno d'esti Imperadori, ma per la malignità di que Cittadimi di Pagani, facili a i tumulti, e che miravano sempre di mal occhio i seguaci di Gesù Cristo. Ne fa menzione San Dionifio Vescovo celebredi quella gran Città, che fioriva in questi tempi, siccome ancora fiorì Origene, Scrittore di gran nome, ma non egualmente gloriofo nella Chiefa di Dio. In quest' Anno ancora, ovvero nel precedente su creato Vescovo di Cartagine l'insigne Martire e Scrittore sacro San Gipriane .

Anno

Anno di Cristo cci. Indizione xiii. di CORNELIO Papa 1. di Dec 10 Imperadore 2.

( GAIO MESSIO QUINTO TRAIANO DECIO Augusto per la seconda volta, Massimo Grato.

Ena Volg. E Sfendo perite le Vite de i due Filippi, de i Desj, e di Gallo, e di Anno 250. E Volusiano, già seritte da Trebellio Pollione, la Storia di questi tempi rella troppo fmunta, ed involta in molte tenebre, di maniera che fi stenta a distinguere le persone e i fatti d'allora. Decie, che dopo la caduta de i due Filippi restò solo Imperadore, si truova ne Marmi e nelle Monete appellato Gaio Messio Quinto Traiano Decio. (a) Zofimur Zofimo (a) Storico Pagano, e nemico dichiarato de Cristiani, cel rap-

presenta personaggio di molta nobiltà, ed ornato di tutte le Virtù. Tale principalmente dovette sembrare a lui, perchè trovò in quesso Augusto un fiero persecutore della Religion di Cristo. Era egli nato nel Borgo di Bubalia o Budalia del territorio di Sirmio nella Pannonia inferiore, il qual luogo ci difficulta il credere tanta nobiltà, (b) Aurelius quanta gliene dà Zofimo. Secondo Aurelio Vittore (4) potea egli allora effere in età di circa quarantafette anni. Anche Eutropio. (4)

Breviario. Pagano al pari di Zosimo, cel descrive per uomo ornato di tutte le Virtù, mansueto, placido, che vivea senza fasto, che nell'armi era bravissimo. Quali onorevoli impieghi avesse egli prima esereitati, nol in Esiteme . dice la Storia. Certo è ch'egli era dell'ordine Senatorio. Benché poi non si sappia con evidenza, pure si tien comunemente, che Moglie di Deejo fosse Erennia Etruscilla Augusta, di cui resta memoria nelle (d) Medie- Medaglie (d), e il nome di un Figliuolo di Decio serve a confermar-berbu Nue lo, impercioechè il Primogenito suo portava il nome di Quinto Eren-

nio Etrufto Messo. Decio, e questi su dal Padre Augusto nell'Anno pre-cedente fregiato col titolo di Gesure. Un altro suo Figliuolo per none Gaio Valente Hostiliano Messio Quinto Decio consegui anch' esso il nome e la Dignità Cesarea. Che Decio avesse due altri Figliuoli appellati Etrusco, e Traiano, l'hanno creduto alcuni, ma senza pruove valevoli a riportarne il comune affento. Ora Decio Imperadore secondo lo stile de'nuovi Imperadori, prefe il Confolato nelle prime Calende di Gennaio dell'Imperio fuo. Perch'egli fi truova in alcune antiche memorie chiamato CONSVL 11. perciò fi crede, che in alcuno de pre-cedenti Anni egli foffe flato Confole fuftituito. Se alcuna riguardevol impreta, se verun utile regolamento facesse questo novello Augusto ne primi tempi del fuo governo, non v'ha Storia, non v'ha Iterizione, od akra memoria, ehe ce l'infegni. Quel folo deteftabil fatto,

mifmat. Imperator .

Victor in

fpettante all'Anno presente, di cui s'hanno parecchi insigni contem- Exa Vole, poranei testimoni nella Storia Ecclesiatica, su la fiera persecuzione da Annoaso. lui mossa contra del Cruttianesimo, per la quale ttranamente retto (convolta la Chiefa di Dio, ed innumerabili Crittiani latciarono gloriofa-

mente la vita ne' tormenti e fotto le fcuri.

Correvano già trentotto Anni dopo la morte di Severo Imperadore, che i Crittiani universalmente godevano pace, ancorchè non mancaffero de' mali Munittri e Governatori, che or qua or là infierif-fero cintra di chi professava la Legge di Cristo. Alcuni de gli stessi Imperadori erano tiati favorevoli a questa fanta Religione, con effersi per ciò diffusa e mirabilmente moltiplicata per la l'erra la semente Evangelica, e il numero de Fedeli divenuto innumerabile, quando l'Imperador Decio, quel descritto si placido da Aurelio Vittore, prese a perfeguitar apertamente chiunque nemico fi scopriva de gl' Idoli, & adorava il vero Cicatore e Salvatore del Mondo, con editti crudeli, che furono sparsi per tutto l'Imperio Romano, e più barbaramente eseguiri, dove maggior copia di Fedeli si trovava. Altro io non dirò di quetto gran s'agetto della Chiesa di Dio, per cui nelle antiche Sto-rie e memorie de Cristiani Decio si acquisto il nome d'uno de più cattivi Principi di Roma. Son da vedere intorno a cio l'Opere di San Cipriano allora vivente, Eufebio Cefarienfe, Lattanzio, Orofio, gli Annali del Baronio, gli Atti de' Bollandifti, e le Memorie del Tillemonr. Quel tolo, che a me conviene di ricordar qui, si è essere stato uno de primi a far pruova della crudelta di Decio San Fabiano Papa. il quale nell'Anno prefente, con ricevere la Corona del Martirio pafsò a miglior vita. Suo Successore nella Sedia di San Pietro, ma dopo molte difficultà, fu Cornelio, uno de' più intigni Pontefici della Chiefa di Dio. Intanto Decio icii venne a Roma, dove altro non fi fa, ch'egli facesse, se non un Bagno, di cui parla Eutropio (4). Ma s'egli (1) Entrop. mosse guerra al Popolo Cristiano, Dio permise, che ne pur egli go- Epiton defle pel poco tempo, che ville e regno, pace nell'Imperio. Sotto di lui comincio a rinvigorirfi la potenza de Barbari, e a renderli familiari nel Romano Imperio la fedizione e rivoluzion de gli Stati. Ginidano Storico (b), corrottamente appellato Giornande, benchè Scrit- (b) Jordan. tore, a cui non mancano favoie, pure si può credere, che ci abbin de Rebas

confervata qualche verità in un racconto spettante a questi tempi. Sen- Guitir cap.

ve egli adunque, che Cniva Re de i Goti, avendo divisa l'Armata sua in due corpi, ipinie il minore contro la Mefia Romana; ed egli coli'altro, consistente in settanta mila combattenti, andò per assediare Eustetio, chiamato Novi, Città della Messa alle rive del Danubio. Ne fu respinto da Gailo Comandante dell'armi Romane. Passò a Nicopoli, Città fabbilicata da Traiano prefio quel Fiume; e fopravenendo Decio Imperadore, anche di là fu coltretto a ritirarsi. Forse nell' Anno precedente, trovandofi Decio Augusto in quelle parti, succedette questa irruzion de' Goti; o pure, se fu nel presente, parrebbe, che Giordano col nome di Decio Imperadore fignificar volesse Decio Cefare di lui Zom. II.

Esa Volg. Figliuolo, il quale verifimilmente fu lasciato, o mandato dal Padre. Anno 250, per opporfi a i tentativi di que' Barbari, Passò Cniva il Monte Emo, con difegno d'affediar Filippopoli, Città della Tracia, che alcuni credono fabbricata da Filippo Imperadore, ma che più anticamente porto quello nome. Per foccorrere quella Città, anche Decio palso l'Emo, e venne a poltarfi a Brrea. Cniva all'improvifo gli piombò addolfo, e gli diede tale spelazzata, che Decio suggendo si ricoverò in Italia, restando al comando di quell'armi Gallo, il quale si studiò di riparar le perdite fatte da i Romani. In alcune Medaglie, rap-(a) Mediab portare dal Mezabarba (a) fotto quest' Anno si truova DACIA CA-PTA, DACIA FELIX, ma fenza che fi fappia, qual guerra fia que-Imperator . fta, e ne pure le al preiente Anno, o al precedente appartengano que-

fte Medaglie.

Anno di CRISTO CCLI. Indizione XIV.

di CORNELIO Papa 2.

di Decto Imperadore 3.

di TREBONIANO GALLO Imperadore 1. di Hostiliano Decio Imperadore i.

Confoli Gaio Messio Quinto Traiano Decio Augusto per la terza volta, Quinto Herennio Etrusco Decio Cesare.

(b) Zofinas N On fo ben dire, se nel precedente, o nel presente anno i Goti, l. 1. 442-13. N tenza dubbio quegli itess, che da Zosimo (s) son chiamari Sciti, o vogliam dire Tartari, affediaffero la Città di Filippopoli nella Tracia. Qu'il che è certo, per testimonianza non men d'esso Zosi-(c) 3 m/a. ma, che di Giordano (c), s'impadronirono que'Barbari dopo lungo de Rema alcedo di quella Curà, e (e ferree il vero Ammiano (d), vi pallarono ferritti (ap. 1614). a fil di fpada cento mila perfone. Zofimo e Giordano non parlano fe (d) Ammia- non di una gran copia di prigioni fatta nell'acquifto d'effa Città. O lines H ft. Governatore di Filippopoli, o pure, ch'egli fosse Presidente della Macedonia, nella qual Provincia si stefero i rapaci vincitori Goti: noi lib. 31. (e) Avel. abbiamo da Giordano, e da Aurelio Vittore (e), che costui unitosi Victor in E- con effi Goti prefe il titolo d'Imperadore, volgendo l'armi contra de i Zenrar in Deej. E fembra, che San Caprano (f) avesse conoscenza di lui. Ma Annatober, cottui dichiarato pubblico nemico dal Senato Romano, flette poco ad (f) Cyprian. effere uccifo.. Noi qui certamente ci troviamo in folte nebbie di Sto-Epificia 52. ria, effendovi altri, che credono preso questo titolo da Prisco solamente dopo la morte de medefimi Deci, e restando una gran confu-

sione nell'assegnare i Successori e i Tiranni insorti dopo di loro. In- Exa Volg. stone net ategrate i successori e è i manti miori copo e alori. In-la vogi, canto non fi mette in dubbio il funello fine d'Derj, benche le cir-Annossi. cofianze del medefimo fieno varie e diferotdi prefio gli antichi Seritori. I fortunati progrefia adanque de I Godi, e l'innalazamento, se pure è vero, di Priso, ficero, che Decio feniore giudicio necessiraria fa fapreficza nella Meta e Nascodonia, per liberar da i Barbari quelle Provincie. Se in quelle parti non era già il Figlinolo Eremio Errusco Decio, seco ando nel prolente; e trovandosi qualche Medaglia (4), in (1) Medich. cui effo si vede appellato Augusto, credess, che in tal congiuntura egli Namijmat. fosse dichiarato Imperadore e Collega nell'Imperio dal Padre, Mar. Imperator. ciarono i due Augusti Deci contra de'Goti con esercito poderoso, e secondo Zonara (s) gl'incalzarono si valorosamente, che li secero ri- (b) Zonaras tirar nel loro pacíe. Aleuni vogliono (4), che Decio gl'infeguisse di in Annalis. là dal Danubio, ma più verisimile sembra, che di quà da esso Fiume (c) Ametina egli venisse con loro alle mani. In quel constitto il giovano Decio, per Europia. Quanto s'ha da Giordano (4), trafitto dalle freccie Gotiche peri: il (d) Jurdan, che difamimo l'efercito Romano (e). Ma il vecchio Decio fece lor co- de Reins raggio con dire, che la perdita di un folo foldato nuila era alla poBenini saltenza Romana: dopo di che alla diferrata fi fpine contra de Barba(e) Euro,
ri, cercando o morte, o vendetta. Trovò appuno la morte, circon- in Epina.

Ma Zofimo (f) ci vorrebbe far credere, che Gallo Generale de' (f) zofimu medesimi Decj per ingonligia dell'Imperio, segretamente se l'inten- 1. 1. 149.13. desse co i Goti, e per mezzo loro arrivasse ad atterrar questi due Regnanti. Per configlio d'esso Gallo, dice esso Zosimo, si misero essi Goti in battaglia dietro ad una palude, ed allorche Decio ebbe poste in fuga e seonfitte le due prime loro sehiere, volendo dar addosso alla terza, s'inoltrò col Figliuolo nella palude, dove amendue impanta-nati, ed esposti alle freccie de Barbari, insieme col loro seguito perirono. Secondo Vittore e Zonara, nè pur furono trovati, non che seppelliti, i loro cadaveri, e ciò espressamente vien confermato da Lattanzio (g) nel suo Trattato delle morti de' persecutori della Religione di Cristo. Certamente tutti gli antichi (b) Cristiani riconobbero sua de Merper un colpo della mano di Dio la pretta ed ignominiofa morte di tibus Perfe-Decie, nemico dichiarato de' feguaci di Gesù Cristo: gastigo toecato (h) Curiaanche prima e dipoi a qualunque principe Romano, che apertamente un Epifini. anche prima e dipoi a quatunque primarpe Robinsto.

de prima e dipoi a quatunque primarpe Robinsto.

de primar e dipoi a quatunque primar e dipoi a dipo due Deej resta tuttavia dubbioso, o per meglio dire ignoto. Costan- Gansantin. tino il Grande in una sua Orazione presso Euschio sembra tenerso mor- cep. 14. tino il Grance in una tua Orazione premo cancino tenno a cenetto moltare.

to nel paefe de Goti, e di là dal Danubio, a ltri di quà, alcuni nella Mirasymu.

Mefia, ed altri nella Tracia. Danno il nome di Abirto, o Abritto a in Zachor. quel fito; e Giordano attelta, che tuttavia restava un Luogo, chia- cap, t4. mato Altare di Decio, dove egli fagrificò, prima di far quella gior-nata. Ma niuno ora fa additare, in qual Provincia e territorio fosse tal Luogo. Si disputa ancora intorno al tempo, in cui perirono i due

dato ed oppresso da'nemici.

chinius ad Anaptaf. (b) Pagies

En a Volg. Decj. V'ha (a) chi crede ciò fucceduto circa il Mefe di Giugnos ed Anno251. altri (6) ne gli ultimi due Mesi dell'anno presente. Abbiamo da Trebellio Pollione (e), che effendo Confoli i due Desj (adunque nell'an-no corrente) vennero al Senato Romano Lettere ed ordini di Decio di eleggere un Centore, Ufizio da gran tempo difmello in Roma. Il Pretore, giacchè amendue i Confoli, cioè i due Augusti Decj, erano af-senti, nel di 17. d'Ottobre propose l'affare, e di comune consentimento in Valerian. fu eletto Cenfore per la fua rara probiti Valeriano, il qual poi divenne Imperadore. Trovavasi questi coll'Imperadore all'Armata nella Tracia o neila Mesia, come io credo, e non già in Roma, come pensò il Padre Pagi. Informato Decio del Senatusconfulto, fece chiamar Valeriano, ed in piena Assemblea il dichiarò Censore, con sspiegare la di lui autorità, che era ampliffima. Cioè poteva egli determinare, chi dovea aver luogo in Senato; ridurre all'antico flato l'Ordine Equeltre; modificare o confermare i tributi e i Dazi, far nuove Leggi, riformar le milizie, e giudicar tutte le caufe de Palatini, de Guidici, e de i Prefetti, a rierva de Confoli ordinari, del Prefetto di Roma, e del Re delle cofe facre, e della primaria Vergine Vestale, se pur esta conservava illesa la pudicizia. Ma Valeriano, alzatofi in piedi, prego l' Augusto Decio d'averlo per isculato, se non poteva accettar quelto carico, perchè quetto apparteneva a chi godeva il grado d'Imperadore, ed erano venuti tempi, ne'quali niuna periona privata potea prometterii tal forza da farsi ubbidire: e cosa ando in nulla il disegno. Ma se nel di 27. di Ottobre Decio tuttavia regnava, e se noi vedremo Gallo suo Successore Augusto nelle Calende seguenti di Gennaio; vegniamo insieme a scorgere, che nel Novembre o Dicembre di quell'anno dovettero

i due Deci perdere la vita e l'Imperio. Quel che succedesse dopo-la lor morte, sara accennato all' anno seguente. Anno di Cristo celti. Indizione xv.

di CORNELIO Papa 3.

di Lucio Papa i.

di TREBONIANO GALLO Imperadore 2.

di Hostiliano Decio Imperadore 2.

di Volustano Gallo 1.

Confoli { GAIO TREBONIANO GALLO AUGUSTO PER la feconda volta, GAIO VIBIO VOLUSIANO CESARE.

D Ivolgata la morte de i due Decj, le Armate della Mesia e della Tracia poco stettero a proclamar Imperadore Gaio Treboniano Gallo lor Generale, a cui forse indebitamente su attribuito da Zosi-

mo (a) il tradimento fatto a i due Deci. Aurelio Vittore (b) ferive ef- Ena Vole. fere stato il traditore un Bruto. Di che paese fosse il suddetto Tre- Anno 241. boniano Gallo, nol sappiamo, se non che al dir di Vittore sembra na- (a) Zesimur to nell' Ifola delle Gerbe sulle coste dell' Affrica. Perch'egli avendo (b) Arriva (c) Arriva ( preto fecondo lo stile de gli altri nuovi Augusti il Consolato in quest' Vistor in Anno (c), si truova in un' lscrizione, e in alcuni Falti Confole per la Breviario feconda volta, da ciò si argomenta esser egli stato Console sustitutto in (c) Retand, alcuno de gli anni addietto. Il grado di Generale dell'armi, che dicemmo (offenuto da lui, gli facilitò quello d'Imperadore. Aveva egli un Figliuolo, appellato Gaio Vibio Gallo Volufiano, cui diede immediatamente il titolo di Cefare. Ma affinchè non nalceffe, o già nato fi fmorzaffe il fospetto, ch'egli avesse tenuta mano all'obbrobnosa morte de i Decj, si mostrò amantissimo della lor memoria, parlandone sempre con lode e riverenza; volle aneora, o pure acconsenti, che amendue fossero sceondo la stolta persuasione del Gentilesimo deificati. Vi restava un altro Figliuolo di Decio seniore, cioè Gaio Valente Hostiliano Messo Quinto Decio, già dichiarato Cesare dal Padre. Gallo non tanto per farli tempre più credere ben affetto alla memoria d'esso Decio, quanto per timore, che quelto di lui Figliuolo, spallegiato da i toldatt, potesse prorompere in qualehe sedizione, spontaneamente il dichiaro Augusto, e Collega suo nell'Imperio, aspettando più proprio tempo, per liberarsi da lui . Disegnò ancora se stesso Console col Figliuolo Volufiano per l'Anno presente. Di tutto questo accaduto nell' Anno addietro, spedl egli l'avviso a Roma, e il Senato niuna difficultà mottrò ad approvarlo.

Noi troviamo circa questi tempi varj altri Imperadori o Tiranni fenza poterne ben chiaramente diftinguere l'innalzamento c i Luoghi, dove fecero la loro breve comparía e caddero. Di un Giulio Valente, che ulurpò la porpora Imperiale, parla Aurelio Vittore, con dire appena partito da Roma Decio, che coltui occupò il Trono, e fu in breve punita la sua temerità colla morte. Ma Trebellio Pollio- (d) Trebello ne (d), che merita qui maggior fede, assertice, che costui per pochi lius pullo giorni fece la figura d'Imperadore, non in Roma o in Italia, ma nell'II- in Trigiata Irico, e quivi fu uceilo. E forse il muovimento suo accadde, dappoiche i due Deej aveano ceffato di vivere. Vedesi tuttavia una Me- (e) Mediok. daglia (e), felicemente, se pur è vero, dissotterrata, in cui vien fatta Namijmat. menzi ine di Marco Ausidio Perpenna Liciniano Imperadore Augusto, con-imperat. fulo da Vittore ora con Valente, ed ora con Hestiliane. Il Padre Pa- (f) Pagint gi (f) è di parere, che costus, vivente Decio, formasse la sua cospi- Gritis. Bar. razione, e prefo il nome d'Augusto nelle Gallie, quivi da esso Decio reitasse iossociato, serivendo Eutropio (g), ch' esso Decio prima di portar l'armi contra de'Goti, eltinle una guerra civile inforta nelle Gal- in Epiteme, lie. E' plautibile la di lui conghiettura, ma non esente da dubbj. Torniamo ora a Trebeniano Gallo, riconofciuto Imperadore anche dal Scnato Romano. Le prime sue occupazioni furono quelle di stabilir pa-ce co i Goti, comperandola nondimeno con vergognose condizioni (b) 3 lis. 1. 6. 24.

Ena Vole, perchè non folamente permise loro di tornariene alle lor contrade di là ANNO 252. dal Danubio con tutto il bottino, fatto fulle terre Romane, e fenza prendersi cura di riscattare, o far rilasciare gran copia di Romani, anche Nobili, fatti prigioni nella prefa di Filippopoli; ma eziandio fi obbligò di pagar da li innanzi un certo tributo annuale a que' Barbari, affinche non inquictaffero l'Imperio Romano. Non fu però Gallo il primo ad avvilir la maesta Romana con simili patti. L'elempio gliene avea dato Domiziano, e probabilmente altri debili Augusti aveano fatto lo stesso. Dopo di che, come s'egli avesse con tali prodezze meritato il trionfo, se ne venne probabilmente nella Primavera di quest' Anno a Roma, tutto spirante gloria, ed affai contento di le stesso. For-se perche i Sacerdoti Pagani, o il Senato zelante della conservazione de'suoi falsi Dii, secero nuove istanze anche a Gallo, certo è, che la perfecuzion de' Criftiani, alquanto rallentata, e fors' anche ceffata ne gli ultimi Mcfi dell' Anno precedente, e ne' primi del corrente, fi rinovello; e per tutte le Provincie fi attese ad infierire contro i Crittiani, che ricusavano di sagrificare a gli abboriti Numi della Gentilità. Son qui da vedere le nobilissime Lettere e gli Opuscoli di San Cipriano (a) e di San Cornelio Papa, il qual ultimo per cagione di tal per-

Distant, of fecuzione fu mandato in efilio, e poi coronato col Martirio. Al goprianti, verno della Chicía Romana fu fufittuto Lucio Papa, il quale dovette in Epidii, a partiripi della chicia Romana fu fufittuto Lucio Papa, il quale dovette in Epidii, a partiripi della con ceta di

in Bybbin's anch'egil da l'a qualche tempo inférire l'cillo. Ma Iddio non celrò di flaggliar con movis galtija quetili Principi memic del Popolo fiuo cletto, cominciando con una delle più terribile lunghe Pefilièrne, y che cominciando con una delle più terribile lunghe Pefilièrne, y che cominciando con una delle più terribile lunghe Pefilièrne, y che con peco a peco de pe



Anno

Anno di CRISTO CCLIII. Indizione I.

di Lucio Papa 2.

di TREBONTANO GALLO Imperadore 3. di GALLO VOLUSIANO Imperadore 2.

di EMILIANO Imperadore 1.

di VALERIANO Imperadore 1.

di GALLIENO Imperadore 1.

Confoli & GAIO VIBIO VOLUSIANO GALLO AUGUSTO per la feconda volta, Massimo.

L (condo Confole vien chiamato da alemit Maren Fabria Maffilms. 2.1.1 volta Percich on no to vedute finora le prune, è no airetago ach los Annesta; Percich on no to vedute finora le prune, è no airetago ach los Annesta; Percich Maffilms (o). Sembra, che il governo di Galle dare da Maffilms (o). Sembra, che il governo di Galle dare da Maria Maria

di Emiliano, non folamente entrato nell'Italia, ma suche giunen nell' Observationa. Furnon a fronte el due Armate el Terni, fecendo l'afferaiodo de l'attore (5), e di Eutropio (1), o pure al Foro di Flammio, Patte ilu. Città da gran tempo d'ultrus, e prila alloca a i consini di Foligno, per come s'ha di Eulebio (4). Ma le foliateche di Oillo foervate dalle di Conservatione del l'attore del l'attore de l'attore de l'attore del l'attore del de l'attore de presiste mente fra loro la prometfa di un gran regalo. Il perché i due Impeterestre. Tacol Tribosimo Gallo, e l'esthajaso Galle fronto da i lo propoj foldati

privati di vita.

Credei, che Galle fosse altora in età di quivantafette Anni, e

Credei, che Galle fosse altora in età di quivantafette Anni, e

mort, se l'autori di Tille

mort (c), che verso il Mele di Maggio, collo fosse vecciso. Ameniment

mort, se l'autori di Tille Anno (seguene aggregati al numero de gii Dii

da l'altriano Angollo, che eta loro amico feedle, ma non avea giù l'au
tenti di di fare de vern Din. Rimatlo vinciore Emiliano, e rinorazio an
che dall'Armata di Gallo, che si uni alla sun, altro non gli restava per

esfere a flodoso fui Trono Imperiale, che l'approvazion del Sentio. Que-

eliere alloquio fui I romo Imperiale, che l'approvazioni del Sentao. Que-(C) Zonerat la l'iotenne feitua disficultà, perche inuno ofava di negaria et egli (l'i in Assauli, promité di feacciare i Barbari dalla M.faa, e di far querra a i Perfia-(C) Assiliani in che mettevano a lacco la Meloponama. Si fa (c), che Emissiane Falter na e rea Moro di Nazione, e nato di baffa Famiglia, ma il fiu valore gli prime. aver pinanta la ittada a i polli più fuolimi. Se fi dee credere al una

Moneta di lui rapportata dall'Angelloni (b), egli fu due volte Confolama 16/1. le Poirebbe effere, che in uno degli Anni addietto folfi: flato Confolama 16/1. le futtitutto, e che dopo la morie di Volufiano Augusto Confole nell' Angoli. Anno prefente, avelle prefo il Confolato a-Ma nulla di eto apparendo

in tante altre Medaglie, che rettano di eflo Emiliano (i), fi puo du-

O Mathies, biar della legizimitat di quella. Ebbrro poco efferto le promefie del seriori Reviello limpratolor, perche poco ficte a leoppiar contra di tiu un fulmine, che ti andava tabbreando nella Retia e nel Norico. In quelle propertire, promece Pablia Lizinia Valeriane era detror a far gram milla di gente da tutte le parti con diegno di venire in foccorio di Gaile e di Valufanos: quand'ecro giugnegel l'avvisió d'ifere questi fiati succifi, e che regnava il memco loro Emitiano. O fia che Valerano fdegnaffe di fottomettra all' giurparo dell' impero, o che i foldati (une conce-

psifero anch'esti dell'abbornmento, ando a terminar la faccenda nell'eflet Aurilia, fice Mariana accianno Imparadure (1) da inedessimo ciercito sito, ben-Patar, or che Z-simo (1) sembri avere creduto, che folamente dopo la morte di disc. Emiliano, eggli per consentemento di tutti foste abaso al Trono. Allora (1) zofama dunque ch'esgli si trovò ben in forze, calò in Italia, e prese il camlia. (2) sembri di camina di ca

mino alla volta di Roma. Già correva il terzo Mese, che Emiliano En a Volg. fignoreggiava, ma in maniera tale, che fe Zonara (\*) dice il vero, Anno 153. fin gli tteffi foldati fuoi il riputavano indegno di regnare. Perciò ufcito anch' egli in campagna, per andare ad affronrarsi con Valeriano, allorché fu nelle vicinanze di Spoleti (verifimilmente verso il Mese d' Agosto ) fu quivi da' suos propri soldati svenato. La morte sua confermo Valeriano tenza spargimento di sangue nel pieno possesso della Digaità Imperiale. Che Valeriane, riconoiciuto da tutti Imperadore, des-le dipoi in quest' Anno il titolo di Augusto a Publio Licinio Galliene suo figliuol primogenito, e il creasse Colloga nell'Imperio, lo scorgeremo da gli Atti dell' Anno feguente. Credefi, che Origene, celebre, ma combattuto Scrittore della Chiefa di Dio, terminalle (1) anch'egli i (6) Pagias fuoi giorni nell' Anno presente .

Anno di CRISTO CCLIV. Indizione 11.

di Stefano Papa 1.

di VALERIANO Imperadore 2.

di GALLIENO Imperadore 2.

PUBLIO LICINIO VALERIANO AUGUSTO PET la feconda volta, PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO.

S Econdo la Cronica di Damaso, o sia secondo Anastasso Bibliote-cario (1), il Romano Pontesice San Lucio, richiamato dall'esilio, (1) Anastaregnando Valeriano Augusto, coll'essere decapitato per la Fede di Ge- fin Billiasu Cristo, compie gloriofamente il corfo della sua Vita. E che ciò incerena. succedesse in quest' Anno alli 3, di Marzo, su opinione di Monsig. Bianchini (d), laddove il Padre Pagi (e) riferi la di lui morte all' Anno pre- (d) Biancedente. Quel che è certo, nella Cattedra di San Pietro fuccedette chinias ad Stefano, ma é ben difficile il provar conciudentemente, che in tale e (e) Pagini tal giorno succedesse l'elezion di questo, e d'altri antichi Romani Pon- Crime. Bar. tefici. Del retto il fare martirizzato San Lucio fotto di Valeriano ad Austra nell'Anno prefente, non si accorda con quanto abbiamo da Eufebo (1) ta/sta. Cefarente (7), cioè avere San Dianifa, Velcovo in quelti tempi di Aufler. Eclesandria, seritto ad Ermammone, che Palariane il mostro si manssue esci esta diana fue esci esta della contra del consultato del consultat to e benigno verfo de Criftiani ne principi, o sia ne i primi Anni del ap. 10. suo governo, che niuno de precedenti Augusti, anche di quei che furono creduti Cristiani (cioè de' Filippi) avea mai praticata tanta cortesia e benevolenza verso i seguaci di Gesù Critto, come egli sece. La tua ttella Corte era piena di Cristiani, e pareva una Chiesa di Dio. Come dunque pretendere, ch'egli levasse la vita a San Lucio Papa in questi principi del suo Regno? E questa su la ragione, per cui il Cardinal Baronso differi la di lui morte fino a i tempi della per-

Numifes.

Imperator .

Exa Vols, secuzione, succeduta solamente nel quinto Anno del di lui Imperio. Sa-Annoasse rebbe pertanto da vedere, se San Lucie, riconosciuto Marire anche vivente da Eusebio, tale fosse stato, perchè sostenne l'essio, ed altri firapazzi per la Fede di Crifto, fenza poi lasciare il capo sotto la spada de perfecutori. Quanto ho poi ricordato della benignità di Va eriano verso de' Cristiani, ci sa per tempo conoscere la bellezza e dirittura dell'animo suo, e la probità de' suoi costumi. Abbiamo anche veduto

(a) Trebeldi fopra, come eg'i era ftato scelto dal Senato Romano Censore (4), as Pellie per effere in concetto del più favio, ed onorato Senatore, che allora fi trovasse in Roma. Contava egli fra i suoi pregi la Nobiltà del sanin Vita Vateriani .

gue, ma più una vita fin qui menata con gran prudenza e modestia. Giovanni Malala (\*) cel deserve per uomo di statura corta, gracile, (b) Joannes Maiala in canuto, col nafo alquanto schiacciato, con barba folta, pupille nere, Chronort. occhi grandi, timido, e di molta parlimonia. Pare certamente, ch'egli

avesse più di sessant' anni, allorche su acclamato Imperadore. Due Mogli, per attestato di Trebellio Pollione, ebbe egli, amendue a noi ignote. La prima gli partorì Gallleno suo Collega e Successore; l'altra Valeriono juniore. Era passato Valeriano Augusto lor Padre per tutti i gradi delle Dignità sino al Consolato, in cui si conosce sustituito in alcuno de precedenti Anni, giacche avendolo preso in quest' Anno, come soleano fare tutti i novelli Augusti, vien registrato ne' Fasti Console per la seconda volta. Da che Valeriano fu con gran plauso riconosciuto da tutti Imperadore, il Senato dichiarò Cesare il di Inti Primogenito (c), cioè Publio Licinio Gallieno. Ciò fu nell' Anno precedente, dopo di che effendo di molto inoltrata la State, cioè per quanto si può conghierturare, passata la metà d'Agosto, o sul principio di Settembre, il Tevere gonfio oltre mifura innondò la Città

(c) Entres. in Breviar. Aurelius Victor in Epirame . di Roma: il che fu preso per un presagio di disgrazie. Ma non molto dovette stare l'Imperador Valeriano a dar anche il titolo di Augusto

al Figliuolo Gallieno, ancorche Zofimo ciò riferifea più tardi, perchè (d) Medich, di tante Monete (d), che restano di lui, egli si truova chiamato solamente Imperadore Augusto, e non mai Cefare. Passarono dunque a Ro-

ma i due novelli Augusti, accolti con istraordinaria gioia dal Senato e Popolo Romano, perché Valeriano era riputato il più meritevole di tutti di quella eccelda Dignita (\*): e se si fosse data al Mondo tutto Pollie ibila facoltà di eleggere un buon Imperadore, farebbe ognuno concorfo ad eleggere questo. Era pertanto grande la speranza e l'aspettazione di tutti, che Valeriano avesse da rimettere in fiore l'Imperio Ro-

mano. Come ciò si verificasse, l'andremo a poco a poco vedendo. Entrarono Consoli nelle Calende di Gennaio i due Augusti, ma ciò, che operaffero nell' Anno prefente, a nostra notizia non è finqui pervenuto.

Anno

Anno di Cristo celv. Indizione III. di Stefano Papa 2. di Valeriano Imperadore 3. di Gallieno Imperadore 3.

Confoli Publio Licinio Valeriano Augusto per la terza volta, Publio Licinio Gallieno Augusto per la feconda.

Erto è, che in Valeriano Augusto concorrevano moltissime di quelle Ba a Volg. belle doti e qualità, che possono rendere gloriosi i Regnanti, Annoass. come la Prudenza, l'Affabilità, la Gravità, e la lontananza dalla Superbia e dal Fafto. Il defiderio fuo di accertar nelle buone rifoluzioni, di rimediare a i difordini, e di giovare al Pubblico, per quanto era in fun mano, gli rendea cari tutti gli avvisi di chiunque suggeriva avvertimenti e regole di buon governo. Resta tuttavia una sua Lettera (a), scritta a Baliffa, forse Presetto del Pretorio, che gli aveva (a) Idem in infinuato delle buone Massime intorno al non permettere Unziali inu- Tyrannis tili e foldati nelle Guardie, che non fossero uomini sperimentati nel cap. 17. mestier della guerra. Raro giudizio ancora traspariva dalle elezioni, ch'egli faceva de gli Ufiziali della milizia; e tutti coloro, che noi andremo vedendo ribellarfi a Gallieno fuo Figliuolo, e furono in concetto di perfonaggi dotati di molto valore e merito, erano creature di lui. Così Aureliane, e Probe, che riuscirono dipoi insigni Imperadori, da lui riconobbero il principio dell'alta loro fortuna. Secondo il Caralogo del Bucherio (6), Lollians su da lui creato Presetto di Ro. (b) Cu/pi-ma nell' Anno precedente, Valerio Massimo nel presente. Contuttociò derii. mancava di molto a Valeriano, per divenire un'eccellente Imperado-re. Egli non avea petto, ne quella forza di mente e di coraggio, che ferve a i Principi grandi, per operare intrepidamente gran cofe ne' propri Regni, e per mettere il cervello a partito a i nemici de' suoi Regni. (c) La Prudenza sua scompagnata da questo vigore, il rendeva dist. (c) Zesimus indente e troppo guardingo, per timor sempre di non errare. L'inoltrata fua età contribuiva non poco ad indebolir ancora l'animo fuo. Veller in E-Contuttociò s'applicò egli bravamente a gli affari; ed in vero fotto pitame. di lui egregiamente procedeva il governo civile de' Popoli. Ma fi cominciarono a scatenar disafri da ogni parte. Durava tuttavia la Pe-fte; le Nazioni Germaniche verso il Reno sacevano frequenti scorrerie nella Gallia: le Scitiche, paffato il Danubio andavano defolando la Tracia, Melia, e Macedonna, e i Pertiani dal camo loro non ceffavano d'infestar la Mesopotamia e la Soria. Mancano a noi Storie,

Treatments Georgia

Esa Vole, che mettano, per ordine, e riferifeano a i lor Anni propri que' farri. Assass. Troviamo anche nelle Medaglie di quell' Anno (4) mentovata una Fis-(c) Metolo. Seria de gli Augusti, ma fenza che apparitea, in qual pacfe, e contra Nomilmat, terra de gli Augusti, ma fenza che apparitea, li qual pacfe, e contra Lappratur. (b) Popicus a Ceionio Aliimo Prefetto di Roma nell'Anno feguente, e in alcuni al-in Aurelian. tri dipoi, egli chiama Aureliano, che fu dipoi Imperadore. Liberatore dell' Illirico, e Riftoratore delle Gallie. Potrebbe effere, che questi nell'

Di deicom-

Anno prefenze desse qualche buona percossa a i Goti, che malmena-vano l'Illirieo, ovvero a i Germani, che sconciamente infestavano (c) l, 12.de le Galliche contrade. Abbiamo aneora nel Codice (c) un Referitto fatto in quest' Anno da gl' Imperadori Valeriane e Galliene, e da Vamife Tie. + leriano Nobilifimo Cefare. Chi fia questo Valeriano Celare, s'è disputato fra gli Eruditi, e resta tuttavia indecisa la lite. I più l'hanno ereduto Publio Licinio Valeriano, secondogenito di Valeriano Augusto: (d) Pagius ma il Padre Pagi (d) pretende, ch'egli fosse Publio Licinio Cornelio Crivic. Bar. Salonino Valeriano, Figliuolo di Gallieno Augusto, e Nipote di Va-

(c) Traballine Pollie in duchus Gallieris.

leriano seniore Augusto, il quale si sa di certo, che ebbe il titolo di Cesare, e di Principe della Gioventà. Certamente a'tempi ancora di Trebellio Pollione (e) punto controverso era, se Valeriano secondo-. genito di Valeriano feniore avesse avuto il titolo di Cesare, ed anche d' Augusto; ne le Medaglie decidono questo punto. Este bens), e in molta copia, ci afficurano, che Salenino Valeriano Figliuolo di Gallieno fu ornato del titolo Cefareo. Ma una nobile Iscrizione, da me pubblicata (1), e spettante all' Anno 259, può qui togliere ogni dub-bio, veggendosi ivi registrati Valeriano e Gallieno Angusti, ed insieme (f) Thefaur. con loro Publio Cornelio Salonino Valeriano Nobilissimo Cesare, Se Valeriano Fratello di Gallieno fosse stato Cesare allora, di lui ancora si farebbe fatta menzione. Tale era bensì Salonino. E però le Medaglie. (2) Medio-

Nevus Infeript. pag. 360. m. 5. barbus ib.

(g) che parlano di Valeriano Cefare, e sono attribuite al Figlio se-condogenito di Valeriano Augusto, abbiam giusto motivo di eredere, che appartengano a Salenine Valeriane Cefare, Figlio di Gallieno. Di qui finalmente apprendiamo, che la Dignità di chi era solamente Geare, e non Imperadore Augusto, portava seco molta autorità, da che il nome loro fi comincia a veder ne gli Editti.



Anno di CRISTO CCLVI. Indizione IV.

di Stefano Papa 3.

di VALERIANO Imperadore 4.

di GALLIENO Imperadore 4.

## Confoli & MASSIMO, e GLABRIONE.

V Ha chi dà il Nome di Valerie al primo di questi Consoli, cioè Era Volg. a Massimo, senza che se ne veggano buone pruove. Il medesi- Anno 256. on ancora vien detto Confole per la feconda volta, quasichè egli lo stesso fosse, che era stato promosso al Consolato nell' Anno 253. o pure ch'egli fosse quel Massimo, che nel precedente Anno esercitò la carica di Prefetto di Roma. Perchè qui fi lavora folamente di conghietture, amo io meglio di mettere il folo fuo certo Cognome, che di proporlo con nomi dubbiosi. Già dissi non essere agevol cosa lo sbrogliare i tempi, e le avventure di questi Imperadori per penuria di memorie. Però camminando a tentone l'Occone e il Mezzabarba (a) (s) 0000,000 rapportano all' Anno presente alcune Medaglie, dove si parla di una Medistarb. Vittoria Germanica, e pure in niuna d'esse troviamo la Tribunizia Po-Imperationale. destà Terza, o Quarta di Valeriano, che ci assicuri dell' Anno presente. Tuttavia essendovene una di Gallieno Augusto, in cui si legge la di lui Tribunizia Podessa Quarta, e la stessa Vittoria Germanica, ba-fiante fondamento ci resta di credere vittoriose in quest'Anno l'Armi Romane contra de Germani. E probabilmente il giovane Galliene Ma-gulo quegli fini, del bel l'onore di tal vittoria. Nel roveficio di una Medaglia di Fastriane fino Padre, attribuita dal Mezzabrita till'Anno prefente fi legge: GALLIENYS CVM EXERCITV SVO. In un'altra sel efio Gallieno è dato in questi medefimi tempi il titolo di Germanica. Autrolio Vittore (1), e del Europio (), forvinone, che Gallie-tivita del discontrato di contrato di contrato di contrato. no ne primi Anni del fuo Imperio fece alcune imprefe con valore e l'illar in Effortuna nelle Gallie, da dove feacciò i Germani. Abbiamo parimente (c) Estra da Zofimo (d), che vedendo Valeriano desolato l'Oriente da i Barba de Brosier. ri, determinò di accorrere a quelle parti con un efercito, lafeiando al (d) 26/mar Figliuolo Gallieno la cura di opporti a gli altri Barbari, che maltrati di 1. 1. 30. tavano le Provincie Romane dell' Europa. Però Gallieno, ficcome quegli, che conosceva maggiore il bisogno contra de i Germani, Po-poli fieri, i quali calpestavano tutto di gli abitatori delle Gallie, passò in persona al Reno, dando ad altri Capitani ordine di opporsi a i Borani, Carpi, Goti, e Burgundi, che recavano continui travagli alla Tracia, e alla Messa. Postatosi Gallieno alle ripe del Reno, talvolta impediva a i nemici il passaggio; e se pur passavano, dava loro ad-dosso. Ma non avea egli tali torze da poter fare lungo e vigoroso con-

En a Volg. trasto a que nuvoli di gente, che da varie parti della Germania allet-Anno 157. tati dalla goia del bottino, calavano alla difruzion delle Gallie. Perciò ricorle al ripiego di far lega con uno di que' Principi della Germania, lavorando, come si puo credere, di regali, contanti, e di promette per l'avvenire; ed efti da li innanzi quei furono, che impedirono a gli altri Germani il paffare il Reno, e se pur paffavano, totto (a) Vopifeus movcano loro guerra. Et è da notare (a), che in quetti tempi si coin Aurelian. mincia ad udire il nome de' Franchi, Popolo della Germania anch' effo,

Anno di Cristo ccivii. Indizione v.

che unito con altri infestava le terre de'Romani. di STEFANO Papa 4.

di Sisto Papa i.

di VALERIANO Imperadore 5.

di GALLIENO Imperadore 5.

Publio Licinio Valeriano Augusto per Confoli Pustio Licinio Gallieno Augusto per la terza.

Finqui potè lodarfi della manfuerudine e clemenza di Valeriano Augutto il Popolo Cristiano, avendolo egli favorito, non che lasciato vivere in pace, ma in quell' Anno si cangiò si factamente il cuor d'esso Imperadore, che divenne persecutor mortifero e fiero de gli (b) Enfeb. adoratori di Gesù Cristo (b). Macriane, che dal fango s'era alzato a i Hifter. Ecprimi onori della Corte, e godeva spezial confidenza e possesso nel cuor di Valeriano, quegli fu, che per attestato di San Dionifio Vescovo alcap. to. lora d' Alessandria, sovvertì il Regnante, facendogli credere, che fra le tante disavventure, ond'era allora oppresso l'Imperio Romano, con-veniva valersi della Magia, e dell'invocazion de' Demonj: al che essen-

do troppo contraria la Religion de Cristiani, bisognava sterminarla. Ne (c) Baren. in Annaith. probabilmente dimenticò di attribuire ad essa Religione la folla delle Pagins pubbliche difgrazie: che così erano foliti di fare i Pagani (c). Vodre-Cruic, Bar. mo poscia coltui aspirar all'Imperio, e ricevere da Dio per mano de Trilement gli uomini il gastigo delle sue iniquità. Ebbe dunque principio in Afrmeires quell'Anno la Periccuzion di Valeriano, che ando poi crefeendo, e folamente cesso, allorche la mano di Dio si fece sentire anche sopra des Empe-(d) Anaftaquelto erudel nemico del fuo nome, con reftar egli prigion de' Perfiani. Intorno a cio è da vedere la Storia Ecclefiastica (d), ne altro ora ne diro io, fe non che Santo Stafano Romano Pontefice nell' An-Tiliement, no presente gloriosamente softenne la morte, confessando la Fede di

fins, Baronins. Gesu Critto, ed eube per Successore Sifto nel Pontificato. Furono an-

## ANNALI D'ITALIA.

che in pericolo, e perciò si ritirarono, due insigni Campioni della Chie- Exa Vole fa di Dio, cioè i Santi Dionifio Vescovo di Alessandria, e Cipriano Ve- Annoass. fcovo di Cartagine, per tacere de gli altri. Si moltiplicavano intanto le guerre, e da ogni parte fi trovava angustiato da i Barbari nemici il Romano Imperio. Era già qualche tempo, che Sapore Re de Persiani non lafciava paffar anno, che non ifcorreffe coll'efercito fuo a' danni della Mesopotamia e della Soria. Maggiori ancora furono i rumori e danni, che fi semirono dalla parte della Tracia e della Mesia, perchè i Goti con altre nazioni abitanti di là dal Danubio vi faccano delle i Goti con altre nazioni apitanti di la uni Danisolo vi la canti Goti, (a) Zofimus frequenti incursioni. Zosimo (a) arriva a dire, che i Borani, i Goti, (a) Zofimus i Carpi, i Burgundi, non lasciarono parte dell' Illirico, dove non facessero delle scorrerie e saccheggi, e che giunsero fino in Italia, senza trovarvi chi loro facesse resistenza. Comandava allora l'armi Romane nella Tracia (\*) Marco Ulpio Crinito, tromo di gran vaglia, creduto della Cafa di Traiano Imperadore, e già tiato Confole nell' Anno 238. in devilia. Quali imprese egli facesse, per reprimere la pesulanza di que' Barbari, nol sappiamo. Tale nondimeno era il di lui credito, che su credito inclinar Valeriano a dargli il titolo di Ce/are: cosa nondimeno poco verifimile per le confeguenze, che ne poteano avvenire in danno de' propri Figliuoli e Nipoti. Giunio Donato fu Prefetto di Roma in quest'

> Anno di Cristo cceviii. Indizione vi. di Sisto Papa 2. di Valeriano Imperadore 6.

di Valeriano Imperadore 6. di Gallieno Imperadore 6.

Confoli & MEMMIO Tosco, e Basso.

Sempre più s'imforire la perfecuzione moffi da Valerino Angulto Contra de i fiquaci di Geni Critto, e però in quell' Anno fiu nobilitata la Chiefa dal Martinio di Sas Sifis fommo Pontefice, e del fios gloriofo Ducanoo Sas Larenza. Volde anche l'Affrica notri nella consideratione del consideratione

Exa Volg. Aureliano, col registro delle Truppe, che doveano militare sotto di Anno 158 lui, fra le quali si può credere, che si contassero alcune Compagnie di gente Germanica, perebe il lor Capitani si veggono chiamati Har-tomondo, Haldegaste, Hildemando, e Carievisco. I Franzesi moderni si sigurano, che questi sossero della Nazion Franca, conquistarice dipoi delle Gallie, qualiebe nomi reli non convenissero anche ad akre Nazioni Germaniche. In essa Lettera Valeriano promette il Consolato ad Aureliano, e ad Ulpio Crinito pel di 22. di Maggio dell' Anno seguente. E perehè di grandi spese doveano fare i nuovi Consoli, prendendo quell'infigne Dignità, con fare i Giuochi Circenfi, e dar de i magnifici conviti a i Senatori e Cavalieri Romani, e la povertà di Aureliano disegnato Console non era atta a sì grosse spese: Valeriano ordino, ehe l'erario publico gli fomministrasse tutto il danaro, e gli utenfili oceorrenti, affinche egli non comparisse da meno de gli altri. Ando Aureliano al comando dell'armi in quelle parti, e con tal follecitudine e bravura diede la eaccia a i Barbari, e con varj combattimenti gli atterri, che chi non restò vittima delle spade Romane si ritirò di la dal Danubio, restando con ciò libera la Tracia e l'Illirico da quella mala gente. A si liete nuove dovette ben efultare il euore di Valeriano, e del Senato e Popolo Romano; ma probabilmente a turbar questa gioia giunsero altri corrieri dail' Oriente coll'avviso di functisfimi guai. Sapore Re della Persia, se erediamo ad Eusebio (a), in quest' Anno venne più furiosamente di prima a saecheggiar la Soria.

in Chronic.

(b) Troballius Pollie Tyranuss cap. t. (c. Jeannes Malaia in

Chrenogr.

Potrebbe nondimeno essere, che al precedente Anno appartenessero le disavventure di quelle contrade. Trebellio Pollione (6) ci da fondameniius Pollio im Trigina d' Antiochia. E in fatti Giovanni Malala (c) Storico Antiocheno ferive, che un certo Mariade, uno de' Magatrata d' Antiochia, cacciato per le ruberie, ch'egli faceva al Pubblico, andò a trovare il Re di Persia, e si esibi di fargli prendere a man lalva la Patria sua. Non lasciò il Re cader in terra una si bella offerta, e messo in ordine l'e-(d) Ammie- miano (d), e di Egefippo (e), fe ne flava un di il Papolo d'Antichiana il. 13-r. (icome gente perduta dietro a i folzazi, con gran fefta ed attenzione

(e) Heppp mirando un l'Arione e sua Moglie, che colle loro buffonerie cavavano par 1.3. cop. il rifo da tutti: quando effa dopo una girara d'occhi diffe ad alta voec: Marito, e to fogno, e vengene i Perfiani. Rivolfe ognuno gli occhi alla montagna, e videro in fatti calar l'efercito Perfiano. Tutti allora a gambe, e a fludiarsi di salvar quello che poteano. Entrati nella Città, ehe niuna difesa fece, i Persiani, dopo la strage di molti Cittadini, milero a facco tutta quella ricea Città, poseia ad essa, e a' circonvi eini Luoghi dato il fisoco, se ne andarono carichi di bottino. Volle il Re Sapore prima di partirfi far godere il premio dovuto al traditore Mariade, con ordinare che fosse brueiato vivo, come s' ha da Ammiano, o decapitato, come serive il Malala.

Tre-

\* - Th \* zed by Geogle

Trebellio Pollione (a) racconta, che un Ciriade ricco e nobile, Es a Vole. avendo svaligiato il Padre, si ritirò in Persia, e mosse il Re Sapore, & Anno258. avendo svaligiato il Padre, li ritiro in Perila, e mone il Re Dapore, c. (2) Trebel. Odenato Re della Fenicia contra de' Romani; e che avendo Sapore prefa Antiochia e Cefarea, cottui fi fece proclamar Cefare, e prefe dipoi ilistem. anche il nome d'Augusto, ed empie di terrore tutto l'Oriente. Ma non ando molto, che fu ucciso a tradimento da' suoi stessi soldati, in tempo appunto che Valeriano Augusto era in viaggio per far guerra a i Persiani, Troppo verisimil, sembra, che questo Ciriade lo stesso sia che Mariade, mentovato da Giovanni Malala, e che o l'uno o l'altro di quegli Storici abbia alterate le circoltanze del fatto. Fulvio Orfino (1), (b) Urfinni e il Mezzabarba (e) portano una Medaglia di questo Ciriade. Quanto in Nami, in. a me, allorche miro una o due Medaglie di fimili effimeri Tiranni, (c) Medire, fempre tremo per paura, che qualche Impostore abbia burlato, chi si Num (m. affanna per formar raccolta di Medaglie. Zonara (4) fa accaduta la di- Imperator. fgrazia di Antiochia dopo la prigionia di Valeriano Imperadore; ma (d) Zenera: come abbiam veduto, Trebellio Pollione ce la rappresenta succeduta prima ch'egli arrivalle in Oriente, e così pare da credere, perchè appunto Valeriano si mise nell' Anno presente in campagna per taghar il corfo a i progressi de' Persiani nella Soria. Ammiano, che riferilee cotal fatto fotto Gallieno, non discorda punto, perché Gallieno fu Imperadore col Padre. Di quelle sciagure adunque accadute in Oriente informato Valeriano Augusto non penò a giudicar necellaria la fua presenza in quelle parti, e perciò raunato un gran corpo di Armata, mosse da Roma, per andar a paffare fecondo l'ulo d'allora il mare a Bifanzio. Ch'egli fi trovasse in quella Città nell'Anno presente, si ha con sicurezza da Vopisco (e), nel rapportare, ch'egli fa un Atto pubblico (e) Papicus quivi fatto. Cioè essendo assiso nelle Terme di Bisanzio l' Imperador Valeriano alla prefenza dell'elercito e de gli Ufiziali del Palazzo, icden-do alla dettra fua Memmio Fosco (vuol dire Tosco) Console ordinario di quest' Anno, Bebio Macro Prefetto del Pretorio, e Quinto Ancario Prefidente dell' Oriente, ed effendo affifi dalla finiftra Avulaio, o fia Anulio, o pure Anglino Saturnino Duce polto a i confini della Scitia, Murenzio dellinato Governator dell' Egitto, ed altri de' primari Ufiziali: l'Imperadore a nome della Repubblica ringrazio Aureliano, perche avelle liberate da i Goti le Provincie Romane di quelle parti, e il regalò di quattro Corone murali, di cinque vallari, di due navali, di due civiche, di dieci afte pure, di quattro bandiere di due colori, di quattro tonache Ducali roffe, di due mantelli Proconfolari, di una preteffa, di una tonaca palmata, di una toga dipinta &c. Il difegnò ancora Console sufficiente per l'Anno seguente, con promessa di scrivere al Sona-to, che gli desse il bastone e i sasci Consolari. Per tanta benignità anche Aureliano rende umili grazie al generolo Augusto: dopo di che levatofi in piedi Ulpio Crinito Duce dell' Illirico e della Tracia, desti-

nato Contole in compagnia di effo Aureliano, per l' Anno feguente, venne dicendo, che trovandoli egli fenza fucceffione, adottava per fuo Figurolo il luddetto Aureliano, siccome persona meritevole d'ogni ono-

Tom. II.

Exa Volg. re per la fua prudenza e valore, con fare illanza, che l'atto fuo fosfe Amanaja approvato e cornòvato dal imperadore prefence: faccome fui fasto.

Se ne incordino i Lettori, perche vedenno a fuo tempo filo Javefasso attato alla Dignita Imperiale: Da Bifanto patio poi l'Augustio
Valerimo ad Anticolis, ma fezza che apparifica, y egli vi atrivalle nel
prefente Anno, o pur nel feguente. Intanto il Perfani dopo i giucio Pacisi, allo recesso di Anticolis del patienco nella Clicia e Cappadoca,
ferritori, del como del controlis del patienco nella Clicia e Cappadoca,
ferritorio.

(a) Fa/sh. Bagello recato ad Antiochia (3) pulfarono nella Cilicia e Cappadoca, in classisti, dano di facco a rutture quel puefe. Aggiunge Giovanni Malsia (4), che (6) Jissawi le loro (correcie di fielero per tutto l'Oriente fino alla Città di Emediation de la companio de la companio del co

no, o fu del Mar Nero, de qual parlecemo all'Anno feguence. Serve (ct. 794da.) Lion folial di quelt'Anno riferite. Tre-bluillo Pollione (c) it a ribellione blair petur del Perime Lelis Ingenue, Generale dell'Armi della Meña e Pannonia, de Derime Lelis Ingenue, Generale dell'Armi della Meña e Pannonia de Pannonia de leino. Tuttavia el di ficile il credere accaduta nell'Anno prefente cotal dell'Armi della Meña e foliale all'armi o meradone publico in cicinata di quelle Gallieno, regnando il Palre, non fi folfe peranche abbandonato a i pasceri, come vien fispopolo da chi racconta quello fatto.

Anno di Cristo cclix. Indizione vii. di Dionisio Papa I.

di Valeriano Imperadore 7.

di Gallieno Imperadore 7.

Confoli & Emiliano, e Basso.

(d) 20/mer. Z Ofimo (1) dopo avere feritto, che i Borani, Goti, Carpi, e ButLi. 10/mer. 2 de dichiamo per ogio pare d'Italia, e dell'illinea, gaguoga, che
me di dolchamo per ogio pare d'Italia, e dell'illinea, gaguoga, che
me di dichiamo per ogio pare d'Italia, e dell'illinea, gaguoga, che
me di dell'illinea, gaguoga, che
me de la compania dell'illinea, gaguoga, che
me di compania dell'illinea, gaguoga, che
province Europee. Minocavano legia colorio per palia Purid dalla
Tauraca Cherfonefo, o fia dalla Cimnea, nelle Terre dell'Asia, man
e furono provveduti da gla abrattuti que pedo per titonero per danari. Arrivariono alla Città di Pittunte, polita alla ripa del Mar Nero,
e fi provincio d'impediorniene. Mi Saccifiane, che commandava in quelle priri I armi Romane, li necre con biracti. Avvente, che Visrino gal perventuo al Antecha, conocionalo i vialore di Successimo,
il volle prefio di si, e chiamatolo il creo Prefetto del Pretorio in luogo di Briti Mastra, porte unitamente con lut, con ordanggii di ri-

mo attestata l'occupazion d'essa Città satta da i Persiani, non gia do- Anno 159. po la prigionia dell'Imperador Valeriano, ma innanzi. Dovette la partenza di quelto prode Capitano animar gli Sciti, cioè i Tartari fuddetti, ad altre imprese, e però passarono in Colco, e tenza poter prendere il rieco Tempio di Diana in Fafi, tirarono diritto a Pitiunte, e se ne impadronirono. Di là s'inoltrarono a Trabisonda Città grande, e piena di Popolo, provveduta di buon prefidio di foldati, e vi mifero l'affedio. Si trascurati furono non meno i Cittadini, che la guarnigione, che lasciarono entrarvi una notte i Barbari. Gran bottino vi fu fatto, gran copia di prigioni, diroccati i Templi e le Cafe: tutta la Città e i Luoghi circonvieini rimafero un teatro di mileric e rovine. Secondo Zolimo (a) aveano costoro confumata quali tutta la Sta- (a) Zofimus te, prima d'occupar Trabifonda; ed occupara ehe l'ebbero, fecero 1.1. 64. 33. delle seorrerie per tutto il paese intorno, e finalmente carichi d'im-mensa preda te ne tornarono sulle navi al loro paese, come si può credere, accottandofi il verno. Valeriano Augusto, per quanto vedremo, fegustando Zolimo, era tuttavia in Soria, e vel troveremo anche nell'anno appreffo, e per confeguente non fi può abbracciar l'opi-nione del Padre Pagi (4), e d'altri, che mettono fotto quest'anno la (6) Pagins cattività del medetimo Imperadore; ma convien riferirla all'anno fe- Crisic. Bar. guente. Carnelio Secolare fu in quest'anno Prefetto di Roma. Ed ivi dopo molti Mesi di Sede vacante a cagion della Persecuzione, che tuttavia durava, fu eletto fommo Pontefice Dienifie. Non v'ha memoria, se in quett'anno Ulpio Crinito, ed Aureliano prendessero il Consolato, loro promesso nell'antecedente da Valeriano Augusto. Ma all'anno 271. troveremo effo Aureliano Confole per la feconda volta; e quando eio fia eerto, puossi inferirne che nell'anno presente egli procedesse Console sustitutio in luogo di Galliene e Valeriano (e), che do- (e) Vopileni veano precedere nel Consolato. Hanno disputato gli Eruditi, per in- in Austian. dovinar, chi fossero quelto Galtieno e quelto Valeriano, dell'inazi anch'effi Consoli nell'anno presente. Veggasi il Page (4). Retta tutta- (d) Pagin via dubbiola una tal quistione.



Anno di Cristo ccix. Indizione viii.

di Dionisio Papa 2.

di VALERIANO Imperadore 8. di Gallieno Imperadore 8.

Confoli Publio Cornelio Secolare per la seconda volta, Giunio Donato per la seconda.

En Vols. I L Prenome e Nome di questi due Consoli, non ben sicuri in ad-Anno 260. I dietro, vengono oggidi chiaramente confermati da una nobile Isrizione, chittente nel Museo del Campidoglio, che si legge nella mia

sione, céttente nel Sulero del Campidoglio, che fi legge nella mis (t) Taries Reconti (s). Le riccheza portare al loro paefe du prostic, cioè au Novas da l'atrair, faccheggiatori di Trabifonda ful Mar Nero, fecco in lorgiousar, vogili arti circiorovano Barbari a concorrera e cos lucrono mefitere, 18-3 ± n. (s) Si diedero totto a prepara mari, osbilgando gli Schiavi Crilliani (o Zeissua fabilicances poi fenti afestera el fine del verno, e fenta volerif va-tico) i le die de l'archive de l'archive del verno, e fenta y obrefi va-tico, per le del sufficiente paffando, obbero maniera di valura più la Sterno di Ristania, e di simporera a Calesdone, Curta, che valura più Sterno di Ristania, e di simporera a Calesdone, Curta, che

valicar lo Stretto di Bifanzio, e di giugnere a Calcedone, Cutà, che ando tutta a faceo. Di là fi trasferirono a Nicomedia di Bitinia, Città vasta, e piena di Popolo, abbondante in riechezze e in ogni copia di beni. Aneorche ne fossero fuggiti i Cittadini portando quel meglio, che poterono, con loro, sì grande nondimeno fu la preda ivi fatta, che ne stupivano i Barbari stessi. Le Città di Nicea, di Cio, di Apamea, e di Prusa incorfero nella medesima infelicita, e perchè coloro non poterono mettere il piede in quella di Cizico, se ne tornarono indietro, e diedero alle fiamme Nicomedia e Nicea. Dimorava tuttavia l'Augusto Valeriano in Antiochia, quando gli vennero si funette nuove deila Bitinia. Credevali, ch'egli spedirebbe coià alcuno de' Generali con un corpo di gente; ma perchè era Signore affat diffidente, altro non fece, che inviar Felice alla difesa di Bisanzio. Ed egli poi fe n'andò colla fua Armasa nella Cappadocia. Trovo guaftata da' Pertiani anche quella Provincia; da i Pertiani dico, i quali aveano ancora fatta rivoltare l'Armenia, e ercato ivi un Re da loro dipendente, tlando più che mai orgogliosi in campagna contra de Komani. Ma giunto era il tempo che Dio voleva uminare, ed infieme punire Valeriano, crudel persecutore de' Servi luoi, e reo di tante morti date a si gran copia d'iliustra Campioni della Fede di Cristo, Quando egli pur pensava d'andare a mettersi a fronte de Persiani, eeco la Pette entrar nel di lui esercito, e farne un orribile scempio. Ciò non ottante più Storici (e) scrivono, che fece guerra a' Persiani nella Mesopotamia; e che in una battaglia per tradimento di un suo Generale, co-

(c) Aurelius V.tler, Eutropius, Zonaras, A;athias, V aii).

mc

me serive Trebellio Politione (a), egli fu vinto. Questo Generale vien Exa Volg. creduto Macriano, e San Dionifio Vescovo d' Aleilandria presto Eu- Anno 26 febio (b), ferive, che coltui dopo avere istigato Valeriano a perfegui- line Pelito tar i Cristiani, e dopo avere ottenuto il supremo comando dell' Ar- in Palerian. mata, come s'ha da una Lettera (e) scritta da Valeriano al Senato, the Rabbias trad) lui flesso in fine. Noi vedremo, che costui aspirava all'Imperio, diss. Ecisso e senza la rovina di Valeriano non poteva falire sul Trono. Zonara (d) (c) Totto 31. pretende, che Valeriano in questo infelice combattimento restasse pre- line Police fo. Ma Zofimo (e) fenza far menzione alcuna di battaglia, e fola- Triture. mente notando, che rimale disfatto l'esercito Romano dalla Peste, se- Tyrana. s. guita a dire, che Valeriano, uomo non avvezzo alle peripezie della (d) Zonaras guerra, cadde in disperazione, ne altro scampo seppe immaginare, che in Annalia. quello di guadagnar col danaro il temuto Re Sapore, cioè di compe- (e) Zosimus sar la Pace da i Persiani. Spedi per questo Ambasciatori con grande i. s. 6. 35. offerta d'oro; ma Sapore li rimandò indietro fenza nulla accettare, solamente rispondendo, che se Valeriano volesse venire ad abboccarsi con lui, si tratterebbono meglio i loro affari. Qui mancò la prudenza

a Valeriano, perché fidatofi della parola del Re barbaro, andò con poco seguito a trovarlo, e su immediatamente ritenuto prigione. Altri (f) turono di parere, che trovandosi Valeriano in Edessa, ed es- (f) zonaras fendo affamato l'efercito, i foldati fi follevarono minacciando la vita ibidem. di lui, e ch'egli se ne suggi nel campo Persiano, dove resto impri- syneelin gionato. Questo racdonto ha ben ciera di favola.

Certo è intanto, che Valeriano Imperador de Romani cadde nelle

mani di Sapore, superbissimo Re de' Persiani, e secondo tutte le apparenze per frode o di Macriano suo Generale, o pur de' Persiani itelli, come ha Zolimo, e sembra anche infinuare Pietro Patrizio (g) (g) Petras ne' frammenti delle Ambascerie. Sappiamo altresi per atrestato di varj de Levaties antichi Scrittori (b), che dall'alta Dignità Imperiale egli fi vide ri- mib. Tom. L. dotto alla condizione di un vilifimo Schiavo fotto la tirannia del Re Hifler. Bynemico, che il menava dapertutto come un trofeo delle sue vittorie, santin. vettito della Porpora per sua maggior confusione, e carico nello stesso suat palle suat palle. tempo di catene. Allorchè il Titanno volca falire a cavallo, obbligava in Paterian. lo tchiavo Augusto a chinarsi colle mani in terra, e a servirgli di sca- Lastansini bello, con aggiugner anche un insolente riso, dicendo, ebe questo era de Mortione un vero trionsare, e non già il dipignere nelle muraglie e nelle tavole i Re ram: vinti, come faceano i Romani. In fomma nulla lascio egli indietro per Enjetins in avvilire per quanto potea la maestà del nome Romano, ne vi fu ob- Graun. brobrio ed ignominia, che non si sacesse parire a questo infelice Re- Conplantin, guante, la cui caduta, e il vergognoso stato sembro poscia a chi visse grant. lungi da que' tempi degno non poco di compaffione. Ma San Dionisio Veteovo allora di Alesfindria, Lattanzio, Cottantino il Grande, Paolo Orofio, ed aliri, hanno riconofciuta nell'ingiulta crudeltà del Re Sapore la condotta giustissima della Provvidenza di Dio contra di un Principe, che s'era messo in pensiero d'estinguere la fanta Religion de' Criftiani, e forra tanti innocenti Servi del vero Dio avea

Ex A Volg. sfogato il suo furore. Quel che dovette oltre a tante miserie ed igno-Anno 200. minie maggiormente lacerare il cuore di Valeriano, fi può credere, che fosse il vedere, che aveva un Figliuolo Imperadore, un Nipote Cefare, e tanti grandi uomini, da lui sollevati a i primi posti ed onori: e pure niun d'essi alzò mai un dito per liberarlo colla forza, o per rifcattarlo coll'oro da quella vergognofa fehiavità. Anzi dovette ben giugnerli all'orecchio, (a) che l'infame suo Figliuolo Galliene non so-

(a) Trebelins Postie

lamente niun pensiero si prendeva di lui, mai non ispedi a Sapore per in Galliene. trattare della di lui liberazione; ma lasciava anche trasparire il contento fuo per quella difavventura, che l'avea liberato da un Padre, riguardato da lui come troppo rigorofo. A chi con dispiacere gli parlava di quetta funestissima icena, mostrava egli di consolarsi con dir di fapere, che suo Padre era uomo mortale, ed effere ben grande la di lui sciagura, ma che finalmente v'era incorso colla gloria d'esser uom coraggiojo. Ed ecco come l'ambizione fregolata avea estinto nel cuor di Galheno tutti i doveri della gratitudine filiale, ed ogni riguardo all'onore dell'Imperio Romano, troppo ivergognato nella periona di Valeriano dal Re altero di Perfia. Maggiormente poi dovea rifaltare l'abbominevol fua non curanza delle fventure del Padre, all'offervare, come tanto il Popolo Romano, che le milizie deploravano concordemente la miferabil forte di un Augusto divenuto Schiavo. Fino i Popoli Battriani, Iberi, Albani, e Taurofciti, quantunque non fofsero sudditi del Romano Imperio, si condolfero tanto di questo sinistro caso, che non vollero ricever le lettere colle quali Sapore lor notificava la sua vittoria, e scrissero a i Generali Romani, esibendosi pronti a prestar loro aiuto, per liberare dalla schravitù Valeriano (\*). Rapporta anche Trebellio Pollione le Lettere scritte (se pur non son cole finte) al Re Sapore da Balero Re de Caduli, da Artabajde Re dell' Armenia, e da un certo Belfelo, che io credo nome guatto, nelle quali parlano in savore di Valeriano, ed esaltano il poter de Romani.

(b) Trebelin Valerian.

> Gallieno fuo Figliuolo, quegli era, che men de gli altri pensava a li-berarlo o riscattarlo. E però Valeriano, spogliato dell'Imperio, in un abifio di milerie, continuò a vivere alcuni Anni ancora nella fua fchiavitù, da cui finalmente la morte il liberò. L'Autore della Cronica (c) Chroni- Aleffandrina scrive (c), che i Persiani l'uccisero nell' Anno di Critto con Alexan- 269; ma più verifimil fembra, che moriffe di morre naturale. E morto che fu, per ordine di Sapore venne scorticato. (d) Concia la fua pelle, per maggior vergogna del nome Romano fu potta in un Tempio, e li moltrava a tutti gli Ambatciatori vegnenti da Roma, per ricordar loro di non fidarfi molto della loro potenza. Il dirfi da Agatia (e), che Valeriano fu scorticato vivo, si può relegar rra le favole. Ho io poi rapportata a quest' Anno la cattività di questo Imperadore, con de Mersibin fegustar l'opinione del Panvinio, del Petavio, del Pearson, del Tille-Porteuter mont, e d'altri, perchè questa convien più col filo delle azioni di (c./4.simaa lui, a noi conservate da Trebellio Pollione, e da Zosimo. Il Padre

Ma chi più era tenuto a sbracciarli pel prigioniero Augusto, cioè

drin, Tom. 11. Hift. Bymantin. (d) Petrus Patricine de Legatio-Laclantine

8:

Pagi (a), che mette la di lui caduta nell'Anno precedente, niuna va- (a) Parius levol pruova adduce da potere sbattere l'altra opinione, che il fa pri- Grini. Bar. gioniere nell'Anno prefente, come scorgerà chiunque sappia farne as Annon 15 et al.

Anno di CRISTO CCLXI. Indizione IX.

di Dionisio Papa 3.

di GALLIENO Imperadore 9.

Confoli | PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO PER

li } la quarta volta, { Lucio Petronio Tauro Volusiano.

Dopo le disavventure del Padre, che non fu più contato per Im- En Volg. peradore, restò solo al governo del Romano Imperio il di lui Fi- Anno 261. gliuolo Publio Licinio Gallieno. In alcune Iscrizioni da me rapporta-te (b), egli è ancora chiamato Publio Licinio Egnazio Gallieno. Il Reinesso (e) avendo trovato questo Egnazio, si avvisò, ch'egli fosse un rai Nessa Fratello del medessmo Gallieno Augusto, e l'opinione sua si truova pas. 154. feguitata dal Tillemont (d). Ma egli altri non fu, che lo stesso Im- (c) Remeperadore Gallieno. Da Cornelia Salonina Augusta ebbe Gallieno due Fi- fine Inferigliuoli, coc Publio Licimio Cornelio Salonino Valeriano, a cui abbiam pinen.

già veduto, che non fi tardo a coneedere il titolo di Cefare. Truo-mini Mevansi molte Medaglie (e) col nome suo. L'altro fu Quinte Giulie Sa- meires des lonino Gallieno, che in alcune rare Medaglie s'incontra onorato anch' effo Emperanti col tutolo di Gefare. Vopisco (f) nella Vita d'Aureliano riferisce una (e) Mediab. Lettera scritta ad Antonino Ga'lo Console, senza che noi sappiamo, in Imperator. qual Anno cada il Consolato di costui. Dice d'essere stato ripteso da (1) Possere esso Console in una Lettera familiare, per aver mandato ad educare in Amelian. Gailieno suo Figliuolo presso di Postumo, piuttosto che presso di Aureliano. S'e disputato, chi fia questo Gallieno, mandato nella Gallia, ed appoggiato alla ditezione di Postumo, Governatore di que' paesi . Il Titlemont (g) parve sospertare in un luogo, benché poscia sia di di- (g) Title-verio parcre in un altro, che questi sosse lo stesso Primogenito suo, mont ibid. cioè Gailieno ora Imperadore; ma questo Gallieno è detto Puer da Valeriano, età ehe non conviene all' Augusto Gallieno, che in que' tempi avea già de' Figliuoli. Parve al Conte Mezzabarba (6), che fosse (h) Atediob. mandato cola Quinto Giulio Salonino Gallieno, da noi già detto secon- ibidam. d gento dell'Imperador Gallieno, quando Valeriano il chiama suo Fi-decida cotal controversia, per cui non si possono recare se non conghietture, e passerò innanzi.

Non mancavano all' Imperador Gallieno delle buone doti. Per con-ERA Volg. ANNO 261. to dell' ingegno molti fi lalciava addictro. Aveva fludiata l'Eloquenza e la Poctia, faceva anche de'verti tollerabili, mostrava genio alla Filosofia Platonica, e tale stima obbe di Pistino, eccellente Maestro (a) Parphy- di quella Scuola, vivente allora, che gli era venuto il capriccio (a) di rius in Vita rifabbricare una Città nella Campania, per ivi fondare una Repubblica di Platonici; ma ne fu dittornato da fuoi Cortigiani. Fareva avere del (b) Trebelcoraggio e della prontezza (a); ma folamente ciò fi verificava. quando

lour Polise in dusbne Gallianis . (c: Zonaras in Annalib.

era in collera, o fi fentiva irritato dallo sprezzo altrui. La sua magnificenza e liberalita, te vogtiam credere a Zonara (1), era qual fi conveniva ad un Imperadore, amando egli di far del bene a tutti, e di non rifiutar grazie a chiunque ne chiedeva. Aggiugne, ch'egh inclinava alla Clemenza, non avendo fatto morire, chi contra di lui s'era rivoltato. Anche Ammiano Marcellino fembra concorde eon lui fu questo punto. Tuttavia un ritratto ben diverso di lui fece Trebellio Pollione, e la tua crudeltà ttara poco a darci ne gli occhi. Del pari vedremo, che ando col progresso del tempo svanendo quella parte di buono, che in lui si trovava, con lasciarsi egli prendere la mano dall'eecestivo amor de i divertimenti e de' pisecri illeciti, e col divenir neghittofo e sprezzato: cote tutte, che li tirarono addictro de gravissimi sconcerti, e furono quati la rovina della Repubblica Romana. Non fi dee già tacere, che quello Principe debolitlimo, riconosciuta per ingiuttilima la fiera perlecuzione molfa dal Padre contra de' Criftiani (4), rettitui tul principio del fuo governo la pace alla Chiefa, vietando il recar ulteriori molettie a i professori della Legge di Critto. Ma non cciso per quetto l'ira di Dio, che volca puniti i Romant Gentili, per aver attizzata la erudeltà di Valeriano contra de' fuot

(8) Rufeb. Histor. Eccap. 13-Baroning Annal Ecelof. ad banc Ann Parini

Servis e però s'affolto ogni forta di ditgrazie fopra l'imperio Romano, regnante Gallieno. La l'ette più che mai vigorola seguitò a mietere le vite degli nomini: i Tremuoti rovesciarono le Città i da ogni parte i Barbari continuarono a ipogliare e lacerar le contrade Roma-Critic. Bar. P. Il maggiore de guai nondimeno fu, che nel cuore del Romano Imperio intoriero di mano in mano vari ufurpatori e Tiranni, l'infolenza de quali non si pote reprimere senza lo spargimento d'infinito fangue

Per la prigionia di Valeriano restarono in una somma confusione gli affari dell'Oriente (e); e corfa quetta voce per tutto l'Imperio, e fra i Barbari, si tpalancarono le porte alle sedizioni, alle rapine, e ad ogni più funcita novità, quali che fosse rimatta vedova abbandonata la Repubblica Romana, e si riputasse uomo da nulla il di lui Figliuolo Gailieno Augusto. Trovavati questi allora all' Armata del Reno, per opporsi a i tentativi de sempre inquieti Germani. Racconta Zofimo, che gli Scitt, cioè i Tartari abitanti di là dal Danubio, unite infieme varie loro Nazioni, divifero in due corpi l'immensa lor moltitudine. Coll' uno entrarono furiofi nell' Illirico, faccheggiando e devaltando le Città e campagne, e coll'altro vennero fino in Italia, ar-

dendo di voglia di dare il faeco alla stessa Città di Roma, ne'cui te- En a Volg. fori speravano di saziare la loro avidità. In fatti giunsero fino in quelle Anno 261. vicinanze. Il Senato allora per rimediare a si gran pericolo, rauno quanti foldati potè, diede l'armi a i più gagliardi della Plebe, in maniera tale ehe mife in piedi un efercito più copioso che quello de' Barbari: il ene balto per far retrocedere quegli affailini. Se ne tornarono esti al paese loro, ma eon lasciar la desolazione dovunque passarono. Incredibili mali altresl recarono gli altri all' Illirico, dove nello stesso tempo si provò il loro slagello, e quel della Peste. Forse la Pette medefima fu quella che cacciò di là quelle barbariche locuste. Io non so dire, se possa essere succeduto in questi tempi cio, che vien narrato da Zonara (a), eioè ehe riuscì a Gallieno eon soli dieci (2) Zenaras mila foldati suoi di sconfiggere presso a Milano trecento mila Barba- in Annaisi. ri : bravura, di cui non intendo io d'effere mallevadore. Veramente Zosimo atretta, eh'egli dalla Gallia calò in Italia, per ifeacciarne gli Sciti; ma Zonara scrive, effer stati Alamanni que' Barbari, a' quali dicde la rotta. Gli antichi Scrittori facilmente confondono i nomi delle Nazioni Barbariche. Eufebio (4), ed Orofio (c) in fatti ferivono, che in Giregio. eirca questi tempi gli Alamanni dopo aver saccheggiate le Gallie, (c) Orejius vennero a dare il malanno all' Italia. Anche i Sarmati, se pur non so- 1.7. (4). 11. no parte anch'essi de gli Seiti, mentovati da Zosimo, portarono l'armi loro contro l'Illirico nell' Anno presente. Avez in quelle parti il comando dell'armi Romane Regilliano (4), nomo di gran valore. Da (d) Trebeluna Lettera a lui éritta de Claudia, che in poi Imperadore, fi rac-lui d'Arbei.

una Lettera a lui éritta de Claudia, che in poi Imperadore, fi rac-lui d'Arbei.

coglie aver egli data una gran rotta a i Sarmati prefio Scupi, Città in Tripias

della Mefia luperiore, oggidi Ulcubi nella Servia. Abbiamo da Tre-Tapa.

bellio (e), che effendo Confoli Fafa (cioè Tafa) e Baffo nell'Anno (è) Hom 278. e sapendo le Legioni della Mesia, quanto fosse immerso Gallie- 44 8. no nelle erapole e nella lussuria, e che v'era bisogno di un coraggioso Generale contra de' Sarmati già incamminati alla lor volta, proclamarono Imperadore Incenso Governator della Pannonia. Ma o il testo di Trebellio fi dee credere guafto, o pur egli s'ingannò in riferire la ribellion d' logenno prima delle fventure di Valeriano Augusto; e dobbiamo attenerci qui ad Aurelio Vittore (f), il quale chiaramente scrive, avere la cattività di Valeriano data ansa all' ambizion d' Ingenuo v eter in Eper ribellarir. Lo stesso vien confermato da Zonara (g); e però all'An- puono. no preiente dee appartenere quel fatto. Ne fia portata la nuova a (g) Zenaras Gallieno Augusto, che a gran giornate passo colà con un escreito, dove erano molti Mori. Aureolo Capitano della fua Cavalleria diede una rotta ad Ingenue, per la quale disperato si uceise. Può nondimeno dubitarfi, se in persona vi andasse Gallieno. Abbiamo (b) una sua Lettera (h) Treleiscritta a Celere Veriamo suo Generale in quelle parti, dove eon furore ibidem. inudito gli ordina di procedere contra d'Ingenno, e de' fuoi feguaci fenza milericordia alcuna, con uccidere e tagliare a pezzi chiunque de'foldati o di que'Popoli avea avuto mano in quella follevazione; e

che quanto più farebbe di vendetta, tanto più gullo a lui darebbe,

Tom. II.

Ea a Volg. V'ha chi dicc, che Ingenue, presa la Città di Mursa, o di Sirmio. ANNO 2011. dove egli rifedeva, col pugnale fi levaffe la vita, per non venire in man del crudo Gallieno. Che o nell' Anno precedente, o pur nel pre-fente fi rivoltassero Postumo nella Gallia, Macriano in Oriente, Valeste nell' Acaia, Regilliano nella Melia, Aureolo nell'Illirico, è flato parere di vari moderni Storici. Mancano a noi lumi, per diftinguet bene i fili e tempi della Storia, per quel che riguarda i Tiranni allora inforti nel Romano Imperio; nè ho io voglia di prefentar a i Lettori le dispute de i Letterati intorno a questi punti. Però chieggo licenza di parlar d'essi Tiranni ne gli Anni leguenti, perchè non è facile l'assegnar i veri tempi de' fatti d'allora .

> Anno di Cristo ccixii. Indizione x. di Dionisio Papa 4. di GALLIENO Imperadore 10.

Confoli { Public Licinio Gallieno Augusto per la quinta volta, Fauszino.

(a) Mediob. Imperator. Trebelium Pollio shid.

(b) Enfeb. Hifter. Ec-elef. lib. 7. \$4P. 10.

Pallio Trigint. Tyrann. cap. H.

U N di coloro, che alzata bandiera contra di Gallieno Augusto fi secero proclamar Imperadori, su Marco Fulvio Macriano (a), da noi più volte nominato di fopra, perfonaggio nato bassamente, ma che salendo per vari gradi militari acquisto il credito d'essere il più valoroso e prudente Generale, che si avesse allora l'Imperio Romano. Arrivò coftui sì avanti, che Valeriano Augusto, ficcome già accennai, non avez persona più considente di lui, e da lui appunto su mosso a perseguitare i Cristiani (4). Perchè aveva imparata la Magia. da i Maghi Egizziani, ha fospettato taluno, ch' egli fosse di quella steffa Nazione, A lui diede Valeriano il comando dell' Armata, allorchè infelicemente prese a far guerra a i Persiani, e per opinione d'al-cuni tradito su da lui. Tradi egli ancora il di lui Figliuolo Galliene. Imperocché dopo la prigionia di Valeriano, giacche nulla era stimato Gallieno, i foldati della Soria cominciarono, secondochè serive Tre-solita Tris bellio Pollione (e), a trattare di voler un Principe atto a sostenere l'Imperio. Furono a configlio fu questo Macriano, e Servie Anicio Baliffa, ch'era flato Prefetto del Pretorio lotto Valeriano, ed efercitava allora la carica anch'egli di Generale. Fu d'avviso Balista, che niun fosse più atto di Macriano al comando dell'armi, e al governo dell'Imperio Romano. Se ne scusò Macriano con dire d'effer vecchio e zoppo, ma perchè avea due suoi Figliuoli giovani, già Tribuni, e di fingolar bravura, cioè Quinto Fulvio Macriano, c Gneo Fulvio Quieto, fu conchiufo, che il braccio di questi due Figiiuoli supplirebbe all'età del Padre; e però Macriano venne acclamato Imperadore Augusto, ed egli appresso promosse alla medesima Dignità i due suoi Figli. Di Ena Volg. tutti e tre resta memoria nelle antiche Medaglie (a). Trebellio Pol- Anno 26: lione (b) vuol che Macriano ufurpatie l'Imperio, effendo Confoli Gal- (a) Gols-

lieno, e Volufiano, cioè nell'Anno precedente 261. Al Padre Pagi (c) Medistarto parve quello un errore o dello Storico, o del tefto, perché fecondo Knonifmet. lui nell' Anno 270. accadde la disgrazia di Valeriano, ne tanto pote imparati reftar l' Armata di Soria fenna Capo. Ma ficcome abbiam detto, che lui printi-te della compania della \*non regge l'opinione del Pagi intorno all' Anno della cattività di Va- in Gallina. leriano, così ne pur sussiste il negar qui fede a Trebellio . Già s' è (c) Pagins detto, che Valeriano cadde in man de' Perfiani nell' Anno 260. Che in Cris. Bar.

rio, fi può ricavar da Zonara (d). Scrive questo Autore, che dopo (d) Zonarar la sventura di Valeriano, i Persiaoi senza paura d'alcuno portarono in Annalis. l'armi vincitrici per la Soria, per la Cilicia, e Cappadocia: il che vien confermato da Eufebio Cefarienfe (e). Presero la nobilissima Città (e) Enfat. d' Antiochia Capitale della Soria, poi Tarfo infigne Città della Cili- in Chronic. cia. Quindi milero l'affedio a Cefarea di Cappadocia, la qual fi crede, che contenesse allora quattrocento mila anime. Gran difesa fu fatta da que Cittadini, effendo lor Capitaco Demoflene, uomo di gran cuore, e forse l'avrebbono scappata, se un certo Medico fatto prigione, per non poter reggere a i tormenti, non avelle rivelato a i nemici un lito, per cui entrati una notte fecero una strage immensa di que Cittadioi. Demessere lor Capitano, essendovi ordine di prenderlo vivo, falito a cavallo, ed imbraodito lo flocco, fi cacció per mezzo a i Persiani, ed atterratine non pochi, ebbe la fortuna di salvarsi. Gran quantità di prigioni fu fatta da i Barbari nella presa di quella Città, e tutti appena provveduti di tanto cibo, che bastasse a tenerli in vita, e fenza poter bere acqua fe non una volta il giorno come fi fa colle bestie. Finalmente i Romani fuggiti elessero per lor Capitano un Callisso (il Tillemont (f) sosperta, che Zonara voglia dire Balissa) musi, Me-

poi non succedesse sì tosto l'usurpazione da Macriano fatta dell'Impe-

il quale trovando sbandati i Persiani, diede loro assai busse in varj inchezze. Per quette percoffe fi affretto Sapore a ricondursi ne suoi paesi feco menando l'infelice Valeriano. Ora cotali imprese richieggono del tempo; nè fi vede, che Macriano se n'impacciasse punto; e però fondatamente ii può eredere, ch'esso Macriano solamente nell' Anno 26t. siccome attesta Zonara, fosse acclamato Imperadore. Credesi ch'egli regnasse in Egitto, ma se ciò è vero, con dovette ivi piantare la sua fignoria senza spargimento di sangue, facendo menzione San Dionisio Velcovo Alessandrino presso Eusebio (g) di un'atroce Guerra civile, (g) Euseb. che circa questi tempi affisse la Città d'Alestandria, susseguita poi da una terribil Peste. Che il dominio di Macriano si stendesse quasi per

1. 7. 6. 22. tutta l'Asia, abbiamo motivo di crederlo ienza difficultà; ed ivi egli (h) Tretri-

comando per più d'un Anno. Pensava probabilmente Macriano d'incamminarsi alla volta di Ro- Trigint. ma, e di passare lo stretto di Bisanzio colla sua Armata (b); ma per- con 18.

Exa Volg. chè ben prevedeva, che Publio Valerio Valente, creato Proconsola Anno 262. dell' Acaia da Gallieno, nomo d'alto affate, e suo particolar nemico. gli avrebbe fatta oppolizion nel paffaggio, mandò un perfomaggio di

milmat. Im.erater. piteme.

gran eredito, cioè Lucio Calpurnio Pisone Frugi (a), per ammazzarlo. barbus Na- Se n'accorfe Valente, e non fapendo come meglio fottrarsi a i pericoli, fi fece proclamar Augusto, (b) e regno qualche tempo nell' Acaia e Macedonia. Non ando più innanzi Pifese, ma ritiratoli nella Puller in E- Teffaglia, giacehè vedea tanti, che usurpavano l'Imperio, ne volle. anch' egli la sua parte, con prendere il titolo d' Imperadore, e di Tef- . (alico in quella contrada. Ma spedita una man di soldati da Valente, levò di vita Pisone; e Valente stello fu anch'egli da li a poco ucciso da' faoi foldati. V' ha delle inverifimiglianzo in questi racconti, ma più

(c) Trebellius Pollie ibid. c. 20.

ancora inverifimile a me sembra il dirst da Trebellio Pollione (e), che siputasi in Roma la morte di questi due personaggi nel di 25. di Giugno il Senato decretò gli onori divini a Pisone, con dire, che non fi potea trovar nomo migliore e più costante di lui. Come mai questo, se è vero, ch'egli usurpasse l'Imperio contra di Gallieno Padrone di Roma? Nello flesso Decreto disse il Console di confidare, che Gallieno, Valeriano, e Salonino fieno nofiri Imperadori: intorno alle quali parole han disputato più. Letterati, per determinare, chi fossero Valeriano, e Salonino, e se tutti godesseto allora il titolo d'Imperadori: il che è difficile da stabilire per varj motivi. Ora Macriano, messa infieme un' Armata di quarantacinque mila combattenti, e lasciato Quiete Augusto suo secondo Figliuolo, assistito da Balista, al governo della Soria, marciò verso l'Europa, e passò il mare a Bisanzio. Ma fosse nell'Illirico, o pure nelle estremità della Tracia, gli venne a fronte Marco Acilio Aureolo con altro più poderoso esercito, per dargli (d) Zonaros battaglia, e fegui ancora qualche menar di ipade (d). Trattandofi d'alin Annalis. tri Romani, non voleva Aureolo Iasciar la briglia a' fuoi, sperando che que'di Macriano verrebono dalla fua parte, perchè avea fatta la chia-

mata, e forse guadagnato alcuno de contrarj Ufiziali. Ma quei non fi movevano. Per avventura venne ad imbrogliarsi, e a chiamar la bandiera uno de gli Alfieri di Maeriano: non vi volle di più, perchè gli altri Alfieri credendo ciò fatto non per azzardo, ma per ordine de' Capitani, abbastarono anch'essi le Insegne, e andarono in numero di trenta mila ad unirfa con Auresis (e), aeclamando l'Imperador Gallieno. Accortosi dipoi Macriano, che anche gli altri restati con lui ti-tubavano, li prego di non voler dare se stesso, e il Figlio Quinto Fulvio Macriamo in mano d'Aureolo. Il compiacquero essi con ammazzar lui e il Figliuolo; e ciò fatto passarono anch'essi nell'Armata d'Aureolo. Trebellio Pollione dà la gloria di questo fatto a Domiziano, valoroso Capitano d'esso Aureolo, facendoci credere, che Aureolo

(c) Trebelin Trousta Tyranma esp. 11.

(f) Enfebius non v'intervenisse in persona. Da San Dionisso Alessandrino (f) si rinie. Ecclef. cava, che la caduta di Macriano, per cui resto l'Imperador Galheno 17. cap. 23 libero da un nimico, che gli facea gran ribrezzo, ac alde nell' Anno Nono dell' Imperio d'effo Gallieno, e però nel preferio. Si vuol qui

#### ANNALI D'ITALÍA.

aggiugnere, che restò tuttavia padrone di quasi tutte le Provincie Exa Vole. Orientali Gneo Fulvio Quieto, dichiarato, come già diffi, Augusto da Anno262. Macriano suo Padre. Stavagli a fianchi Balifia, personaggio di gran senno, e di sperimentato valore. Ma giunta la nuova, che il di lui Padre e Fratello erano stati vinti e tolti dal Mondo, cominciarono le Città dell' Oriente l' una dopo l'altra a ritirarfi dall' ubbidienza di Quieto. Zonara (a) pretende, che Odenato da Palmira, di cui parle- (a) Zinaras remo fra poco, quegli fosse, che assediato Quieto nella Città di Eme. sistem. fa, l'uccidesse. Trebellio Pollione (s) sembra più tosto attribuire la (b) Trebellio: 18,1 uccione: a foldati, che Aurolo evi genori più totto attrodute il civiliari di lui morre i foldati, che Aurolo avez feedio per prenderlo i di lui morre ve. Quanto a Balifa, o cgli fe ne fuggi, o per mezzo di qualche fraccordo cibb a fixolia di nitratio. Anch'egli, feriveno, che prendefe dipo il triola di Imperiativa Agrafia in qualche parte dell' Oriente delle dipo il miterolo di Imperiativa Agrafia in qualche parte dell' Oriente delle dipo il miterolo di Imperiativa Agrafia in lo tomo a dedicierre, che (c) Mateido. delle delle delle dipo il Micaglia (1), escipi città di prenderi in qualche tempi, fieno tutte te manife.

Micaglia (1), escipi città di prenderi in qualche tempi, fieno tutte te manife. gittime e vere, perché non son mancati di coloro, che per farsi ben imperator... pagare da i dilettanti di sì fatte anticaglie, han saputo formar di pianta Monete simili alle antiche, col mutar le loro iscrizioni. Trebellio Pollione confessa ingenuamente di non sapere, se Balista prendesse si o no la Porpora, ed effervi Scrittori, che afferiscono effersi egli ritirato ad una vita privata. Quel che è certo, egli fu dipoi uccifo, chi dice per ordine di Odenaso, e chi da i foldati di Aureolo, con riferire la di lui morte all' Anno 264. circoftanze tutte dubbiose, e che non si possono chiarire. Noi sappiamo ancora, che dopo la mor-te d'Ingenuo Tiranno, Quinto Nonio Regilliano nell'Illirico (d) si solo di solo: vò, c prese il titolo d'Imperadore Asquito. Costtui, si ccome di sopra loss Pellis accennai, fece di molte prodezze contra de Sarmati, e ricuperò l'Il- Trigiat. lirico, che per la dappocaggine di Gallieno era quali tutto perduto. 649. 9. Ciò dovette avvenire, prima di ufurpar l'Imperio; ma in qual tempo egli l'ufurpaffe, nol poffiamo determinare, e noi yedremo fra poco, che anche Auresio prese il titolo d' Augusto nel medesimo Illirico'. Per quel, che scrive Trebellio, fu un accidente, che costui fosse promosfo all' Imperial Dignità da i soldati, i quali scherzando sul nome di Regilliano, trovarono che Dio gli avea dato questo nome, acciocchè divenisse Re, e per questo l'acclamarono Augusto. Ma que' medefimi soldati dipoi per timore della crudeltà di Gallieno, già provata nella ribellion d'Ingenuo, e per le premure di que Popoli, che non volcano quel peso addosso, diedero ad esso Regilliano la morte.



Anno

Anno di Cristo ccixiii. Indizione xi. di Dionisio Papa 5.

di GALLIENO Imperadore 11.

Confoli & ALBINO per la feconda volta, MASSIMO DESTRO.

Exa Volg. C Redefi, che il primo Console fosse nominato Marco, o Memio Nummio Albino, perchè v'ha un licrizione Romana, dove egli è Anno 263.

(a) Apud Bucherium , U Eccardum .

chiamato Gonful ordinarius iterum. Che cosi fosse, può darsi. Ma nell' antico Catalogo (s) de Prefetti di Roma noi troviamo, che Nummie Albino era stato Prefetto di Roma nell'Anno 261. e seguitò ad eserci-Terra del Cario del Anno del Cario del Cario del Cario del Cario del Cario Gaunte, con anche nel prefente; e non fa-pendo noi, che fosse per anche introdotto, il dare ad un solo quelle due Dignità nel medelimo Anno, perciò può restar sosperto, che sof-fero due persone diverse, se non che andando innanzi comineceremo a trovare chi essendo Presetto di Roma esercitò nello stesso tempo il Consolato. Circa questi tempi i Germani penetrarono colle loro scor-

(b) durel. rerie fino in Ispagna. Aurelio Vittore (i), ed Eutropio (c) scrivono, Vitter in E. che i Franchi, Popoli allora della Germania, quei furono, che entrati

where in E. tere I remains, a topin and active community quet nations, etc. through a parameter of the param zione lasciata da costoro nella Spagna, con aggiugnere, che ne resta-Drefint Hift. 1. 7.

vano anche a i suoi tempi le funeste memorie, e che durò per dodici Anni la perfecuzione da loro recata a quelle contrade. Fu di parere (e) ralsfut il Valefio (r), che costoro non per le Gallie, ma per l'Oceano paf-Rer. Frant. faffero in Ispagna, come poi fecero i Normanni nel Secolo Nono; bra più verifimile, che non è il creduto loro passaggio per le Gallie. A queste calamità son da aggiugnere l'altre, narrate tutte in un fiato (g) davos. (g) da Aurelio Vittore, da Eutropio, e da Orofio, ancorché non le lisse vide.

lisse vide.

lisse par la Europia il tempo precifo. Cioè, che la Dacia, di cui quella, che lisse par la Europia il tempo precifo. Cioè, che la Dacia, di cui qualia, che lisse me Europia me Europia la Europia me Europia me Europia la Europia me Europia la Europia me Europia me Europia la Europia la Europia della Europia della Europia la Europia della Eu vier. Ore le, conquistato una volta da Traiano, venne in potere de Barbari. Secondo Eutropio, i Quadi e i Sarmati devastarono la Pannonia. Eu-

feur ib. sebio (b) scrive, che l'occuparono. Orribili ancora furono i danni recati da gli Sciti, cioè da i Goti, alle Provincie dell' Europa e dell' Afia, colle quali confinavano. Trebellio Pollione (i) racconta, che (i) Trebel: costoro s'impossessano della Tracia, devastarono la Macedonia...e vennero ad affediar Teffalonica, oggidi Salonichi. Fu loro data bat-

in Gallune, taglia nell' Acaia da Macriano General de' Romani, diverso da colui,

che abbiam veduto di fopra, e il cui vero nome probabilmente era Ea a Voje. Marziane, di cui parleremo più abbsflo. Sconfitti fe n'andarono i Anno 263. Barbari. L'altro efercito di cii Gooti, passato nell'Ada, pervenne sino ad Efeso, dove dato prima il sacco al celebre e ricchissimo Tempio di Diana, poscia lo consegnarono alle siamme. Lo Storico Giordano (a) non laíció indierro que la parrita, con dire, che i Goti, condotti (a: Jerdanar da Relpa, Veduco, Turo, e Varo lor Capitani, vi faccheggiarono de reba varie Cirtà, incendiarono il Tempio di Diana Efedina, e nella Biti-Ginar denia spoguarono e dirocearono la bella Città di Calcedonia. Carichi di 20. bottino nel ritornare a casa, devastarono Troia ed Ilio, lafeiarono i fegni della loro fierezza nella Tracia, e prefero la Città d'Anchialo, polta alle radici del Monte Emo, dove si fermarono molti di per que Bagni caldi, che quivi fi trovavano. Dopo di che fe ne tornarono a i lor pacii. Ma non si contentarono di questo que Barbari. Un si gustolo mestiere li fece altre volte ritornare ai danni delle Provincie Romane. Crede il Padre Pagi (6), che l'irruzione suddetta de' Goti ap- (6) Pagins partenga all' Anno precedente, perche si figura celebrati allora i Decennali di Gallieno. Ma chi riferisce a quest' Anno esse fette, vi uni-

fce ancora i pianti dell'Asia per cagion de'suddetti Barbari.

In qual Anno Postumo Governator delle Gallie si rivoltasse contra di Gallieno Augusto, e prendesse il titolo d'Imperadore, è tuttavia in disputa, ne io son qui per entrare în si fatte liti di Critica, che il Lettore non aspetta da me. Certo è, che almen qualche tempo prima dell' Anno presente egli usurpò l' Imperio in quelle partì. Per quanto credono gli Eruditi di ricavar dalle Medaglie (e), era il fuo (c) Mediob. nome Marco Caffio Latieno Postumo, benche Trebellio Pollione (d) il Numifeo. chiami Postumio. In una Iscrizione (e) da me data alla luce, non La- Imperator tiene, ma Latine is vede appellato. Questi era bassamente nato, ma im Polise giunto ad esfere uno de' più eccellenti Capitani, che si avesse Roma in Triginta allora, uomo di fingolar prudenza e gravità, che con tutta la fua fe- Tyrann. o verità intendeva l'arte di farsi amare da i Popoli e da i soldati. Va- in Galliene. leriano Augusto, che sapra ben discernere i meriti delle persone, gai (e) This.

avea dato il governo delle Gallie, acciocche il suo valore servisse a servis sar rintuzzar l'orgoglio de' Franchi, e d'altre Nazioni Germaniche Trafre- 360. n. 5. nane, già usate a molestar le Provincie Romane. Tal credito s'era egli acquittato, ch'esso Valeriano gl'inviò suo Nipote Salonino, non fo fe il primo, o fe il fecondo Figliuolo di Gallieno, acciocche l'istrusse nell'arti convenienti ad un Principe e ad un Guerriero. Ma se Postumo cra dotato di tanti bei pregi, non si trovava già in lui l'importantissimo della fedeltà. Il saperii nelle Gallie la vita lussuriosa e scandalosa, che menava Galliene in Roma, cagionò in que Popoli un tal disprezzo di questo Principe, aiutato probabilmente anche delle fegrete infinuazioni d'esso Postumo, che pensarono a provvedersi d'un Imperadore, in cui concorresse il valore e il senno, per difendersi da i nemici Germani. Avea Postumo, per relazione di Zonara (f) scon- (f) Zonara: fitto un corpo di que Barbari, paffati di qua dal Reno, e distribuito in Annalis.

Ena Vole, a i foldati il bottino fatto (a). Silvano Capitan delle guardie del giole a vole, vinetto Salamao Cefare, l'obbligò ad inviar quella preda al Principe:
(a). 20mm vi le de si firet a marreggiò i foldati, mai foddistrit per altro, polici
le rono piaceva di flar fotto il comando di un Fanciullo, cie d'effet
le rono piaceva di flar fotto il comando di un Fanciullo, cie d'effet
le rono piaceva di flar fotto il comando di un Fanciullo, cie d'effet
le rono piaceva di flar fotto il comando di un Fanciullo.

lor no piaceva di Bar fotto il comando di un Fanciulto, ciue d'etfo. Salonias, che altaro truntere proclamatono Imperadare Polymas. Il che fatto, marciarono tutti a Colonia, dove dimorava ello Assimias, grittando di volere nelle mani il Principe, Silvasa, col affedarono quella ando di volere nelle mani il Principe, silvasa, col affedarono quella genedo quell'altra taccia alla violtata fede contra del fuo Sovinto. Non vi iu Popolo silcun delle Gallie, che nol irenoneceffe volenieri per Imperadore e pare, che unche le Spagne, e l'Inghilterta fioramentelleria di lui Imperio, e colta la fellonia, era egli ben degno d'argere Popoli. Vi Nello Iguni of tetre Anni, che foltumo ce e graggiere popoli. Vi Nello Iguni del rette Anni, che foltumo ce e guditia, tanto il fito valore, per cui riduffe i Germani a contre-

(b) Trists, di reggere Popoli. (d) Nello fuzzio di fette Anni, che Pofiumo i remipellar più anche nelle Gallie regno la filenzia trans cra il lui monderzione giultizia, tanto di fiso valore, per cui riduffe i Germani a contenti del content

Casso Postumo, a cui diede il titolo di Cesare, e poi quello d' Augusto. Fu Postumo il più potente e terribil avversario, che si avesse Gallieno, non tanto per la sua buona testa, quanto per l'amore, en egi portavano i Popoli delle Gallie, e per lo grande squarcio, en egli

avea fatto dell'Imperio Romano.

Ora Galliem Angelle (in non fo dire in qual Anno) con buon efertion marciò in periona contra di Poltumo. Teodre en il Generale della fua Armas. Potero l'affedio ad una Città, dore s'era rincibulo Produtumo, ma nel fare Gallieno la ronda intorno a quella Città, fi este della contra ferrio da una facta, e dovette ceffare per quello l'affedio. Se poi Trefront de la contra de la contra della contra de l'arma della contra della contr

Pr to m

tempi, o pur nell' Anno precedente, il medefimo Gallieno, conducendo sceo due bravi Capitani, eioè Auresto, e Claudio (il qual fu poscia Imperadore) tornò di nuovo a far guerra a Postumo. Fu aliora, che Postumo dichiaro Imperadore Augusto e Collega suo. Marco Aurelio Piavvonio Vittorino, uomo di grande abilità nel mestier della guerra, benché perduto dietro le femmine, per potere più facilmente opporfi a gli sforzi di Gallieno. Seguirono vari combattimenti o scaramuecie, e in una battaglia reftò anche feonfitto Postumo; ma fenza apparire, che per questo finistro colpo peggiorassero gli affari di lui, e ne profittaffero quei di Gallieno. Parimente intorno a questi tempi un'orribil difavventura accadde in Bifanzio. Per quanto fembra dire Trebellio, doveva effere venuto alle mani il Popolo di quella Città colla guarnigione; e prevalendo la forza de foldati, restò tagliata a pezzi quella Cittadinanza, in maniera che tutte le vecchie l'amiglie vi perirono, a rilerva di coloro, che o per la mercatura, o per la milizia ne erano lontani. Gallieno adunque sbrigato che fu dalla guerra di Poaumo, palsò alla volta di Bifanzio, dove non isperava di entrare se non colia

enlla forza. Ma avendo capitolato quel Presidio, v'entrò; e poi senza Exa Volg. offervar la parola e il giuramento, fece uccidere tutti quanti que fol- Anno 26; dati, che vi si trovarono. Di là poi frettolofamente, e glorioso per quel macello, come se avesse riportata qualche gran vittoria, sen venne a Rnma, dove celebrò con grande e ditufata pompa il Decennio compiuto del fuo Imperio. Secondo il Padre Pagi (a) questa folenni- (a) Paciar tà si fece nel precedente Anno, secondo altri nel presente, perchè in Crine, Ear. quetto terminava esso Decennio, e si faceano i Voti pubblici per la contervazione dell'Imperadore per un altro Decennio. Le Mediglie (b) (b) Mediale. ne parlano, ma fenza chiarirne il tempo. Racconta lo stesso Trebel- Numi, mat. lio (4), che Galliene corteggiato da tutto il Senato, dall'Ordine E- imperator. queltre, e dalle milizie vettire di bianco, preceduto dal Popolo, e fin lua Palica di i Servi, e dalle Donne, che portavano tricie e lampadi accefe, in Galiana proceditonalmente fi portò al Campidoglio. Cento buoi colle corna dorate, e cnn gualdrappe di feta (cofa preziofa in que tempi) e ducen-

to bianche agnelle, andavano innanzi, per servire a i sagrifizi. V'intervennero ancora dieci Elesanti, che si trovavano allora in Roma, e mille e ducento Gladiatori, superbamente vestiti. V'erano carrette, che menavano ogni sorta di Bustoni ed Istrioni, ed altre nelle quali si rappresentavano le forze de Ciclopi. Per tutte in somma le strade altro non fi vedeva, che Giuochi, e le acclamazioni dapertutto andavano al Cielo. Comparivano in fine centinaia di perfone, fintamente veflite, chi alla Gotica, chi alla Sarmatica, ed altre con abiti da Franchi e da Persiani. Con questa vana pompa, o sia con questa masche-rata, si credeva l'inetto Prancipe d'imporre al Popolo Romano, il qua-le in mezzo a gli applausi si burlava di lui, mostrandos savorevole, chi a Postumo, chi a Regilliano, il qual non dovea peranche essere stato uccilo; ed altri ad Emiliano, e a Saturnino, che già fi dicevano anch'essi rivoltati. I più nondimeno compiangevano la prigionia di Valeriano, a cui nulla perfava l'ingrato Figliuolo. Accade, che condu-cendofi fra la turba de'finti Perfiani anche il Re di Perfia, come prigioniere (enfa che moveva il rifo a rutti) alcuni buffini fi cacciarono fra que Perfiani, guatando attentamente ognun d'essi in viso. In-terrogati, che cercassero con tanta premura, risposero: Cerchismo il Padare del Prinzipe. Gallieno, che mai non si risentiva all' ustr patte dell'intelice suo Padre, e solamente mutava discorso con dire a gli afanti: Cosa di buono avremo al pranzo? che solazzi abbiam da godere og-gi? Vi sarà egli spasso domani al Teatro, al Circo? avvertito della facezua di que' Buffoni, alloia prele fuoco; e fattili imprigionare, li con-danno ad effere bruciati vivi: fentenza e spettacolo, che amareggio fommamente il Popolo, e talmente se ne dosero i soldati, che ne fecero a fuo tempo aspra vendetta.

Tom. 11.

N

Anno

Anno di Cristo ccixiv. Indizione xii. di Dionisio Papa 6.

di GALLIENO Imperadore 12.

PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO PER la Confoli feila volta,

Exa Volg. ANNOZ 4. (a) The au-FRI NOURS Infeription. pag. 365. (b) Trebel-Line Pollie Trigint. Tyranu. cap. 22.

HO in prodotta un' Iscrizione (a), posta a Lucio Albinio Saturnino Console, ma senza poter determinare, se ivi si parli di Saturnino Contole di quelt' Anno, S' è fatta poco fa menzione di Saturnino, perfornggio anch'effo ufurpator dell'Imperio, in questi ealamitofi tempi di Roma. Quel poco, che ne fappiamo l'abbiamo dal folo Trebellio Politone (#), il quale non seppe ne pur egli direi altro, se non che era uomo di prudenza fingolare, di vita amabile, e che avea riportato più vittoric contra de' Barbari; ma senza poter assegnare ne il tempo, ne il pacie, dove l'Armata posta sotto il suo comando gli diede la Porpora Imperiale. Probabilmente egli comandava a i confini della Scitia. Ma perchè parve nell'andar innanzi troppo severo, que' me-desimi, ehe gli aveano dato l'Imperio, quello intieme colla vita gli tolicro. Maraviglia è, come quello Storico, ed altri si vicini a quetti tempi, si poco sapessero di quegli avvenimenti. Per quel che riguarda Emiliano, mentovato anch'ello poco fa da Trebellio Pollione, non è peranche stabilita la serie de suoi Nomi, perchè le poche Medaglie, che s'hanno di lui, laseiano dubbi d'impostura. Vien creduto non diverio da quell' Emiliano, che per atteffato di San Dionifio Aleffandino (e), perseguito malamente i Crittiani in Egitto. Era egli Generale dell'armi Romane in quelle stesse Provincie (d), quando inforta una briga, per avere un foldato battuto un Servo, a cui era scappato detto, effere migliori le scarpe sue, che quelle de Soldati: la Plebe Aleffandrina, tolita per ogni bagatella a muoversi, e a far sedizione, s'accruppo, e con armi e faili ando infuriata a trovar Emiliano, regalandolo ancora d'aleune faffate. Dicono, ch'egli non trovaffe altro scampo, che quello di farsi dichiarar Imperadore, per poter comandare a bacchetta, c farsi più rispettare. Per quel tempo, ch'egli regno, tenne con vigore l'Imperio, e visitò la Tebaide, e tutto l' Egitto, mettendo buon ordine dipertutto. Ma spedito colà da Gallieno un efereito fotto il comando di Teodoto, Emiliano nel punto, che fi preparava a far una spedizione contro a gl'Indiani, su preso, e stran-golato in prigione. Voleva poi Gallieno crear Teodoto Proconjole dell'Egitto, accioche godesse più autorità e balia, ma ne su ritenuto da i Sacerdoti, perene v'era una predizione, ene allora l'Egitto tornerebbe in liberta, quando v'entraffero i faici Confolari, che si davano a i

(c) Exch. etef. lib. 7. (d) Traidliur Police Trigiata Tyrannis eap. 21.

Proconfoli, e la Preteffa de'Romani. Trebellio Pollione cita per te- Exa Volg stimonio di ciò Cicerone e Procolo Grammatico. Il tempo, in cui Axxo264. Emiliano usurpò la Porpora, e perdè la vita, indarno si va era cercando. Lo stesso Pollione nel precedente Anno parlò di Aureolo, co-me di persona già ribellata contra di Gallieno Augusto. Per questa ragione metto io fulla scena costui nell' Anno presente, benchè truovi qui imbrogliati non poco i conti di questo Islavico (a). Sembra, ch'e- (a) tlom it. gli proponga la di lui ribellione avvenuta non molto dopo la cattivi- \textito in Goll. tà di Valeriano Imperadore: e perciocchè dipoi si vede, ch' egli combattè in favor di Gallieno contra di Macriano, ed anzi poco fa in compagnia del medefimo Gallieno l'abbiam veduto far guerra a Po-flumo; non fi può già facilmente credere, che così prello egli fi rivoltaffe. Pollione l'acconcia, con dire, che Gallieno fece pace con Aureolo, e di lui si servi poscia contra di Postumo. Altri sono stati d'avviso, che il prendesse per Collega nell'Imperio, per abbattere col braccio di lui gli altri Tiranni: tutte cose improbabili presso chi sa le gelosie e le diffidenze de i Dominanti. Zotimo (b) riferisce la (b) Zosima: rivolta d'effo Aurele all' Anno 267, ed in ciò è seguito da Zonara (1), 1. 1. 149. 40. Quelta pare la più verifimil opinione. Nelle Medaglie (4), che re- in dareiti. stano d'esso Tiranno, si vede, ch' egli era appellato Manio ( e non (d) Mediale. già Marco) Acilio Aureolo. Il governo dell'Illirico fu a lui conferito Numin. da Gallieno; ma egli guadagnati gli animi de' foldati, si fece acela- Imperator. mar Imperatore. Se dice il vero il sopracitato Trebellio Polliune (e), (e) Trebelnell' Anno precedente Odenato Re de l'almireni ottenne l'Imperio di lius Pellio tutto l'Oriente. Riserbo io le notizie di questo insigne Personaggio in Galliene. all' Anno feguente.

Anno di Cristo ccixv. Indizione xiii. di Dionisio Papa 7.

di GALLIENO Imperadore 13.

Confoli { Publio Licinio Valeriano per la feconda volta, Lucio Cesonio Lucilio Macro Rufiniano.

I. L primo Confole, cicé Paleriaus, componemente vien creduto il Fratello di Gallines Angulio, con opinione, ce l'ogi nell' Anno 150- folle fluto Confole fultunto. Tempo è oramai di pariare di Odenate, il cui nome di rende ben celebre per le impreci da lui fatta in fervigio dell' Imperio Romano in Oriente. Egli (f) era nato in Pelmira, (f) Agrecita nobile della Fencia, non lungi dall' Entrieta, delle cui ro- bilata i. 4 vine ed antichità han rapportato molte notizie in questi ultimi tem- bilata. 1 vine del antichità han rapportato molte notizie in questi ultimi tem- bilata i. 4 vine del antichità han rapportato molte notizie in questi ultimi tem- bilata. 1 vine del antichità han rapportato molte notizie in questi Otta in vine del antichità non molto di residente di caleria. Na molto di coleria.

xantin.

Fra Volg mate da Zolimo (a), il quale nondimeno aggiuene, aver egli avuha vo zolimo (a), il quale nondimeno aggiuene, aver egli avuha vo zolimo (a), il quale nondimeno aggiuene, aver egli solici di (a), izzoni, il quale di proprie il che fembra indicare, ch' egli fosse uno (a), izzoni, il quale di proprie di proprie di proprie di (a), izzoni, il quale di proprie di proprie di sopre Re della in peri, dil perin, che dopo la gran vergona inferta a i Romani, col fire fuo 1. Schiavo Il loro Impersaler Valiriane, pareva in ifaro di afforbir tute (c) trada. E Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia gioventi (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia provincie (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia provincie (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia provincie (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia provincie (c) trada la Provincie Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia provincie (c) trada la Provinci Romane dell'Oriente, Avez Odossato (y) in dia provincie (c) trada la Provinci Romane dell'Oriente,

(c) Trebellines Pollie fatto il noviziato della guerra nella caccia delle fiere, prendendo Lioni, Pardi, Orfi, ed altti animali felvatici, ed indurando il corpo a i Twans. venti e alle pioggie. Veduto ch'egli ebbe divenuto formidabile a tutcap. 14. to l'Oriente il Re Sapore per le vittorie guadagnate fopra i Roma-(d) Petrus ni, abbiamo da Pietro Patrizio (a), che per comperarfi la buona gra-Patricion zia di quel Regnante, gl'inviò molti Camelli, carichi di preziosi rede Lecatio nih. Tom, L gali, con lettera di tutta fommessione e rispetto. All'alterigia di Sapore, (male ordinario de i gran Tiranni dell'Oriente) parve un'info-Hiftor. By-

pore, i mule ofinitione de effect i transi des Orfeites, pare un mopore, i mule officiare de effet i transi des Orfeites, pare un mofeitivergii, fenza prefeitură (egli în perfoin al Soglio (fue.) Il preste
fraccio quella Lettera, fece gittar nel Fiume que prefeiti, e diffe
a i Mefi, et legit liprebbe ben infograr le ceranea al loro Signore,
e come un par lus doves matrare con chi era fiuo Padone, e che
ferminerebe lui colla fua famiglia e Paria. Contracte di egil braurara un gattlete for al precio. Cofferet son faperalo digeri ranta boria, ne tollera re un mi erritare minaccie del barbaro Regnatore, el
an, ne tollera te un mi erritare minaccie del barbaro Regnatore, el

(c) Zussava spirio affatto nel partito de Romani. Zonara (c) ferrive, effer egli ilasdassalit. 100 quello, che nella Melnopatania affeciò in Enefa glatier Figiliono
(f) Todol: di Marriaso Tiranno, ed il fece uccidere. Da lui parimente (f) totta
prime fui tvia za Balifa tuttaparoce anche fio dell'Imperio in Oriente. Apit iciaisme prefio mosfe una fiera guerra al Re di Perfia, ricupero Nistio, e
Carre, e cutta la Melogramia. Ser negli dato il vano di volet anche cuvar dalle, mani de Perfiani il prigionier Valerino, e percondigio ordini che venirano da lui, fia ference Governatore e Generale
dell'Oriente da esfo Imperadore. Avvenuero questi fatti ne gli Anni
addierro.

Che Odento anche prima di quell' Anno entrato nelle terre de'

67 26/me l'ani, grande frage facelle di lovo, ca drivistifi fino a Carlidinore,
68 26/me l'ani, grande frage facelle di lovo, ca drivistifi fino a Carlidino (2),
60 1/me l'ani, grande frage facelle di lovo inceophere di Jolino (2),
61 1/me l'ani, a Carlidinore e l'ani l'an

la Melopotamia, era giunto fotto Ctelifonte, avea mello in fuga il Exa Volg-Re Sapore, prefi molti di que' Satrapi, e fatta strage di que' Barbari: Anno 205. per configlio di Valeriano suo fratello, e di Lucilio suo Parente, che abbiam veduto Contoli ordinari nell' Anno presente, a motivo di maggiormente attaccare Odenato a gl'interessi del Romano Imperio, gli diede il titolo d' Augusto, dichiarandolo suo Collega, ed ordinando, che si battessero Monete in onore di lui, delle quali alcune ancora ne restano (a). A molti dovette parere strana una tal risoluzione, perchè (a) Get-Principe firaniero, tutto Eur., er l'Oriente, e pure, se dice il vero Trebellio Pollione, il Senato e tutto il Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono quello fatto, probabili Imperativo del Popolo Romano fommamente lodarono del Popolo Romano Romano Romano Romano Romano Romano Ro mente sperando, che andasse a terra l'inerto Gallieno, e che questo valorolo Fenicio avesse poi da rimettere in buon sesto il troppo ssasciato Imperio Romino. E ciò basti per ora di Odenato. Benchè non si tappia il tempo preciso, in cui anche Trebelliano non volle esfere da meno di tanti altri ulurpatori dell' Imperio (6), pure ne parleremo quì. (b) Trebel-Solamente noi tappiamo, che costui, nominato Gaio Annio Trebelliano lina Police in qualche Medaglia (c) (le pur son legittime le Medaglie di lui) tro- in Galliene, vando nell' lfauria quel Popolo malcontento di Gallieno, e bramoso di Iyrann, un Condottiere, prese il ritolo d'Imperadore, e nella Rocca d'Isaura 2, 14-si fabbricò un Palazzo. Fra que'luoghi stretti del Monte Tauro si (e) Golimantenne egli per qualche tempo, ma speditogli contro da Gallieno, Medisbarb. Caufifores Egizziano, Fratello di quel Tesdeto, che avea preso Emilia- Namim. no Tiranno dell'Egitto, ebbe maniera di tirarlo a campagna aperta, imperator. di dargli battaglia, di sconfiggerlo, e di levargli la vita. Ma que Popoli per paura de gallighi continuarono nella lor ribellione e libertà, ne si poterono per gran tempo, e forse mai più, rimettere all'ubbine li poterono per gran tempo, e sone insu pres, controlla dienza della Repubblica Romana. Nè pure all' Affrica mancarono i fuoi ditaltri (d). Quivi per cura di Vibio Paffrino Procontole, e di (d) Tribit, in companio insu Palisi. Fabio Pomponiano General dell' Armi a i confini della Libia, fu creato Italiano Trigini. Imperadore un Tito Cornelio Celfo semplice Tribuno, e vestito colla Tyrana, Porpora Imperiale da una Galliena Cugina del medefimo Galtieno Augutto. Ma non paffarono tette di, che cottui fu uccifo, il fuo corpo dato a i cani, ed impiccata l'effigie fua, per opera del Popolo di Sicca, il quale s'era manrenuro tedele a Gallieno. Abbiamo un' licrizione (e) comprovante, ch'effo Gallieno fece in quett' Anno rifabbri- (e) Panvin, car le mura di Verona; perlochè quella Città prefe il titolo di Gal- in Faff. de l'eniana. Il lavoro fu cominciato a di 3, d'Aprile, e terminato nel di 4, Majinter.

di Dicembre. Dovea servire quella Città d'antemurale a gl'infulti Perse, illide' Germani. A'tempi del gran Pompeo era essa divenuta Colonia firat. de' Romani (f); ma icaduta per le guerre, trovò miracolotamente un if incernas rifloratore in quetto si difattento e leioperato Augusto.

co Conjunt. sep. 8.

Anno

Anno di Cristo ccixvi. Indizione xiv. di Dionisio Papa 8. di GALLIENO Imperadore 14.

PUBLIO LICINIO GALLIENO AUGUSTO PER la fettima volta, Confoli SABINILLO.

Esa Volg. PEr gli nuovi Tiranni, che ogni di faltavano fuori, conquaffato eta Anno 266. Pi Imperio Romano; ma poco parea, che se ne affliggesse la testa

(a) Trebul-leggiera di Gallieno Imperadore (a). Quando gli giugneva la nuova, in Galliene, che l'Egitto era perduto: E che? diceva egli: non potremo noi vivere senza il lino d' Egitto? Veniva un altro a dirgli le orribili scorrerie fatte da gli Sciti nell' Asia, e i tremuoti, che aveano in quelle parti diroccate le Città; rispondeva: Non potremo noi far senza le loro spume di nitro, per lavarci? Udita la perdita delle Gallie, se ne rise, di-cendo: Sio a vedere, che la Repubblica sia sbrigasa, se non verran più le tele di Arras. Così quelto Imperadore con aria di Filosofo, ma con vera dappocaggine e stoltizia di Principe. E intanto le applicazioni fue più ferie crano dietro alla cucina e alle tavole, per mangiar bene, e ber meglio, e a foddisfar le sfrenate voglie della libidine fua; e a far comparte di luffo disufato, senza prendersi pensiero del pubblico governo; e senza mettersi affanno di tante ribellioni e difattri, che occavano da tutte le bande ful Romano Imperio. Abbiamo da Au-

(b) Aurtius relio Vittore (b), ch'egli oltre alla Moglie Salonina Augusta, teneva Fitter is E- varie Concubine, fra le quali la principale fu Pipa, Figliuola del Re de' Marchmanni, per ottenere la quale cedette ad esso Re una parte della Pannonia superiore. E questa sua trascuraggine appunto era quella, che animava or questo or quello ad alzar bandiera contra di lui, e ad usurpare il nome d'Imperadore. Trovò egli nondimeno un ingegnoso spediente, per mettere freno all'esaltazione di nuovi Augusti (4);

e fu quello di proibir da li innanzi, che i Senatori avellero impieght nella Milizia, e fi trovaffero nelle Armate, perchè diffidava di chiunque era in credito, e poteva aspirare all' Imperio, o muover altri a liberarsi da lui. Uso su de gli altri Augusti di condur sempre seco ne' viaggi e nelle guerre un numero scelto di Senatori, che formavano il loro Configlio, e mantenevano ne' Popoli e nelle Soldatesche il ri-spetto dovuto al Senato, e comandavano bene spesso le Armate. Tutto il contrario fece Gallieno. E di qui poi venne, che avvezzatifi i Se-natori a goderfi in pace i lor polti e benj, e a rifparmiar le fatiche, i pericoli, e le sedizioni della milizia, più non cercarono di far casfare quella Legge di Gallieno: perloche sempre più venne calando la loro itima ed autorità, e crebbe l'infolenza di chi comandava e maneggiava le armi.

### ANNALI D'ITALIA,

Intorno a questi tempi pare, che succedesse nelle Gallie il fine Ena Vole, di Postumo, stato per più Anni Tiranno, o sia Imperadore in quelle Anno 25 parti, dove ancora avea prefo il Quarto Confolato. Scrivono (a), ch' e- line Pellis gli mantenne sempre que' Popoli in istato felice, mercè del suo senno Trisint, e valore, ed era anche universalmente amato e rispettato. Tuttavia si Tyrann. follevò contra di lui Lucio Eliano, che prese il titolo d'Imperadore in cap. 2. Magonza. Eutropio (b) scrive, che avendo Postumo presa quella Cit- in Breviar. tà, per non aver voluto abbandoname il facco a i foldati, coftoro l'uccitero infieme col giovane Poftumo fuo Figliuolo. Ho io con Aurelio Vittore appellato Eliano, l'emulo, che si rivoltò contro di lui; ma quelti infallibilmente non è se non quel personaggio, che da Trebellio Pollione (c) vien chiamato Lolliano, e tale ancora fi truova il fuo (c) Trebelnome presso d'Eutropio. Postumo, secondo il suddetto Pollione, per lius Pallas maneggi segreti d'esso Lolliano perdè la vita, ed è certo, che questi ibidem, sopravisse a Postumo. Dicono, ch'egli fu accettato per Imperadore da cap. 4. una parte delle Gallie; che fece di gran bene alle Città di quelle contrade; e che rifabbrico varj Luoghi di la dal Reno. Ma che? Vittorine, Figliuolo di Vittoria, già preso per Collega dell'Imperio da Poflumo, gli fece guerra; e peggiore gliela fecero i fuoi foldati, perchè annotati dalle troppe fattche, alle quali continuamente gli obbligava, gli tolfero la vita. Truovanti M-daglie (1), dove egli è chiamato Lu- (d) Mediocio Eliano, ed Aulo Pomponio Eliano; altre fe ne rapportano col nome barbus Nudi Spario Servillo Lalliano. O l'une, o l'altre fono mere impolture; minest, quando ancora non fieno tutte. Sicché Marco Aarelio Vittorino reftò folo polificho delle Gallie. Ma cottu (e) con tutte le belle doti d'uo. (e) Tribelmo grave, clemente, economo, ed efattor della difeiplina militare, listem, portava nell'offa un vizio, ehe denigrava tutte le fue virtù, cioè una cap. 5. sfrenata libidine, per cui niun rispetto portava a i talami de suoi sol-dati. Ne riporto anche il gastigo (f). Trovandosi egli in Colonia, un (f) Auralius Cancelliere dell'efercito, irritato contra di lui per la violenza ufata a pisme. fua Moglie, effendofi congiurato con altri, l'uccife. Il fanciullo Vittorino di lui Figliuolo, fu allora dichiarato Cesare da Vittoria, o sia Victorina, Avola sua paterna, ma nella stessa maniera che il Padre, fu anch'egli ammazzato da i medefimi foldati. Così Trebellio Pollione, il quale, se son vere le Medaglie riferite dal Goltzio e dal Mezzabarh quagie is not the structure in the str ro il racconto di Pollione, non vi resto tempo da battere Monete in Imperator, onore di queito picciolo Augusto. Il punto sta, che siamo ben sicu-ri d'esfere quelle Monete factura indubitata dell'Antichità. Certamente è lecito il dubitarne. Dopo i due Vittorini, l'Imperio delle Gal- in Brevier. lie fu da quelle milizie conferito ad un Mario, già stato fabbro fer- (i) Irebelraio. Eutropio (b) mette l'elaltazione di costui fra Lolliano, e Vitto- lini Pollie rine. Trebellio Pollione (1) dopo Vittorino. Era coltui falito in alto in Triginia ne' posti militari per l'estrema sua forza, di cui alcune pruove rappor-

#### ANNALI D'ITALIA.

E. » Vad. ta Pollitone. Ma un folaton, giú di lui garrone cella bottega del fon A non de la compania de la compania de por l'uniques l'amperio, due o tre giorni dopo la di lui promocsione, col ferro lo ttefe motro a terra, dicio don nel medefino tempos 29,000 à la fipida, del red. de la compania de la compania del conservatore del collegario de la compania de la compania del collega de la conservatore del color del darani midelle fol foliati a proclamar Imperadore, fore faell'ànno figuente, Terrira, fito parente, Senatore Komano, e Covremacore (n) Godo: dell'Aquennia, Promotra delle Gallice, Quelli nielle Medeglie (c) fit del (n) Godo: dell'Aquennia, Promotra delle Gallice, Quelli nielle Medglie (c) fit

(a) Gali- dell' Aquiania, Provincia delle Gallie, Quetti nelle Medaglie (c) fi sint sitti di trust annunato Passis Pierly, o fectodo un'ifertiano, Passis 7e. Piesis 7e. Pies

trico, al quale piaceva de comundare, e non d'effere com malar da lei.
Continuò dipol Terrico i la fui gioria non ollamenta nelle Galle, ma
anche nelle Spagne, fino a temp di Aureliano Augusto, fiecone algo, Papira lor diffremo. Fu di pravere il Pagi (9), the Pollumn regardine nelle GalCuiri. Bars, lie fino all' Anno fecondo di Classilo Imperadore. Non moscano ragioni di altri per credetto ucessi fosto galliero. La lie non à peranche decisia ne certo si può ben chiarire il tempo di tante rivoluzioni
fuecedure in quelle contrade.

Anno di Cristo ccixvii. Indizione xv. di Dionisio Papa 9.

di GALLIENO Imperadore 15.
Confoli { PATERNO, ed ARCESILAO.

I în qui îi valorolo Odmata da Palmira, dichiarato Angufa in Oriente, molitava bensi unione con Gallieno Imperadore, ma verifimiente îi face conoficer per foio Padme delle Provinsie Romane dell'Afia. Seguitava gila far rigordamente guerra a l'erfani, all'ucciore. Chi concel fucchoui a di lui morte mell'Anno precedente, chi nel prefente. Certo è, che circa quelli tempi i Gori, o fieno gil Sciti fecer un'irruzione ell'Afia (c.), e guintero fano da Erra.

for Todals te, chi nel prefente. Certo é, che circa questi tempi i Gois, o ficio decimino, gli Spiri fectero un'irruzione nell'Atta (A; è giunicro hin ad Eratio decimino, gli Spiri fectero un'irruzione nell'Atta (A; è giunicro hin ad Erato). Espirio della contra di coltora, e piuro ad Erato (2.24m) cella, vi fi ferine a monto. Zofimo (2) all'incortor (circe, ch'egli 1871 fab.; fi figigiornava in Emefa, dove celebrando un non fo qual giorno natadi Assauli. Ilao, 3 a tradimento referi privato di viza. V'ha chi i fi tu ucció (D' da 1.24 Assauli. Ilao, 3 a tradimento referi privato di viza. V'ha chi i fi tu ucció (D' da

un altro Odenato suo Nipote, chi da Mesnio suo Cugino, e sospettò E a Vole, anche taluno, che Zenobia sua Moglie tenesse mano al missatto per Anno 267. gelosia di veder antepotto a' propri Figliuoli Erade, nato da una prima Moglie ad effo Odenato, e da lui creato Angujio. Certo è che questo Erode, nominato anche Erodiasso in qualche Medaglia; della cui legittimità non so, se possimi dubitare, perde anch'egli la vita. col Padre. Era giovane portato al luffo, alla magnificenza, a i piaceri, e il Padre gli lasciava sar tutto. E questo infelice fine ebbe Odenato. Principe de' più gloriosi del Levante, perchè gran flagello de' Persiani, e perchè conservò all'Imperio Romano le pericolanti Pro-vincie dell'Asia. Arrivò Trebellio Pollione (a) a dire, che Dio vera- (a) Trebeli wincie dell'Alia. Arrivo I repellio rollione (e) a ulie, ene colo dell' monte si mostrò irato contra del Popolo Romano, perche toltogli lim Pellio mente si mostrò irato contra del Popolo Romano, perche toltogli lim Pellio Tresia. Valeriano Augusto, non gli conservo Odenato. Egli intanto il mette Trenna. fra' Tiranni, ma con ingiuria al vero, e contradicendo a se stesso (4). 44. 14. Quanto a Meonie, che lo tteffo Pollione el rappresenta come d'accor- (b) Idem do con Zenobia, per togliere la vita a Odenato, dicono, che fu con 149. 16. consenso di lei proclamato Imperadore; ma non ando molto, che i soldati nauscati per la di lui sporca lussuria, gli levarono insieme coll' Imperio la vita. Lascio Odenato dopo di se tre Figliuoli, cioè Herenmano, Timolao, ed Ubahallato, che prescro il titolo d'Augusti, e si ttuo-vano mentovati nelle Medaglie (1). Ma perciocchè erano in età non (c) Goltvano mentovati nette osteuagne (7). sia potentale na Madre Augusta prese Lint, or ancor capace di governo, Settimia Zenebia lor Madre Augusta prese Lint, or de elle redini a nome de Figlicoli, siccome Donna virile, e sece dipoi Nauvinet. varie gloriose imprese, del che parleremo andando innanzi.

Diffi, che gli Sciti, o vogliam dire i Goti, aveano portata la desolazione in varie Provincie dell' Asia, e massimamente della Cappadocia (4). Ora fi vuol aggiugnere, che costoro, udito, che loro fi ap-lui Pellie pressava colle sue armi Odenato Augusto, non vollero già aspettarlo, e in Galliene. si affrettarono, per tornariene a i lor paesi coll' immenso bottino fatto. Nondimeno ful Mar Nero ne perirono non pochi, perchè affaliti dalle truppe e navi Romane. Ma non passò gran tempo, che entrati per le bocche del Danubio nelle Terre dell'Imperio, vi fecero un Mondo di mali, Sulle rive del Mar Nero fu data loro una rotta dalla guarnigione Romana di Bifanzio, ma fenza che ceffaffero per questo dal bottinare in quelle patti. Nè da lor foli vennero cotanti affanni. Anche gli Eruli paffati dalla Palude Meotide nel Mar Nero con cinquecento vele fotto il comando di Natilobat loro Capitano, per mare vennero fino a Bifanzio e a Crifopoli. In una battaglia loro data restò superiore l'esercito Romano; e però tumultuosamente si ritira-rono (e). Ma ecco tornar di nuovo i Goti, che son chiamati Sciti da (e) Trebelrono (e). Ma ecco tomar di nuovo i Gott, che ioni emanuati della liar Pillio, altri, i quali andati alla ricca Città di Cizico, la fpogliarono. Indi fi liar Pillio, altri, i quali andati alla ricca Città di Cizico, la fpogliarono. Indi fi liar Pillio, portarono alle Ifole di Lenno e di Sucro nell' Arcipelago, ed arrivati Syntellari fino all'infigne Città di Atene, la bruciarono, con far lo tteffo barbaro trattamento a Corinto, Sparta, Argo, e a quafi tutta l'Acaia, fenza trovar persona, che olasse di loro opporsi. Tuttavia messisi gli Atenicsi in una imboscata, con aver per loro Capitano Dexippo Isto-

Tom. II. O rico,

En a Volg. rico, ne fecero un gran macello. (Si vedrà quì fotto all' Anno 260. Anno 267. un'altra presa di Atene, e forse solamente a que tempi è da riferire la difgrazia di quella Città.) E pure non fini la faccenda, che fcorrendo per l'Epiro, per l'Acamania, e per la Beosia, recarono anche (a) Zonesta a quelle parti de i gran malanni. Zonara (a) fembra riferir questo fla-io Annalii. Eglo a i tempi di Claudio (ucceffor di Gallieno. Mentre si fiero tem-

porale spremeva da ogni banda le grida de i Popoli afflitti, non potè di meno, che non si svegliasse l'Imperador Galliene, e non si movesse da Roma, per accorrere al foccorso delle malconcie Provincie. Arrivato, ch'egli fu nell'Illirico, non pochi di que Barbari caddero fotto le spade Romane: laonde gli altri presero la fuga pel Monte Gessace. Marziano, ed Eracliano fuoi Capitani con altre prodezze liberarono in fine da que Barbari le Provincie dell'Imperio. Ebbe parte in tali imprese anche Glaudio, che su dipoi Imperadore, e i due primi Gene-rali divisando fra loro, come si potesse sollevar la Repubblica dall'inetto e crudel governo di Gallieno, milero per tempo gli occhi sopra di esso Claudio, per adornario della Porpora Imperiale. Diede probabilmente la spinta a questi lor diegni l'estre a mio credere succeduto in questi tempi ciò, che naria Trebellio Pollione (4) con dire.

(b) Trebelus Pollio

che quando si credeva, che Gallieno fosse ito coll'esercito per cac-ciare i Barbari, egli si fermò ad Atene per la vanità di prendere la Cittadinanza di quell'illustre Città, di esercitar ivi la carica di Arconte, cioè del Magistrato supremo, di essere arrolato fra i Giudici dell' Arcopago, e di affiftere a tutti i loro fagrifizi, con vitupero della dignità Imperiale. Poco fa ho detto, poterfi dubitare, che non accadelle verso quetti tempi la presa e l'incendio d'Atene. Viene mag-giormente confermato questo dubbio dall'andata colà di Gallieno. Questa ridicola gloria, questa trascuratezza de pubblici affari nel bi-fogno, in cui si trovavano allora le Provincie Romane, sece perdere a i soldati la pazienza e il rispetto verso di un Principe si disattento e vile, e trattar fra loro di eleggere un degno Imperador di Roma. Lo seppe Gallieno, cerco di piacarli, e non potendo, ne sece ucci-dere qualche migliaio: risoluzione, che indusse anche i Generali a defiderar e proccurare la di lui rovina, come vedremo all' Anno feguente.



Anno

Anno di CRISTO CCLXVIII. Indizione I.

di Dionisio Papa 10.

di CLAUBIO II. Imperadore 1.

Confoli { PATERNO per la feconda volta, MARINIANO.

N On fi crede, che quelto Paterno Console fosse quello stesso, che Era Vole. nell' Anno precedente esercitò il Consolato ordinario, perche non Anno 268. folevano le persone private goder quell'infigne Dignità due anni di fila, come talor faccano gli Augusti. Petronio Volufiano bensi. stato Prefetto di Roma nell' Anno precedente, continuò in quella carica anche nel presente. Abbiam parlato di sopra di Manio Acilio Aureolo. Generale della Cavalleria Romana nell'Illirico, uomo di gran valore nell'armi. Ribelloffi anch'egli al pari di tanti altri contro al disprezzato Gallieno; e chi si attiene a Trebellio Pollione (a), mette la di (a) Trildlui rivolta fino nell'Anno 261. Ma di gran lunga maggior apparenza in efficie di verità ha il racconto di Zofimo (1), feguitato da Zonara (-), che (b) Zefissus riferifice all'Anno precedente, l'aver eggi prefo il titolo d'Imperadore. ib. Zefissus Allorchè Gallieno fi trovava nella Mesia, o pur nella Grecia, per ti- (o Zunera; more, che Pestumo, Imperadore, o fir firanno nelle Gallie, o pur in Annalis, chi era succeduto a lui, non profittale della di lui lontananza, ordinò ad Auresto di venir colle fue milizie a Milano, e di far abortire i difegni di chi governava le Gallie. Venne Aureolo, e meglio chiarito del discredito, in cui era Gallieno, e che le Gallie per la morte di Pottumo, e per le mutazioni feguite, in vece di dar gelosia all'I-talia, pareano disposte ad effere vinte: credette effere questo il tempo di falire sul Trono. Ne pervennero gli avvisi a Gallieno, che conodi falire ful Trono. Ne pervennero gui avviu a манисно, сис conoficiula la guvini del pericolo, a gran giornate fe ne torno in Italia,
e a dirittura marcio contra di Aureolo (2). Avendolo Iconfitto, e (2) Aureli
ferito in un fatto d'arma, l'obbligo a ritirurla a Milano, Città, che Vidre in Eapprefio fiu da lui affedatu (2). Accadde in occasion di quella batta.

Right, che l'Imperdince Charmida Adamsa corti persolo d'eller petra d'altrantation del grante del proposition da nemici; perche avendo essi osservaco, come poca guardia si faceva nel Campo di Gallieno, arrivarono sino al Padiglione di lui, dove di-morava essa Imperadrice. Trovavas si vi per avventura un soldato, il quale era dietro a cucire una fua velte. Coftui al comparir de'nemici, dato di piglio allo scudo e allo stocco, con tal ferocia due ne percosse, che gli altri giudicarono meglio di retrocedere. Intanto venne a rinfotzar l'esercito di Gallieno, Marziano Generale, ch' egli avea lasciato nella Mesia o nella Tracia contra de' Goti. Eracliano l'resetto del Pretorio vi giunfe anch'egli con della cavalleria. Zonara il chiama non Eracliano, ma Aureliano, il quale fu poi Imperadore.

108

Exa Vols Irus Palice ibidem .

Ora questi Generali in vece di condurre a fine l'affedio di Mi-ANNO 163. lano, piuttoito andavano concertando di levar dal Mondo il milvolu-(a) Trebel- to Gallieno (a). Ne diede Marziano l'incumbenza a Cecrope, o fia Cecropio, Capitano de' Dalmatini, uomo coraggioso, che arditamente pre-se l'impegno, con lusingarsi di poter egli essere assunto all'Imperio. Ma qui, secondo il solito, discordano fra loro gli Scrittori, Aurelio

(b) Aurelius Victor ibid.

Vittore (b) scrive, che Auresto vedendosi a mal partito, ebbe maniera di contrafare una Lettera o Carta, come scritta da Gallieno, in cui erano notati i principali Ufiziali dell' Armata, ch'egli intendeva di vo-ler far morire quafi fuoi traditori. Questa Carta trovata da gl' intereffati, li sprono a rimediare al proprio pericolo colla morte di Gallicno. Marziano, ed Eracliano furono i principali de congiurati; ma non niega Trebellio Pollione (e), che anche Claudio non tenesse ma-

(c) Trebel-

has Pails

in Classis, no a quefto trattato. Sembra nondimeno più verifimile il dirfi da Zoic Classis, nara (4), che avendo molto prima quegli Ufixisli tramata la congiura
in Annalii. contra di Gallieno, ed effendo trafipirata quefta mena, eglino fi affrettarono ad eseguirla, e la maniera fu la seguente. Una notte mentre Gallieno eenava, o pure se n'era ito a dormire, Eraeliano, e Cecro-pe comparvero affannati a dirgli, che Aureolo con tutte le sue forze faceva una sortita. Gallieno spaventato si sa tosto armare, e montato a cavallo esce della tenda, movendo all'armi le soldatesche. In quella confusione ed oscurità Cecrope se gli appressò, e l'uccise. Altri vocontunuote dei octurita Cecrope te gui appresso, e i uticute. Aint vogliono, che un durbo feegliato non fi sa de chi, gil teville la vita;
ed altri, ch'egli folfe moro in tetro. Non menta certo fedei didrit
pridure la la fleegue Imperitali a Classifin, loggioranne allora in Paria. Commenta
(1) Trainia.
(1) Trainia in Roma nel di 14, di Marzo, da cio con fleutresta reccogliamo, che

ibidem .

la morte di esso dovette succedere alquanti giorni prima. Parimente sappiamo, che Valeriam di lui Fratello, il quale da aleuni su eredu-to, ma con poeo fondamento, ornato del titolo di Cesare, ed anche di Augusto, e il giovane Gallieno, di lui Figliuolo, già dichiarato Gefare, restarono involti in questo naufragio, ed ammazzati nelle vici-nanze di Milano. V'ha chi li tiene privati di vita in Roma. In somma noi troviamo strapazzata di molto in questi tempi la Storia Italiana, fenza fapere, a chi attenerci fenza pericolo di errare. Aurelio Aurilius Vittore (g) aggiugne, che portata la nuova dell'uecifo Gallieno a

Roma, il Popolo si ssogò con infinite imprecazioni contra di lui; e il Senato fearico l'odio fuo contra de fuoi Ministri e parenti, facendoli precipitar giù per le scale Gemonie. Claudio succeduto nell'Imperio, ordinò dipoi, che non fi recasse molestia a gli altri, che aveano schivato il primo surore della burasca. E per far conoscere, o dar ad intendere, ch'egli non s'era mischiato nella morte di Gallieno, . mandò il di lui Corpo, per quanto si crede, a Roma, e comandò che un sì screditato Augusto fosse messo nel numero de gli Dii: il che fi deduce da qualehe rara Medaglia, dove gli è dato il titolo di Es a Vole. Divo. Ma fiamo noi ben certi, che antiche fieno e legittime tutte Annoace. giamo, che Claudio punific alcuno per la morte data ad effo Gal-lieno.

Dopo la Tragedia di questo Imperadore i foldati, che l'aveano odiato vivo, mostrarono di compiagnerlo estinto, e ne facevano elogi, con apparenza di formar una fedizione non già per vendicarlo, ma con difegno di dare un gran facco in tal congiuntura a chi non se l'aspettava (a). Per frenare la loro infolenza, Marziano, e gli altri Genera- (a) Trebel-li fi appigliarono al folito lenitivo della moneta. Pero loro promifero venti pezzi d'oro per testa, e non tardarono a sborsarli, perché Gal-lieno avea lasciato un rieco tesoro. Questa rugiada smorzó tutto il loro fuoco, e concorfero anch'essi a dichiarar Gallieno un Tiranno, e ad accettar Claudio per Imperadore. Quanto a questo Principe, noi il troviamo nominato nelle Medaglie (b) Marco Aurelio Claudio, e non già (b) Gole-Flavie, come l'intitola Trebellio Pollione, ed oggidi vien comune- 2 20, 0 mente da noi conosciuto e mentovato col nome di Claudio II. e più Medishari fovente di Claudio il Gotico. Il fuddetto Trebellio (e), che fi sforzò di Imperator. efaltarlo dapertutto, perchè scriveva a Costantino Augusto, la cui Avo- (c) Troiclla Claudia era stata Figlia di Crispo Fratello di esso Claudio, tuttavia lius Pollis non seppe trovare, che la nobilta del sangue sosse un pregio di Clau- in Giaudio. dio. Era egli nato nell' Illirico, cioè nella Dalmazia, o nella Dardania, Provincie d'esso Illirieo, nell'Anno di Cristo 214. o nel 215. nel

di 10. di Marzo. Le fue belle doti, le fue molte Virtù per la fcala de'gradi militari il portarono in fine all'Imperio. S'egli avesse Moglie non si sa: certo non ebbe Figliuoli. Due erano i suoi Fratelli, cioè Quintillo, che succedette a lui nell'Imperio, e Crispo, dal quale poco fa diffi discendente per via d'una sua Figliuola Constantino il Grande. Coffantina chbe anche nome una di lui Sorella. Sotto l'Imperador Decio comineio egli la carriera de'fuoi onori, e creato Tri-buno ebbe la guardia del passo delle Termopile, e sotto Valeriano il comando della quinta Legione nella Soria, con falario da Generale; poscia il Generalato dell'armi in tutto l'Illinico. Trebellio Pollione rapporta una Lettera di Gallieno, in cui mostra molto affanno dell'esser egli in cattivo concetto di Claudio, e la premura di placarlo: al qual fine spedi ancora molti regali. La verità si è, che tutti gli Scrittori (4), e fin Zolimo, benché nemico di Cottantino Augulto, con- (d' Idan, il-feffano, che in quetto perfonaggio concorrevano il valore, la pruden- danci. Mil. 21, l'amore del pubblico bene, la moderazione, l'abborrimento al lus Europius: fo, ed altre nobili qualità, che fenza dubbio il rendevano digniffimo 20/mai. dell'Imperio; ed egli fu dipoi registrato da ognuno fra i Principi buoni e gloriofi della Repubblica Romana.

Ora dappoiche tolto su di vita Gallieno, o sia come vuol Trebellio (e), che Marziano ed Eracliano Prefetto del Pretorio, aveffero (e) Trebelgià fatto il concerto di alzar Ciaudio al Trono Imperiale, o pure che in Claudio

Exa Volg. tenuto il Configlio da tutta l'Ufizialità, di confenfo comune ognun Anno 268: concorreffe nell'elezione di questo si degno fuggetto: certo è, ch'egli fu creato Imperadore con approvazione e gioia universale, e massimamente dell'efercito, perchè tutti riconofeevano in lui abilità da po-ter rimettere in buono stato l'Imperio Romano, lasciato in preda ad amici e nemici dalla negligenza di Gallieno. Allorche s'intefe in Roma l'affunzione di questo Principe, che non mancò di parteciparla tofto con fue lettere al Senato, le acclamazioni furono immenfe, ftrepitofa l'allegrezza del Popolo. Gli Atti d'esso Senaro ci scuoprono comuni delideri, e le comuni speranze, che il novello Augusto liberaffe l'Italia da Aureolo; la Gallia e la Spagna da Vitteria già Madre di Vittorino, e da Tetrico dichiarato quivi Imperadore (il che qualora fuffitteffe, converrebbe differire fino all' Anno feguente la rovina di Vittoria, e di Tetrico), e l'Oriente da Zembia Regina de' Palmireni, e Vedova di Odenato, la quale non volca più dipendere da i Romani Augusti, e faceva da Padrona nelle Provincie Orientali dell'Imperio. La prima applicazione dell' Augusto Claudio quella fu di abbattere il tuttavia refittente Aureolo, con dichiararlo Tiranno, e nemico pubblico. Mandò ben esso Aureolo messi a Claudio, pregandolo di pace, ed efibendofi di far lega o patti con lui; ma Claudio con gravità rispose, che queste erano proposizioni da fare ad un Gallieno (simile ad Aureolo ne' cottumi e timido), e non già ad un par lue. Secondo Tre-(a) Trebelbellio Pollione (4), Aureolo in una battaglia datagli da Claudio ad un Luogo, che fu denominato il Ponre d'Aureolo, oggidi Pentirolo, rimaie iconfitto ed ucciio. Zofimo (b) all'incontro narra, ch'egli fi arrende, ma che i toldati già irritati contra di lui gli levarono la vita. Non conobbe Trebellio una vatoria riportata in quest' Anno da Clau-

lins Pollie in Triginta Тугивни £49. TO. (b) Zofimus sitome .

Numifee. Imperator . (c) Lumenet in Panegyrice Confiantini. Trebeiline Pellie im Claudio. (f) Zonarns in Annalib.

dio Augusto contra de gli Alamanni, ma ne parla bene Aurelio Vit-(c) Amelius zore (c). Costoro probabilmente chiamati in soccorso suo dal vivente Vittor in E- Aureolo, erano calati fin presso al Lago di Garda nel Veronose. Claudio tal rotta diede loro, che appena la metà di si sterminata moltitu-dine si falvò colla fuga. Truovansi Medaglie (4), nelle quali e appel-(d) Medie- lato Germanico, prima che Gotico, non perchè i Goti fossero Popoli della Germania, come ha creduto taluno, ma bensi per la vittoria da lui riporcata de gli Alamanni. Paíso dipoi il novello Augusto a Roma (e), dove nitabili la disciplina e il buon governo, ch'egli trovò in uno flato deplorabile per la debolezza di Gallieno. Formò delle buone Leggi, condennò vigorofamente i Magistrati, che vendevano a i più offerenti la giuftizia, e frenò col terrore i cattivi. Uso era flato, anzi abufo, per attellato di Zonara (f), che alcuni de' precedenti Imperadori donavano anche i beni altrui, e fotto Gallieno spezialmente ciò s'era praticato: e lo stesso Claudio possedeva uno stabile a lui donato dal medefimo Auguilo, appartenente ad una povera Donna, Ricorfe quetta a Claudio, con dire nel Memoriale, che un Ufiziale della milizia ingiustamente possedeva un suo campo. Claudio accortosi, che a lui andava la stoccata, in vece di avertelo a male, rispose: effere ben di deveir, che Claudie Imperadore (obbligato a far giuffizia a tutti) re- Eaa Volg. finnific sià, che Claudie Ufiziale avea prefe, fenza badat molto alle leg- Aria 2050; gi del giutto. Sul fine di quell'Anno in credec, che dopo infigni fati-tiche per la Chicfa di Dio, terminaffe i fuo giorni Dienifie Romano Pontefice.

Anno di Cristo cclxix. Indizione xi. di Felice Papa 1.

di CLAUDIO II. Imperadore 2.

# Confoli { MARCO AURELIO CLAUDIO AUGUSTO, PATERNO.

V Ha uma o due Hertzioni, nelle quali Clussio è chiamato Cussito per la frende volta. Nom ni fion i orrichiava di mitotaler tale, perche poi fono i monumenti, ne' quali egli il vede purimente appellae publicate (o), device effer chiamato Nuele Patieros. En in quell'An (o) 71s/cano Prefetro di Roma (b) Flavia Estatichiava. Giacchà andra ben la nu pranti accorda foro un limperadora i ferrefitato, come co Callieto, avesa printi gli di controli di co

ibidem .

Esa Vols nuova, che Ciaudio Augusto s'appressava colle sue forze. Certo é. Anno 169 che Claudio dimorante in Roma, allorche intele questo gran diluvio di Barbari, prese la risoluzione di andar in persona ad incontrarlia e tuttoche si disputasse da alcuni, se sosse meglio il sar guerra a Tetrieo, occupator della Gallia e della Spagna, cioè delle migliori forze dell'Imperio, che a i Goti e a gli altri Tartari, rispose : La guerra di Tetrico è mia propria, ma quella de' Goti riguarda il Pubblico : e ve-

(a) Zonaras ro volle anteporre il pubblico al privato bilogno. Zonara (a) in vece ibidem . di Tetrico mette Postumo, che era già secondo i nottri conti morto. Or mentre egli attendeva a fare un possente armamento per quella impresa, spedi innanzi Quintillo suo Fratello, e con esso lui Aureliano, al quale per la maggiore sperienza ne gli affari della guerra diede il

principal comando delle milizie nella Tracia e nell'Illirico. L'arrivo di questi due Generali con un poderoso eorpo di gen-

te quel fu, che persuase a i Goti di abbandonar l'assedio di Salonichi. e di gittarfi alla Pelagonia e Peonia, dove la cavalleria de' Dalmatini si segnalò con tagliare a pezzi tre mila di coloro. Di là passarono i Barbari nell'alta Mesia, dove comparve ancora l'Augusto Claudio colla fua Armata (6); e fi venne ad una giornata campale, che fu un pez-(b) Trebalzo dubbiota. Piegarono in fine i Romani, e fuggirono, o fecero vilins Pollie

sta di fuggire; ma ritornati all'improvviso per vie disastrose addosso a i Barbari, ne stesero morti sul campo cinquantamila, riportando una nobilifima vittotia d'essi. Quei, che si salvarono colla suga, voltarono verso la Macedonia, ma assaliti dipoi in un sito dalla Cavalleria Romana, ed oppressi dalla fame, buona parte lasciarono ivi le lor osta; e il retto veggendosi tagliata la strada, si ridusfero al Monte Emo, dove fra mille stenti cercarono di passare il verno. Ancor questi li vedremo sterminati nell'Anno seguente. Se è vero ciò, ehe racconta (c) Zenaras Zonara (e), convien credere, che una parte della lor flotta e gente, in Annalib. staccata dal grosso dell' Armata, andasse a dare il guasto alla Tessalva

ed Acaia. Vi fecero gran danno, ma folamente alie campagne, pered Actas. VI recero gran canno, ma totamente alte campagne, per-chè le Citta eran ben munite e in guardia, e feppre ben difenderii. Tuttavia riulici a i Babrari di prendere quella di Atene, dove rannati tutti i Libri di quelle famole Scuole, erano per farne un falò, fe un d'effi più aecorto de gli altri non gli aveffe trattenuti, dicendo, che perdendoli gli Atenieli intomo a quelle bagacille, non avrebbono badato al meltier della guerra, e più facile era il vincer elli, ehe altri Popoli. Questa disavventura d'Atene verisimilmente non altra è, che la raecontata di fopra all'Anno 267. Aggiungono gli Storici, che i Barbari fuddetti tornando a navigare, giunfero alle Ifole di Creta, e di Rodi, e fino in Cipri, ma feoza far imprefa alcuna confiderabile; anzi affaliti dalla pefte, rimafe estinto un buon numero di loro. Altre novità ebbe in questi tempi l'Oriente. Zenobia Regina de' Palmireni,

dominante nella Siria, tcollo ogni ritpetto ed ogni tuggezione al Romano Imperio, rivolle i pensieri ad aggrandire il suo dominio colla eonquilta dell' Egitto (4), mantenendo ivi a questo fine corrisponden-

za con Timagene, nobile di quel paese. Spedi colà Zabda suo Gene- Exa Volg. rale con un' Armata di settanta mila persone tra Palmireni e Soriani, Anno 270. il quale data battaglia a cinquanta mila Egizziani, venutigli all'incon-tro, li sbaragliò: vittoria, che si tirò dictro l'ubbidenza di tutto quel ricco pacle. Zabda, lasciato in Alessandria un presidio di cinque mila armati, se ne tornò in Soria. Trovavasi in quelle parti Probo, o sia Probato, con una stotta per dar la caccia a i corsari. Questi udite le mutazioni dell' Egitto, verso là indirizzò le prore, ed ammassate quelle soldatesche, che potè sì dell' Egitto, che della Libia, scacciò la guarnigion Palmirena da Alessandria, e fece tornar l'Egitto sotto il comannigion Familicia da Alcandria, e ecce contar i Legitto lotto il coman-do del Romani. Ma non rallento Zenobia gli sforzi fuoi (o). Rifpedi (i) Tried-colà con nuovo efercito Zabda e Timagene, che furono si bravamen- l'an Prilie te ricevuti e combattuti da Probo, e da i Popoli d'Egitto, che ne fia Giaudia-andarono Iconfitti, ed era terminata la Icena, le Probo non avelle occupato un fito prefio Babilonia d'Egitto, per tagliare il paffo a due mila Palmireni. Ma Timagene, ch'era con loro, ficcome più pratico del paefe, effendosi impadronito della montagna, con tal forza piombò fopra gli Egizziani, che li mise in rotta. Probo per questo di sua (b) Jeannet mano si diede la morte, e l' Egitto torno in potere di Zenobia (s). Manta in Claudio Augusto, perchè impegnato nella guerra de Goti, non po-Gernage. teva attendere a questi affari, siccome nè pure alle Gallie occupate da in Panigre. Tetrico (e), il quale in questi tempi tenne per sette mesi assediata la Confiant. Città di Autun, che non voleva ubbidirlo, e colla forza in fine la (d) Bianchi-fortomife. Al defunto Papa Dionifio succedette sul principio di questi maggini Anno, Felice nella Sedia di San Pietro (4).

Anno di Cristo ccixx. Indizione iii.

di FELICE Papa 2.

Tom. 11.

di CLAUDIO II. Imperadore 3.

di Quintillo Imperadore i. di AURELIANO Imperadore 1.

Confoli ANTIOCO per la feconda volta,

(e) Thef. Nouse Is I L dirfi da me Antiece Console per la seconda velta, è fondato sopra 160, pas un'iscrizione, da me data alla luce (e), e sopra i Fasti di Teone (f) Cassie di Eraclio, chiamati Fiorentini, ne' quali i Consoli di quest' Anno nianni: son chiamati Antioco per la seconda volta, ed Orsito (f). Fu nell' Anno (Bachrini) presente Presetto di Roma Flavio Antiochiano: il che bastò al Mez- barbas Nuzabarba (g), e al Padre Pagi (b), per dar questo nome al Console sud- mismat. detto. Ma non ho io ofato per questo di mutar il nome a noi fom- imperator, (h) Pagins Critic, Bar.

Ena Vols, ministrato da i Fasti. Il resto de' Goti (a), che avea passato il verno ANNO 270. fra molti patimenti nel Monte Emo, e per la peste andava sempre (a) Irriel- più calando, venuta la primavera, tentò di aprirfi un cammino, per in Gladde, tornariene al fuo paefe; ma effendo bloccati que Barbari da vari corpi dell' Armata Romana, bifognò farfi largo colle spade. Alla fante-

i. i. 6. 45 ria Romana toccò l'urto loro, urto così gagliardo, che le fece voltar le spalle, e ne restarono sul campo due mila. Peggio anche andava, se non sopragiugneva la cavalleria, spedita da Claudio Augusto, che mife fine alla ttrage de'tuoi. Furono poi coranto incalzati i Goti dall'efercito Romano, e ridorti anche a mal partito dalla peste, che deposte l'armi dimandarono di renderli. Molti d'essi furono arrolati nelle Legioni, ad altri fu dato del terreno da coltivare, aleuni pochi restarono in armi fin dopo la morte di Claudio, di maniera che di tanta gente pochifiani furono coloro, che poteffero riveder le proprie con-trade. Rapporta Trebellio Pollione (6) una Lettera di Claudio Augutto, feritta a Brocco Comandante dell' Armi dell' Illirico, in cui dice di avere annichilati trecento venti mila Gori, affondate due mila navi di effi, che i fiumi e i lidi erano coperti di scudi, spade, e pic-

(b) Trebel-Lus Pette in Claudie.

ciole lancie; grande il numero de carriaggi e delle Donne prefe . Per così memorabil vittoria a Claudio Imperadore fu conferito il ti-(c) Julianus tolo di Gotico, o sia Gottico (e), che comparisce in varie Monete di Orations L. lui (4). Dal medesimo Pollione (4) abbiamo, aver' Claudio così ri-stretti gl'Isauri, da noi veduti ribellati sotto Gallieno, che già pen-Medishark. tava d'averli colla corda al collo a'fuoi piedi, e di mettergli poi nella Cilicia, per togliere loro la comodità di nuove ribellioni col van-(c. Trebeltaggio dell'aspre loro montagne. Ma coloro continuarono nella rivolline Pollie ta, non fi sa ic per oftinazione d'eili, ovvero per la morte fopragiun-ta a Claudio. Ne pur fappiamo, fe a quell' Anno, o fe ali antecedente appartenga la ribellione ed efaltazione di Cenforino al Trono Imperiale. Coftui, se crechamo a Trebellio Pollione (1), il quale è solo a parlarne, due volte cra tlato Confole, due volte Prefetto del Pretorio, tre Prefetto di Roma, ed anche Proconfole, Confolare, Le-

Trigint. Treass. cap. 25. (f ) Trebellini Potlio in Centurina er Tite.

(d) Gelr-

Name / see

Imperator

gato Pretorio ec. Vecchio era e zoppo per una ferita a lui toccata nella guerra di Valeriano contra de Perliani. Prefe egli la Porpora Imperiule, non apparisce in qual Anno, è ignoto in qual Luogo, se non che quello Storico nota, esfer egli stato ucciso da soldati medefimi, che l'aveano fatto Imperadore, dopo fette giorni d'Imperio, alla guifa appunto de' funghi, e che fu seppellito presso Bologna con un Epitafio, in cui si riterivano tutti i suoi onori, conchiudendo, ch'egli era itato felice in turto, fuor che nell'effere Imperadore. Però tener si può a mio credere per battuta alla macchia una Moneta ri-(g) Meliele ferita dal Mezzabarba (g), dove egli è chiamato Appie Claudio Cenferine, e coll'Anno Terzo dell'Imperio. I Parenti di coftui duravano a i tempi di Cottantino il Grande, e per odio verio Roma andarono ad abitar (6) nella Tracia e nella Bitinia. Purche s'abbia a prestar fe-

Numer (ste. Imperator (h) Trebeth Poliso shed. de a Giovanni Malalı (a), che fra non poche verità a noi confervate E.a. 1/20, he michiano mode frovle, in quelli tempi la Regiona Zandia occupi di Assa 1/20. Planbia, flata fin qui ubbidiente a i Romani, con uccidere il loro (b) sassa Covernatoro Tarigri, (forfe Crafic), perché quello non par Cognomo, Romano) mentre l'Imperador Claudio dimorava in Sirmuo Città della (b) fasti. Planonia.

Quivi appunto si truovava questo Augusto, quando egli termino Malala colla vita il suo corto, ma glorioso Imperio (1). I Goti da lui si felice. Chroner mente vinti, fecero le lor vendette, coll'attaccar la peste all' Armata Zenarai in Romana; e un malore si micidiale passo alla persona del medefimo (c) Auralibus. Claudio Imperadore, e il rapi dal mondo. S'è disputato intorno al Mele, (c) Trebelin cui egli mori (d). Dal Tillemont (e) vien ereduto morto nell' A- in Clasia prile di quest' Anno, e più veritimile a me sembra la di lui opinione. (d) Petevian, Il Noris, e il Pagi, perchè si truova una Legge (f) col nome di Noris. Pa-Claudio, data nel di 26. d'Ottobre dell' Anno prefente, la qual potrebbe effer fallata, come fono tant'altre, ban tenuto, ch'egli circa meer, Meil fine di quel Mese cessasse di vivere. Certo è almeno presso gli Eru- moiree dei diti, che in quest' Anno succedette la morte sua, compianta da tutti. (\$1)...ti. e massimamente dal Senato Romano (\$2), il quale gli decretò uno 13.C. de sis Scudo, o si un Butlo e una Statua d'oro, che furono messi per suo vost regula. onore nella Curia del Campidoglio, e secondo la folle superstizion de' (g) Entrep. Pagani se ne secè un Dio. In quest Anno ancora diede fine al suo darai. V.: 7.
vivere Piotino (b), famoso Filosofo Platonico, le cui Opere son giunte Probellus vivere Piotino (b). fino a i di nostri. Chiaramente serive Trebellio Pollione (1), che do- Zasimai po la morte di Claudio fu creato Imperadore Marco Aurelio Claudio (h. Porphy-Quintillo (che così il troviamo appellato nelle Medaglie (1),) Fratel- rini in Vita lo del medefinio defunto Claudio, dimorante in Aquileia, e non già (i) Trebeli. vivente Claudio, come ha creduto taluno. Questo Quintillo, che Eu- Pollio ib. tropio (1) dice approvato dal Senato, era ben conoiciuso per uomo (k) Melisti, dabbene, e molto affabile, sna secondo Zonara (m) peccava di sempli- Namis m. cità, ne avea spalle per si gran fardello; e però non si sa, ch'egli fa(1) Entrep.

cesse azione od impresa alcuna degna d'osservazione. Per sua disavven- in Bettier. tura avvenne, che Aureliano, il più accreditato Ufiziale, che si tro- (m Zon. ib. vasse nell' Armata acquarticrata in Sirmio, su proclamato quali nello (n) Zofin. ftesso tempo Imperadore con universal consentimento di que' soidati (a). 2 angrati il. Portata questa nuova in Italia, grande strepito fece, considerando ognu- (o) Janasno le qualità eminenti di questo eletto, superiori senza paragone a quelle nei Maiara di Quintillo, e la forza dell' Armata, che accompagnava l'elezione ltei. Chrange fa. Da quelta novita procedette la morte del medelimo Quintillo, nella lisa Paino fudderta Città d'Aquileia. V'ha (o) chi il dice rapito da una malat- in Galliene. tia. Trebellio Pollione (p) con altri (q) apertamente cel rappresenta (q) Aurilia uccifo da' foldati: e Zofimo (r) tiene, che connscendosi evidente la di Vuler in Elui caduta, i fuoi stelli parenti il configliarono a cedere con darsi la Europini morte, al qual partito si appiglio con tarsi tagliar le vene. Discilette in Bretiar,

foli giorni d'Imperio a lui ion dati dal fuddetto Pollione, da Eutro- (1). Zafimni

Numifmat. Imperator. (c) Tillemons Memaires des Empereurs.

Exa Volg. pio, Eufebio (4), e Zonara (6). Venti da Vopifeo (6). Zofimo feri-A NNO 270. ve, ch'egli regno pochi mefi; e tante Medaglie (d) restanti di lui pare che perfuadano, non effere fiato si breve il fuo Regno. Intanto è fuor di dubbio, che Aureliano retto folo ful Trono, ed approvato con in Annalib. gran plauso dal Senato Romano. Noi il vedremo uno de più gloriosi (c) Papicus ed infieme afpri Imperadori, e di uomo tale avea ben bilogno allora in Auretian, la Romana Repubblica, lacerata da tuoi stessi Figliuoli, e più ancora malmenata dalle Potenze Ilraniere. Ne tardo gia Aureliano a mettere in esercizio il suo valore con belle imprese, le quali se fossero succedute tutte nell' Anno presente, come pensò il Tillemont (e), non al fine d'Ottobre, ma all' Aprile di quest' Anno, si dovrebbe riferire la morte di Claudio, e l'affunzione all'Imperio dello stesso Aureliano. Ma il Padre Pagi (f) ne attributice una parte all' Anno feguente; in Crit. Bar. e veramenre ci troviam qui sprovveduti di lumi, per affegnare il precifo tempo di que'fatti: fatti nondimeno certi, de'quali mi riferbo ad esporre unitamente la serie nell' Anno, che viene.

## Anno di Cristo ccexxi. Indizione iv. di Felice Papa 3. di AURELIANO Imperadore 2.

Confoli { Lucio Domizio Aureliano Augusto, Basso per la feconda volta.

L Padre Pagi, il Relando, ed altri ci danno Aureliano Imperadore

Confole per la seconda volta, ma con fondamenti poco stabili a mio credere. Si suppnne, che Aureliano nell' Anno 259, fosse Console sutlituito; e di questo niuna certezza apparisce. Sono citate due Iscrizioni, l'una Ligoriana, pubblicata dal Reinesso (g), e l'altra data alla (g) Reineluce dal Relando (b), e preta dal Gudio, cioè due monumenti, che Pros. p. 387; patifcono varie eccezioni, e vengono da fonri che non possono servire a darci limpida, e ficura la verita. All' incontro tutti i Falti Confolari antichi ci prefentano fotto l' Anno corrente Aureliano Confole, ma fenza la nota del Confolato fecondo. Altrettanto troviamo nelle

(h. Ruand. Faft. Conf.

Infeription. pag. 367.

Iferizioni di quello, e de feguenti Anni, tutte conformi in mettere quello pel primo Confolato d'Aureliano. Una anch'io ne ho prodot-(i) Thefan- ta (i) non diversa dall'altre. Pomponio Baffo fu creduto dal Panvinio (4) il fecondo Confole, perché fotto Claudio fi truova un riguarde-vol Senatore di quelto Nome: conghettura troppo debole. Da i fuf-feguenti Illustratori de Fasti vien egli chiamato Numerio, o pur Marco (k) Panvin, Ceionio Virio Baffo, ma con aver succiato nomi tali dalle due suddette non affatto ficure Iscrizioni. Per altro si truova un Ceionio Baffo (1), a cui Aureliano scrisse una Lettera, ma senza segno, ch'egli fosse stato (l) Voptfens in Aurelian. Confole. Il perchè a maggior precauzione non l'ho io appellato se

non col folo Cognome di Baffa. L'Imperador novello Aureliano nelle Ena Vote. Monete (a) parianti di lui , vien chiamato Lucio Domizio Aureliano. Anno: Monete (4) paranti di lui, vien eniamato Lucio Domizio ziniciandio (3) Medioli. Si può dubitare, che fia un fallo in alcune l'effere chiamato Glaudio (4) Medioli. Domizio Anreliano, e che in vece d' IMP. CL. DOM. &c. s' abbia Imperator a leggere IMP. C. L. DOM. cioè Cefare, Lucio cc. come nell'altre. Il Cardinal Noris, e il Padre Pagi credettero, che la vera sua Famiglia fosse la Valeria, perchè servendogli una Lettera Claudio Imperadore, il chiama Valerio Aureliano, e nell' licrizione Ligoriana, che dissi pubblicata dal Reinesso, egli porta il medesimo nome. Ma e se fosse guatto il tetto di Vopisco (4)? Poiché quanto a quella licrizio- (b) repisco; ne, tomo a dire, ch' essa non è atta a decidere le controversie. Tanto inidem. nelle Medaglie, che nelle antiche licrizioni, altro nome, siccome dissi, non vien dato a questo Imperadore, che quello di Lucio Domizio Anreliano, e a questo conviene attenersi. E se altri (e) il chiama Fla- (e) siampa vio Clandio Valerio, non c'è obbligazione di seguitarlo. Non ebbe ad Fast. difficultà Vopilco di confessare, che Anreliano sorti nascita balla ed Consular. oscura nella Città di Sirmio, ovvero nella Dacia Ripense. Ma si fece egli largo colla sua prudenza e valore nella milizia, e di grado in grado falendo, sempre più guadagno di plauso e di credito. Bello era il suo aspetto, alta la statura, non ordinaria la robustezza. Nel bere e mangiare, e in altri piaceri del corpo, in lui si osfervava una gran moderazione (4), La sua severità e il rigore nella militar disci- (d) Votifeni plina, quafi andava all'eccesso. Denunziato a lui un soldato, che avea ibidem commeffo adulterio colla Moglie del fuo albergatore, ordinò che fi piegaffero due forti rami d'un albero, all'un de'quali fosfe legato l'un piede del delinquente, e l'altro all'altro, e che poi fi lasciassero andare i rami. Lo spettacolo di quel misero spaceato in cue parti, gran terrore infuse negli altri. Ebbe principio la fortuna sua sotto Valeriano Augusto; Gallieno ne mostro altissima stima; e più di lui Claudio. În varie cariche militari riporto victorie contra de Franchi, de Sarmati, de' Goti. Teneva mirabilmente in briglia le sue soldatesche, e cio non ottante sapra farsi amare dalle medelime. Merita d'essere qui rammentata una Lettera di lui, scritta ad un suo Luogotenente, ove dice : Se vuoi effere Tribuno, anzi fe t'è caro di vivere, tieni in dovere le mani de' foldati. Ninn d'esse rapisca i polii altrni, niuno socchi le altrui pecore . Sia proibito il rubar l'uve, il far danno ai seminati, e l'efigere dalla gente olio, fale, e legna, dovendo ognuno contentarfi della prov-visione del Principe. S'banno i foldati a rallegrar del bottino fatto fopra i nemici, e non già delle lagrime de sudditi Romani. Cadanno abbia l' armi sne ben terse, le spade ben aguzze ed affilate, e le scarpe ben cucite. Alle vesti fruite succedano le nuove. Mettano la paga nella tasca, e non già nell'ofteria. Ognun porti la fua collana, il fuo ane.lo, il fuo bracciare, e nol venda o ginochi. Si governi e freghi il cavallo, e il ginmento per le bagagie; e così ancora il mulo comune della compagnia; e non fi venda la biada lor definata. L'une all'altre pre li aiute, come fe foffe nn Serve. Non ban da pagare il Medico. Non gettino il danaro in confuttar indovi-

Exa Volg. ni. Vivano castamente ne gli alloggi, e se attaccheran lite, lere non man-Annourt. chi un regalo di buone baffonate. Ben farebbe, che alcun Generale od Ufiziale de nottri tempi iludiaffe questa si lod-vol lezione, faputa da Gentili, e tal volta ignorata da i Cristiani. Moglie di Aureliano Imperadore fu Ulpia Severina, la quale non si sa, che procreasse altro,

che una Figliuola, i cui descendenti viveano a tempi di Vopilco. Ora da che fu creato Imperadore Aureliano, se dice il vero Zosi-(2) Zofimus mo (4), egli fen venne a Roma, e dopo aver quivi bene afficurata

I. r. s. 48. la fua autorità, di colà mosse, e per la via d'Aquileia passo nella Pannonia, che era gravemente infestata da gli Sciti o sia da i Goti. Mando innanzi ordine, che si ritirassero nelle Cattà e ne' Luoghi i viveri e i foraggi, affinche la fame foste la prima a far guerra a i nemici. Comparvero, ciò non ottante, di quà dal Danubio i Barbari, e bisognò venire ad un fatto d'armi. Senza sapersi chi restasse vincitore la fera feparò le Armate, e fatta notte i nemici fi ritirarono di là dal Fiume. La seguente mattina ecco i loro Ambasciatori ad Aureliano, per trattar di pace. Se la concludessero, nol dice Zosimo; e sembra che no, perche partito Aureliano, e lasciato un buon corpo di gente in quelle parti, furono alcune migliaia di que Barbari, tagliate a pezzi. Il motivo, per cui si mise in viaggio Aureliano, su la minaccia (b) Popissu de Popoli, che Vopisco (b) chiama Marcomanni, e Desippo (c) Stom Aurelian. rico Giutunghi, di calare in Italia : se pur de medesimi fatti e Popoli parlano i fuddetti due Scrittori. Secondo Defippo, Aureliano portatofi al Danubio contro a i Giutunghi Sciti, diede loro una fanguinofa rotta; e passato anche il Danubio, fu loro addosso, e ne sece un buon macello, talmente che i rettanti mandarono Deputati ad Aureliano per chiedere pace. Fece Aureliano metter in armi e in ordinanza il fuo

esercito, e per dare a que Barbari un idea della grandezza Romana, vestito di porpora andò a sedere in un alto Trono in mezzo del campo, con tutti gli Ufiziali a cavallo, divifi in più tchiere intorno a lui, e colle bandiere ed infegne, portanti l'Aquile d'oro, e le immagini del Principe, poste in fila dietro al suo Trono. Parlarono que Deputati con gran fermezza, chiedendo la pace, ma non da vinti; sammentando all'Imperadore, che erano giornaliere le fortune e sfortune nelle guerre; ed efaltando la lor bravura, giunfero a dire d'aver quaranta mila cavatieri della fola Nazion de' Giutunghi, ed anche maggior numero di fanti, e d'essere nondimeno disposti alla pace, purche loro si dessero i regali consueti, e quell'oro ed argento, che si prasicava, prima d'aver rotta la pace. Aureliano con gravità loro rifpofe, che dopo aver eglino col muover guerra mancato a i trattati, non conveniva loro il dimandar grazie e presenti; e toccare a lui, e non a loro, il dar le condizioni della pace, che penfaffero a quanto era avvenuto a i trecento mila Sciti, o Goti, che ultimamente aveano ofato di molestar le contrade dell'Europa e dell'Afia, e che i Romani non sarebbono mai soddisfatti, se non passavano il Danubio, per

(c) Dexippur de Legarienib. Tem. L. Bifter. By-2,4mrin.

punirli nel loro pacie. Con quelta difgultofa zifpolta furono rimandati

quegli Ambdeistori. Per atrelhato del med-fimo Despos (o), Autore E. a Voje, poe colontano da quetti tenpis, anche i Vandali molfere gurtra al Ro-A avastir, mano Imperio, genee anch'effi della Scitia, o fia della Tartana, ma si Direction, ance per noto data dell'effection, fece ben rollo finontare il loro orgoglio, ed inviar Ambdeistori ad Aureliano, per far pare e lega, Volle Aureliano udire intorno a coi il parere dell' Armatta, e la ri-fiorità generale fiu, che averado que Barbari efibre condizioni onore, per la pare della perio della considerazione della perio della periodica perio della perio della periodica perio della periodica per

force, per mantenere i patti, li fece tutti mettere a fil di spasal, in tec Mentre si trovava Aureliano impegnato contra d'esti Vandalai, ecco giugnergili inu-va, che una nuova Armata di Giutunghi era in moto verio i'ltalia. Mando egli innanzi la maggior parte dell'esercito

to verio l'Italia. Mando egli innanzi la maggior parte dell'efercito suo, e poscia col retto frettololamente anch' egli marciò per impedire la lor calata; ma non fu a tempo. Coftoro più presti di lui penetrarono in Italia, e recarono infiniti mali al diffretto di Milano. Vopi-(co (b) li chiama Svevi, Sarmati, Marcomanni; e fi può temere, che (b) Posificas fieno confuse le azioni, e replicate le già dette di sopra. Comunque in Aurelian. sia, per le cose, che succederono, convien dire, che non fossero lievi le forze e il numero di costoro. E si sà, che avendo voluto Aureliano con tutto il fuo sforzo affalire que' Barbari verín Piacenza, costoro si appiattarono ne' hoschi, e poi verso la sera si scagliarono addosso a i Romani con tal furia, che li mifero in rotta, e ne fecero sì copiola firage, che si temè perduto l'Imperio. In oltre si sa, che questi loro progressi tal terrore e costernazione svegliarono in Roma, che ne segurono varie sedizioni, le quali aggiunte a gli altri guai, diedero molta apprensione e sdegno ad Aureliano, Scrisse egli allora al Senato, riprendendolo, perchè tanti riguardi, timori, e dubbi avelle a confultar i Libri Sibillini in occasione di tanta calamità e bilogon, quasi che (son parole della sua Lettera) essi fossero in una Chiesa di Crissiani, e non già nel Tempio di sussi gli Dii. Il Decreto di vilitare i Libro d'esse Sibilie fu steso nel di 11. di Gennaio, cioè secondo il Padre Pagi (e) (e) Pagino nel Gennaio dell' Anno presente. Ma non può mai stare, che Aure- Critic. Bar. liano, come pensa il medesimo Pagi, fosse ereato Imperadore in Sirmio sul principio di Novembre dell'Anno proffimo paffato, e ch'egli venisse a Roma, tornasse in Pannonia, riportasse vittorie in più Lutghi al Danubio, e dopo aver feguirsto gli Alamanni, o vogliam dire i Marcomanni e Giutunghi, mandaffe gli ordini fuddetti a Roma : il tutto in due foli Meli. Chi sa, come gl'Imperadori non marciavano per le poste, ma con gran Corte, Guardie, e milizie, conosce tosto, che di più Mesi abbisognarono tante imprese. Però convien dire, che

Exa Volg. qual poi nel di tr. di Gennaio dell' Anno fuffeguente vennero con-Anno 171. sultati in Roma i Libri creduti delle Sibille, ne quali si trovò, che conveniva far molti fagrifizi erudeli, processioni, ed altre cerimonie praticate dalla superstizion de' Pagani. A noi basterà, giacehè non posfiamo aecertare i tempi di quelli sì strepitosi avvenimenti, che si rapporti il poeo, che sappiamo della continuazione e del fine di tal guerra, tutto di seguito. Abbiam da Aurelio Vittore (4) (perché Vopi-Vitter in E- feo qui ei abbandona), che Aureliano in tre battaglie fu vincitore de' Barbari. L'una fu a Piaeenza, che dee effere diverta dalla raccontata da Vopisco: akrimenti l'un d'essi ha fallato. La seconda su data in vicinanza di Fano, e del Fiume Metauro, segno che la giornata di Piacenza era flata favorevole a i Barbari, per efferfi eglino inoltrati cotanto verso Roma. La terza nelle campagne di Pavia, che dovette sterminar affatto questi Barbari, turbatori della pace d'Italia: con che

ebbe felice fine quetta guerra. Allora Aureliano mosse alla volta di Ro-

piseme .

(2) Aurel.

de Cafarib.

ma i suoi passi, non per portarvi l'allegrezza di un Trionso, ma per (b) Popiscus farvi sentire la sua severità, anzi crudeltà. Imperocché (b) pien di suin Aurelian. rore per le sedizioni, che nate ivi dicemmo, con voce, che fossero sta-(c) Zafimus te tele infidie (c) a lui stesso, e al governo, condennò a morte gli Aulib. 1.6.49. tori di quelle turbolenze. Vopilco, tuttoche suo Panegirista, confessa, ch'egli troppo afpra e rigorola giuftizia fece. E tanto più ne fu biafimato, perehè non perdono nè pure ad aleuni nobili Senatori, fra' quali Epitimio, Urbano, e Domiziano, ancorche di poeo momento foffero, e meritaffero perdono aleuni loro reati, e questi anche fondati nell'accusa di un sol testimonio. Prima era forse amato Aureliano, da li in- . nanzi cominciò ad effere solamente temuto, e la gente dicea, non al-tro effere da defiderare a lui, che la morte, e ch'egli era un buon Medico, ma che con mal garbo curava i malati. Anche Giuliano Augusto (4) ce Cajario. Apostata l'accusa di una barbarica crudeltà, ed Aurelio Vittore (e) Vitter ibid. con Eutropio (f), cel rappresenta come nomo privo di umanità e fanguinario, avendo egli levato di vita fino un Figlinolo di fua Sorella. Tal sua barbarie pretende Ammiano (g), ehe si stendesse sotto varj pretesti spezialmente sopra i ricchi, a fine d'impinguar l'erario, rettato troppo esausto per le pazzie di Gallieno; e in tal opinione concorre anche Vopiseo (b). Fu in questi tempi, che Aureliano, considerata l'avidità de' Barbari, già scatenati contra dell' Imperio Romano, (1) col

eonfiglio del Senato prese la risoluzione di fabbricar le mura rovinate

di Roma, per poterla difendere in ogni evento di pericoli e guerre.

Idacio (4) ne fa menzione forto quest' Anno. Ma Eusebio (1),

(f) Entrey. in Breviar. linus 1. 30. (h) Vepifent ibidem . (i) Idem Lidem . (k) Idacine in Chrenice. (l) Eufeb. in Chronic. (m) Caffederus in Chronice .

Augusto .

doro (#), ed altri mettono ciò più tardi. Nella Cronica Alessandrina solamente se ne parla all' Anno seguente. Con questa oecasione eerto è ehe Aureliano amplio il circuito di Roma, terivendo Vopifeo, ehe il giro d'essa Città arrivò allora a cinquanta miglia. Opera si grande nondimeno, secondo Zosimo, fu solamente terminata sotto Probe

Anno di Cristo ccenti. Indizione v. di Felice Papa 4. di Aureliano Imperadore 3.

Confoli { Veldumiano, o fia Veldumniano.

D Omati i Barbari, e restituita la tranquillità all' Italia, due altre Ena Volg. importantissime imprese restavano da fare all' Augusto Aureliano. Anno 172. Tetrico occupava le Gallie e le Spagne. Zensbia Rogina de Palmireni quafi tutte, o tutte le Perovincie dell'Oriente occupava, ed anche il Egitto. Per varj motivi antepole Aureliano all'altra la tpedizion militare contro a Zenobia. Questa Principessa, che s'intirolava Regina dell'Oriente, una delle più rinomate Donne dell'antichità, si truova chiamata in alcune Medaglie (a), che si suppongono vere, Settimia (a) Spauke-Zenobia Augusta, quasiche ella discendesse dalla Famiglia di Settimio presidente della discendesse dalla Famiglia di Settimio presidente Severo Augulto, quando effa fecondo Trebellio Pollione (b), vantava Namina, di difeendere dalla Cafa di Cleopatra, e de la R'Tolonei. Santo Ata-Patinni nafio (b) pretefe, ch'ella feguiraffe la Religion de Giudei, e favorifie nasio (d) preteste, ch'ella séguituste la Religion de Giudei, e favorifie Numbra, per questo l'empio Paolo Samotaeno, e da Malla (d) vien detta Re Namisina, gina de Sarraceni. Serive il suddetto Storico Pollione, che in lei si Inpresser. ammirava una bellezara incredible, uno fipirito divino. Nori e viva (b) 70-dicilioni i storo cechi I colore soco. Non denti, ma perste, parenno triprenargali in bocca; la voce souve e chiara, na visite. Al biologo negua: "77-100. 100-100." gliava i Tiranni nella severità; superava nel resto la clemenza de'mi- a gliori Principi. Contro il costume delle Donne sapeva conservare i (c) Athanatesori, ma non laseiava di far risplendere la sua liberalità, ove lo ri- fini in Hist. non riceveva le leggi, ma a lui le dava. Prefe bensì da lui il titolo di Augusta, da che egli su dichiarato Augusto, e portava l'abito Imperiale, a cui aggiunse anche il Diadema. Non si totto s'accorgeva essa d'effere gravida, che non volca più commerzio col Marito. Il suo vivere era alla Persiana, cioè con singolar magnificenza, e volca esfere inchinata sceondo lo stile praticato co i Re Persiani. A parlare al Popolo iva armata di corazza, pranzava sempre co i primi Ufiziali della sua Armata, usando piatti d'oro e gemmati. Poche fanciulle, molti Eunuchi teneva al suo servigio, e l'impareggiabil sua castità, tanto da (e)Trebellint maritata, che da vedova, veniva decantata dapertutto. Aureliano stef- Pellio Irifo in una Lettera al Senato (e) ne parla con elogio, dicendo, ch'essa gint. 13non parea Donna: tanta era la di lei prudenza ne' configli, la fermez-Tom. 11.

Exa Volg. za nell'eseguir le prese risoluzioni, e la gravità con cui parlava a i-Anno, 274, foldati, di modo che non meno i Popoli dell'Oriente e dell' Egitto. a lei divenuti fudditi, che gli Arabi, i Saraceni, e gli Armeni non ofavano di difubbidirla, o di voltarfi contra di lei: tanta era la paura, che ne aveano. A lei anebe in buona parte si attribuivano le gloriose azioni del fu Odenato fuo Marito contro a i Persiani. Nè già le mancava il pregio delle Lingue e della Letteratura. Oltre al fuo nativo Linguaggio Fenicio o Saracenico, perfettamente possedeva l'Egizziano, il Greco, e il Latino, ma non s'arrifchiava a parlare quell'ulti-mo. Ebbe per Maestro nel Greco il celebre Longino Filosofo, di cui refla un bel Trattato del Sublime, e la cui-morte vedremo fra poco. Fece imparare a fuoi Figliuoli il Izatino si fattamente, che poche volte e eon difficultà parlavano il Greco. SI pratica fu della Storia dell'Oriente, e dell'Egitto, che si crede, ehe ne formasse un com-pendio. Al suo Marito Odenato, ella avea partorito tre Figliuoli, esoè Herenniano, Timelao, e Vahallato, a' quali dopo la morte del Padre ella free prendere la Porpora Imperiale, e il titolo d'augusti, ma perchè erano di età non peranche capace di governo, essa in la privernava gli Stati. Un altro Figliuolo ebbe Odenato da una sua prima Moglie, chiamato Erode, o pure Erodiano, che si truova nelle a) Geltziner, Medaglie (a), (non so se tutte legittime) col titolo d'Augusto, a lui dato dal Padre come anche afferma Trebellio Pollione (b). Per ca-

Triflanus, Mediobarb Numimat. Im ber ater. (b) Trebelins Polito ibidem.

gione dell'esaltazion di questo suo Figliastro fama era, che Zenobia avesse fatto morire lui, e il Marito Odonato, siccome accennai di sopra. Una tal testa, benché di Donna, fignoreggiante dallo Stretto di Costantinopoli fino a tutto l'Egitto, ed affilita da molti de' suoi vicini, potea dar fuggezione ad ogni altro Potentato; ma non già ad Aureliano Imperadore, che pel fuo coraggio, e faggio contegno, fi teneva sempre le vittorie in pugno. S'inviò dunque Aureliano da Roma con possente esercito verso.

l'Oriente per la strada solita di que'tempi, cioè per terra alla volta,

di Bifanzio, pel cui Stretto fi palfava in Afia. Ma prima di giugner-(c) Popifess vi, egli netto (c) l' Illirico, e poi la Tracia da tutti i nemici del. in Aurelian. Romano Imperio, che erano tornati ad infestar quelle Provincie. Scri-(d) Aurelius ve Aurelio Vittore (4), che a'tempi d'effo Aureliano un certo Set-Pitter in E- timio nella Dalmazia prese il titolo d' Imperadore, da ll a poco ne pagò la pena, ammazzato da fuoi propri foldati. Quando ciò avvenific, nol sappiamo. Per attestato bensi di Vopisco, Aureliano, perchè Cannabaude Re o Duca de i Goti dovea aver commello delle insolenze nel. parle Romano, pallato il Danubio, l'andò a ricercar nelle terre di lui; e datagli battaglia 1. l'uceife, insieme con cinque mila di que' barbari combattenti. Probabilmente fu in quelta congiuntura, ch'egli prese la carretta di quel Re, tirata da quattro Cervi, su cui poscia entro a fuo tempo trionfante in Roma, ficcome diremo. Furono trovate nel campo barbarico molie Donne etlinte, vestite da soldati, e prese dieci

d'esse vive. Molte altre nobili Donne de Nazione Gorica rimasero pri-

gioniere, (a) che Aureliano mandò dipoi a Perinto, acciocchè ivi fof- Ex a Vole. fero mantenure alle spese del Pubblico, non già cadauna in particola- Anno 17 re, ma fette infieme, acciocche costasse meno alla Repubblica. Sbri- (a) Popilisa gato da questi affari, marcio Aureliano a Bifanzio, e passato lo Strete in Bonofe. to, al folo fuo comparire ricuperò Calcedone e la Bitinia, che Zenobia avea fortomesso al suo Imperio. Zosimo (b) nondimeno asserisce, aver (b) Zesimus la Bitinia scosso il giogo de' Palmireni, fin quando udi esaltato al Tro- l. 1. 149. 10. no Aureliano. Ancira nella Galazia fembra aver fatta qualche refiftenza: certo è nondimeno, che Aureliano se ne impadroni. Giunto pofcia, ch' egli fu a Tiana Città della Cappadocia (c), vi trovò le porte (c) Popifeus ferrate, e preparato quel Popolo alla difesa. Dicono, che Aureliano ibidimin collera gridasse: Non lasterò un Cane in questa Città. Vopisco, grande ammiratore del morto Apollonio, Filosofo celebre, anzi Mago, nativo di quella Città, di cui tanto egli, come altri antichi raccontano varie maraviglie, cioè molte favole, e che era tenuto da que' Popoli per un Dio: Vopisco, dico, racconta, che esso Apollonio comparve in fogno ad Aureliano, e l'eforto alla clemenza, se gli premeva di vincere: parole, che bastarono a disarmare il di lui sdegno. Venne poi a trovarlo al campo Eraclammone, uno de più ricchi Cittadini di Tiana, sperando di farsi gran merito, col tradire la Patria, e gl'in-fegno un sito, per cui si poteva entrare nella Città. Fu essa mercè di quetto avviso presa con facilità, e quando ognun si aspettave di darle il facco, e di fare man baffa contro gli abitanti. Aureliano or-dinò, che fosse ucciso il solo traditore Eraclammone, con dire, che non fi potea sperar sedeltà da chi era stato insedele alla sua Patria, ma lascio godere a i di lui figliuoli tutta l'eredità paterna, assinche non fi credesfe, che l'avelle fatto morire, per cogliere le molte di lui ricchezze. Ricordata ad Aureliano la parola detta di non lasciare un Cane in Tiana: ob, rispose, amma zzino tutti i Cani, che ne son contento : rispotla applaudita fin da i medesimi foldati, benche contraria alla lor

ser credamo à Vopico (d.), Aureliano, continuato il cammino, (d.) pojica serivò ad Anticolia, Capitale della Soria, e dopo una leggiere sull'a motarina. Il Luogo di Dafne, entrò vittoririo in quella gran Citrà, e ricolde fina de la compania della serie della

brama e speranza del facco.

pelo

En a Volg. peso dell'armi, e che poi volrassero faccia, e menassero le mani. Co-Anno 171. si su fatto, e segul un'orribile strage de Palmireni. Eusebio (a) scrive, che si segnalo in quella gran battaglia un Generale de'Romani, appellato Pemperano, e cognominato il Franco, la cui famiglia durava in Antiochia anche a i fuoi di. Non ofavano i fugitivi di portarfi ad-

(b) Zofimus Anriochia, (b) per timore di non effere ammeffi, o pur d'effere tagliati a pezzi da Cittadini, fe si accorgevano della rotta lor data; ma Zabda, o sia Zaba, lor Generale, preso un uomo, che si rassomigliava ad Aureliano, e fatta precorrer voce, che conduceva prigionere l'Imperadore stesso, trovo aperte le porre, e quieto il Popolo. La notte leguenre poi con Zenobia s'incammino alla volra di Emesa. Entrò ilvincitore Aureliano in Antiochia, ricevuto con alte acclamazioni da quegli abitanti, e perché parecchi de più facoltofi s'erano ritirati per paura dello sdegno Imperiale, Aureliano pubblicò tosto un bando di perdono a tutti; e quella fua benignità fece ripatriar di buon grado ciascuno. Dopo aver dato buon ordine a gli affari d'Antiochia, ripigliò Aureliano il suo viaggio verso Emcla, dove s'era ridotta. Zcnobia. Trovato presso Dafne un corpo di Palmireni, che volcano disputargli il passo, ne uccise un gran numero. Apamea, Larissa, ed (c) Vosifess Aretula nel viaggio vennero alla fua ubbidienza (r). Confitteva tutin Anglian, tavia l' Armata di Zenobia in fettanta mila combattenti fotto il co-

mando di Zahda. Si venne dunque ad un' altra campale giornata, che 1, 1. 6. 52. fulle prime fu o parve svantaggiosa a i Romani, perche parte della lor cavalleria o per forza o configliatamente piego. Ma mentre la infeguivano i Palmireni, la fanteria Romana di fianco gli affali, e ne fece gran macello, non giovando loro l' effere tutti armati di ferro, perchè i Romani con le mazze li tempestavano, e rovesciavano a terra. Pien di cadaveri restò quella campagna. Zenobia con gran fretta se ne suggi ritirandosi a Palmira; ed Aureliano ricevuto con plauso giulivo in Emefa, dove rende grazie al Dio Elagabalo, creduro autore di quella vittoria, e dopo aver presi e vagheggiati con piacere i tesori, che Zenobia nonavea avuto tempo di alportare; marciò con diligenza alla volra di Palmira, Città fabbricata da Salomone ne' deferti della Soria, o fia della Fenicia, ed affai ricca pel commerzió, che faceva co' Romani e Persiani. Nel cammino fu più volte in pericolo, e riportò gravi danni l' Armata fua da gli affaffini Soriani. Per giunto a Palmira, la strinte d'affedio. S'egli in questo o pur nel seguente Anno riducesse a fine si grande impresa, per mancanza di lumi non si può. era decidere. Sia lecito a me il differime il racconto al seguente.



Anno di CRISTO CCLXXIII. Indizione VI. di FELICE Papa 5.

di AURELIANO Imperadore 4.

Confoli & MARCO CLAUDIO TACITO, PLACIDIANO.

Tacito primo Confo'e in quest' Anno, perchè vien comune- Ex . Vole. A mente ereduto lo stesso, che vedremo poi Imperadore, gl'Il- Annos73. luttratori de Fasti danno il nome di Marco Claudio. Benchè vi possa rellar qualche dubbio, pure io mi son lasciato condurre dalla corrente. L'affedio di Palmira, ficcome dicemmo, fu impreso da Aureliano con gran calore; ma non erano men riguardevoli i preparamenti per la direfa. (a) Stava ben provveduta quella Città di freccie, pie-(a) Finifaza tre, macchine, e d'altri firumenti da guerra, e da lanciar fuoco fo- in Auvinea. pra i nemici, siccome ancora di viveri, quando all'incontro uomini e 26 bettie dell' Armata Romana niuna suffistenza trovavano in quella spe-lata campagna, piena solo di sabbia. Oltre a ciò aspettava Zenobia foccorio da Perfiani, Armeni, e Saraceni, di maniera che fi ridevano gli affediati delle fgherrate de gli affedianti. Ma Aureliano fuppli al bifogno dell' Armata per conto delle provvisioni, facendone venire al campo da tutte le vicinaoze i nè lafeiava indietro forza e diligenza alcuna, per vincere quella si ben guernita Città. Maggiormente crebbe l'izza e la picea sua, perchè avendo su i principi scritto a Zenobia, comandandole imperiolamente di rendersi , con elibirle comodo mantenimento, dove il Senato l'avesse messa, e con promettere salvo ogni diritto de' Palmireni: Zenobia gli diede un' infolente risposta, con intitolarsi Regins d'Oriente, anteporre il suo nome a quello dell'Imperadore, e mottrar fiducia di fargli calar l'orgoglio co soccorsi, ch'ella aspettava. (\*) Vennero in fatti gli aiuti a lei promelli da Persiani; (b) Idem ili. ma Aureliano taglio loro la strada, e li sbando. Vennero anche le 49.55. schiere de' Saraceni, e de gli Armeni, ma egli parte col terrore, parte co i danari le induffe a militar nell'esereito suo. Contuttociò un'ostinata difeta fecero gli affediati, con beffar eziandio e ingiuriar i Romani. Un di coloro vedendo un di l'Imperadore, il carico di villanie. Allora un arciere Persiano si esibì di rispondergli, e gli tirò cosi ag giuftatamente uno strale, che colpitolo il fece rotolar morto giù dalle mura. Intanto veggendo Zenobis, che a Palmira a'assottigliava la ver-tovaglia, stimò meglio di ritirara sulle terre de' Persiani, ma suggendo fopra de i dromedari, fu prefa per via da i cavalieri, che le spedi die-tro Aureliano, e prigioniera fu a lui condotta. Grande strepiro ed istanza secero i foldari, perché eggli gattigafe colla morre la superbia di coffei; ma Aureliano non volle la vergogna d'aver uccifa una donna, e Donna tale. La Città dipoi ridotta all'agonia, dimando ed ottenne

Eas Voig, qualche capitolazione. V'entro Autelino, e perdonò al Popolo, ma Assoria, non già a i principali, creduti configlieri di Zenobia, a quali, come a fedutroni ed autori di tanti mali, levò la vira. Fra quefi in come (a) projece prefe ci Jamijos celebre Filosifo e Sofita, e Naseltro o Segretario della medelina, convinto d'aver egli dettata l'abbgiofa el infolette Ziphana i ripolota, che Zenobia avea data alla Lettera d'Autelino. Soffi Londoni.

ripolita, che Zenobia aveca data alla Lettera d'Aureliano. Softri Lonsibid. 15 gii no con tal fortezza la morte, ch legli ftello conlolava gli amici, venuti a deplorar-la di lui feiagura. Perdono anche Aureliano, per quanto
(5) 72/plan. Medaglia (1), in cui fi legge il ituo nome col titolo d'Appullo, e

Midalo. Illa ira pure cuollo di Aureliano Aurolia. Onando fia vera (del

\*\* Michis, nell'altra parte quello di Aurciano Augusto. Opando fis vera (del Jamina, del Pipu dublira o), fari fatta battarta in uno de precedenti Anai, prima della fopraferita Tragrdis. Di Herminao, e Timolos, due altri Figlioudi di Zenoba, non fi fis bene, qual foste i forte loro. Zonimo patta d'un folo Pigliudo di Zenoba, condotro in prigionis colla Madre, Vonicio all'inocorro ferire, che Zenobia forregulle motor.

fine grittet un fole Figliande di Zenchia, condorne i microsia.

Madre: Vopico all'incontro firite, che Zenchia forprindire molto tempo am distrit (\*) nelle vicinante di Roma. Queflo fi può intender (c) 71-lei.

1610: Frilia Fegra, che Zenchia co fiui due Figliandi minori Ilieramino, e Timera 71-quest.

1611: Republica del Figlia, che cerco filia aveva su Trebellio Politico (t) e din 17-quest.

1611: Prima i fegra, che Zenchia co fiui due Figliandi minori Ilieramino, e Timera 17-quest.

1611: Prima i fegra, che Zenchia collici di condicta in trionfo a Roma. Fu poi di parter ello Zofino, che Zenchia nell'effere condotta in Europa, o per malattis, o per di condicta in trionfo, monfile per ilinda, vina dal dolote della dello condicta in trionfo, monfile per ilinda, vina dal dolote della della condicta in trionfo, monfile per ilinda, vina dal dolote della condicta di condicta della condicta di condicta della condicta di condicta della condic

ann voier prendere cibo, monite per iltrada, vinta dai doicte della materia fortuna, o per non foffertre la vergona d'effer condotta in tempi ci afficura, est ella giunte a Roma, e vifir molto dipoi, come (6) 37-28-29 (d) 47-20 (e) 28-20 (e) 28-2

in Acadida, O' pipporta and quetto varie opiniona. Poiniamo oce pio creare a Zono (1) Zojona fino (1), allorche reconorat, a vere Aureliano [poglian Paintra di Citte (2) Projecti (2) Projecti (3) Projecti (4) Projecti (4) Projecti (5) Projecti (5) Projecti (6) P

e i Saraceni, perche aveano prestato aiuto a Zenobia.

Rimeflo dunque in puec l'Oriente, Aureliano parbò lo Stretto de la comparin per tontaffence a Roma, memando feco Zenobia, e i di lei ha zofim Biffurio per tontaffence a Roma, memando feco Zenobia, e i di lei ha zofim per la comparin per la comparin per del la Trucia, and e trovalia, e il distrect e pertei il Sentato Parinte Romano, che gli avez gli accordato i titoli di comparinte della comparinte della comparinte della comparinte della comparinte della comparinte della comparinte Aureliano, e ferdite foro, che al affectava ontani di Searpe, e da cui poficia è a noi venturo il medefiano nome di Searpe. Ma eccoi arri-

(\*) Co figli.

vargli avvifo, che i Palmireni s'erano ribellati, con aver tagliato a En a Volgi pezzi Sandarione, e fecento arcieri, lafciati ivi di prefidio. Con tal Anno 273-follecitudine torno egli indietro, che all'improvviso arrivo ad Antiochia, e spaventò quel Popolo, intento allora a i Giuochi equestri. Aveano tentato i Palmireni d'indurre Marcellino Governatore della Mesopotamia, e di tutto l'Oriente, a prendere il titolo d'Augusto. Gli andò egli tenendo a bada, ed informando intanto di tutto Aureliano; ma coloro non vedendo alcuna rifoluzione di lui, dichiararono poi Imperadore un certo appellato Achilleo da Vopisco, Antioche da Zosimo. Giunse Aureliano a Palmira, quando men sel pensavano, e presa quella Città senza colpo di spada, sece mettere a fil di spada tutto quel Popolo, uomini, donne, faincilli, e vecchi con surore d'intia crudeltà, benche poi torrato in se stesso service a Ceisnio Basso. di perdonare a quei, che restavano in vita. Zosimo pretende, ch'egli per ifprezzo non faceffe morire quel ridicolo Imperadore creato da i Palmireni. Ordino egli ancora, che fi riftabilifie come prima il Tem-pio del Sole, meffo a faceo da i foldati, deputando a tal effetto buona fomma d'oro e d'argento. Del retto fece fpianare quella Città, le cui rovine, visitate a tempi nostri da gli ertiditi Inglesi, ritengono ancora molti vestigi dell'antica lor maestà. Già dicemmo, che Zenobia nelle sue prosperità avea usurpato al Romano Imperio l'Egitto. Ora Aureliano, mentre nell'Anno addictro faceva a lei la guerra in Oriente, spedi Probo (a), il qual su poi Imperadore, con delle sol- (a) popisare datesche, per ricuperar quella rieca ed importantissima Provincia. Nel in Prote. primo combattimento sbaragliò Probo i nemici; nel secondo ebbe la peggio: ma ripigliate le forze, tanto fi adoperò, che mife quella no-bil contrada fotto il comando de Romani, ed aiutò poi Auteliano a ripigliar l'Oriente nel resto della guerra co i Palmireni. Pareva dopo. ripignal i Pagitto avelle da goder pace, quando un Marco Firmo, o (b) Idem in Firmio, nativo di Seleucia (b), amico di Zenobia non ancor-vinta, Firmo. preie il titolo d' Augusto e d'Imperadore, come secondo Vopisco appariva dalle Medaglie battute di lui, alcuna delle quali fi crede, che resti tuttavia (1). Possedeva costui molte ricchezze, e massimamente (e) Galtzin nell'Egitto, dove fra l'aitre cose tanta Carta, chiamata Papiro, si Spanhemias fabbricava ne' fuoi beni, ch'egli fi vantava di poter mantenere col folo Numin. Papiro, e colla, adoperata in formar la Carta, un efercito. Teneva imp. corrispondenza collui co i Blemmii e Saraceni, e mandava all'Indie navi a trafficare. Impadronitofi dunque coftui di Aleffandria, e dell' Egitto, aiutò per quanto pote Zenobia; ma eaduta essa, eadde anch' egli. Aureliano non gia in persona a mio credere ando, ma spedi colà parte dell' Armata, che seonfisse Firmo, e dopo vari tormenti l'uccise, con sottomettere in poco tempo quel ricco paese, e mandare a Roma gran. copia di grani, la spedizion de quali costui avea interrotta. Aureliano (d) in ragguagliare il Popolo Romano di queste vittorie, scrisse fra (d) Popisus i l'altre cole di faper egli, che effo Popolo non andava d'accordo col m Firma. Sepato, non era amico dell' Ordine Equettre, ed avea poco buon cuore

- - - Introduction

ERA Volg. verso de Pretoriani. Sbrigato finalmente da quegli affari l'infaticabil Anno 273. Aureliano Augusto, indirizzo i suoi passi verso l'Europa con animo e voglia di atterrar anche Tetrico, che folo reftava tra gli ufurpatori del Romano Imperio. Come egli arrivato colà ricuperasse in poco tempo (a) 1dem in quelle Provincie, alla sfuggita lo raccontano i vecchi Storici (a). Al-Aureliano, tro non fi fa, fe non che tegui una battaglia a Scialons fopra la Mar-

Trebellins Pollio in Tetrico . Eufebrus in Chronico.

na, in cui Tetrico stesso tradi l'esercito suo, perche si diede volontariamente ad Aureliano: laonde i fuoi foldati riportarono una gran percoffa da quei di Aureliano. Sono altri di parere, che Tetrico foffe da' fuoi foldati tradito, e confegnato ad Aureliano, al quale fi fottomisero poscia anch'elli. Tuttavia grande apparenza c'è, che seguisse o prima, o poco dopo dell'arrivo di Aureliano in quelle contrade qualche fegreta capitolazione ed accordo fra Aureliano e lui, al vedere l'indulgenza con cui esso Aureliano, Principe poco avvezzo alla clemenza, trattò il medefimo Tetrico. E la ragione d'abbandonare i fuoi per gittarfi in braccio ad Aureliano, l'abbiamo da gli antichi Storici. Cioè fu la continua disubbidienza de i soldati suoi. che ad ogni poco fi follevavano: dal che fu forzato Tetrico ad invitare e pregar Aureliano, che il liberaffe da tanti mali . Venuto egli alla divozion di Aureliano, tutte poi del pari le di lui milizie il riconobbero per Imperadore, e passarono nell' Armata Romana; con che le Gallie, e per conseguente la Spagna e Bretagna si videro rettituite fotto la fignoria del medefimo Augusto. Può o dee anche oggidi effere motivo di tlupore il corto di tante imprese e vittorie, fatte da un folo Augusto, e in poco più di tre Anni, con aver egli liberato da tanti Barbari nemici il Romano Imperio, atterrati i Tiranni, e riunite al fuo corpo tante membra, da ello per più anni disgiunte. Eusebio (6)

(b) Eufeb.

nella Cronica mette fotto quest' Anno il Trionfo Romano di Aureliano; ma fi dee credere uno shaglio, ficcome vien giudicato ancora il riferirfi da lui nell' Anno primo, o fecondo d'effo Imperadore, la caduta di Tetrico, la quale vien posta da Vopisco dopo la guerra Palmirena. Non fi fa ne anche intendere, come in un folo Anno poteffe Aureliano far tante azioni e viaggi, quanti ne abbiam veduto in quelt' Anno, menando feco eferciti, cioc ruote pefanti, che non volano, fenza aggiugnervi ancora il fuo ritorno dalle Gallie a Roma. Però co i più de gli Storici rapporterò io all' Anno seguente il suddetto Trionfo .



Anno di CRISTO CCLXXIV. Indizione VII. di FELICE Papa 6.

di Aureliano Imperadore 5.

Confoli Lucio Domizio Aureliano Augusto per la feconda volta,

Opo aver dato buon sesto a gli affari delle Gallie, sen venne a Exa Vole. Dona l'Augusto Aureliano, per celebrare il Trionfo suo. Riu- Anno 274. sci questo de i più grandiosi e memorabili, che mai si fossero veduti in quell'augusta Città. Vopisco (a) ce ne dà un poco d'idea, con di- (a) Popiscus re, che vi erano tre Carrozze Regali, le quali tiravano a sè i guardi in durellan. d'ognuno. La prima avea servito ad Odenato Augusto, già Marito di Zenobia, coperta d'argento, oro, e pietre preziose. La seconda di somigliante ricco lavoro l'avea avuta Aureliano in dono dal Figliuolo o Nipote del morto, Re Sapore, dominante allora in Persia. La terza era stata di Zenobia, che con essa sperava di comparir vittoriosa in Roma, ed in essa entrò ella appunto, ma vinta e trionsata. Eravi anche la Carretta del Re de' Goti, tirata da quattro Cervi, entro la quale Aureliano fu condotto al Campidoglio, dove fagrificò a Giove que me-defimi Cervi, (econdo il voto già fatto da lui. Precedevano in quell'immenfa proceffione venti Elefanti, ducento fiere ammanfate della Libia e Palestina, che Aureliano appresso dono a varj particolari, per non aggravar di tale spesa il Fisco; e de i Camelopardali, e delle Alci, ed altre fimili bestie forestiere. Succedavano otrocento para di Gladistori . e i prigionieri di diverse Nazioni Barbare, cioè Blemmii, Assomiti, Arabi, Eudemoni, Indiani, Battriani, Iberi, Saraceni, Persiani, Goti, Alami, Rossolani, Sarmati, Franchi, Svevi, Vandali, e Germani colle mani legate; fra quali ancora fi contarono molti de principali Palmireni fopravanzati alla ftrage, e parecchi Egizziani a cagion della loro ribellione: Ma quello, che maggiormente tirò a sè gli occhi di tutti, fu la comparfa fra i vinti di Tetrico veftito alla maniera de' Galli, col Figliuolo Tetrico, al quale egli avea conferito il titolo di Senatore (b). Veniva anche Zembia con pompa maggiore, tutta ornata, (b) Trebilanzi caricata di gemme, dopo aver fatta gran refittenza ad ammettere imi Pellos il pelo ed ulo di quelle gioie in si difguffofa congiuntura. Con catena Tripini. d'oro avea legati i piedi e le mani, ed una ancora ne avea dal collo 44. 19. pendente, fottenuta da un Perfiano, che le andava avanti. Con quetto mirabile apparato, colle Corone d'oro di tutte le Città, colle carrette piene di ricco bottino, con tutte le infegne, e coll'accompagnamento del Senato, Efercito, e Popolo, pervenne molte ore dipoi Aureliano al Campidoglio, e tardi al Palazzo, rattriftandosi nondimeno molti al Tom. 11.

Exa Volg. vedere condotti in Trionfo de i Senatori Romani, il che non era in 10274 ufo, e mormorando altri, (4) perche fi menaffe in trionfo una Donna. (a) Popifest come s'ella fosse qualche gran Capitano. Intorno al qual lamento Aureliano dipoi con sua Lettera cercò di soddisfare il Senato e Popolo Romano, col mettere Zenobia del pari co più illustri Rettori di Popoli. Furono poscia impiegati i seguenti giorni in pubblici solazzi di Giuochi Scenici e Circenti, in combattimenti di Gladiatori, caccie di fiere, battaglie in acqua, e in affegnamento perpetuo di pane e carne porcina, che ogni di fi distribuiva a cadauno del Popolo Ro-

(b) Trebel-Abbiamo da Trebellio Pollione (4), che Aureliano non folamente Lius Pollio perdonò a Zenobia, ma le affegnò ancora un decente appanaggio pel mantenimento di lei, e de fuoi Figliuoli, e un Luogo a Tivoli preffo el Palazzo d'Adriano, dove ella foggiorno dipoi a guifa d'una Maibidem .

trona Romana. Eutropio (e) scrive, che a i suoi giorni restavano an-cora de i discendenti da essa Zenobia, senza dire, se per via di maschi, o pur delle sue Figliuole. Il dirsi da Zonara (4), che Aurelmo (d) Zanaras sposò lei, o pur una delle sue Figlie, s'ha da contare per una favola. Ciera bensi di verità ha l'aggiugner egli, che le Figlie d'essa Zenoin Annalib.

bia furono da lui collocate in matrimonio con de i Nobili Romani, A quanto poco fa ho detto non fi riftrinfe la liberalità di Aureliano (e) Pepifeus verso il Popolo, perchè altri regali gli fece in abiti e danari (e). E ibidem .

percioche infinita copia v'era di debitori del Fisco, ordinò, che nella Piazza di Traiano si bruciassero tutte le lor cedole. Pubblicò ancora un perdon generale per tutti i rei di less maestà. S'acquisto egli spezialmente lode nell'aver non solamente rimessa agni pena a Zesrice, già Imperadore, o sia Tiranno delle Gallie, (1) ma dichiaratolo anco-

ra Correttore di tutta l'Italia, cioè della Campania, del Sannio, della Lucania, de' Bruzi, della Puglia, Calabria, Etruria, ed Umbria, del Piceno, e Flaminia, e di tutto il paese Annonario, colmandolo d'onori, e chiamandolo talvolta Collega, Commilitone, ed anche Imperadore: segni di qualehe precedente accordo, seguito fra loro, Gli diceva burlando, che era più enere il governare una Provincia d'Italia, che il regnar nelle Gallie. Anche al giovane Tetrico di lui Figlio fu conce-(g) Zofim. duto posto fra i Senatori, eon godere illesi i lor beni patrimoniali (g). Fece in oltre Aureliano portare alla Zecea tutte le Monete adultera-

I. t. cap. 61. te o calanti, e ne diede al Popolo delle buone. Fu in questa occafione, che i Ministri della Zecca (b), accusati di qualche frode nel loro ufizio, spinti da Felicissimo Schiavo o Liberto dell' Imperadore, mossero una si fiera sedizione in Roma, che vi uccisero sette mila soldati di Aureliano: cofa difficile a crederfi. Ma pagarono anch'effi in (i) Snidas fine il fio della lor crudeltà, col reftar vinti, ed esposti al furore, che in Lexico. era per lo più eccessivo in Aureliano. Racconta Suida (i), che que-(k) Zefim. sto Imperadore sece morir molti Senatori per informazioni della loro infedeltà, ricavate da Zenobia. Era egli un grande adoratore e divoto

del Sole: (4) però in quest' Anno fece fabbricare, o pure termino di er alu.

(c) Entrep.

(f) Trebelline Police Trieine. Tyrann. cap. 23.

(h) Vopifens in Antelian. Vitter in Epiteme . Eutropius in Breviar.

ib:dem . Vapifens . Enfebrus ,

fabbricare in Roma il Tempio del Sole con fingolar magnificenza, ar- Ena Volt. ricchendolo d'immensi ornamenti d'oro, di perle, e d'altre cose pre- Anno 274 ziofe. Pesava il solo oro ivi posto quindici mila libre. Quivi espose le Statue del medelimo Sole, e di Belo, con altri ornamenti asportati da Palmira. Anche il Campidoglio si vide riempiuto de i doni a lui fatti da varie Nazioni; e Tempio alcuno non fu in Roma, che non participasse di qualche suo dono. Fortificò ancora l'autorità de' Pontefici, ed affegno rendite per la manutenzione de' Templi, e de' Ministri. Azioni tutte, che fan conofcere l'amore e zelo, ch'egli nudriva per la fua falla Religione, cioè per l' Idolatzia; zelo, che ancora circa quetti rempi lo spinse, dopo esfere stato finora elemente verso i Cristiani, a muovere contra di loro una fiera persecuzione (a). Ma per poco tempo, (a) Enset.ta perchè Dio non tardo a dargli quel fine e gaftigo, a cui foggiacque- Hift. er in ro anche in questo Mondo altri nemici e persecutori della Religione e Coranes.

Chiesa sua fanta. Alcune buone Leggi sece Aurelianos ma altre più de Mondo meditava di farne, e sopra tutto voleva provvedere al soverchio lusso Perjamen, introducto in Roma (9), con probine il confimo dell'oro in unit il copiuti cami, indoratture, ed attri van uli, e con vietar l'ito della Sera, per Speciali, che venendo quetta allora folamente dell'India, ogni libra di efla co-positi della rava una libra di oro. Sarebbe da defiaerae, che anche a'd noftira in adardina. fecifiro degli Aureliani, per rimediare al luffo di certe Citrà d'India, ed alla pazza muszion delle mode. Per altro godeva Aureliano Auqui-Ro, che i privati abbondassero in vasi d'oro e d'argento. Trovandosi ancora molte terre incolte nella Toscana e Liguria, suo disegno fu di mandar colà a coltivarle le famiglie de' Barbari prigioni. Ma questi ed altri dilegni, troncato il filo della lua vita, abortirono tutti. Credesi (c), (c) Blanchiche in quett' Anno Felice Papa fosse chiamato da Dio al premio delle auss ad de sue fatiche, e che o per l'imminente, o giù insorta persecuzione non aassajam. ti eleggesse il suo Successore, se non nell'Anno seguente.

Anno di Cristo ccexxv. Indizione viii. di Eutichiano Papa 1.

di TACITO Imperadore 1.

Confoli { Lucio Domizio Aureliano Augusto per la terza volta, Tito Nonio Marcellino.

Nosis, e non Avanis, nè Ananis, fii il nome del Recondo Confole.

Per artettato di Vopiteo (7) fic Confole futtuitui ci Artici Girdiana, e nel di 15, di Settembre Peila Cernificii Gordana. Sul prinLione, cipio di quell' Anno opinione de, che folie promofio al Pontificato Ra Zantasi in
mano Estitichiana. Nell' Anno addectro l'Augulto Aureliano cra pal'aco d'analissis.

celle Galle, vernefinilineace per cagono di qualche rhebilione, accedone.

### Annali d'Italian

Eas Voig, in quelle parti, ch' egli feux fatire effinir. La Città di Orleun vien Anno 15 cruturo, che folie riabbicita da lui, e prendiefi di lui nome. E perché i Barbari erano entrati nel parfe della Vindelicia, che abbraciava alion parte della Baviera, della Svevita, e i Griggio, Aureliano accorío a quelle parti, rimife il parfe in pare con averne cacciari i nemiei. Di là ando nell'Illirico, e probabilmente fia allora, che feorta la difficultà di poter foltenere la Provincia della Dazia, oggidi (1) Latlan-prefe la rifolizzione di abbandonaria (\*). A quello fine nettro di qual da la di la di la conservazione della Dazia con la conservazione della Dazia della perche con la conservazione di conservazione della Dazia (a) Latlan-prefe la rifolizzione di abbandonaria (\*). A quello fine nettro di qual da della perche con la conservazione di conservazione di partico di partico di partico di conservazione di conservazione di partico di partico di partico di (\*) Latlan-prefe la rifolizzione di abbandonaria (\*). A quello fine nettro di qual da (\*) Latlan-prefe la rifolizzione di abbandonaria (\*). A quello fine nettro di qual da (\*) Latlan-prefe la rifolizzione di abbandonaria (\*). A quello fine nettro di qual da (\*) Latlan-prefe la rifolizzione di abbandonaria (\*). A quello fine nettro di qual da (\*) Latlan-prefe la rifolizzione di abbandonaria (\*).

sur é dire: Faune turte le milité , é fongle Romaré abitant in quel paéte, se propie par le présent de la présent

(δ) Assepti, mill cémpli di quefto loro inetro Dio riferifec Santo Agottino (M). sur de C. Verifismimente (remo Auretiano in quelle parti, o pur nella Tracia sun de C. Verifismi e con e co

vedemme aver perfe l'armi in favor di Zenoba. Ma Iddio il colfe (a) Lettus- nel punto (c), che i dissoi ordini di ferro e fuoco contra del Criftiani inte Marie erano già dati, e fi doveano flendere per tutto l'Imperio (d). Un fialde Perfere mie cadato in vicinana di lui, e de fiuo Corrigian, pure non fu bater della dissoi della contra di lui de de fino Corrigian, pure non fu bate della di contra di contra di contra di contra di contra di concio contra di contra di contra di contra di contra di contra di condi coloriali. Recomo en fon per di con-

l'a Carinit. fiecome ora son per dire.

A ristra del Popolo Romano, che veramente l'amava per gli
(c) Popissa molti benefizi già ricevuti, o che si speravano (r), pochi altri gli
martina molti benefizi già ricevuti, o che si speravano aftetto: colpa della sita severità, anzi crudeltà, di cui sovente abbiam recate le pruiove. Il Senato Romano, e fino i sono.

(f) Astriais pri Cortigiani, non amore, ma bensi timore aveano di lui (f). Aceadbilleti in E. de, eh egli un di minaccio graveneme Manfare, uno de fuoi Segre-Europ tri, per qualche fillo. Erost vien chiamato da Zolimo (g). Coltui, in arciar: ficcome pratico, ehe Austliano oon minacciava mai da burla; e che (g). Zajimas fe minacciava, non fapeva perdonare: effendoli molto prima avvezza-

te mancezavă, ilon tapeva petoblate: enemotor instois prince avece devi col fue i nomi di molti altri, co quali Aureiano era in collera, e ci altra monea, che non erano flatti maneciti de lui, come efficiare e ci altra monea, che non erano flatti maneciti de lui, come efficiare fitti di divare fe flefi, con levare dal Mondo quello fipetato caracfice e. Abbian vedoro altri Augulti condocti a more per il fare life di Cortigiani definiari a perire. Dubiate fi porrebbe, che alcum d'effe foffe a noi evenue dalle fole dietre, dei covoltili fi. Quel che è error, fi trovava allora Aureliano in un Luogo chiamato Garaophrava, cio con fitti con a di contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con contra contra contra con contra con contra con contra con contra contra contra contra contra contra contra contra con contra contra

Castelnuovo, posto fra Bisanzio ed Eraclea. Quivi gli Ufiziali ani- Era Volg. mati da Mnetteo contra di lui, preso il tempo, che Aureliano era con Anno 275. poche guardie, lo stefero morto a terra con varie ferite. Vopisco (a) (a) Papiscon service, ch'egli morì per mano di Mucapor, uno de' suoi Generali.

Altre particolarità di questo fatto non ha a noi conservato la Storia. Essendo giunta a Roma la nuova di sua morte nel di t. di Febbraio, per attellaro del medefimo Storico, vegniamo a conoscere, che al-quanti giorni prima del fine di Gennaio dell'Anno prefente dovette fuccedere la di lui Tragedia. Scopriffi dipoli la furberia di Mnesteo, e ne fu fatta aspra vendetta, con legarlo ad un palo, ed esporlo ad effere divorato dalle fiere. Gli altri da lui ingannati gran pentimento ebbero d'aver bagnate le mani nel fangue del loro Principe, e parte vennero allora uccisi da i soldati, parte poi da i Successori Augusti Tacito, e Probo. Funerali magnifici furono fatti al defunto Imperadore dall' Armata, la qual anche scrisse al Senato e Popolo Romano coll'avviso del funesto successo, e con premura, perche Aureliano sosse aggregato al catalogo degli Dii. Tacito, che su poi Imperadore, il primo allora de' Senatori, quegli fu, che dopo un bell'elogio alla memoria di Aureliano fu il primo a decretargli tutti gli onori divini. E certamente non si può negare ad Aureliano la gloria d'uno de' più infigni Imperadori Romani, per aver egli in sì poco tempo rimello in piedi, e liberato da i nemici interni ed esterni tutto l'Imperio Romano, con disposizione di far altre mirabili imprese, se non gli fosse stato sul più bello tronesto il filo della vita. Era egli tuttavia vegeto d'età, e questa la sapeva egli conservare colla sobrietà del vivere; e se si ammalava, non correva già a chiamar Medici, ma curava egli stesso i suoi mali con una dieta rigorosa. La sua soverchia severità, benchè gli partorisse l'odio di molti, pure riusci di grande utilità alla Repubblica, perchè levò di mezzo, o cacciò in esilio i cervelli torbidi, cabbalitti, e perturbatori della quiete pubblica. Spezialmente perfeguitò egli i Delatori, cioè gli Accusatori, tanto ben veduti sotto altri precedenti governi. Non la perdonava ne pure a i fuoi medefimi Parenti e familiari. E la moderazione sua nel vestire si stendeva anche alla Moglie e alla Figliuola, alle quali, perchè pur volevano una vefte di feta, rispose, troppo coffare una tela, che fi vendeva a peso d'oro. Altre fue lodevoli doti rammenta Vopisco, Ma a questo egregio Principe mancava la Clemenza, Virtù necessaria, non che sommamente commendabile ne' saggi Principi; e da questo difetto, o per dir meglio dalla fua Crudeltà fu egli finalmente condotto ad un fine infelice. Avrebbe ognun creduto, che appena morto Aureliano l' Armata

fua acclamasse Augusto alcuno di que Generali. Ma non su così (b). (b) Popisca a Forse perchè niun d'essi v'era esente dal reato, o dal sospetto della in Aurelian. morte d' Aureliano, però non si poterono indurre i soldati a creare alcun de esti Imperadore. Anai scrissero al Senato, con pregarlo di scegliere un Imperadore degno di tal posto. Non attentandosi di farlo Senato, perchè alle Armate non soleano piacere Augusti creati in

E a a Volg. Roma da Senatori: tre volte corfero e ricorfero lettere fra loro, riA na vols: mettendo fempre l'una parte a ll'altra una tale elezione: controversita raratione sa, e che facea situpir chiunque era consapevole della prepotenza de paf(s) Idona ia fatt elerciti in tali congiunture (a). Duranee quella contesta paffarono

status. Giungia france de l'escapesific introparadora, e ci pon on diagra per goli in
status.

(a) Iden is fatt elerciti in tall congjunture (d). Durante quella contecta palfarono.

Lettini, en melli, fernax che is eleggeffe limperatore, e ciò non oltante nell'in
derisi in melli, fernax che is eleggeffe limperatore, e ciò non oltante nell'in
ptorno fi godeva buona caima; e tutti i Governatori, feelti da Aure
limente, torno da Sentaco, continuavano tranquallamente nel l'orio pinigoli, finorio

che Aureis Fogos Proconfole dell' Afia, in cui lungo fi t pedito Falentis.

Era in quelti tempi Prefetto di Roma Fefiamus Digara, fecondo il Ca-

Era in quelli tempi Prefetto di Roma Pollumus Siagrus, iccondo il Ca(b) Bude- talogo pubblicato dal Bucheño (b); na Vopico fettive, che nei di 12,nui decoli di settembre en effa Prefettura appoggiata ad Elia Grieziane. Quegli, che diede fine a quella fonnolenza, e fece, che il Senato procedeffe all'elezion di un nuovo l'imperatore, fui l'imilitar movimori.

(c) Popissas de Germani, (c) i quali passas il Reno, aveano già occupato varie ibidem. nobeli e ricche Città, e temevasi anche guerra da Persiani. Velio Cormificio Gordiano, Comole futtituito, rappresentò nel di ag. di Settembre la necessità di crear un Imperadore. Preparavasi a rispondere Mare Claudio Tacito, primo fra i Confolari, quando a comun voce fu interrotto dal Senato, che l'acclamo Imperadore, ficcome personaggio per la rara fua prudenza ed integrità, riconofeiuto dignissimo di quell'eccella Dignita. Fece egli resistenza per quanto pote, con allegare l'avanzata fua età, e il non poter cavalcare, e reggere eferciti; anzi perch'egli avea preveduto questo colpo, per due mesi era stato ritirato nella Campania. Ma alzatofi Mezie Falcenie Nicomaco tanto diffe , tanto pregò Tacito, mettendogli davanti il bilogno della Repubblica, ch'egli cedette, e l'elezione sua fu molto applaudita dal Popolo. e da' Pretoriani, a' quali fu promeflo il folito regalo. Si vantava Tacito di effere discendente o parente di Cornelio Tacito celebre Storico, ed cali percio fece mettere in tutte le Librerie l'Opere di luis e pur cio non ottante perite molte d'esse fono oggidi indarno desiderate da i Letterati. Era stato Confole, avea molti Figituoli, ma giovanetti, ed un Fratello uterino, appellato nelle Medaglie Marco Annio Floriano. Non capiva in sè per l'allegrezza il Senato al vederfi giunto a poter eleggere dopo si lungo tempo un Augusto, e si pregiava di averio eletto tale, che in breve pote corrispondere all'espettazione d'ognuno, col rimettere in uso gli antichi diritti, e l'autorità del Senato e del Prefetto di Roma. Ne diedero i Senatori totto il lieto avviso con lettere a Carragine, a Treveri Città libera, ad Antiochia, Aquileja, Milano, Aleffandria, Teffalonica, Corinto, ed Atene. Ora Tacito, appena accettato l'Imperio, e rendute grazie al Senato, ordinò, che fi mettefsero in alcuni Templi le statue d'argento d'Aureliane, ed una d'oro nel Campidoglio. Quett'ultima dipoi non fu potta; le altre si. Proibì tanto al Pubblico, quanto a i privati il mischiar insieme l'argento e il rame, e l'argento e l'oro. Vietò, che i Servi non potessero chia-

marti all'esame contra de' propri Padroni, e nè pur trattandosi di de-

litto di lesa maesta. Determino, che si facesse un Tempio de defunti

Imperadori deificuti, volendo nondimeno, che ivi fi collocaffero le fole g. a. vage. Scatue de i bouso i Augulti, per minara alla loro intexione i Succei-Anvost; fori. Avendo fitta idiana del Confolato dell' Anno fufficuente per fuo Fracilo Farinsea, il Sentos, benche avvezzo a chiari il capo a tutto quanto bramsvano i precedenti Augulti; pute nego a lui quela foddinicance, adducendo, che gia ciramo disignati i Contolii, ed effere instance, adducendo, che gia ciramo disignati i Contolii, ed effere instance, adducendo, che gia ciramo farilla giardi all' offervare quella libertà nella Curia, e che diceffe: 58 si Sansas i fute susparo fia l'Praisige, dei gila se intra. Polici dono al Pubbleco il privato fuo patrimonto, le cui rendite fi fanno afecarde dal Sainafo a du na valore, chi o non ardico di effrimere, parendo difficile a crederii. Sembra sache investigiani qualto dono per chi era vecchio, ed aves figliculo ; il passitizaro di Vopideo potrebba che ci calia, l'impiego in pagra le militae. E tutto per ora bubli di quello Imperador di spochi giorno di milita.

Anno di Cristo ccexxvi. Indizione ix.

di Eutichiano Papa 2.

di FLORIANO Imperadore 1.

di Probo Imperadore 1.

Confoli { MARCO CLAUDIO TACITO AUGUSTO per la feconda volta, EMILIANO.

A mezione Vopifco (c) di Elis Storpisus, che em Confole nel di 19 populari.

3. di Febbriosi dell'Anno prefence; e perciò fi può credere, che menti di confolato. Fra l'attre szioni di un interite di Vopifco vi fi, 'aver egli bandito da Roma i podribbil non già delle pubbliche Donne, per quanto io mi figuro, ma benti du un'tatio più deforne ced abboninevole provvisione condencio, che fiu di bereifina durata in un Popolo avvezzo di ogni bruschio constante di constante di

Ena Volg. vosti, che gli aveano servito da privato. La sua tavola continuò Ammen76 ad effere parchiffims : il maggiore imbandimento confiiteva in caoli ed altri etbaggi . Non volca, che la Moglie portafe gemme, e no pure permici al pubblico i ricami d'oro nelle vefti. Ebbe anche cura di punire rigorofamente gli uccifori di Aureliano, e fopra gli altri

lib. 1. c. 63. tro udito un gran movimento di Barbari Sciti dalla Palude Meotide, Zavaras in che pretendeano d'effere stati chiamati da Aureliano Augusto in suo Annaisbut .. aiuto. Costoro si sparsero pel Ponto, per la Cappadocia, Galazia, e Cilicia, commettendo quelle ruberie ed insolenze, che erano il mestier Vopescus in Tacito .

familiare di gente usata alle rapine. Tacito benche vecchio, giudicò debito della sua Dignità il portarsi colà in persona coll'esercito. Seco era Floriano suo Fratello, dichiarato Presetto del Pretorio. Da due parti amendue combatterono contra di tali affaffini, con obbligar quelli, tt amendue combactions comas ut tait annamm, con cooring quem, che non reflarono vittima delle fopad Romane, a ritirarfo ne lor paci. Ciò fatto, fi preparava Tacito, per tornare in Europa, quando la morte venne a trovarlo (i), chi dice in Tarfo, chi in Tiana, e chi nel Ponto, e non avendo regnato, che fei mefi e giorni, fecondo i conti

(b) Aurel Victor in Epiteme. d'alcuni, si conghiettura, ch'egli finisse di vivere nell' Aprile dell' An-Enfeb. in no presente. Rettava tuttavia indeciso a' tempi di Vopisco, s' egli man-Chronic.

casse di vita per malattia naturale, o pure perche ucciso. Convengo-no gli Scrittori Greci (e), che violenta sosse la morte sua. Intorno a (c) Zofim, Zanaras , ciò scrive Zosimo, ehe avendo Tacito mandato per Governator della Enfebine . Soria Massimino suo parente, cottui maltrattò in maniera i Magistrati della Seamner Città, che tutti cospirarono contra di lui, e gli levarono la vita. Te-Maiala. mendo poscia coloro di ricevere da Tacito il meritato gastigo, unitisi con quegli uccifori di Aureliano, che restavano anche vivi, tali insidie tramarono ad esso Augusto Tacito, che il levarono dal Mondo. Nulla di

più sappiamo di lui, e ne pur ne seppero gli Autori della Storia Augusta,
(d) repisur le non che (d) a Terni gli su alzata una memoria sepolerale con istatua, in Fieriano. che poi restò atterrata ed infranta da un sulmine. Certo il suo senno e l'amore del pubblico bene, poteano far sperare da lui delle gloriose imprese, ma il corto suo vivere gl' impedi il fare di più. Stento io a credere a Vo-

(c) Idem in pisco (e), quando scrive, aver egli comandato, che il Mese di Settem-Tacito. bre si appellasse Tacito, non parendo propria di un si saggio vecchio Augusto una si pueril vanità

Dopo la caduta di Tacito, Marco Annio Floriano, fuo Fratello uterino, e Prefetto del Pretorio, quali che l'Imperio folle ereditario, si sece proclamare Imperadore Augusto da suoi soldati, e non tardo a fpedime l'avvifo al Senato Romano, il quale non fece difficultà ad ac-cettarlo. Ma rittovandosi allora Probo Generale dell'armi Romane in Soria, quell' Armata appena udi la morte di Tacito, che a gran voce chiamò Imperadore effo Probo. Fece egli almeno apparentemente non poca refiftenza, ficcome perfonaggio, che non avea, per quanto egli dicca, mai defiderato quell'onore, (f) protettando spezialmente a que

foldati, che non troverebbono vantaggio in volerlo innalzare, perche

egli era uomo poeo indulgente. Tuttavia gli convenne cedere, e tan- E a A Vo'g. to più perchè dopo un tal atto sarebbe riuscito pericoloso a lui il di- Anno 276. morare in istato privato. Perciò eeco insorgere una guerra civile. Flo-riano su riconolciuro per Imperadore a Roma, e per tutte le Provincie dell' Europa, e dell' Affrica, ed anche in Afia fino alla Cilicia; laddove folamente la Soria, la Fenicia, la Paleitina, e l'Egitto fi fot-tomifero a Probe Floriano verto lo Stretto di Bilanzia, nove di lea ri-Dimotava autora Ploriano verto lo Stretto di Bilanzia, nove di lea ri-Aceri gli Setti, rimalti sbandati nell'Afia, quando gli giunfe l'avvilo d'aver per competitore Probo. Lasciati dunque andare i Barbari, si mise in arnese, per procedere coll'armi contra di lui, e passo nella Ci-licia. Probo all'incontro, perenè si sentiva assai inseriore di sorze, ad altro non pensò, che a prepararii per la difeia, e a tirare in lungo la guerra, quando arrivo il caldo della State, il quale ardente in quelle parti non folamente si fece sentir molethssimo a i foldati di Floriano, la maggior parte Europei, e piuttosto usati al freddo, ma li fece anche cadere per la maggior parte malati. Di ciò informato Probo si acco-stò coll'esercito suo a Tarso, dov'era Floriano, e benehè uscissero in ordine di battaglia i foldati di lui, pure non ofarono azzardarfi, che ad alcune scaramuccie. Pertanto inquiett al veder così indebolita per le malattie la loro Armata, e non ignorando, quanto fosse superiore in abilità e merito l'emulo Probo, il quale si può conghietturare, che facesse far loro delle segrete infinuazioni di molto vantaggio, vennero in risoluzione di terminar quella guerra, con abbandonar Floriano, ed accettar Probo per Imperadore (3). La più comune opinione de gli Sto-rici è, che Floriano foffe uccifo da i fuoi. Aurelio Vittore (4) nondia zofiman meno lafciò feritro, ch' eggi con tagliarfi le vene, da fe fteff of i diede guichiai. la morte, dopo due Mesi in circa d'Imperio. Siechè restò solo Im- syncellar, peradore Probo, ed ebbe alla sua ubbidienza tutte le milizie, che si Johannes trovavano in Oriente: dopo di che spedi a Roma delle saporite Let(b) Aucel.
tere, rappresentando al Senato e al Popolo Romano, eh'egli per forpriser in Eza avea ben prefo il titolo d' Augusto, ma che senza l'approvazion pueme. d'essi, che erano i Principi del Mondo, egli non volca ritenerlo: che ben sapeva di poter sar tali slargate, da ehe avea in mano le sorze maggiori dell'Imperio, e qual sosse in casi tali l'uso del Senato. Nel testo di Vopisco è scritto, ehe quella Lettera di Probo fu letta in Senato nel di 3. di Febbraio, e in lui concorfero i voti e plaufi d'ognuno. Per confento di tutti i Critici v'ha dell'errore, da che il medefimo Storico confessa cessata la vita di Floriano nella State dell' Anno presente dopo due o tre Mesi d'Imperio; e però non potè Probo nel Febbraio di quest' Anno aver presa la Porpora, nè aspettar sino al Febbraio dell' Anno feguente, per proceurarfi l'approvazion del Senato.

Tom. II.

Anno

Anno di Cristo ccexxvii. Indizione x. di Eutichiano Papa 3. di Probo Imperadore 2.

Confoli & MARCO AURELIO PROBO ALGOSTO,

(b Voptfens Valler in Epiteme.

En A Volg. TElle Medaglie (4) il Novello Imperadore porta il nome di Marce Aurelio Probo. Egli era (b) nativo di Sirmio nella Pannonia, di (a) Medich. 1 Meretto Propu. Egil eta (v) land di beni. Diedest in sua gioventù Numiu. famiglia mediocre, e mal provvedura di beni. Diedest in sua gioventù norramenti. alla milizia, e fotto Valeriano Augusto per gli suoi buoni portamenti arrivò ad esser Tribuno. Lodavasi forte in sui la bella presenza, il coraggio, e la probità de'cottumi corraspondente al suo Cognome. Non poche segnalate imprese sece egli in guerra contro varie Nazioni barbare, e contro i ribelli dell'Imperio, di modo che fu carifimo a Gallieno Imperadore, il quale ferivendo a lui, il chiamava fuo Padre. Tanto lo ftimo Aureliano Augusto, che parve inclinato a volerlo per suo Successore, e Claudio, e Tacito il riguardarono sempre come il miglior mobile della Repubblica Romana. Vopifco rapporta varie prodezze di lui, ed alcune Lettere de fuddetti Augusti in pruova del gran concetto, che aveano di quelto personaggio, quando era in privata fortuna. Nel mettier poi della guerra niun forte il pareggiava, ne a lui mancava il bel segreto di farsi amar da i soldati, non gia con lasciar loro la briglia sul collo, ma con sar conoscere ad ognuno, quanto gli amasse. Li visitava sovente; nulla voleva, che loro mancasse, ne che lor fosse fatta ingiustizia alcuna, anza costa sua saviezza spesso placava il crudel Aureliano, se il trovava adirato contra di loro. Qualor fi ficeva qualche bottino, a riferva dell'armi, tutto volcva, che si dividesse fra i medesimi soldati. Per altro li teneva egli continuamente in efercizio, e in lavorieri, affinchè s'induraffero nelle fatiehe, imitando in ciò l' Affricano Annibale. E però in molte Città fece da essi fabbricar ponti, Templi, portici, ed altri edifizj, e seccar nell'Egitto delle paludi, per potervi feminare, aprendo canali, che scaricalfero l'acque, e facilitando in altre maniere il traffico pel fiume Nilo. Creato poscia Imperadore in età virile, e riconosciuto per tale da tutti i Popoli del Romano Imperio, in così belle azioni a'impiego, che Vopileo fi lalcio feappar dalla penna a mio eredere una sfoggiata iperbole, con dire, ch'egli fu da preferire ad Aurelia-no, Traiano, Adriano, a gli Antonini, e ad Aleffandro, e Chudio Augusti, perché ebbe tutte le loro Virtù, ma non già i loro difetti.

(c) Popifeus Cost Vopifco (c), il qual poi fi truova aver faputo si poco delle getta in Fl rians. di questo Imperadore. Scrive Zosimo (d), che una delle prime sue L. s. cap. 65. applicazioni fu quella di punir gli uccifori di Aureliano e di Tacito.

Nè arrifchiandofi a tal giustizia con pubblicità, li fece invitar tutti Exa Volt. ad un convito, dove furono tagliati a pezzi dalle fue Guardie, fuor- Anno 177. chè uno, che si salvò, e preso dipoi su abbruciato vivo. Ma Vopiseo (a) non s'accorda con lui, confessando bensi, che Probo vendico (a) Popiscas la morte di quegl' Imperadori, ma con più moderazione e discretezza, in Proce. che non aveano prima fatto i soldati, e Tacito Augusto. Perdono ancora a coloro, che aveano fostenuto Floriano contra di lui, perchè seguaci non di un usurpatore, o Tirango, ma di un Fratello del Principe. Nel mentre che si trovavano imbrogliati gli affari pubblici per la morte di Tacito, e per la disputa dell'Imperio tra Floriano e Probo, i Popoli della Germania paffato il Reno (4) occuparono non po- (b) 2ssimus che Città delle Gallie in que contorni. Vopisco (c) ci vorrebbe sar i. i. c. 67. eredere, che tutte quelle Provincie dopo la caduta di Postumo rellas- (c) Popijone fero sconvolte; e che tolto di vira Aureliano, veniffero in poter d'essi Germani. Pertanto l'Augusto Probo, lasciato per ora il pensiero di passare a Roma, sen venne a Sirmio sul principio di Maggio, e di là poi mareio alla volta del Reno. Trovo i Barbari sparsi per le Città Galliche, e diede loro addosso in varj combattimenti con farne una Rrage incredibile. In una Lettera da lui scritta al Senato Romano si pregia d'aver uccisi quattrocento mila di que Barbari, e di averne prefi sedici mila, che s'erano poi arrolati nelle truppe Romane, e da lui sparsi in vari Luoghi e in diverse Legioni. Temer si può, che fia scorretto qui il testo di Vopisco, o che la morte di tanti armati sia un vanto, difficile a credere. Ricupero Probo, e libero dal giogo barbarico fessanța, o settanta nobili Città delle Gallie.

Racconta qui Zosimo (4) una cosa strana, cioè, che provandosi (d) Zosim. gran carettia di viveri nell'Armata fua, ofcuratoli il Cielo all'improvviso ibidem. cadde una dirotta pioggia, e seco una tal quantità di grano, che se ne trovavano de i mucchi nella campagna. Stupcfatti i foldati non ardivano di valerfi di quelto foccorfo; ma incalzati dalla fame, fecero macinar quel grano, e il trovarono molto a proposito per saziarsi. Non avrei fatta lo menzione di quelto racconto, che al pari de gli altri Lettori credo anch' io favolofo; e tanto più perchè Vopisco non ne dice parola, e Zonara (e) ne parla dubitativamente; ma non ho voluto om- (e) Zenarai metterlo, perchè anche nell'Anno 1740, vennero nuove, che in una is Annais. Villa dell'Austria era piovuro del grano, e n'ebbi io stesso sotto gli occhi, ma fenza effersi potuto chiarire, se il vento l'avesse colà trasportato da altro Luogo, o in qual altra maniera ciò seguisse: dovendo per altro effere certo, che grano tale (se pur ne su vera la pioggia) non era nato in Cielo, ne venuto da quel paele, dove non li ara, ne femina. Aggiunge il fuddetto Zofimo, che intervenne lo stesso Probo Augusto ad una gran battaglia, dara a i Logioni Popoli della Germania, que' medelimi probabilmente, che son chiamati Ligi da Cornelio Tacito. La vittoria fu dal canto de'Romani, Sennone Principe di quella gente col Figliunlo resto prigioniere; ma Probo li rimise poscia in libertà mercè di un Trattato di pace, per cui furono

retti-

En a Volg. restituiti tutti i prigioni, e le prede da lor fatte. Segui ancora un fiero Axxoa77: combattimento tra i Generali di Probo e i Popoli Franchi, mentre l'Imperadore in perfona facca guerra, e venne alle mani co i Borgognoni e Vanduli fille rive del Reno, Popoli, che non fi fa intendere, come dalla Tartaria, o da altro paele Settentrionale soffero pervenuti fin colà. Non avea Probo sorze tali da poter combattere del pari con quelle sterminate masnade di Barbari, però da saggio cerco solamente di dividerli. Tanto dunque gli attizzarono i Romani con dir loro delle villanie, e mostrando poi di suggire, se alcun d'essi passava di qua dal Reno, che gran parte del loro campo passo il Fiume. Non tardarono allora i Romani ad affalirli e disfarlia e quei che rettarono intatti di là, non ottennero pace se non con obbligarsi di restituir tutto il bottino e i prigioni. Perchè non eseguirono con sedeltà il trattato, Probo ando ad affalirli ne' lor trincieramenti, una parte ne uccife, un'altra fece prigioniera con Igillo lor Principe; e quelti mandati nella gran Bretagna a popolar quel paefe, fervirono dipoi con fe-deltà al Romano Imperio. Anche Vopisco attesta, che Probo avendo valicato il Reno, portò la guerra in casa de Barbari, e li sece ritirare sino a i Fiumi Necro ed Alba, con torre loro non minor bottino di quel ch'essi aveano satto nel paese Romano. Continuò ancora molto tempo quella guerra, fenza che paffaffe giorno, in cui non gli soffero portate molte teste di que Barbari, per cadauna delle quali egli pagava una moneta d'oro. Un tal gualto obbligo nove di que' Principi a venire a' suoi piedi, e a dimandar Pace. Quelta fu loro accordata, purchè dessero ostaggi, ed insieme una contribuzion di vac-(a) Medial. che, pecore, e grano. Veggonsi Medaglie (a) di Probo colla Vitto-Numifinat · ria Germanica, le quali fon da riferire all'Anno prefente, od anche al suffeguente, parendo che tante imprese non si potessero compiere in pochi Meli. Cominciò in quest' Anno (6) ad infettare il Mondo in Chronico. l'Erefia di Manete, che stese poi di molto le radici, e durò dipoi

Imperator. (b) Euleb.

per moltiffimi Secoli, con penetrar anche nell'Italia dopo l'Anno Milletimo dell'Era Volgare.

Anno di CRISTO CCLXXVIII. Indizione XI. di EUTICHIANO Papa 4.

di PROBO Imperadore 3.

Confoli & MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la feconda volta,

F Urio, o Pirio Lupo fu Prefetto di Roma (c) nell' Anno prefente, e ne'due fuffeguenti. Si figurò il Panvinio, ch'egli procedeffe an-(c) Buchecora Confole in quest' Anno: il che può essere vero, quando si sup-

ponga già introdotto l'unir inferne quefte due Dignità. Dopo aver Exa Volg, rethruita la quiete alle Gallie, pafoi l'Anyafto Probo nella Rezia (a), Anna 27, e lafeio quel paefe in fomma paec, e libero per allora dal fospetto di (a) Propose inferevere molellia da nemici del Romano Imperio. Arrivato nell'Illii in Prose.

rico, compianfe quelle contrade infestate e messe a sacco da i Sarmati, e da altre Nazioni Barbare. Il terrore, che seco portavano l'armi di lui, fu bastante a disfipar tutta la nemica gente e a ripigliar il possesso d'ogni Luogo da lor prelo, quasi senza stoderare le spade. Continua-to il cammino trovo anche la Tracia gemente per l'irruzion de' Goti in quelle parti. Duolfi Vopifco, che la Storia di questo infigne imperadore foffe come perita a' suoi tempi, e pur egli fiori poco più di un mezzo Secolo dappoi. Altro dunque non ci seppe egli dire delle imprese di Probo nella Tracia, se non che tal paura concepirono di lui i Goti, che parte si sottomise a i di sui voleri, e parte stabili con de i trattati una buona amicizia co i Romani. Gran tempo era, che i Popoli dell'Hauria stavano ribelli al Romano Imperio, senza aver potuto i precedenti Augusti ridurli ai dovere, perchè le asprissime lor montagne tante Rocche erano di loro dif fa, e quivi fi mantencano a forza di ruberie continue, Probo aspirando alla gloria di domar quegli affaffini, marcio a quella volta, e nel viaggio colfe e fece morire Palfurio, potentissimo Capo di que'ladroni, e con tal arte dipoi maneggio la guerra, che liberò tutta l'Hauria, e rimife in quelle parti l'autorità e le leggi della Romana Repubblica. Non vi fu luogo per iscosceso che fosse, in cui non tentassero d'entrare o per amore o per forza i di lui foldati: bench' egli poi dicesse essere tale quel pacse, che ben più facile era l'impedirne l'entrata a i ladroni, che il cavarneli, se vi fossero entrati. Donò a i veterani molti di que' Luoghi a titolo di Benefizio (noi diciamo ora Feudo) con obbligo a i lor Figliuoli di militare dopo dieciotto anni, acciocche non imparafsero prima il mettier del rubare, che quel della guerra. Ma per quanto egli facelle, non ando molto, che quel Popolo tornò alla ribellione, ed il Paele feguitò ad effere un nido di ladri. Parla anche Zofimo (6) de i fatti dell' l'auria, scrivendo, che un certo Lidio di quella (6) Zesimus Nazione, gran capo di masnadieri, e forse non diverso da quel Palfurio, che vien mentovato da Vopisco, con un corpo di gente avea finqui malmenata la Licia, e la Panfilia. All'approfimarii dell'Armata Romana, andò a rinferrarfi co'fuoi in Cremna, fortezza inespugna-bile della Licia per la sua situazione in montagna, e per le fosse pro-

finqui malmeaus la Lieia, e la Pinfiis. All'appoinmant fiell' Armata Romma, ando a rinterratie foi uni in Cerema, forecast infequipabile della Lieia per la fua finuszione in montagna, e per le fulle profonde. Quivi affonto, fece rafar monti cidrity per feminaryi na conoficendo co non battante al biogno, si facrico delle persone muttl, mandandhel front, o perche farrono queste fatter entrare da i Romani, il crusid tumone le cene precipirar gib da que drivpi. Trovo anche tintare. Per via d'una Donna fa feceporo l'affre, a filora Lulio il sibri go col ferro di quei, che erano fuperstiu ilsi direfa. Non finiva al Pretto quel blocco, fe un valente fuo maneggator di maschine, che Ex. Volg. foles colpir colle freccie dovunque miras, battuto ingiultamente de Annaya. Lu, non folfe fuggeto al campo de Romani, da dove con una fierta mortalement feri Alado in tempo chi gili a finecciva ad una finefita, per colore de la colore del la color

(a) Mediok, vafi qualche fua Medaglia (a), dove è menzionata la Fittoria Getica, Nami mat. attribuita eon ragione all' Anno eorrente, e con indizio, che qualche imperater. battaglia con fortunato citic foffe flata data a i Goti, ancorchè Voptico nulla parli di combattimenti con quella Nazione.

> Anno di Cristo ccixxix. Indizione xii. di Eutichiano Papa 5. di Probo Imperadore 4.

Confoli { MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la terza volta.

Nonio Marcello per la seconda.

(6) Pajino do Imparodut or August et al commune, Citta Lightanic, etc. prepared in Probe.
Prob.

distato concluide pue con loro. Fu di parre il Padre Petavio, eshe (d) 3946 appartenelle più tolo la Prissi ciò, che Suncific (d) attribute a Gatagna, rissa Angula, con sicrivere, che avendo il Re Perisino fitta qualche 
ingiura a i Romani, l'Imperadore marcio per l'Armenia colla lua Armasa contra di lui. Giunco su la crusa della monagna, enche fi copriva la panura delle Petris, cca quella vinta rallegio è tolo il 
copriva la panura delle Petris, cca quella vinta rallegio è tolo il 
co-

Democraticano

dicendo effere quello il paefe, dove avrebbono sguazzato nell'abbon- En a Volg. danza, e che pazientaffero per ora il difetto di molte cofe. Quindi Anno 179. pottofi a tavola fopra l'erba fece portare il fuo pranzo confiftente in una fola feudella di pifelli, e in qualche pezzo di porco falato; ed eccoti l'avvilo d'effere arrivati gli Ambasciatori Persiani. Senza muoversi, senza mutarsi d'abito, mentre era veltito di una casacea di porpora, ma di lana, e con un cappello in telta, perchè calvo affatto, diede loro udienza, e disse, che se il Re loro non provvedeva, vedrebbe in breve tutte le di lui campagne si nude d'alberi e grani, come la sua testa era di capelli, e cosi dicendo si levò il cappello . Efibi a que Legati la fua tavola, se aveano bisogno di mangiare, se no, che se n'andassero. La relazione da costoro fatta al Re di un Imperadore e di un' Armata si poco eurante delle delizie e del luffo, talmente accrebbe il terror ne Persiani, che il Re stesso in persona su a visitar l'Imperadore, e ad accordargli tutto eio, ch' egli desiderava. Noi non sappiamo, che Carino facesse guerra a' Persiani, abbiamo bensi da Vopisco (a), e-lo vedremo fra poco, avere l'Imperador Caro (a) Popiscus portate felicemente l'armi contra di loro; e però poterfi a lui più in Care. tofto, che a Carino, riferir questo fatto. Contuttociò convien esso meglio a Probo, a cui bastò di far paura a i Persiani, senza adoperar l'armi per farfi rispettare.

Anno di Cristo ccexxx. Indizione xiii.

di Eutichiano Papa 6.

di Probo Imperadore 5.

## Confoli & MESSALA, e GRATO.

UN Marmo raporatso da Malvifa (9) ci fa veder un Lavio Para. (5) states parti del Confele dei va che Confele. Non ci imposibility, che vi 6 di states parti del Confele dell' Anno prefente. Lafciato che ebbe l'Augusto Probo mu an midibal pace l'Oriente, se ne tronon in Europa, Feramatofi nella Tracia, recorfero a lui i Battarni, Popolo Babaro abitante verio le bosche del Damabio, forfe perche accetati da i lor nemica, o pure per mugliora di paete, chiedendogli abitatione nelle tere re Romane, e prometendo fecilit (1). A cento mila di colloro a representativa della recombia di colloro di considera di considera

En Vag. 1900 a più contrale Romane. Fu pretio bobliguto dipo l'Imprendere avenable Probo a volgere l'armi contra di que' mafadieri con opprimerit i discitamente, che pochi ne titomarono vivi all'antico loro psefe. Abbimo nondimeno di Zoffino, che una pure de Franchi, la quale è era the bilta nel paefe Romano, fatta una follerazione, e raunata gran copia di navi, infetò la Gretcia, puffata dopi in Sicilia, vi prefe la Città di Siricula con grande firage di que' Cittadini, sed infine refpinta dall'Ad-fine abbe la fortuna, utiendo probabilmente dallo Stretcu di Gibilterra, di ritornariene Isaa e faiva nella Germania. Ancorché manchi-la comi de la comi de

Saturnino Tiranno fotto Gallieno; per confenio di tutti gli antichi Sto-(c) Zafinus, rici (e) un altro di tal nome si sollevò a'tempi di Prolio. Truovansi Medaglie (a), nelle quali l'un d'eth è chiamato Sefto Giulio Saturni-Victor in Eno. e l'altro Publio Sempronio Saturnino, amendue col titolo d' Augusti, Dittome . fenza poterfi ben chiarire, qual d'essi appartenga al Regno di Probo. in Breviar. Secondo il Tillemont (e), Sello Ginio par quegli, che in questi tempi (d) Goissi rivolto. Zosimo il fa nato nella Mauritania, Vopisco cel da oriunzins, or do dalle Gallie, cioè da un paese inquietissimo, e facile a crear de'nuovi Principi, e a scuotere il giogo. Però Aureliano (f) avendolo fatto Nami/m. Imperator. Comandante dell' Armi nelle frontiere dell' Oriente, spezialmente ordi-(e) Titleno. che collus non entraffe mai nell' Egitto, ben conoscendo il caratment Metere de' Galli, e l'inquietudine e vanita de gli Egizziani, avidi sempre moires des di cofe nuove. S'era tegnalato Saturnino in vari potti militari, e in (f) Vipilas diverse occasioni di guerra, di modo ch'egli si vantava di aver estinte in Sasaraia. le turbolenze delle Gallie, liberata l'Affrica dalle mani de' Mori, e data la pace alle Spagne. In tomma era creduto il più bravo Generalc.

che fi aveffe z' uon di Aucciano. Probo Augufio l' anava anch'egil forte, e dalvasi affaitino di hii. Aves in oltre collu comincios a fibbricare una mouva Città in Antiochta, o pure un' Antiochta mouva (c) s. des., in one fo qual parce. Na effende egit andave in Egitto centro il divieto, il popolo troppo volubule d' Aleffandia l'acclumò improvvisimente daggle. Sustimino, per opersta du somo d'anone, (tiggi di colà, e fi rutro nella Palefftua, ma quavi tanto gli dovettero picchiar in capo gli amici fiulo, rapprefentandogli il periodo di viere privato dopo un tal fatto, che fi latito indure a prender la Porpora, e il tito-

a que de la color del color de la color del color de la color del color de la color del color de la color de la color de la color de la color del color de la color del color de la color del color de la color de la color de la color del co

tale effere flato l'anore e la fiducia, che a quetto Generale profesiava Probo, che foce punir come calunniatore il primo, che portò la nuova della di lui nbellione. Gli ferisfe anche più lettere, per afficurarlo della sua grazia; ma prevalendo le infinuazioni di chi sosteneva, non dodoversi egli sidar di sì belle parole, non si seppe arrendere. Pertanto Ena Volg. colà invio l'Augusto Probo un corpo di milizie, a cui molte altre si Anno 180. unirono abbandonando Saturnino, il quale affediato in un forte Caltello, resto in fine preso, e gli su reciso il capo contro la volontà di Pro-

bo: con che torno la calma nell'Oriente e nell'Egitto.

A questi medesimi tempi mi sia lecito di riferir anche la ribel-lione di Precese, e di Benese, esposta da Vopisco (2), ed appena ac-cennata da Aurelio Vittore (2), e da Eutropio (2). En Tito Ello Preca- in Presal. cennata da Aurelio Vittore (\*), e da Eutropio (\*). Era 2110 Euro 2100-lo (4) nativo di Albenga nella Riviera di Genova, avvezzo da i fuor maggiori al mestier de'ladroni, in cui era divenuto sì ricco, che al tempo Esitome. della sua rivolta potè mettere in armi due mila de'suoi propri Servi. (c) Estrep. della fua rivotta pote mettere in armi que mila de toto propij octivi. 37 met. Datofi alla milizia, giunfe ad ellere Tribuno di varie Legioni, e bei in Bernar. fatti d'arme fi contavano di lui, non men che brutti della fina abbominevole luffuria. Trovavasi egli in Colonia, e dicono, che giocando Atediobaro. a gli scacchi, per burla un soldato o bustone il chiamò Augusto, e poc- Numium. tata una vette di lana di color di porpora, gliela mife addoffo; e che Imperator. per tal atto sul timore di gastigo egli tento l'esercito, e trovatolo condiscendente, assunse daddovero il nome d' Augusto. Credesi, che a questo salto più d'ogni altro l'animasse la Moglie sua, Donna d'ani-mo virile, e che poi su nominata Sansone. Anche i Lionesi, disguftati d' Aureliano per gli mali trattamenti ricevuti da lui, confortarono costui a prendere la Porpora. Per attestato di Vopisco (e), la Gal- (e) Posiscar lia Narbonele, le Spagne, e la Bretagna a lui fi fottomilero; ed aven- in Probe. do in que'tempi gli Alamanni fatta un'incursione nelle Gallie, Procolo li disfece in più volte. Ma rimafe anch'egli disfatto dall'Armata, che contra di lui inviò Probo, dalla quale perfeguitato fino a i confini, fi raccomandò all'aiuto de i Franchi, ma questi il tradirono, ed egli perde la vita. Non diverso fine ebbe un altro Ribello, cioè Bonofo (f), che osò di farsi dichiarar Imperadore. Costui era nato in Ispa- (f) tdem in gna, ma originario della Bretagna, e la Madre sua procedeva della Gallia. Oltre al credito d'effere un bravo Ufiziale, godeva ancor l'altro d'effere un solennissimo bevitore. Quanto più ne tracannava, più fre-fco sempre appariva, in guisa che Aureliano Imperadore ebbe più volte a dire: Coffui è nato non per vivere, ma per bere. Se ne serviva quell' Augusto, per cavare i segreti de gli Ambasciatori de Barbari, restando esti ubbriachi, ed egli no. Ma perciocchè comandando egli l'armi Romane al Reno, per poca guardia de fuoi riusci a i Germani di bruciar la Flotta Romana efistente in quel Fiume, per simore d'esserne gastigato, si sece proclamar Imperadore (g). Pare, che ciò succedesse nel (g). Popissas tempo, che Procolo s'era anch' egli ribellato, e che unitamente fi fottenessero contro le forze di Probo. Attella Vopisco, che occorfero vari combattimenti per atterrar quelto Tiranno, il quale in fine terminò la fua vita fopra una forca, con dire allora la gente: Mirate là pendente non un uomo, ma un gran fiasco. Zosimo pos (b), e Zona- (h) Zesimus ra (t) sanno menzione della ribellione d'un Governatore della Breta- 1, 1. cap. 66. gna, fenza nominarlo. Del che avvertito Probo, ne fece querela a (1) Zinerat

Fax Vol. Maure Pitteriae, perché fulla raccomandatione di lui gli svelfe duo Ausoisso, quel governo. Vittorian per quelto ando a trovare in Bretagan l'Amico, ed chbe maniera di farlo trucidare. Qualche fedizion di Gladiatori fu anche in Roma, e con effo loro fi unirono molti della Plebe Romana, laonde fu d'upoo, che Probo mandaffe dell' Armi a Roma per foggiogarii. Il che pienamene gli riufel:

Anno di Cristo cclxxxi. Indizione xiv.

di Eutichiano Papa 7.

di Probo Imperadore 6.

Confoli MARCO AURELIO PROBO AUGUSTO per la quarta volta,

(e) Bucherands Col.

Reference of the Transfer of the Transf

mi a coglière gli allori e i plaufi nella dominante Cirtà (b). In quello fino trinofio preceduraso varie fichiere di Nazioni brabritele da lui vinace Dicedii poi una cacca magnifica di fiere nel Circo, del quale vinace Dicedii poi una cacca magnifica di fiere nel Circo, del quale vinace Dicedii poi una cacca magnifica di fiere del Circo, del quale radici. Vi fi videre mille Sorrurali, of all'arctavita Cerri. Cignati, Caprioli, Ibici, cd altri mimali, che mangiano orba; c fie ne lafoia la preda al Popolo. Nel di figurente fi fiere con magnire nell'Anferiatro cento Lioni colle lor giubbe o crini; che co a ruggii fornavano didele poco diventinente o piacere al Popolo. Lo deffo avvenne di ducento Leopardi, di cento Lioneffe, e di trecento Orfi. Si fecero ancora combattimenti di Giddistroi, condotti in numero di trecento paia, e Probo diede um ricco, conguiro il Popolo. Areva egli fin ceccifi, e da latti primary Magifirati al Senno, come e na en Vecchi tempi se conocciduto al medelimo Sensto di mundare i Proconicisi, e di dei nori a Legari, o vogglia mori e Luogrenenzi; e il Gius. Preno mori sul considera di Sento di mantare i sul sul considera con al capita di cono i Legari, so vogglia mori e luogrenenzi; e il Gius. Preno so Senso f. Tama sustoria refinitaria a quell' lingue Corpo, per cui purva a i Sentori d'effere tornati a i tempi d'Augullo, procacciò a Prebo un gra na plaufo l'ode. In quella tempi poi i prece, affina che i foldati con il guardifero nell'ozio, g'i impiegò in vurie faccodo, presidiamente in piante vigne ente collune delle Pili Pare-

Pannonia, e della Mesia, permettendo ad ognuno (a), e massimamente Exa Volt. a i Popoli delle Spagne di aver delle vigne: incenza, che uopo sone (a) Aurel, miziano non era conceduta a tutti. Giuliano Apollata (b) (crive, che (i) Aurel, miziano non era conceduta a tutti. Probo nel breve corso del suo Imperio risabbracò ed orno ben setpiteme,
tanta varie Città. E da Giovanni Malala (c) abbiamo, ch'esso AuEurop. gufto adorno in Antiochia il Museo, e il Ninfeo con de Musaici, in Brevier, ficcome ancora ordino, che l'erario pubblico di quella Città contribusse de falari annuali, affinche gratuitamente la Gioventù d'Antiochia fosse ittruita nelle Lettere. Cafaril.

#### Anno di Cristo ccexxxii. Indizione xv. di Eutichiano Papa 8.

- di PROBO Imperadore 7.
- di CARO Imperadore 1.

Confoli MARCO AURELIO PROSO AUGUSTO per la quinta volta,

Bbe Roma in quest Anno per suo Presetto Pomponio Vittorino, 6 fia Vittoriano (4), il quale vien creduto da alcuni lo stesso che (4) Bucher. Vittorim Console. Quai nuovi disgusti avessero i Persiani recato all' Im- in Cycle. perio Romano, è a noi ignosto. Solamente sappiamo, che Probo Imperadore era in procinto di far loro guerra. A quelto fine marciò egli coll' Armata a Sirmio nella Pannonia, o fia nell'Illirico, con difegno di paffar in Oriente; ma eccoti que' medefimi foldati, che lui aveano renduto vincitore di tanti nemici, levargli la vita con improvvila fedizione. (e) I motivi de'loro difgufti erano il vederfi fempre d'una (e) Popifens in altra fatica da lui impiegari, iema mai goder pola, ne quartieri, faliane da dicendo egli, che il foldate unu deven mangiare il pane a tradimento, Calabia. ficcome menora Pellergii Cappato un giorno, che face von di vidure a tale fiato di quiete la Repubblica, che mon vi fuffe bilgno di juddati: d.cto inverisimile in bocca di un si faggio Imperadore. Ma quel che più irritò molti d'effi militari, fu, che desiderando egli di accrescere e rendere più recondo il territorio di Sirmio sua Patita, osdino a molte migliaia di foldati di cavar una foffa, per feccure una vatta pasude in selle parti. Per questo inferociti coloro un di se gli teagliarono ad- (f) Aurelia; doffo (f); ed ancorchè egli fuggiffe nella Torre ferrata, pur quella vitter in Enon fu sufficience a fottrario al loro furore, e a falvargh la vita. Cre-pittone, dell, che succedesse la morte sua nell'Agosto di quest' Anno, cor-persatrio rendo l'Anno settimo del suo superio, e che egli non avesse più che Ensistima del suo superio de conservativa del suo superio del suo superio del suo superio del superiori del cinquanta anni d'età (g). Principe glorioso, Principe degno di lun- Chresite. ghissima vita, perchè in Valore non la cedeva ad alcuno de'suoi Pre- (g) Johandecessori, e nella Clemenza moltissimi ne superò; e trovata la Ro- Ri Maiale

Ena Volg. mana Repubblica in cattivo flato, la rimife nell'antica fua potenza Annoaba. ed onore, più sempre pensando al pubblico, che al privato suo bene. Non fi fa, ch'egli avesse, o lasciasse Figliuoli, si tiene, che avesse Moglic, ma fenza che fe ne possa assegnare con ficurezza il nome.

(a) Popifeus Perciò non intendiam bene ciò, che fignifichi Vopifeo (a) con dire, che i di lui Posteri si ritirarono da Roma, e andarono ad abitare nel territorio di Verona verso i Laghi di Garda e di Como. Fu eretto dipoi da i foldati un magnifico Sepolero a Probo con Iscrizione denotante lui veramente Principe dabbene, e vincitor delle Nazioni barbare e de' Tiranni . Giunta a Roma la nuova della di lui morte, inconsolabile si fece conoscere il dolore del Senato e Popolo Romano. non tanto per aver perduro un ottimo Principe, quanto per paura che a quelta perdita tenessero dietro de i gravissimi guai, siccome in fatti avvenne. Niuno vi fu de gli onori anche facrileghi, che Roma Pagana fapelle decretare alla memoria de'loro Augusti, di cui restaffe privo il defunto Probo, effendo egli stato deificato, innalzati Templi al suo nome, e stabiliti ogni anno da farsi i Giuochi Circensi in o-

nore di lui. Prefetto del Pretorio di Probo era Marco Aurelio Caro, e non pochi furono coloro, che sospettarono, aver egli tenuta mano all'uc-(b) Idemis cisson del suo Principe. Vopisco (b) da simil taccia il disende, alle-

ction det tue Principe. Vojnico (t) da tunit tecta il direbte, altegando l'integrità de codiumi d'effi Care, e l'aver egil fatta dipoi
funcionale de l'average (d) Eurre. Maggiori fossero di patria Romani. Per varj gradi militari era egli in Breviar. salito all'eminente di Prefetto del Pretorio, e su sommamente amato in Chronic, e stimato non men da Probo, che dall' Armata tutta, ancorchè sein Chronic.
(1) Julian. condo Giuliano Apostata (1), egli fosse di genio malenconico e sede Casarib. vero. Di due suoi Figliuoli il primogenito su Marco Aurelio Carino,

la cui infame vita, troppo diversa da quella del Padre, la vedremo fra poco. L'altro si crede appellato Marco Anrelio Numeriano, di coflumi saggio, e di maniere molto amabile. In due Iscrizioni da me (g) Thefan-date alla luce (g), egli porta il nome di Marco Numerio Numeriano; sui Netui e però è da vedere, se sieno legittime cerre Medaglie (b) spettanti bascopione. pag. 256. n. a lui, o fe il difetto fosse in tali Iscrizioni. Ora tolto di vita Probo, 7.6461.4.5. concorfero i voti de i più dell'Imperiale Armata nella persona d'esso (h) Medist. Caro, e il proclamarono Augusto, giudicandolo più d'ogni altro meritevole di quell'eccella Dignità, e volendo con ciò rimettere in piedi

l'uso de gli eserciti di crear gl'Imperadori, senza riceverli dalle mani del Senato. Portata questa nuova a Roma, tanto il Senato che il Popolo se ne rattristarono sorte, non perche non sapesser, ch'egli ognun temeva Carino di lui Figliuolo, troppo screditato per gli suoi

Imperator.

viaj. Nè tardò già Caro a dichiara Cefari amendue i fuoi l'Egiluoli, 8. a. voie. Gerisa, se Nissariasa. Poficia perche il minore troppo giovane Assossis. non parae proprio per governar Popoli, inviò il maggiore, cioù Gastries, nelle Galile (o.), dandogli factoli di conandra e quelle Provine (n.), dandogli factoli di la rifoluzione di reliadari di Cartoni proprio dal basis para della provine della para in Orience contra del Perfani. Ma fi modrio fempre Gontentuliano di non avervi potuto inviar Numeriana, petchè della poli di la rifoluzione di ribidderi di Cartono il rifolo di Cefare, per non laciare un petino di cartono di contra della provine di contra della proprio di contra della provine di contra d

Anno di Cristo cclxxxiii. Indizione i.

- di EUTICHIANO Papa 9.
- di Galo Papa 1.
- . di CARO Imperadore 2.
  - di Carino Imperadore 1. di Numeriano Imperadore 1.

# Confoli & MARCO AURELIO CARO AUGUSTO, MARCO AURELIO CARINO CESARE.

N El Falti pubblicati dal Noris, e preflo Annflufo Bibliotecario, Care Jaguje de detto Conflet per la fenuda valta. Petrch fejt al-rit Falti, e vare Leggi non accennano queño fuo fecondo Confolato, nel pur i no avatio di meterto per cofa certa. Il Patwinio () (i) Parella nondimeno reta un'ilicrizione, in cui Caro è chimmto CONSVI. II. 34-76 mondimeno reta un'ilicrizione, in cui Caro è chimmto CONSVI. II. 34-76 mondimeno reta un'ilicrizione, in cui Caro è chimmto CONSVI. II. 34-76 mondimeno reta un'ilicrizione, in cui Caro è chimmto CONSVI. II. 34-76 mondimeno reta un'ilicrizione, in cui Caro è chimmto CONSVI. II. 34-76 mondimeno con la cui caro in cui caro con la cui caro con contra caro ce Carino fan chiamati Conofio Diabeta. Perila contra quell' Anno Petro del Carino fan chiamati Conofio Diabeta. Perila contra caro con consoliato in al materio da conformati con contra caro con consoliato. Perila quell' Amor Petrebeta di Roma conformati conformati del producti del

2. » Voig preparation di nuovo per involer? I llirico e la Tracia, con liperanNeva-33-ja na corca di maggiori progrefia. Modi dalle les contrale, trovareno
l'Augusto Caro coll'armi in mano, il quale lafciò loro un huon ri(o) Priji-20 codo del valore Romano (o), con uccidente fedici mila, e-fante venti
mila prigionieri. Di più non vi volle a rimettere la pace nell' llilinco.
Forfe arrobbe fatto di più Caro, [e] i novinenzi de Perfanja non l'a-

mis progoniers. Li più non vi uni e viniscetter i pisc fici i timeo.
Forte arrobo fatto di più Caro, se i movimenti de Perinain non l'arobo.
Li più deliderta dill'eferito ilan per ilpremi di monti di contrato deliderta dill'eferito ilan per ilpremi di monti di sun obtation quivi, che ne puedi del Barbari Stettentinnali. Non il si, sch egia pirima d'imprendere il visagio di Levante, venife a Roma. Ne
mi ia da qualche indivi lo Vogito (d') con dire, che Dindraiam, uncholo lo-

(b) Lémis då qualché indizio Vopifico (d) con dire, che Diseleziane, udendo locurato.

de l'Giuschi Textrale Circcafi, datu Garria Roma, ripópe, che
Carri Jera kes fatta ridere dierra sull'Impris fue. Ma suche in Instanta d'ello Caro i posteno fur quegli Spettacoli. Quel che è certo, di portò Caro cod fue ciercito nella Meiopotamia, ed elleudore te titutti l'Erdinaji, festa difficultà la recupero tutta. Di el curato
(c) tauny, Perfia. Eutropio (d), e Zonara (d) ferivono, ch'egli la prefe, inferlemente. Con Selcucia: pre la quale inprefe gifi fu dato il titudo di Partipresente. Con Selcucia: pre la quale inprefe gifi fu dato il titudo di Parti-

(c) garry. Perfis. Eutropio (s), e Zonara (s) ferivono, ch'egli la prefe, infein Pretix me con Seleucia: Per la quale imperfa gli fu dato il titolo di Parti-(d) Zarazzia sa. Vero è, che da Perfisni gli fu voltato addoffo un canale del Fiuminimo di rigri; tuttavia eggi pieno di gloria fi ritti ci huogo fictro collecretito tuo. Sicuro daffi, da i nemci Perfisni, ma nona già da i domontifici effanto anche di nicolità remni fine differenze di con-

meltici, effendo anche ne gli antichi tempi flato difputto, di qual collegione genere di morte egli terminale i fuoi giorni (c). La comune opinione attenti, il è, ch' egli in vicinanza del Fiume Tigri cadelle infermo, e fopraticina, giuno un temporale is nero, che del moli Ortrigina inno non vedera carione. Patro, feorpo un fulmine, da cui moriffe fuffocaso, e che nello fleto cempo i straccelle il facco alla fuel'ecenia. Attri differe, che i di Camerieri, difpertati al minario morto, appiecarono il fuoco alla mello fluto intermore. Tali i in levitiono di fius morte mentali l'or.

que butto Irragicate. Tal su la relation di sia morte invitas al Prefecto di Roma. Se is coli interresalire multiria sicuana mana, non s'ha
(\*) sassia, che Dio, che lo sapria. Fu egil dessetto (\*), secondo il sacrilego

\*\*Nominast. Bile de Romania Gertalii. Fra le molte tavole, che s'incontarno nilla

\*\*Interiori Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Interiori Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè che

\*\*Comografia di Giovanni Maliak (2), ci sono ancor queste; cicè c

elfendo Condoli Majima, e Gessara, cuo en ell'Anno 188. Verfo il fine dell'Anno vioni erdato, che leguille la morte di Caro, e per cagion d'ella rellarono Imperadori Carina, e Numeriam fino i Figlioni. Foro di dabbio e), che Numeriano is trovava con elfo hi si la guerfero d'adbio e). La constanta del carono del carono del Gallie. L'Anno fis quelto, in cui Estichiam Sommo Borochic elice fine al liso vivere, el debbe per Succeffor Gai Papa.

Anno

Anno di CRISTO CCLXXXIV. Indizione II.

di Galo Papa 2.

di CARINO Imperadore 2.

di Numeriano Imperadore 2.

di Diocleziano Imperadore r.

Confoli, MARCO AURELIO CARINO AUGUSTO PER la feconda volta, MARCO AURELIO NUMERIANO AUGUSTO.

I L Panvinio (a), e il Relando (i), che mettono anche Numeriano Esa Volg. Augusto Console per la seconda volta, lavorano sul supposto, ch'e- Anno 184. A Augusto Contoue per la fermana unua, surormo un supprouto, cu e nancola, gli foffe fullaturio Confolo enle" Anno precedente: il che didi non aver (c) Passin. fondamento. Certamente tutti i Fafir, e le Leggi, ed altre antiche in Fafir montoire pariano benit el feccodo Confolito di Carino, ma ciò non Confolito di Conto di Carino, con ciò no Confolito di Carino, con ciò no Confolito di Carino, con ciò no Confolito di Carino appellato in Editorio Confolito di Carino con Confolito di Carino. solamente CONSVL, e non già Cansul II. Puossi perciò riputar fatso (c) Mesia-quel Marmo, che vien eitato dal Panvinio eol Cansul II. Si truova barbas ib. Prefetto di Roma in questo, e nel seguente Anno Gaio Ceionio Varo . Riconosciuti furono per Imperadori in Roma, e in tutte le Provincie i due Fratelli Carino, e Numeriano, ed abbiam Leggi pubblicate in quest' Anno col nome di amendue. Resta tuttavia incerso, se essi venissero a Roma. Si crederebbe di si, all'udir Vopisco (4), il quale (4) Popisco racconta d'aver veduti dipinti i Giuochi Romani celebrati da loro con in Carine. rarità di musiche e divertimenti Teatrali, e questi nella Città di Roma: tuttavia le apparenze fono, che dalle Gallie non venisse sì tosto in Italia Carino, e che a Numeriano (e) non restasse tempo di ritor- (e) Popis narci. Imperciocche mentre esso Numeriano em in viaggio alla volta dell' Italia, e fecondo Sincello (f), si trovava in Eraclea della Tracia, (f) syncell. tolta gli fu la vita. Aveva egli prefa in Moglie una Figlia di Ario Hilar. Apro Prefetto del Pretorio, cioè di un personaggio, che moriva di voglia d'effere Imperadore; e coll'autorità del suo grado, e colla confidenza di Suocezo, sperava facile l'ottenere il suo intento, sagrificando il giovinetto Numeriano alla sua ambizione. Costui l'avea spinto ad inoltrarsi nel paete de Persiani, lusingandosi di farlo perire in quell' impresa per man de'nemici. Non ebbe effetto la mina. Avvenne (g), (g) virtus che Numeriano fu forpreso da mal d'occhi, per cui non si lasciava de Cesaris. vedere, e viaggiava chiuso in una lettiga, ritornando coll' Armata dalla Persia. Si servi di questa occasione Apro, per uccidere il Genero Augusto, conducendo pos il di lui corpo per più giorni in quella letti-ga, come se sosse vivo, per sare intanto de maneggi a sin di salire sul Trono. Non è si facile il capire, come all' Unizialità si potesse

En a Volg. per tanto tempo nalcondere un Imperadore, morto non nel fuo Pa-Auno184. lagio, ma in una marcia. Finalmente il fetore del cadavero scopri il fatto, ed aecorgendosi ognuno, che non si poteva imputare se non a frode del Capitan delle Guardie, cioè ad Apro, l'aver tenuta così occulta la morte del Principe, fu egli prefo, e condotto avanti alle in-fegne e schiere messe in ordinanza. Si tenne un' assemblea di tutta l'Armata, ed alzato un Tribunale, si cominciò a trattar di eleggere un altro, che fosse buon Principe, ed insieme giustissimo vendicatore della morte di Numeriano. Concorfero i voti de i più nella persona di Discleziano, Capitano allora della Guardia a cavallo de Domestici, di cui parleremo all' Anno feguente. Dall' Anno prefente appunto pre-fe principio l' Era di Dioeleziano, appellata anche de' Martiri, e eelebre nella Storia della Chiefa. Salito dunque Diocleziano ful paleo, e proclamato Augusto, mentre i foldati faceano istanza di fapere, chi fosse stato l'uecilore del Principe, giurò egli prima di non aver'avuta parte nella morte di lui, poi messa mano allo stocco, lo piantò nel petto ad Apro con dire: Costai è quegli, che ha salto di vita Nume-(a) tdem ib. riano. Gloriavasi egli dipoi (a) di avere ucciso un Apro, eioè un Ci-(b) Johann. gnale. Il dire Giovanni Malala (b), che Numeriano dopo la morte del Padre riportò delle vittorie contro a i Persiani, può aver qualche sembianza di verità, ma non già il foggiugnere, ch' egli affediato nella Cità di Caras da Perfani, fu predo de fli, uceffo, e foorticato, con tenere dipoi la di lui pelle, come un trofeo di gloria per loro, di vergogna per gli Romani. Son qui attribuite a Numeriano le disgra(c) Zamara: Zie di Valeriano Augusto. Zonara (c) rapporta bensì quella tradizio-

Chrenegr.

in Annalis. ne, ma aggiugne l'altra più fondata, ch'egli fu uccifo da Apro. Nel-(3) Chraul. la Cronica poi d'Aleffandria (4) è corfo doppio errore, perchè Carino, Alterandri e non già Numeriano, vien detto prefo da Perfinni. Trovandofi un: zem. Legge di Diocleziano Augusto, data nel di 15. d'Ottobre di quest' (c) L at me-Anno (e), se ne deduce, che nel Settembre accadesse la morte di Numo invit. L. meriano, e l'innalzamento di Diocleziano, con restar tuttavia vivo e 3. Ced.

(f) Viller. de Cafarib.

barbus Num Smar Deperator .

an torze i imperatore Cation. La cece que competitori Auguiti, e per confeguente guerra civile fra i Romani. Il peggio fit, che anche un terzo concorfe a quefto mercato cio Cinitiano Valente (1), il quale effendo Correttore della Venezia, appena udi la morte di Caro Auguito, che prefe la Porpora, e il titolo d'Imperadore. Sicchè tre emuli fi videro disputare il dominio del Romano Imperio. In Roma fu compianta la morte di Numeriano, giovane universalmente amato per le sue buone qualità, fra le quali si contava ancora l'Eloquen-(g) Vajijan 2a (g), dicendofi, ch'egli componelle delle Declamazioni, e fosfic an-in Nameriache si eccellente nella Poesia, che superasse tutti i Poeti del suo tem-po. Una Mediglia (se pur è legittima) v'ha (4), in cui si truova la (a) Medisdi lui desseczione, e che Roma continuasse dopo la di lui morte a riconoscere per Imperadore suo Fratello Carino Augusto, senza far calio di Diocleziano, e di Giuliano Valente, pare che non se ne abbia a dilbitare.

in forze l'Imperadore Carino. Ed eceo due competitori Augusti, c

Anno

Anno di Cristo ccexxxv. Indizione iii.

di Galo Papa 3.

di CARINO Imperadore 3.

di Diocleziano Imperadore 2.

MARCO AURELIO CARINO AUGUSTO PER la Confoli GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO Augusto per la seconda nell'Oriente.

A Norchè le Leggi firettanti a quest' Anno, e riferite dal Relin
Esa Vogo
do (o), ed anche i Patti antichi folamente ci efibileano Confoli Anno a 186,
ordinari nell' Anno prefente Diviletziano Angolfo, per la fienzia valta, (s. 1814 et
de Arijbbolo, il in anomineno a mo credere da tenere, che Carina Fal-Cari,
Angolfo per la terza volta nelle Celtople di Gennio procedule Con-Noorchè le Leggi spettanti a quest' Anno, e riferite dal Relan- Exa Volz. fole infieme con Ariflobolo. Siccome offervo il Cardinal Noris (4) (b) Noris coll'autorità di Vittore, Ariffobolo era Prefetto del Pretorio di Lari- Diff. de no, e fu a i di lui fervigi fino alla di lui morte, fucceduta ficcome Nama. Imp diremo, in quest' Anno. Come dunque puo stare, che Aristobolo procedesse Console con Diocleziano nemico di Carino sul principio dell'Anno presente? Però la Legge (r), che si dice data nelle Calende di Gen- (c) Les. 200 di quest' Anno, Diactetiano II. Assassa, G Aristobulo Coss. 0 è C si quis fallata nel Mese, o pure Diocleziano rimatto solo nell' Imperio fece aliquem. mutar la Data, come ora fta. Sembra dunque credibile, cio che Idacio (d) scrisse ne' Fasti, cioè che Carino in Occidente con Aristobolo; (d) Idacius e Diocleziano in Oriente con altro Collega, prendessero il Coniulato. In Fastir. Essendo poi riuscito a Diocleziano, il più surbo uomo del Mondo, di sedurre segretamente Aristobolo ed altri del partito di Canno, ad effere traditori del loro Principe, dal che venne la caduta d'effo Carino: Diocleziano dipoi per premiar Aristobolo, il lasciò continuar feco nel Confolato, con volere, che da precedenti Atti ti canceliasse il nome di Carino, e si leggesse in essi il solo suo e di Aristobolo. Alla rovina poi di Carino lommamente contribui il discredito, ch'egli s'era guadagnato coll'enormità de'fuoi viz], e col fuo vivere troppo fregolato. Il ritratto a noi fatto da Vopilco (e) cel rapprefenta per (e) Vesifent uomo dato folo a i piaceri, ed anche più illeciti, perduto nel luffo, in Garina, e con tetta infieme leggiera. Nove Mogli l'una dopo l'altra avea prelo, ed anche avea ripudiate, rimandandole gravide per lo più. Abborri e caccio in efilio i fuoi ottimi amici, per prenderne de' peffimi. I posti principali erano da lui conferiti a gente infame. Uccise il suo Prefetto del Pretorio, e in suo luogo mile Matroniano, antico mezzano delle sue libidini. Diede anche il Consolato ad un suo Notaio Tom. II.

Exx Voy. della medefina (zuola, ed empie il Paluzo di buffoni, meterfici, canravasisti cris, e ruffini. Per non durra la fatica di fotoferiere le Lettere e i
Decreti, fi terviva della mano di un complice de fuoi impuri cecefi,
(al farmy. Aggiungsi, che di vaya rat della di lui candichi park Europio (o),
in groune.

perbe Lettere, che ferivera al Senuto, e nel poco nipetto, che portura
a i Confoli, sinche prima d'effere Imperadore. Nel fusio convenit, nel noi
bagni fi notiva una pazza prodigalità. In forma tali crano le di lui perverie inclinazioni, e Geopfetta ai via che l'Interaction Caro che

bagni fi notava uni pazza prodigalità. In fomma tali trano le di lui prevene incintazioni, e (Espedinta i tria, che l'Ilmernetorio Caro che più d'inna volta a dire: ¿Gpiù mm 3 mia Figlia; e fia ereduto, che elfo fine Piarle medicific di leviuto dal Mondo, per non aliciuri dope di esto. Prate medicific di leviuto dal Mondo, per non aliciuri dope di es-Gallic Carino, quando piì giunierio gli avviti della morre di Numeriaso fiuo Fratello, e che Diseizzionio in Oriente, Gilimos Piatras nell'Illirico, crano fitti proclamati Augulti. Lanode (s) runtate quante forte p vt.e, i molfe per abbattere, è poevea, costa inompetiorio. Girato processi della properiorio di processi di consistenti di processi d

(b) Aurel. Vitler in Equame. lirico, erano fitti proclimuti Augufti. Lanode (s) runnate quante forze pri-t, a finoli per abbattere, te prevas, costa competitori. Gira, si l'Italia, e venuto nell'Illirico, diede battaghi ad ello Vulente, ed
ebbe la fortuna di vincefio, e di berrugli la vita. Continuato poleni al
viaggio, arrivò nella Mefia, dove gli in a fronte Discitziane coll'efercito fiuo. Seguirno fira lato vari combattinenti; na finalmente tra.
Viminacio e Murgo fi venne ad una giornata campale, in cui nicile
a Crimo di novolciar l'Armata nemica e d'indeguria. Erano molti

(c) Jaon ii. de'fuoi, per arteflato d' Aurelio Vittore (d), difigultati du un si afrena to Augulto, perché ano erano flive dalla di lu libidine le Mogli loru, e peníando, che a'egli reflava vincitore, e folo padron dell' imperio, maggiormente imperverierebbe, e verifimilianea sacora moffi dille ofierre figurete di Diocleziano, nell'infeguire d'egli faceva i faguiri, lo indere l'amonto con più ferire a terra. Così in proposità di guito, in differe l'amonto con più ferire a terra. Così in proposità di guito initalbo affodato (al Trono Imperiale, da unma accorro perunolo tollo a tutti, e mufiliamente ad Artibeles Confole, unono infigure, a cui confervò tutti i fiuo nonri. Perce anche al fuo ferrigio quafa tutte le militare, che aveano fervito a Carina: azione, a cui deco ganue gran plutio, al vocer cerirone coi aras, e qui ferna celimpio foro Romandichi di beni, feceme coia ras, e qui ferna celimpio foro Rosini del conferenza del conserva del conserva del cona farfi conoferre a Roma, e a ricevere le fommeditoni del Scotto e del d'azzare popolo, femba non inverifimile; e Conara (v) la Cerive. Nulladime-

(d) Zenaras Pois Annalib. no (c) Noris de Dos let. Cr Numm. 22

no le memorie antiche offervate dal Cardinal Noris (\*) ci portano a credere, ch' egli andaffe a passar il verno nella Pantonia, con apparenza, che meditasse una spedizione contra de Persani, perche con esti non era seguita pace alcuna.

Anno di CRISTO CCLXXXVI. Indizione IV.

di GAIO Papa 4.

di Diocleziano Imperadore 3.

di Massimiano Imperadore i.

Confoli (MARCO GIUNIO MASSIMO per la feconda volta, VETTIO AQUILINO.

D locleziano, che abbiam veduto si prosperosamente portato al So- Era Volg.

lio Imperiale, e sbrigato da gli emuli fuoi, era oriondo (a) da Anno 286. Dioclea Città della Dalmazia: porto anche il nome di Diocle, che can- (a) Eures. gio poscia in quello di Diecleziano. L'uno de i Vittori (b), e Zonara la Breviar. il fanno di Famiglia baffiffima; ed opinione anche fu, che foffe Li- de Maria. berto, o pur Figlluolo di un Liberto di Analine Senatore. I più non- Perfecutive, berto, o pur Figiliolo di un Liberto ul amoune ocuacione a Notaio. (b) Amelius dimeno credeano, che fuo Padre fosfe stato uno Scrivano o Notaio. (b) Amelius de la Color de la Non fi fa, perche egli affumeste il nome di Gaio Valerio Diocleziano, viterio come per l'ordinario era chiamato. Truovali col nome ancora di Gaio Zonaras in Aurelio Valerso Diocleziano, per mostrarsi forse Successore ed erede di Annalismi.
Marco Aurelio Caro, e di Numeriano suo Figlio. Per la via dell'armi andò falendo fino ad effere Comandante delle milizie della Mefia; e fotto Numeriano fu Capitano della guardia a cavallo. Fama era, che gli fosse stato predetto dalla Moglie di un Druido a Tungres nelle Gallie, ch'egli (arebbe Imperadore (4). Imperocche facendo i con- (c) Posicus ti con quella donna oftessa, quella disse, ch'egli era troppo avaro. Dio- in Nan cleziano burlando le rispose, che farebbe poi liberale, quando foffe dive- no. nuto Imperadore. Replico la donna, che non burlaffe, perchè tale sarebbe, allorche avesse ucciso un Apro, coo un Cignale. Non cadde in terra questa parola. Da li innanzi Diocleziano si dilettò molto della caccia, e d'uccidere de i Cignali, ma senza veder mai effettuata la predizione. Allora poi che ebbe uccifo il Prefetto del Pretorio Apro, gridò: Ora sì, che ho uccifo il fatal Cignale: racconto che ha del curiolo, purche quella cosa nata non fosse e inventata da qualche beil'ingegno doché quella cofa nata non toffe e inventata da quaurie ora ingegiro que po del fatto. Il credito di Diocleziano («) l'avea portato al potto di Vetter ibid. Confole furrogato nell'Anno 283, ficcome accenna di fopra. Non fi può negare: in lui s'univano delle invidiabili qualita, e fopra tutto itidem. mirabile fu in lui l'accortezza, e vivacità della mente. In questa non Este avea pari; col fuo mezzo penetrava facilmente nel cuore aitrui, per ibidem. iscoprime le intenzioni, e non lasciarsi ingannare, e merce d'essa né bifogni e pericoli sapea tosto ritrovar tipieghi e scappatote, con prevedere e provvedere a tutto, con fimulare e diffimulare dovunque occorreva. L'umor suo era veramente impetuoso e violento, ma s'era anche avvezzato a ritenerlo e a comandare a fe fteffo; e quando ancora prorompeva in crudeltà, avea l'arte di coprirla, e di rigettarne l'oExa Volg. diofità sopra i Configlieri e Ministri. Ancorchè fosse inclinatissimo al A N 10 286. risparmio e all'avarizia, tino a commettere ogni forta d'ingiuttizza per danari, pure si mostrava appassionato del fasto, massimamente nella pompa de'fuoi abiti, sì ricchi d'oro e di gemme, che fupero la vanità de'più vani suoi Antecessori. Ma questo su il più picciolo ssogo della fua superbia. Giunse egli col tempo, ad imitazion di Caligola e di Domiziano, a farsi chiamar Signere, & adorare qual Dio: pazzia, che Vittore scusa con dire, ch'egli non lascio per quetto di comparir Padre de fuoi Popoli. Noi vedremo le di lui militari imprese, e pure Lattanzio ci afficura, ch'egli naturalmente era timido, e tremava ne' pericoli. Ma in fine la lunghezza del fuo Imperio, benehe agitata da affaissime tempette, è un battante argomento di credere, che Diocleziano fosse uomn di gran telta, e capacissimo di reggere un valto Imperio, con saper tenere in freno i Soldati e i Grandi, veduti da noi au-

tori in addietro di tante mutazioni e Tragedie. Aveva ben egli Moglie, cioè Prifca, ma non avea Figliuoli ma-

Namumat. Imperator .

schi d'essa. Però volendo provvedersi di un ajuto, per tostenere il gran pelo di quell'ampia Monarchia, uno ne scelle, e questi fu Maffi-(a) Medish. miano, appellato Marco Aurelio Valerio Maffiniano nelle Monete (a), ed licrizioni: nomi, ch'egli prefe dallo stesso suo benefattor Diocleziano, come se fosse stato adottato da lui. Convennero anche fra loro, che Dioeleziano prendesse il titolo di Giovie, e Massimiano quello d' Erculio, quali che fosse rinato Giove, per cui tante belle azioni Ercole free, come s'ha dalle Favole. E ornati di quetti due vani e ridicoli titoli fi truovano amendue nelle antiche Storie, Credefi, che Diocleziano fosse nato circa l'Anno 245. e Massimiano circa l'Anno 255. La Patria d'esso Massimiano su una Villa del distretto di Sirmio nella Pannonia, dove egli col tempo fece fabbricare un funtuofo Palazzo. I fuoi Genitori fi guadagnavano il pane con lavorare a giornata per altri. Ma il mettier della guerra quel fu, che da si baffa condizione alzò a varj (b) Aurelius gradi e finalmente alla più fublime gra idezza Ma'limiano (\*). Era egli tempre stato amico intrinseco di Diocleziano, e partecipe di tutti i suoi fegreti. Parecchi atteffati della fiia bravura parimente avea dato in varic guerre al Danubio, all' Eufrate, al Reno, all' Oceano (e) fotto Autinus in Pa- reliano, e Probo Augusti; e però Diocleziano sentendo se thesso di natural timido, e bisognoso di chi avesse perto per lui alle oceasioni, eleffe l'amico Malfinniano per fuo braceio diritto, e poi per compa-

Victor . Lattantius , Eutropius. (c) Mamersegyrica.

gno nel Trono, tuttochè non apparifea, che fra loro paffaffe parente-la alcuna. Cioè primieramente nel precedente Anno il creo Cesare, e comincio ad appoggiargli i riichi, e le più importanti imprefe dell' Im-perio. Da che fu partito dalle Gallie Carino, ovvero dappoiche s'in-(d) GHA-Me liebarh. tele la di lui morte, s'erano folkvari in esse Gallie due Capi di mafradieri, cioè Lucio Eliano, e Greo Salvio Amando: che cosi fi veggono appellati, e col titolo d' Augusti in due Medaglie (d), le pur esse ton vere, giaeché Eliano dal Tillemont (e) è appellato Aulo Pomponio, e può dubitarfi, che il defiderio de gli amatori de' Mulei di aver conti-

Numeron. Imperator . (e) Tiliemint Memorres des Emperanes .

nuata la serie di tutti gl'Imperadori, abbia mosso gl'Impostori ad ap- E a a Volg pagargli. Coftoro adunque alla testa di numerofe schiere di contadini Anno 256. e ladri, chiamati Bagaudi, si diedero a scorrere e saccheggiar le Gallie, con forzare talvolta anche le stesse Città. Diocleziano contra di tal gente non tardò a spedir Massimiano (a) con assai forze, e questi (a) In Panedopo alcuni combattimenti diffipò quella canaglia, e rimife in pace le tyrit. Man-Gallie. S'è disputato fra i Letterati (b), se quella impresa di Massi. Autel. Fiel. miano Erculio appartenga all' Anno precedente, o pure al prefente, o Entresias. feguente. Probabilmente i Lettori non amerebbono, ch'io entrassi in (b) Norte, sì fatto litigio, e maffimamente perchè non è sì facile il deciderlo. Quel Pagiar, si, in che convengono essi Eruditi, si è, che Diocleziano essendo in or assi. Nicomedia, e sempre più riconoscendo, quanto egli si poteva promettere di quello fuo bravo e vecchio amico, cine di Maffimiano, nell' Anno corrente il dichiaro anche Augusto e Collega nell'Imperio nel di primo di Aprile, per quanto fi ricava da Idacio ne Fasti (c). Fu slu- (c) Mecius penda cotà in quel tempi il vedere, come quelli due Augusti, fenza in Essisticgame di fangue, e d'umore l'un dall'altro diverso, pure andassero. da li innanzi si uniti, e governastero a guisa di due buoni Fratelli. Confervava Massimiano quel ruslico, ch'egli avea portato dalla nasci-Confervava Mallimiano quel rullico, ch' egli avea portato unha naici-ta, non meno nel volto, che ne collumi (a). Il fuo naturale era afpro Victor in £e violento, privo di civiltà e di umanità; si offervava anche dell'im-piesse. prudenza ne tuoi disegni. Diocleziano all'incontro, siccome surbo al Europ.

maggior fegno, affettava l'affabilità e la dolcezza, (e) con lamentarfi in Brevier . anche talvolta della durezza di Massimiano. Ma sapeva valerti della di Lastanius lui ferocia e felvatichezza all'efecuzion de'fuoi voleri; e qualor fi trat- Perjecuter, tava di qualche rifoluzion fevera & odiofa, a lui ne dava l'incumben- (e, Popicas za e l'onore, ficuro, che l'altro fenza farfi pregare l'avrebbe ubbidi- in dureitan. to. Il perche chi mirava le sole apparenze, diceva, che Diocleziano era nato per fare un Secolo d'oro, e Massimiano un Secolo di ferro. Abbiamo in oitre da Lattanzio (f), che Mailimiano non fi affomiglia- (f) Lastanzio va gia all'altro neli'avarizia, amando di comparir liberale; ma qualora sina de Morabbitognava di danaro, fapeva anche addoffar de i delitti di faile co- cap. 8. spirazioni a i più ricchi Senatori, e fargli uccidere, per occupare i lor beni. Parla in oltre Luttanzio dell'infaziabil luffuria di Maffimiano, e della violenza, ch'egli ufiva dapertutto alle Figliuole de'beneffanti. Un pallo di Mamerino (g) fembra indicare, che appena dopo la Icon- (g) Mamerfitta de' Bagaudi facessero un'irruzion nelle Gallie i Borgognoni, Ala- tione in Pa-

manni, Caiboni, ed Eruli, Popoli della Germania. Furono anch'effi ben ricevuti da Massimiano, che si trovava in quelle parti, pochi d'essi fi contarono, che non reflaffero vittima delle spade Romane, niuno quafi effendone restato, che potesse portar la nuova della rotta alle proprie contrade. Vedesi un'iferizione satta prima del di 17. di Settembre dell' Anno preiente (b), in cui Diocleziano porta i titoli di (h) parine Germanico e Britannico, credendosi questi derivati dalla virtoria suddet- Crine. 84ta, e da qualche altra riportata da i suoi Generali nella Bretagna.

bane Anu.

Anno

Anno di Cristo ccexxxvii. Indizione v.

di GA10 Papa 5.

di DIOCLEZIANO Imperadore 4. di Massimiano Imperadore 2.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO DEI la terza volta, MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO.

cles ,

(c) Aurel. piteme . Entrop.

ERA Volg. P Refetto di Roma (a) fu in quest' Anno Giunio Massimo, da noi ve-Anno 287. P duto Console. Un Medaglione illustrato dall'incomparabile Car-(a) Burbe dinal Noris (b), e battuto in quell' Anno, ci rapprefenta Dioclezia-rius de Cycl. no e Mallimiano Augulti, condotti in una carretta trionfale, segno che (b) Norti de cili eelebrarono qualehe trionfo, o pure ehe quelto fu loro decretato dal Senato. Ciò vien creduto fatto o per le vittorie riportate nel precedente Anno da Massimiano contro le Nazioni Germaniche accennate di fopra, o pure per qualch'altra guadagnata contra de' Persiani, Viller in E. siccome diro, ovvero contra de' Franchi e Salfoni (c), i quali per mare faceano delle fcorrerie nell'Oceano contro le Gallie. Certamente Ma-

mertino (d) per lodar Massimiano, scrive (probabilmente con sperboin Brevier. le, & adulazione Oratoria) che erano seguiti innumerabili combattitime in Ps- menti nelle Gallie contra de' Germani, con aggiugnere, che costoro may: Ma-dipoi giunsero nel di primo di quelt'Anno fin lotto le mura di Tre-amiani veri. Malfimiano, che quivi era a quartier di verno, e folonnizzava l'ingresso del tiuo Contolato, prese l'armi, si seglio eontra di loro, e li mise in rotta. Venuta poi la Primaveta, valicò il Reno, portando la guerra in casa de medesimi Barbari, devastando quel paese con loro gran danno. Il movimento poco fa accennato de Franchi e Safsoni per mare contro le Gallie, ebbe principio nell' Anno precedente. Massimiano non perde tempo ad allettire anch'egli una Flotta di navi, per opporla a quelle barbare Nazioni, e ne diede il comando a (e) Auriliu Caraufio, uomo bassamente bensi nato fra i Popoli Menapii (e) nella Vistor ibid. Fiandra, o pur nel Brabante, ma di gran credito (pezialmente nel condurre navi, e far battaglie maritime. Che cottui desse delle percosse a que' Corfari, pare che si ricavi dal Panegirieo di Mamertino. Ma a poeo a poco si venne scorgendo, ehe Carausio prendea gusto a continuar la guerra in vece di ettinguerla, falciando, che i Franchi e i Sassoni venissero a spogliar le Contrade Romane, per poscia tor loro il bottino, senza pensare a restituirlo a chi si dovea. Ordinò pereiò

Massimiano colla tua consueta fierezza, che gli fosse tolta la vita. Tra-

Lutrey. 16.

pelò quest'ordine, ed avvilatone Caraulio, provvide a se stesso col condur tutta la Flotta, a lui raccomandata, nella Bretagna, dove tratte

#### ANNALI D'ITALIA.

nel suo partito le milizie Romane di guarnigione in quella grand' Iso- Exa Volg. la, fi fece acclamare Augusto. Il Noris crede ciò fatto nell' Anno Annoa87. presente, ed è seco Euschio (\*). Il Pagi (\*) nel precedente. Diedesi (a) Ensieb.
poscia Carausio a far preparamenti per sosteners in quel grado, fab- in Chernico. bricando nuovi Legni, facendo leve di gente, e tirando al fun fervigio una gran copia di Barbari, a' quali infegno l'arte di combattere Crnic. Barin mare. Perchè nel Medaglione prodotto dal Noris si vede tirato il carro trionfale da quattro Elefanti, potrebbe cio piuttofto indicar vittorie riportate da Diocleziano in Levante contra de Persiani. Certo è. ch'egli marciò a quella volta, non volendo sofferire, che Narseo, o Narie Re di Perfia (altri dicono Vararane II.) aveile (c) dopo la mor- (c) Mamerte di Caro Augusto occupata la Mesopotamia, e se la ritenesse. Sem- tinas ibid. bra in oltre, che l'armi Persiane fossero penetrate nella Soria, e ne 149. 7. minacciaffero la steffa Capitale Antiochia. Chiaramente scrive Mamerminiscialiero la iteita Capitale Antochia. Chiaramente scrive Naimet-tino, che i Perfini o pel terrore, o per la forza dell'arnii Romane, fi ritirarono dalla Melopotamia, e fi vide obbligata quella Nazione ad aver per confine il Fiume Tigri. E verifimilmente fu in quella occasione, che il Re loro invio de i ricchi prefenti a Diocleziano, con parere eziandio, che seguisse pace fra loro. Certamente la Storia non ci efibifce per molti anni diffentione alcuna fra i Romani e Perfiani; e però sembra, che Diocleziano ottenesse l'intento suo, non solo di ricuperar le Provincie e Città perdute in Oriente, ma di lasciar quivi anche la quiete. Convien nondimeno confessare, che troppo dif-ficil cosa è il riferire a'suoi propri anni le imprese di quetti due Imperadori, perchè d'effe fanno bensi menzione i Panegirifti d'allora, ma fenza ordine di tempi. Perciò può effere, che appartenga all' Anno seguente, come pensò il Tillemont (d), la guerra fatta da Massi- (d) Tillemiano a i Germani di là dal Reno, con dare ampiamente il guafto al mont Me-loro paefe; e che medefimamente si debba differire ad esso Anno la maret dei rinovata amicizia de Persiani con Diocleziano, e la spedizion de regali fatta da quel Re, e mentovata da Mamertino (e). Ma in fine tima pa



quel, che importa, si è di saper gli avvenimenti d'allora, ancorche arg. Maxi-

Anno

Anno di Cristo cclexxviii. Indizione vi. di Gaio Papa 6. di Diocleziano Imperadore 5.

di Massimiano Imperadore 3.

Confoli { MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER la feconda volta, Pomponio Januario.

Es a Volg. Tu fecondo il Catalogo pubblicato dal Cufpiniano, e Bucherio, in Associale.

quell'Anno Prefetto di Roma Pimpissio Jissuario, però il Parvi(a) passio no (5), col dirit han crettora, chi egli nello telio tempo efertisti el l'imconsultatora del consultatora con consultatora con consultatora del consultatora con con consultatora consultatora con con

dio il fuddetto Parvinio, che non Melfiniamo Augulto, ma un Malfiniamo Augulto, ma un Malfiniamo Augulto, ma un Malfiniamo Augulto, ma un Malfiniamo Pereserto del Conto lei quelle Anno, sufficiado ad un pafio di Anmiano (2), maribito 32 e di uno o due Serietto; ma il Cardenal Noris colla comune de Fatha ha faficurato qui il Contolato a Maffiniano. Se noi fagolfimo l'Anno pereccio, in cui Mamertino recito il fiuo primo Panegirico nel Natale di Roma, cicè nel di 11. d'Aprile, in locde e' fich Maffiniano Imperadore, alla Cronologia d'altora fi progreebbe qualche fuidho. Il Noris lo lificifica d'Anno feguence, 1 flez, il a prefente, altri più

comment de la respectation de la respectación de quel Paregirece, che Maisse de la Republica d

Dioclezinio circi quetti tempi ritorno curico d'allori dalla fepdazon militare contra de Perfami in Europa, per tratare con Malfimano (6) Islam de pubblica ffiri. Fa paramente menzione Namertino (2) di Genotica, 100 bon, o fia Genbund, Red il qualche nazione Germanica (1) Valeño (7) 18/9. Freest venne ad inchinar Maffimino, ad implorar la pace, e a prometter bugona maricia i e lega.

Anno

Anno di CRISTO CCLXXXIX. Indizione VII.

di Galo Papa 7.

di Diocleziano Imperadore 6. di Massimiano Imperadore 4.

Confoli { Basso per la feconda volta, QUINZIANO.

S Eguitò ad essere Prefetto di Roma Pempenio Januario. Prima che Era Volg. Mamertino recitasse il suo Panegirico, racconta egli, che i due Anno 1891. Imperadori vennero, Diocleziano dall'Oriente, e Massimiano dal Po-nente, per abboccarsi insieme, e trattar de i ripieghi per gli bisogni dell' Imperio . Caranfio impadronito della Bretagna sempre più cresceva in forze, i Barbari scatenati da ogni parte, non ostante le rotte lor date, minacciavano tutto di le Provincie Romane. Mase toute or cate, minacciavano tutto di le trovincie Romane. Ma-mertino (a) parla di quefto abboccamento, che fembra diverfo da un (a) Mameri, altro, di cui ragioneremo più innanzi. Videfi allora, e fi ammirò la in Paustyr. flupenda unione e concordia di quefti due Principia, l'uno de quali, cioè Diodeiximo, ficce pompa de regali a lui mandati dal Re Perfiano, e l'altro delle spoglie riportate dal paese Germanico. Quando si ammetta, che in questo, e non già nel precedente Anno, Mamer-tino recitasse in Treveri il suo Panegirico a Massimiano, che si trovava in quella Città, Capo allora delle Gallie, e frontiera contro i Germani, fi può credere, che qualche tempo prima avendo effo Augutto Massimiano compiuta la fabbrica di una copiosa Flotta, per procedere contro Caraulio usurpator della Bretagna (b), la spignesse da i (b) 1d.c.11. Fiumi nel mare. Erano state basse sin allora l'acque per la lunga serenità, durata anche nel verno, ma vennero a tempo pioggie, le quali coll'ingroffar i Fiumi, facilitarono il trasporto di que' Legni all'Oceano. Di bei successi, di felici vittorie prometteva percio quel Panegirifta a Mallimiano. Ma diversi dall'espettazione riuscirono poscia gli avvenimenti. Dovette darli qualche battaglia navale, in cui la prggio, per teltimonianza d'Eutropio (e), toccò a Massimiano, non el- (e) Eutrop. fendo le genti sue si sperte ne combattimenti mantimi, come quelle in Brevier. di Caraulio, uomo avvezzo più di Massimiano a combattere in quell' di Carutto, tsomo avvezzo piu di Mattuntano a conduterer in questi.

Elemento. Quello non aspertata difigrazia quella fic, che induffe Mila

finimo (7) ad afcolar propolitioni di piec. E in fatti ruttici a te

finimo (8) ad afcolar propolitioni di piec. E in fatti ruttici a te

finimo (7) ad afcolar propolitioni di piec. E in fatti ruttici a te

finimo (8) ad afcolar propolitioni di piece della finimo (8) afcolar

finimo (9) ad afcolar propolitioni di piece primo (8) afcolar

finimo (8) afcolar

Ten III.

Ten III.

X

Es A Volg. conto di Diocleziano potrebbe effere, che in quest' Anno egli facesse Anno 289. guerra a i Sarmati, Jutunghi, e Quadi, e ne riportasse quelle vitto-(a) A mert. rie, che si veggono mentovate da l Panegiristi d'allora (a), per le Eumines quali in qualche lscrizione Diocleziano è intitolato Sarmasico. Truoin Panegyvafi anche nelle Medaglie (\*) di quetto Augusto VICTORIA SAReitit. (b) beddish MATICA. Sara probabilmente un'iperbole adulatoria quella di Eu-Namifront. mene (c), dove dice, che la Nazion de Sarmati fu per queste guerre Imperator. si estenuata ed abbattura, che appena ne restò il nome per pruova (c) funement della sua rovina. Noi troveremo anche da quì innanzi assai vigorosa

status. Some arrante a qui manarta allat vigorofa que la companio de la Companio del Companio de la Companio de la Companio del Companio de la Companio del Companio del Companio de la Companio de la Companio de la Companio del Compa

Anno di Cristo eexe. Indizione viii.

di GAIO Papa 8.

di Diocleziano Imperadore 7.

di Massimiano Imperadore 5.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO Confoli Augusto per la quarta volta,
Marco Aurelio Massimiano Augusto per la terza.

FU in quest' Anno Presetto di Roma Tarriano Graziano. Erano tut-tavia in continuo moto i due Augusti Diocleziano, e Massimiano, così efigendo le turbolenze di que tempi. Le Leggi citate dal Relando e dal Tillemont (e), ci fan vedere Diocleziano nell' Anno prefente ora a Sirmio nella Pannonia, ora a Bifanzio nella Tracia; ed (e) Tillement Memoires des una ancora fi truova, data in Emefa Città della Mesopotamia, ancor-Empereurs . chè difficil sia l'accordar insieme viaggi cotanto disparati, fatti in poco (f) Pagins tempo. Ma quando fuffista, come si fece a credere il Padre Pagi (f), Critic. Bar. che il Panegirico di Eumene (creduto Mamertino da altri) fosse re-(g) Eumen, citato nel presente Anno, certamente di là apprendiamo, (g) che Dioin Mamer- cleziano dalla Soria era venuto nella Pannonia, da dove poi il vedretinus Pante mo calare in Italia. Fa menzione il medefimo Panegirista de' Saraceni gyr. Maxi- vinti, e fatti schiavi dallo stesso Diocleziano, ma ignoto ci è, se sosse in quetta, o pure nella precedente andata d'esso Augusto in Oriente. (h) Aurelius Non è già improbabile, che circa questi tempi cominciassero altre Villar in E- nuove rivoluzioni nell'Imperio Romano, delle quali ci hanno conferyilime. (i) Estrep. vata memoria Aurelio Vittore (b), ed Eurropio (i). Già la Bretagna in Betwar, reflava come smembrata da Roma per l'occupazione fattune da Ca-

raufo, beache folfe fucceduto quell'apparente accordo, di cui s' è E s. vog. parlao di fopra. Sollevoli niche nell' Africa un Guiñasea, il quale fe A New 350. dobbiam credere al Goltzio (d), in cui mano fortunatamente caddero (d) calce Medaglie di quala futti i l'Iranni (vogili. Dio che tutte legizieme) conservate dagglie. Nella fella Africa accora erano in armi, non foi E darbar, o pure ribelli, i Popoli Quinquegentiani, de quali mon me prendellero (noque Popoli condectari infieme. E non andara) E-gitto efente da fomigliant turbolenae. Quivi Lutie Epide delli (e) conservate dagglie apparente, cha quelle provincia. Da effe Medaglie apparente, cha quelle provincia. Da effe Medaglie paparite, chi quelle fromincia. Da effe Medaglie paparite, chi guit temo par cinque Anni quel dominio, ma non Espiano, quando quell'arrefire i de vegnono intrata appella Princia, non mai queri, qualor fe la versedano bella, piziscevano le contrade Romane dell' Oriente; impegni utti di grate conferencia quel forma de la versedano bella, piziscevano le contrade Romane dell' Oriente; impegni

Anno di Cristo cerci. Indizione ix.

di Garo Papa 9.

di Diocleziano Imperadore 8. di Massimiano Imperadore 6.

Confoli & GATO GIUNIO TIBERIANO per la feconda volta,

CHe Fibrians 60fe promoffo in quell' Anno al Eccondo Comólato, fi fraccogia de un l'Enzimo el am C) data al la luce. E lo confirmano i Falti Florentini, e il Catalogo de Prefecti di Roma, pubblicar dal Bucherio. E periocche nell'Anno ali. vectermo Condio el 
prefere della contra della contra di marcia di condio el 
prefere Giorni di medicino, che procedelfi Confole ancora in quell' Anno. I/ cro
è, che il iludderio Catalogo ci da Prefetto di Roma nell' Anno preferete Giorni Tiberian: ma già abbiam detro eller probabile, che folfe
introducto l'uti di uni inferie protora le Digosta di Confole e di
Nipote di Dione Caffo celebre Storico, s'è giudicato con all' veti
mingilanza, e perio a lui pure han dato fondamente alcani il nome di Caffo Dione. L'Aucore (c) del Generaliza di Maffiniano (fia continuo di 
Dione Caffo celebre Storico, s'è giudicato con all' veti
mingilanza, e perio a lui pure han dato fondamente alcani il nome di Caffo Dione. L'Aucore (c) del Generaliza di Maffiniano (fia continuo di 
Caffo Anno (d) e certo fegui ne' primi Medi dell'Anno. (d) periore
ceduto in quell' Anno (d) e certo fegui ne' primi Medi dell'Anno. (d) periore ceduto in quell' Anno (d) e certo fegui ne' primi Medi dell'Anno.

Ena Volg. Correva allora un verno rigorofissimo (a) con ghiacci e nevi daper-(4). Q.

Anno 291 tutto, e si afpro freddo, che, per così dire, gelava il fiato delle per-(a: Grae-filiae, ilid. Gone. Contutto ciò Diocleziano dalla Soria fen venne per la Pannonia in Italia. Massimiano dalle Gallie per la via di Monaco passò anch'egli in queste parti con tal follecitudine, viaggiando amendue con poco feguito di notte e di giorno, che quafi pervennero prima de corrie-ri, da loro spediti innanzi. L'abboccamento d'essi si sece, come dissi, in Milano, con plaufo inufitato di quel Popolo, per l'inafpettato loro arrivo e prefenza, non meno che per la mirabil loro concordia. Il Senato Romano (ped) in questa congiuntura i più illustri Senatori a quella Città, per complimentare i due Augusti, giacché si seppe, che non erano per possare a Roma. Non si può fallare pensando, che l'oggetto di un tale abboccamento sosse si consultare insieme de mezzi, per fostenere l'Imperio in mezzo a tante turbolenze, e domare i ribelli; e che allora divifassero di venire alla rifoluzione, di cui par-(b) Panery- leremo all' Anno seguente. Abbiamo poi dal suddetto Panegirico (6) (recitato, per quanto fembra, nell' Anno prefente in Treveri alla pre-

ric, Maxi-

mian. c. 16. fcnza di Massimiano) che in questi tempi nel cuor dell'Imperio si godeva gran tranquillità, e che copiosissimi erano stati i raccolti. All'incontro i Barbari tutti fi trovavano involti in fiere guerre infieme. Cioè in Affrica erano fra loro in rotta i Mori; nella Sarmazia i Goti combattevano contra de' Borgognoni, i quali avendo la peggio, s'erano raccomandati a gli Alamanni per foccorfo, con dirli (cofa che pare firana) aver poi essi Borgognoni occupato il paese de gli amici. Similmente i Tervigi, altra sezie di Goti, uniti co i Taifali, aspra guerra aveano mosso a i Vandali, e Gepidi. Lo steso maligno influsso provavano i Persiani (e), perchè Ormissa s'era sollevato contra del Fratello Re di Persia, avendo dalla sua i Popoli Sacchi, Russi, e Gelli. Finalmente i Blemmii confinanti all' Egitto erano in guerra co i Popoli dell' Etiopia. Certamente le discordie presenti de' Barbari tornavano in vantaggio del Romano Imperio; tuttavia non mancavano ad esso

(c) Ago thiat . Entychins , Syncolius .

Imperio i fuoi guai, e ne abbiam già fatta menzione. Lo fteffo an-darfi fempre più agguerrendo que Barbari ridondò in danno de Romani col tempo, siccome andremo vedendo. Potrebbe essere, che in questi tempi succedesse ciò, che racconta Eumene, o sia Mamertino, con dire, che Massimiano Erculio popolò il paese incolto di Cambray, e di Treveri con gente del pacce de Franchi, la quale s'era fottoposta a i Romani. Anche Eulebio (4) nota sotto quest' Anno. (d) Enfeb. che effendosi ribellate a'Romani Busiri, e Copto, Città dell' Egitto, in Chronic. furono prese e spianate, non si sa da qual Generale de gli Augusti. Secondo quelto Istorico sembra, che non fosse per anche succeduta la ribellione d'Achilleo, se pur l'eccidio delle due sudderte Città non fi dee prendere per indizio della medefima ribellione.

Anne

Anno di CRISTO CCXCII. Indizione X.

di Galo Papa 10.

di Diocleziano Imperadore 9.

di Massimiano Imperadore 7.

## Confoli & Annibaliano, ed Asclepiodoto.

No Il vedermo Prefetto di Roma nell'Anno 1977. Afraini Anniho Manibe E a. N'espi liano. Verimiliamente lo fielo fiu, che procedette Confision di Anno 1974. Anno prefente. Citadio Mareslin nel Catalogo del Bucherio (o) il truo-vito recombinato del control del

Exa Vole, ro; le Leggi fatte da gli Augusti seguitavano a correre per tutte le Anno 192. Provincie, e l'uno di quetti Principi secondo le occorrenze passava nelle Provincie dell'altro.

(a) Aurelius pisame.

Secondo le antiche notizie (4) a Coffanzo Cefare furono affe gna-Victor in 8- te le Provincie tutte di là dall' Alpi, cioè le Gallie, le Spagne, la gran Bretagna, e la Mauritania Tingitana, ficcome Provincia dipendente dalla Spagna. A Maffiniano Erculio Augusto fu data l'Italia, e il resto dell' Affrica colle liole spettanti alle medesime. A Galerio Cefare la Tracia e l'Illirico colla Macedonia, Pannonia, e Grecia. Dioeleziano Augusto ritenne per se la Soria, e tutte l'altre Provincie d'Oriente, cominciando dallo Stretto di Bilanzio, e riferboffi anche l' Egitto, ricuperato che fosse dalle mani di Achilleo. Ne già si tardo a fentir le cattive confeguenze di quella moltiplicazion di Principi, e di-(b) Lactar: visione di Stati. Buon testimonio ne e Lattanzio (b) con dire, che votiti de Mor- lando cadaun di que' Regnanti tener Corte non inferiore a quella de ser. cap. 7. gli altri, ed esercito, che non la cedesse a que'de' Colleghi: si accreb-bero a dismisura le imposte e gabelle, per soddisfare alle spese, e con tali aggravi, che in moltiffimi Luoghi erano lasciate incolte le cam-

Victor ibid.

pagne, giacche pagati i pubblici pesi non restava da vivere a i coltivatori e padroni delle medelime. Ed allora fu, per atteftato di Aure-(c) Aurelius lio Vittore (e), che l'Italia, non ad altro obbligata finqui, che a provvedere viveri alla Corte, e alle milizie di suo seguito, cominciò al pari delle Provincie Oltramontane a pagar tributo: lieve bensi ful principio, ma che andò poscia a poco a poco crescendo sino all'eccesso, e produsse infine la sua total rovina. Quanto a i suddetti due Cefari, derivavano amendue dall' Illirico, onde erano anche ufciti Diocleziano e Massimiano. Costanzo sopranominato Cloro da gli Storici (4),

(d) Pellie

in Ciaudis. forte pel color pallido del volto, o verde del veiltto, ebbe per Pa-dre Eutropio, il quale dicono, che fosse uno de meglio stanti del suo paele, e che per Moglie avelle Claudia Figliuola di Crilpo, cioè di un Fratello di Claudio il Gottico Imperadore. Certamente gli antichi Storici il fanno discendente dalla Casa di quell' Augusto per via di Donne; e forse per questo ne' suoi posteri si truova rinovata la Famiglia Claudia. Che nondimeno la nobiltà e le facoltà di fua cafa non fofsero molte, si può dedurre dall'aver egli studiato poco le Lettere, e cominciata la fua fortuna dal più baffo della milizia, e dal fopportar le fatiche proprie de foldati gregarj nelle Armate di Aureliano e di Probo. Aurelio Vittore (e) sembra quasi indicare, ch' egli fosse nato poveramente in Villa, dicendo, che tanto egli, come Galerio, avea-no pora civiltà, ma che avvezzi alle milerie della campagna e della milizia, riufcirono poi utili alla Repubblica. L. Anonimo del Vale-

Epitome . mus Vale-Ganus peft Ammian.

(c) Aurel.

Victor in

(f) Among- fio (f) scrive, che Costanzo fu il primo soldato nelle Guardie del Corpo dell'Imperadore, poicia pel suo valore Tribuno, o sia Colonello di una Legione, e giunse ad esfere Governator della Dalmazia, con effersi segnalato in varie occasioni di guerra. In tal credito certamente egli fali, che fu giudicato degno d'effere creato Cefare in quell'

### Annali D'ITALIA.

167

Per quel chè riguarda Galerio, l'altro de'nuovi Cefari, anch' egli era nato baffamente in Villa preffo Serdica, o fia Sardica, Capitale della nuova Dacia (a). Romula fua Madre, nemica de' Criftiani in quel (a) Lastanpacíc, perché non volcano intervenire a i suoi empi sagrina i suoi i sin de Morti, gl'ilpirò sin da picciolo un odio grande contro la Religione di Cri- sis. Profic.

fio. Che i suoi Genitori susce contadini, lo dicono i vecchi Stori - Auri. Vist. ci, e fi argonienta dal fopranome di Armeniario, che gli vien dato da listome, gli antichi Scrittori. Anch' egli col meditere dell'armi fi acquiftò tal in Bresiar, tama, che da i due Augusti fu creduto meritevole d'effere promofio alla dignità di Celare. Noi il vediam nominato nelle Medaglie Gaio Galerio Valerio Maffimiano. Se dice il vero Eutropio (6), meritavano (6) Entrep. lode i di lui cottumi; ma Lattanzio (c) all'incontro ci afficura, che nel (c) Laffasportamento e nelle azioni di coffdi compariva quell'aria di felvatichez- sini lete si-24, ch'egli porto dalla nascita, ma ch'egli vi aggiunse anche col tem- tate. po un' intopportabil fierezza e crudeltà, per eui scompariva quel poco di buono, che in lui si trovava (4). Sprezzava egli le Lettere e chi (d) Auralius le coltivava, non amando se non le persone militari, le quali ancora, V. ster in E-benche ignoranti, crano da lui promosse a i Magistrati civili con di-piteme. scapito grande della Giustizia. L'ambizione sua vedremo che portò Diocleziano a deporre il baiton del comando; così l'avidità del danaro, per cui impole clorbitanti aggravi), traffe i Popoli ad una miferabil rovina. A lui spezialmente vien attribuita la crudel persecuzione mossa contro a i Cristiani, che accenneremo a suo tempo. Quel che fu mirabile (e) per vari Anni fi offervò una rara unione fra que- (e) vapitus fti quattro Principi, gareggiando tutti nel promuovere gl'interessi della in Care. Repubblica. Diocleziano veniva confiderato qual Padre di tutti, e i Inliana fuoi ordini e volen fedelmente erano efeguiti da gli altri; ed arte non Oratina I mancava allo stesso Diocleziano, per tener contenti i subordinati Colleghi, con diffimular i loro trafcorfi, e fopra tutto proceurando di dar nella testa a i seminatori di zizanie, e di false relazioni, perchè certo dal suo canto egli non ommetteva diligenza alcuna per conservar la buona intelligenza ed armonia con chi fi mostrava dipendente da lui. Dicemmo già, che un Giuliano avea usurpato l'Imperio nell'Affrica. Credefi, che in quett' Anno Massimiano Erculio passasse in quelle parti, come poste sotto il comando suo nel comparto dell'Imperio, ed obbligaste quel Tiranno a trapassarsi il petto col ferro, e a gittarsi nel (f) Enmen. fuoco. Abbiamo da Eumene, o sia Eumenio (f), che Costanzo dappoichè

Ena Voig. poiché fu dichiarato Cefare, con tal fretta paíso nelle Gallie, a lui Annoaya. definate per cemandarvi, che non v'era peranche giunto l'avviso di avervi egli a venire, anzi nè pure la notizia della sublime Dignità a lui conferita. La nuova a lui portata, che le genti di Caraulto Ti-ranno della Bretagna, venute con molte vele per mare, aveano occu-pato Geforiaco (oggidi Bologna di Pitardia) fu a Coftanzo un acuto iprone per volar cola, ed imprenderne l'affedio. Affinche non poteffe approdarvi foccorfo alcuno per mare, ne fuggir di la quella man di Corfari, fece egli con alte travi, conficcate intorno al Porto, piantare una forte palizzata. Fu obbligata quella guarnigione alla refa, e Co-ftanzo l'arrolò fra le fue truppe. Il che fatto, quafiche fin allora il mare aveffe rispettata la palizzata suddetta, a forza d'onde la smantellò. Diedesi poi Cottanzo a far preparamenti di navi, per liberar la Bretagna dalle mani d'esso Carausio, il quale godea bensi la pace in quell'Isola, ma non lasciava di star ben armato e in guardia per

difendersi, qualora si vedesse assaltico. A questa Anno, o pure al se-ca Ensista guente, service Eusebio (4), che i Poposi Carpi e Basterni furono con-carriore. dotti ad abitar nelle Provincie Romane: seguo che nel loro paese con vittorioù passi erano entrati i Romani, se pur coloro non furono dalla forza d'altri Barbari cacciati dal loro paese. La Nazion loro vien creduta Germanica, ma abitante alla Viltola in quella, che oggi fi chiama Polonia. Probabilmente questa guerra appartiene all' Anno 294. ficcome diremo.

Anno di Cristo cexciii. Indizione xi.

di GA10 Papa 11.

di Diocleziano Imperadore 10.

di Massimiano Imperadore 8.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO Augusto per la quinta volta,

Marco Aurelio Valerio Massimiano
Augusto per la conste Augusto per la quarta.

S Estimio Acindino fu in quest' Anno Prefetto di Roma, e continuò in tal Dignita anche nell' Anno seguente. Si aspettava Carauso, occupator della Bretagna, la guerra dalla parte della Gallia, fenza avvederti, che una più perniciola, perche occulta, gli si preparava in casa (6). Alletto, o sia Alesto, Ministro di sua maggior confidenza, fosse Europius, per timore, che piombaffe il gastigo sopra i delitti da lui commessi. o pure per fola vaghezza di comandare, l'affaffinò con torgli la vita: dopo di che prefe col titolo d' Augusto il dominio di quelle Provincie, ed ebbe forza e maniera per tenerio lo spazio di alcuni Anni. Quello

(b) Aurelias Eumenes,

accidente, per cui forfe rimafero sconcertate alcune segrete misure di Eara Volg. Costanzo Cesare, cagion su, ch'egli per ora non impiegasse l'armi sue Auxo293-verso la Bretagna, ma che le volgesse contra del Cauchi, o Camavi, e de Frisoni, che possedevano il pacse bagnato dalla Schelda, cioè quel che ora vien chiamato i Paesi Bassi. Ancorche in que tempi un tal paele folle pien di boschi e di paludi, o sia d'acque stagnanti, cioè di fiti difficili a farvi guerra, tanta nondimeno fu l'induttria e l'oftinazion di Costanzo, che ridusse tutte quelle barbariche popolazioni a rendersi. Il che fatto trasporto tutta quella gente colle Mogli e Figliuoli nelle Gallie, dando loro terreno da coltivare, ma fenza lasciar armi ad effi, acciocche fi avvezzaffero ad ubbidire fenza più penfare a ribellarfi. Ciò, che in questi tempi operassero i due Augusti, e Galerio Cefare, retta ignoto. Dalle Leggi che abbiamo, date nell'Anno prefente, ed accennate dal Relando (a), si vede Diocleziano soggior- (a) Relando nante nell'Illirico, o nella Tracia, Provincie governate da effo Galerio, ma senza apparire, quali imprese militari si facessero in quelle parti. Se vogliam credere ad Eutebio (\*), comincio Diocleziano in (b) Enfet in questi tempi a farsi adorare qual Dio, cioè, per quanto io m'avviso, Chremica con obbligar le persone ad inginocchiarsi davanti a lui, come si usava co i boriosi Re di Persia, da quali forse avea appreso questo costume: laddove bastava in addietro salutare i precedenti Augusti, con inchinar la fronte, come si faceva anche co i Giudici. S'egli pretendesse di più, nol faprei dire. Proruppe ancora in isfoggi di vanità, col metterli a portar gemme nelle veiti, e fino nelle icarpe: dal che a erano

guardati que' precedenti Imperadori, che furono in concetto di mo-Anno di Cristo cexciv. Indizione xii. di G A 10 Papa 12.

derati e favi.

di Diocleziano Imperadore 11. di Massimiano Imperadore 9.

FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE. Confoli & GAIO GALERIO VALERIO MASSIMIANO CE-

He in quest' Anno ancora i due Cefari Costanzo e Galerio facesiero delle prodezze contra de Barbari, si puo dedurre da Giuliano Apostata (c), e dal Panegirista di Cottantino Augusto, cioè da (c) Inlian. Eumenio (d). Oltre all'aver eili cacciato dalle terre Romane i Bar- Oratione I. Eumenio (4). Oltre all'aver elli caccinto dane terre rolliane. Son (d) Enirea. bari, che da gran tempo vi s'erano annidati, e le coltivavano come (d) Enirea. fue proprie, quel Panegirista parla di diverse altre Nazioni Germani- Confiant. che, nel paese delle quali entrò il valoroso Costanzo, seguitandolo la cap. 6.

(e) Idacius

lib. 19.

E s. Volt, vittoria dagettutto. Pare egli flemmio di que Popoli, trovandoli rena "sub-filereri, e parte umiliar traffe dablas nulle Popolica (Romate per
activiterne la populazione codo na Continua in quelli temp. Diociziono Augulto a dimora nell' Illicio infieme con Galero Cafare,
come fi ricava da aleune Leggi, e verifimilmente attenderano nelle
pariti della Pamonia e Mefia a tentre in frono i Barbari, fempre anfianti di bottiona nel paefe Romano. Idatio (a) ferive, che furono in
sepira. quell'Anno fabbricate delle Fortezza en peef de S'armatia (i) i dal
sepira. quell'Anno fabbricate delle Fortezza en peef de S'armatia (i) i dal

Daubbi in faccia delle Cirtà di Acinco e Bononis. E a quelli tempi Brombi, e di consistenzia della consistenzia di consistenzia di consistenzia con con consistenzia con con consistenzia con con consistenzia con con consistenzia con con consistenzia con consistenzia con con consistenzia con con consistenzia con con con consistenzia con consistenzia con consist

re incolte per sostentamento delle lor Famiglie, e con vantaggio del collection Pubblico, Profici il Mezzabarba (e) si veggono Medaglie di Dioclebarbas Navazinon colla Vittoria Sarmasica, le quali si può credere, che sieno da laboratare, riferire all'Anno presente.

Anno di Cristo cexev. Indizione XIII. di Galo Papa 13.

di Diocleziano Imperadore 12. di Massimiano Imperadore 10.

Confoli & Tosco, ed Anullino.

(d) Pauvin. CHe Numinio Tofco fosse appellato il primo Console, Annio Cornete f. Cosf. troceremo andando in inanazi questi diue personaggi Prefetti di Roma Lodevole è bensi, ma non ficura, una tali conghiettura, e percio del loro solo Cognome i omi contento. La Prefettura di Roma i un quest'

Anno appoggiata ad Ariflobolo. Per arreftato d' Idacio (e), i Popoli Car-

suo, e Valeria di lui Figlia Moglie sua (f), desse il nome di Valeria

pi, che abbiam detto fortomedin nell'Anno precedente, acciocché non alzaffero più le corna, finoso obbligat a mutar Cide con ventre ad abtar nella Pannonia. Abbiamo delle Leggi dute in quett'Anno, in Matthia. Di Dolectiano Augustio feguito à loggiorna rella Pannonia Meña. Matthia. Di Dolectiano Augustio feguito à loggiorna rella Pannonia Meña. Matthia. Del Dolectiano Matthia feguito della dell

ad una parte della Pamonia, o fia della moderna Ungheria, dopo aver E. a. vogi quiri tiglatar valdifine Gelve, per ridurre quel terminoi a columa. Avan 1916. Circa quefti tempi ancora fembra, che fiaccedelle ciò, e the narrano (p. 2 sann. Avan 1916. Emenno (O.) e l'Autore del Pamegire dei Malfinima o Collantino (b. 3 sain. A cioè l'aver Malfimano Erculio Augusto domati i Popoli feroccifini altri (b. 1817.) della Mauritana, con aver poficia trafportata gran copia d'effi in altri (b) herresa paedi.

Anno di ERISTO CCXCVI. Indizione XIV.

di MARCELLINO Papa 1.

di Diocleziano Imperadore 13.

di Massimiano Imperadore 11.

Confoli 

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO
AUGUSTO PER la fella volta,
FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE PER
la feconda.

A carica di Prefetto di Roma, fecondo l'antico Catalogo del Cufpiniano, e Bucherio, su escreitata da Caffio Dione in quett' Anno, nel quale maneo di vita Gaio Romano Pontefice (c). A lui fuc- (c) Anefiaf. cedette nella Sedia di San Pietro, Marcel.ino. Fecondo di vittorie fu Biblimber. l'Anno presente a i Principi Romani, se pur si può accertare nella Cronologia di que fatti, satti per altro certissimi. Costanzo Cesare, ardendo sempre di voglia di riacquistar la Bretagna, con torla dalle mani dell'usurpatore Alletto, (4) teneva già in ordine buon esercito, e po- (d) Eumen. derose Flotte per sar vela verso colà. Ma sospettando, che i Franchi in Panegyr. ed altri Popoli della Germania, aliorche vedellero lui impegnato nella Entrarmi guerra oltre mare, (econdo il lor uio tentaliero d'inquietar le Gallie: Aurai, Villa raecomandoffi a Maffimiano Augusto, padrigno di sua Meglie, pregandolo di venir alla difesa di que' contini. Venne in satti, per atteltato d'Eumonio, Mallimiano al Reno, e bastante su la sua presenza a tenere in briglia i Popoli nemici. Intanto con ardore incredibile fi mosfero le Flotte di Cottanzo verto la Bretagna. Su quella, che era a Geforiaco, cioè a Bologna di Picardia, s'imbareò egli; ed ancorchè il mare fosse gonfio, e poco savorevole il vento, pure animolamente sciolse dal lido. Pervenuto quetto avviso all'altra Fiotta, preparata alla sboccatura della Senna, accrebbe il coraggio a que'toldati e marinari in maniera, che al dispetto del tempo contrario si mosfero anch'eth. Era Comandante d'effa Aclepiadoto Prefesto del Pretorio. Riusci a quelta col benefizio d'una densa nebbia di andar a dirittura con profecto cammino nella Bretagna, senza essere scoperta da Alletto, che colla sua s'era postato in osservazione all'Isola Vetta, oggodi di Y 1

En a Volg. Wight . Appena ebbe Asclepiodoto afferrato il lido, e sbarcate Axno 25% le truppe, e le munizioni tutte, che fece dar fuoco alle navi, acciocche i fuoi, veggendosi tolta la speranza d'ogni scampo, sapeffero, che nelle lor fole braccia era riposta la falute, ed anche per impedir, che que' Legni non cadessero in poter de nemici. Atterrito Alletto parte dalla notizia, che Costanzo veniva contra di lui con una Flotta, e che l'altra già pervenuta in terra ferma, minacciava tutte le sue Città, lasciata andare l' Armata sua navale, co' suoi se ne ritornò anch'egli indictro, e fi mife in campagna contra di Afclepiodoto. Senza aspettare di aver unite tutto le sue forze, o senza nè pur mettere in ordine di battaglia quelle, che seco avea, co i soli Barbari di suo seguito assali egli dipoi i Romani. Rimase sconfitto, ed anch'egli laició nel combattimento la vita, con efferfi poi appena potuto difcernere il cadavero suo, per aver egli deposto l'abno Imperiale, che avrebbe potuto farlo conoscere nella zuffa o nella fuga. Ma forse molto più tardi accadde la caduta di costui. Intanto la Flotta, dove cra Costanzo Cesare, più per accidente, che per sicura condotta a cagion delle folte nebbie, imboccò il Tamigi, e per esso si spinse fino alla Città di Londra. L'arrivo suo su la falute di quel Popolo, imperciocche effendosi ridotti colà i Franchi, cd altri Barbari, che s'erano falvati dalla rotta di Alletto, mentre concertavano fra loro di dare il facco alla Città, e poi di fuggirfene: eccoti giugnere loro addoffo Costanzo colle sue milizie, e tagliarli tutti a pezzi, con salvar le vite e i beni di que Cittadini. Così in poco tempo tutto quel pacse della Brctagna, che ubbidiva già alle Aquile Romane, torno alla divozion di Collanzo, con estremo giubilo di que Popoli, per vedersi liberi da Tiranni, e da i Barbari ausiliari, e più perchè trovarono in Collanzo non un nemico, nè un vendicativo, ma un Principe pien di clemen-(a) Enmen. za. Perdonò egli a tutti, ed anche a i complici della ribellione (a), e fece reflituire a i particolari tutto quanto era flato loro tolto o da Tiranni passati, o dalla sue medesime milizie. Così su restruira la quiete e l'allegrezza alle contrade Romane della Bretagna; e i Popoli, non peranche foggiogati in essa, un sommo rispetto cominciarono ad offervare verso i Romani. Le Gallie anch'esse restarono libere dalle

Panegyric. Conft. c. 6.

> molte veffazioni patite in addietro per cagione di que Corfari (b) Enfeb. A quello medefimo Anno, fe non falia la Cronica di Eufebio (\*) parame .

Eutres, in Brestarie. (d) Jeannes Maiala in Chronogr.

in Chrimene, fi dec riferir la spedizione di Diocleziano Augusto contra di Achilies (c) Aurilius usurpator dell'Egytto (c). Tenne egli allediata per otto mesi Alessa. Achien in 6 cita, 6 secondo Giovanni Malala (d), le tolse l'usto dell'acqua, contra l'accione de discontra del manual d rompere gli acquidotti. Finalmente entratovi, dimentico affatto della clemenza, non folamente tolte di vita il Tiranno, ed altri fuoi complici, ma permife a fuoi foldati il facco di quella infigne Città, e poi datole il fuoco, ne fece diroccar le mura. Innumerabili furono coloro, che rimafero spogliati delle lor facoltà, e cacciati in esilio. Una favola farà il raccontar esso Malala, che avendo Diocleziano ordinato, che non si cessasse d'uccidere gli Alessandrini, finchè il sangue loro

non arrivaffe a i ginocchi del fuo cavallo, per accidente nell'entrar egli Exx Volgnella Città, inciampando il suo cavallo in un nomo ucciso, si tinse di Anno 196. sangue il ginocchio. Diocleziano allora comandò, che desistessero dalla strage, per esfersi adempiuto il suo giuramento: pertoche quel Popolo alzò dipoi una Statua di bronzo al di lui Cavallo. Il solo Eumenio da Panegirista adulatore esalta la clemenza di Diocleziano, con cui avea data la pace all' Egitto; imperciocchè lo stesso Eutropio (a), oltre ad (a) Europ. altri Scrittori (b), ci afficura, ch'egli con fomma crudeltà tratto que' ibidem. Popoli Galerio Massimiano presso Eusebio (e) si truova initiotato in Chronic. Egiziano, e Tebaico: indizio, ch'egli, ficcome il bravo di Dioclezia- Orofini, eo no, faticò in quell'impresa. Nella Storia Miscella (4) è scritto, che alii. Costantino Figlio di Costanzo accompagno Diocleziano colà, e mili- (c) Essis. tando diede più segni del suo valore. Se poi crediamo a Suida (e), etc. sib. 8. in quetta occasione fece Diocleziano cercare e bruciare quanti Libri cas. 17.
pote ritrovare, che trattaffero d'Alchimia, cioè di cangiare i metalli, (d) Historia convertendoli in oro, ed argento. Credono alcuni, che prestando egli Missia in fede a que'decantati segretti, volesse levare a que'Popoli i mezzi da (e) suidat ribellarii. Più probabile è, che tenendoli per cose vane, siccome sono in Except. in tatti, egli cercasse di guarir quella gente da cotal malattia. Quando que Libri avessero contenuto il segreto di far oro ed argento, non era si corto di giudizio Diocleziano, che gla avesfe dati alle fiamme: avrebbe saputo ritenerli per valersene in suo prò. Oltre a questo egli visitò tutto il paese; ed abbiamo da Procopio (f), che avendo tro- (f) Proces vato un gran tratto di paese nell'alto Egitto confinante coll' Etiopia, de reb. Perf. o sia colla Nubia, il cui mantenimento portava più spesa che profitto a cagion delle scorrerie, che vi faccano continuamente i Nubiani, per via di una convenzione lo rilasciò a i medesimi, con obbligarli a tenere in freno i Blemmii ed altri Popoli dell' Arabia, acciocche non moleftaffero l'Egitto. Aggiugne Olimpiodoro (g), che (g) olym-Diocleziano invitato da i Blemmii, ando a divertirsi nel loro paese, piderat 8e che loro accordo un'annua pentione, per averli amici: il che a nulla fer. Byzanfervi col tempo, effendo troppo avvezzi coloro al mestier del rubare, sinche tuttavia a di nostri continua in quel paese, altri non essendo stati i Blemmu, se non una Nazione d'Arabi masnadieri. Offerva ancora Procopio, che in que'paesi erano miniere di Smeraldi, il che veggo confermato da i moderni Viaggiatori, i quali nondimeno afferiscono non sapersi più il sito di quelle, per vendetta fatta da un Principe d' Arabi, perfegutato indebitamente dall'avarizia Turchesca.



Anno

ERA Volg. ANN 0197.

moires det

Anno di Cristo cexevii. Indizione xv.

di Marcellino Papa 2. di Diocleziano Imperadore 14.

di Massimiano Imperadore 12.

Critic, Bar. De la Banne, cr alii. ment Me-

MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO Augusto per la quinta volta, GAIO GALERTO MASSIMIANO CESARE PET la feconda.

musti dat Emperari. A Franio Annibaliano tenne in quell'Anno la Prefettura di Roma. (c) Europ. A Se folle vero, che nell' Anno prefente Eumenio recitata avelle in Brestar. la fua Orazione delle Scuole di Autun, come ha recdute il Padre Pagi (d) En'eb. con altri (a), sarebbe da dire, che in quelt' Anno fosse già cominciata in Corento. la guerra, fatta da Galerio Massimiano contro a i Persiani. Ma non e ciò efente da dubbi, potendo effere, che nel corrente Anno, o pur in Fafitt . (f) Circuit. nel feguente, come penía il Tillemont (b), quell'Orazione venifie re-Alexandri- citata, non contenendo esta indizio certo dell' Anno, oltre all'aver anche alcuni dubitato, se Eumenio ne sia l'Autore. Sia dunque a me (g) Aurel. ritter in E- permeffo di rammentar qui la guerra Perfiana di Galerio, giacche Eupiteme. tropio (e), Eulebio (e), Idacio (e), e la Cronica Aleffandria (f) la mit Malala miferificono dopo la liberazion dell' Egitto: confetlando io nondimeno, met Malala che Aurelio Vittore (g), e Giovanni Malala (b) tembrano rapportarla (i) Zonaras al tempo avanti. Zonara (i) ne parla, come se fosfero tutte e due in Annetté, nello tteffo tempo fuccedute. Regnava allora nella Perfia non so fe (k) Lectan. Narico, n sia Naric, o Naricte, o pur Vararane, Principe ambizio-tus di Mor-til, Princa- so, che s'era messo in tetta di non la cedere a Sapore, Avolo suo, ter. cap. 9. nella gloria di conquiftatore. Aveva egli gia tolta a i Romani l'Ar-(1) Orifus menia, e con formidabil Armata minacciava il retto dell' Oriente. Dio-(m) Arreline pruova del fuo valore contra di coloro, per non incorrere nella fcia-Fieler in E- gura di Valeriano Augusto, diede secondo il solito l'incumbenza d'essa guerra al fuo gran Campione, cioè a Galerio Massimiano Cesare, con Puttame . andarfene egli a ripotare in Antiochia col pretetto di attender ivi alla Oracieme L. spedizion di gente e di viveri all' Armata di Galerio a misura de' biso-Ammienne Marcellin. gni. Era Galerio uomo arditifimo, ed Orofio (1) parla di due com-battimenti contro i Perfiani, ma tenza dune l'efito. Convengono poi er alit. in, En/ab. tutti gli Storici (m), che in un d'esti, o pure nel terzo, egli total-(o) Entrep, mente rimale sconfitto da i nemici, non già per sua dappocaggine, in Breviar, ma per jua temerità, avendo voluto con poche schiere de suoi affalir (p) sufat le moltiffime de i Persiani. Da una o due parole di Eusebio (n), e da Breviario.

altre di Eutropio (\*), e di Rufo Fetto (p), ricaviamo, che lo tteffo

Galerio venne in persona ad informar Diocleziano de' suoi sinistri av- Exa Volg. venimenti; ma fu si sgarbatamente, e con tale alterigia e sprezzo ri- Anno 297. cevuto da Diocleziano, che fu cottretto a tenergli dietro per più di un miglio di viaggio a piedi vicino alla Carrozza con tutto il suo abito di Porpora indoffo. Potrebbe effere, che nel precedente Anno tutto questo avvenisse. Ma per tal disavventura ed ignominia in vece di perdere il coraggio, Galerio maggiormente si senti animato alla vendetta. Raunato dunque un possente elercito (a), massimamente di veterani e (a) Jordan. di Gnti nell' Illirieo e nella Mesia, con esso passo nell' Armenia, per de Reb. Geazzuffarfi di nuovo col Re Perfiano. Diocleziano anch'egli con molte tia cap. 11. forze si avvieinò a i confini della Persia nella Mesopotamia, per fian- ibiden c. o. cheggiar Galerio, ma lungi da i perieoli. Mirabile fu questa volta la Refei Fecircolpezione e fagaeità di Galerio, dopo aver imparato dianzi alle fue fini ibidem. fpeie. In periona con due foli compagni andò egli prima a spiare l'Ar- grafit. mata nemica, e seppe si ben disporre le insidie, e cogliere il tempo, che affalito all'improvviso il campo nemica, superiore bensi di forze, ma impedito dal gran bagaglio, interamente lo disfece eon orrido macello della gente Perfiana. Scrive Zonara (4), che il Re loro se ne (6) Zanaras fuggi portando feco per buona ricordanza del fatto una ferita. Ma re- in Annalis. tio prigioniera la di lui Moglie, o pure, come altri voglinno, le di lui Moglie, o fue come altri voglinno, le di lui Mogli, Sogelle, e Figliuoli dell'uno e l'altro feffo, con affanfime altre pertone della prima Nnbiltà della Perfia. Lo spoglio del eampo nemico fu d'immenfe ricchezze, e ne arricchirono tutti i faldati. Ebbe cura Galerio, per attellato di Pietro Patrizio (e), che fossem trattate (c) Petrus con tutta proprietà e modellia le Principesse prigioniere: atto sommamente ammirato da i Perfiani, i quali furono forzati a confessare, che Tem. L i Romani andavano loro innanzi non meno nel valore dell'armi, che for. Byzannella pulizia de' costumi. Avrà pena il Lettore a credere ad Ammiano Marcellino (4), allorche racconta, che avendo un foldato trovato (di Ammiain quell'occatione un faeco di cuoio, se pur non fu uno scudo, dave lesse i. 22. era gran quantità di perle, gittò via le perle, contento del folo scudo, o sacco: tanto erann alinra le Armate Romane lontane dal luffo, e ignoranti nelle cose di vanità. Certo un grande ignorante dovea esfere cottui.

Giovanni Malah () lafciò feritro, che Arfane Regfina di Perfis, (c) Jussia installa pripionirea, fu condetta ad Annicchia, ed i ni nel delizioli tona delizia los go di D'Atte per aleuni anni con tutro onne mamentare da Dioele. "America delizione delizione

Exa Volg. chè nel resto sperava buon trattamento dalla generosità Romana, la Anno 297, quale non vorrebbé troppo ecliffata la Monarchia Persiana, cioè uno de i due occhi, o pur de i due Soli, che si avesse allora la Terra. L'Ambasciata ando, e Galerio in collera rispose, che non toccava a i Persiani il dimandare ad altrui della moderazion nella vittoria dopo gl'indegni trattamenti da lor fatti a Valeriano Augusto, e ch'egli re-stava più tosto offeso delle lor preghiere. Nientedimeno voleva ben ricordarsi del costume de'Romani, avvezzi a vincere i superbi e resistenti, e a trattar bene chi si sottometteva. Con questo licenziò l'Ambaseiatore, dicendogli, che il di lui Padrone sperasse di veder presto persone a lui tanto care. Venne Galerio a Nisibi nella Mesopotamia, dove si trovava Dioeleziano, per conferir seeo le proposizioni del Re nemico. Con grande onore su allora ricevuto, e si tratto fra loro, se

picomes .

fi avea da dar mano alia pace. Pretendeva Galerio, che fi feguitalle la vittoria (a), in guifa che fi facesse della Persia una Provincia sug-getta all'Imperio Romano. Ma Dioeleziano, che la volca finire, e più dell'altro feorgeva, quanto fosse malagevole il tenere in ubbidien-za quel vasto Regno, si ridusse a più discrete pretensioni. Fu dunque fpedito a Narfe il Segretario Sicorio Probo, il quale trovato il Re nella Media vicino al Fiume Asprudis, fu molto onorevolmente accolto; ma non ebbe si tosto udienza, perchè Narse volle dar tempo a i suoi fuggiti dalla battaglia di comparir colà. L'udienza fu data alla presenza del solo Afarban, e di due altri; e Probo dimandò, che il Re cedesse a i Romani cinque Provincie, poste di quà dal Fiume Tigri verso la di lui sorgente, cioè l'Intelene, la Sosene, l'Arzacene, la Carduene, e la Zabdicene. Pretele in oltre, che il Tigri fosse il divisorio delle Monarchie, Nisibi il luogo di commerzio fra le due Nazioni, che l'Armenia sottoposta a i Romani, arrivasse fino al Cattello di Zinta fu i confini della Media; e che il Re d'Iberia ricevesse la Corona dall'Imperadore. A riserva dell'arricolo di Nifibi. Narfe accordo tutto, e rinunzio ad ogni fua pretentione fopra la Mesoporamia; con che segui la pace, e furono restituiti i prigioni. Gloria ed utilità non poca provenne dalla suddetta vittoria all'Imperio Romano: perchè a tettimonianza di Rufo Fetto (1) durò la ftabilita pace sino a i tuoi giorni, cioè per quaranta anni, avendola rotta i Persiani tolamente verio il fine del governo di Constantino, per riaver le Provincie cedute, siccome in fatti le riebbero. Galerio per

(b) Rufus Fiftus in Breviario. Libanine in Bafilie.

quelta si fortunata campagna ii gonfiò a difmifura; e ficcome avverti Lattanzio (c), prese i titoli fattoli di Perfico, Armeniaco, Medico, e (c) Leftantint de Mor- Adiabenico, quatiche egli avelle loggiogate tutte quelle Nazioni. Quel tib. Perjet. che è più ridicolo, da li unnanza egli affetto il tatolo di Figliuolo di Marte, laonde Diocleziano comincio a temer forte di lui. Si fa, che nel presentare a Galerio le lettere d'esso Diocleziano col titolo confueto di Gesare, più volte egli telamò dicendo: E fin a quando dovrò io ricevere questo solo titolo? Potrebbe essere, che nel presente Anno ancora Matlimiano Augusto, e Cottanzo Cloro Cefare riportaffero al-

#### ANNALI D'ITALIA.

tre vittorie dal canto loro contra de Barbari; ma giacehè il tempo Esa Volgprecifo delle loro imprefe non fi può fiffare, parlerò de i lor fatti ne Annousos gli Anni feguenti.

Anno di Cristo cexeviti. Indizione i.

- di Marcellino Papa 3.
- di DIOCLEZIANO Imperadore 15.
- di Massimiano Imperadore 13.

## Confoli & Anicio\*Fausto, e Virio Gallo.

Osì ho io descritto i Nomi di questi Consoli, appoggiato a due Iserizioni, che si leggono nella mia Raccolta (4), senza dare a Fau- (a) Thei. #0 11 fecondo Confolato, come alcuno ha tenuto; e con chiamare il Nevas Insecondo Console Pirio, e non Severo, come fa la Cronica Alesfandri- firipi. 145. Some Some Pries, e non Severe, come ta la Cronica Alellandria.

Arterio Maffine per attellato de gli antichi Cataloghi in Prefetta 370.

di Roma in quell'Anno. Potrebbe ellere, che all'Anno prefente appareneffe la guerra fatta da Coltanzo Cefare contra de gli Alamanni.

Eufebio (9) la riferifee circa quell'i tempi; Eutropio (7) e Zonara (9) (6) Enfo.

Clematoria. ne parlano prima della guerra di Pertia. Erano in armi gli Alamanni, (c) Esires. e con poderolo esercito venuti alla volta di Langres nelle Gallie, for- in Breviare prefero in maniera Cottanzo, ehe fu forzato a ritirarli precipitolamen- (d) Zenaras te colle sue genti. Pervenuto a quella Città, vi trovò chiuse le porte, per timore che v'entrassero i nemici. Se volle salvarsi, gli eonvenne farsi tirar su per le mura con delle corde. Ma raccolte in meno di cinque ore tutte le fue milizie, eoraggiofamente ufei addoffo a i nemici, li sbaraglio, e ne fece rellar treddi ful campo feffanta mila, come ha il tetto Latino di Eutebio, Eutropio, Orofio (e), e Zonara. Ma chi è (e) orofiu pratico delle guerre, e fa, che d'ordinario troppo da parziali s'ingrandi-fcono le vittorie, avrà ben ragionevolmente dubbio, che in vece di fessanta mila, a'abbia a leggere sei mila, eome appunto sta nel testo Greco d'Eulebio, e di Teofane (f). In questa batraglia resto serio possesso Costanzo. Eutropio dopo si gloriosa vittoria seguita a dire, ehe Mas-Gerans. fimiano Augusto nell' Affrica terminò la guerra contro a i Quinque-



genziani con averli domati, e costretti a chieder pace, eh'egli loro

non negò.

Anno di Cristo cexcix. Indizione 11. di Marcellino Papa 4.

di Diocleziano Imperadore 16. di Massimiano Imperadore 14.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUGUSTO PER la fettima volta, MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER la festa.

ERA Vols. FU in quest' Anno escreitata la Presettura di Roma da Anicio Faufle. Da che Dioeleziano Augusto ebbe scelto per sè il governo dell'Oriente, per l'affetto da lui preso a quel soggiorno, si dicde ad abbellir di nuove fabbriche l'infigne Città di Antiochia, cioè la Roma di quelle contrade; ma spezialmente v'attefe, da che ebbe ricuperato l'Egitto, e terminata felicemente la guerra co' Perfiant, per effere succedura un'invidiabil Pace. Giovannt Malala (a), ficcome di Malala in patria Antiocheno, merita ben qualche fede, allorche descrive le sun-Chranege, tuose opere di lui in ornamento d'Antiochia, e per sicurezza delle Chronogr.

frontiere Romane, Scrive egli dunque, che in quella Citta fabbricò un vasto Palazzo, di cut già avea Gallieno gittati i fondamenti, siccome ancora un Bagno pubblico vicino al Circo, a cui diede il nome di Terme Diocleziane. Furono ancora d'ordine suo sabbricati i pubblica Granai, per riporvi i grani, con regolar le miture del frumento, e dell' altre cole venali, affinche i Mercatanti non venissero danneggiati da i foldati. Inoltre fabbricò nel Luogo di Dafne lo Stadio, acciocchè tvi dopo i Giuochi Olimpiei fi coronaffero i vincitori. Quivi ancora eresse i Templi di Giove Olimpico, di Apolline, e di Nemeli, incroslandoli di marmi pellegrini. Parimente fabbricò fotterra un Tempio ad Ecate, al quale fi Icendeva per trecento fessanta cinque gradini, e in Dafne un Palazzo, dove potessero alloggiar gl' Imperadort andando colà, quando in addictro travano fotto le tende. Quivi pure, ficcome ancora in Edeffa, e in Damaleo, dispole botteghe, per lavorarvi ogni forta d'armi ad ufo della guerra, e per impedir le frequenti scorrerie de gli Arabi. Ostre a cio in Antiochia da' fondamenti eresfe una Zceca, e fra alcuni altri Bagni uno, a cui diede il nome di Senatorio. Ne questo basto al tuo magnifico genio. Si applico ancora ad alzar Caffella e Fortezze a i confini, mettendo guarnigioni di fol-(b) Asmis au alea Catente e Porteze a l'ecomis, mettenos guaringonis di manis a; 3, dati dispertutto, e valienti Capitani, per cultodir quelle frontiere. Abserti: biamo confermata da Ammiano (s) quetta diligenza di Dioclezia di Edicio Persopo, no, ficcome ancoro da Procopio (c), i quali (crivono, aver egli speda Edicio). Li L. 6. zialmente fortificato di mura e di torri il Caftello di Cercufio, o fia

(c) Procep

Circefio nella Meiopotamia. L'Autore (a) in oltre dell'Orazione del Ena Volg. Circetto heita victopotanna. L'intore en indice de la constitución de egli eziandio menzione delle Fortezze alzate al Reno, al Danubio, all' rand Eufrate per guardia del paese Romano. Se vogliamo stare alla testi- (b) Idacias Eutrate per guarda del paete Romano. Se Vogitamo trare alla (etti- in Estrustrum monianza d'Idaico (s), ebbe Maffimiano Augusto guerra in quest' An- (c) è arrep. no co i Marcomanni Popoli della Germania, e fracassò le loro squa- in Errota. dre: della qual vittoria fecero anche menzione Eutropio (4), ed Aure- (d) Aurelias lio Vittore (4).

Anno di Cristo ccc. Indizione 111.

- di Marcellino Papa 5.
- di Diocleziano Imperadore 17.
- · di Massimiano Imperadore 15.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE PCT la GETZA VOÎTA, GAIO VALERIO GALERIO MASSIMIANO CESARE PCT la TCTZA.

L'Effere nominuo Cofanza. Cefare ne Fasti prima di Geltrie, avvalora i lora i opinion di coloro, che gli attributicono la preminenza, allorche egli in cletro Cefare. Appio Pempro Paufino, lecondo gli ancichi Cataloghi (r), efercito in quell'Anno la Prefettura di Roma. (b) Pauvin. Alcune Leggi, che ii possiono interie till'Anno prefette, ci fi ar ve- no 746. dere Dioeleziano dimorante in questi tempi nelle Città della Tracia Bucher. e dell'Illirico, e maffimamente a Sirmio. Il dirli poi da Eutropio (f), (f) Entret. che dopo la guerra Perfiana furono vinti i Sarmati, e domati i Po- bidam. poli Carpi e Bastarni, se veramente riguardasse l'Anno presente, ei poin Carpi e Dilatari, te evicamone riguarame i amno prenose si famo con construire perce Diocesamo fi tratenelle in quelle parti della giuntifation di Galerio, cioè per fecondare le di lui militari in-prefe contra di que Barbari. Ma per conto del Carpi e Baltari in per contra del Carpi e Barbari, de la preferenta molto prima foggiogati, e (g) rajón. Cronica fi delebio (2) ce li rapprefenta molto prima foggiogati, e (g) rajón. Traffortati al datar nelle Provincia Romane. Parta il medicino bla: in Carration. sebio delle Terme Diocleziane, che si cominciarono a sabbricare (secondochè crede il Padre Pagi (b)) eirca questi tempi in Roma, e fu- (h) Pagins rono poi compiute da Costantino, fabbrica di maravigliosa mole, di Crit. Bar. cui son da vedere gli Serittori, che hanno illustrato Roma antica. Similmente Massimiano Ereulio Augusto si applicò ad edificar le Terme Massimiane in Cartagine. Frequentissimo in questi Sccoli era da pertutto l'uío de Bagni, che pure troviamo da si lungo tempo diimesso per quasi tutta l'Europa.

Anno di Cristo ccci. Indizione iv.

di MARCELLINO Papa 6.

di Diocleziano Imperadore 18.

di Massimiano Imperadore 16.

# Confoli { TIZIANO per la feconda volta, NEPOZIANO.

Es volle, C parla in un l'Icrisiane pubblicere dal Pobretti (3 di un 1718 1718 1718).

\*\*Propriet C vollemin Trisban Confolo. Eggli da me è credunc quegli itelfo, su lefon, che in quell' Anno procedette Coniole; perciocché noi vezirema ull' pri 1828. Anno professe de l'Original de

nelle Galler, non fappum dirlo, né a qual Anno apparenga il rac-(c) Zemm. contrat da Emmeno (c) nel Panejrireo a Coltanturo Augulto, che Zengrire. Coltanzo fuo Padre ne' campi di Vindone, creduto oggisti un Luogo nel Cantone di Berna, face una grande firagge di nemici. Oltre a ciocflendo paltaza una terminata micirculine di Nazioni Germanthec doi

nel Cantone di Berna, rece una grande itrage di nemici. Utte a cio cliendo paffata una flerminata moittudine di Nazioni Germaniche col benefizio del gibaccio nella grand'i folia formata dal Reno, cioie nei Batavra, all'improvviso ficiolico il gibaccio relibi vii di maniera rifitretta; che fu obbligata a renderil prigioniera a Coltanzo. Non è improbabile, che verio quelli tempi un tal fatto accadelle.

Anno di Cristo cccii. Indizione v.

di MARCELLINO Papa 7. di Diocleziano Imperadore 19.

di Massimiano Imperadore 17.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE PER la quarta volta, GAIO GALERIO MASSIMIANO CESARE PER la quarta.

(d) Idanus V Ummio Tofto efercitò in quest'Anno la carica di Prefetto di Roin Fastia. Nua Gran caretta si pati in Oriente, ed arrivò ad una estorbida Memsi, tanza il prezzo de Grann (d). Nel rippiego, che prese in tal congun-Privaries tura Diocleziano, si desiderò la prudenza i imperciocchè ordino, che ad un prezzo mediocre si vendesse il grano: dal che venne, che i mer- Ea a Volg. catanti non ne vendevano più, nè faceano venirne da lontani paesi: Anno 302. ficche erebbe di lunga mano la penuria e la fame, e succederono sedizioni ed ammazzamenti, con effere in fine costretto l'Imperadore a levar quella taffa, e a lateiare che il Mondo per quelto conto fi governaffe da se stesso. Può effere, che tal carestia si stendesse anche all' Egitto, paese per altro solito a pascere gla altri coll'abbondanza sua. Certamente abbiamo dalla Cronica di Alessandia (a) e da Pro- (a) Coren. copio (b), che Diocleziano affegno alcuni millioni di mifure di gra-Alexandrino, da darli annualmente in dono a i paveti di quel pacie, con di- (b) Press, ffribuirlo per famiglie: liberalità, che duro fino a i tempi di Giusti- in Hill. are. niano Augusto, e sosto di lui cesso. Abbiamo da Aurelio Vittore (;), (c) Aurelius che furono da i due Augusti pubblicate delle giustissime Leggi per la quiete pubblica, e buono fiato delle Città, e che fopra tutto fu abolito l'ufizio de Frumentarj, cioè di spie, o sia d'Inspettori, che fi mandavano nelle Provincie, per indagare, se v'erano movimenti, abusi, e doglianze. Sembra, che sul principio un tal impiego fosse onorevole, e ne ridondaffe buon utile al pubblico, perche informati gli Augusti de i disordini occorrenti, vi rimediavano. Ma nel progresso del tempo giusta il costume delle umane cose il buon stituto degenerò in una vera pette; perche coftoro con inventar mille falle accuse affassinavano chiunque lor non piaceva, o non si comperava la loro amicizia; e facendo paura anche a i più lontani, mettevano in contribuzione tutti i paeti. In oltre buoni regolamenti furono fatti per mantenere l'abbondanza de viveri in Roma, e perchè puniualmente fossero pagate le milizie, e promosse le persone meritevoli, e gattigari i malfartori. Finalmente si continuò a cignere di belle e forti mura la Città di Roma, e ad abbellir l'altre Città con delle nuove magnifiche fabbriche: il che particolarmente fu fatto in Cartagine, Nicomedia, e Milano. Fra gli aliri funtuoli edifizi Malfimiano Erculio Augusto in quest'ultima Città fece fabbricar le Terme, o vogliam dire i Bagni, che prefero la denominazione da lui. Ne fa menzione anche Autonio (4) nella descrizion delle primarie Città. Non fi (d) Anjen puo negare, v'erano motivi per potere appellar felice allora lo ftato "" dell'Imperio Romana; ma, siccome aggiugne lo stesso Aurelio Vittore, ne pure allora maneavano pubblica guai e sconcerti. La nefanda libidine di Massimiano Erculio Augusto cagionava non pochi lamenti, non perdonando egli në pure agli oftaggi; e Diocleziano, per non ifconciar la quiete e gl'inteteffi suoi propri, ne rompere la concordia con esso Mattimiano, e con Galerio Cesare, chiudeva gli occhi, laterando far loro quinto volevano d'ingiultizie e prepotenze. Peggio ancora operò nell' Anno feguente, come fra poco vedremo.

Anno di Cristo ccciti. Indizione vi. di MARCELLINO Papa 8. di Diocleziano Imperadore 20.

di Massimiano Imperadore 18.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO Augusto per d'ottava volta, Marco Aukelio Valerio Massimiano Augusto per la lettima.

ERA Vole-V M M O 303.

(b) Enfeb. cles, lib. 8. cap. 1. C'in

L'Ufizio di Prefetto di Roma fu appoggiato a Giunio Tiberiane (a) in quett' Anno; Anno non so s'io dica di funelta o pur di gloriota memoria alla Religione Cristiana. Funcito, perchè in esto su mossa rine de Cycl. la più orrida persecuzione, che mai patisse in addietro la Fede di Critto, glorioto, perche quelta Fede si mirò sottenuta da innumerabili Campioni, sprezzatori de tormenti e della morte, e che col loro Martirio accrebbero i Cittadini al Cielo (1). Per tellimonianza di Lattanzio (c) fin l' Anno di Critto 298. Dioeleziano, perche nel fagrificare a gl' Idoli niun fegno si vedeva nelle viscere delle vittime per predir l'avvenire, come ii figuravano i troppo creduli Pagani, gli Arufpici (c) Lettan- attribuirono quelto (concerto al foipetto o alla certezza, che fosse pretini de Mir- iente qualche Crittiano. Allora Diocleziano in collera ordino, che non tib. Parjec. folamente tutte le persone di Corte, fra le quali non poche professavano la Religione Cristiana, ma anche i foldati per le Provincie, fagrificaliero a gl' Idoli, fotto pena d'effere flageliati, e caffati. Alcuni pochi per queito ordine fottennero anche la morte, ma per allora gran rumore non fi fece. Avvenne, che Diocleziano Auguito, e Galerio Cetare fuo Genero, unitamente paffarono il verno di quett' Anno nella Bitinia nella Città di Nicomedia. In que'tempi, ficcome confessa Eu-sebio, per la lunga pace s'era bensi in mirabil forma dilatata la Religione di Critto, coit'erezion d'intiniti Templi nelle theffe Città per tutte le Provincie Romane; ed innumerabil l'opolo era già divenuto quello de gli adoratori della Croce per l'Oriente e per l'Occidente. Ma il loglio era anche entrato nel grano; già fra gli stessi Cristiani a' udivano erefie, fi mirava l'invidia, la frode, la fimulazione, e l'ipo-crifia crefciuta fra loro. E infino i Vetcovi mal d'accordo infieme disputavano di precedenze, l'un mormorando dell'altro, con giugnere pos le lor greggie ad ingrurie e fedizioni, e a dimenticare i doveri e i bei documenti di sì fanta Religione. Giacche niun penfava a placar (d) Lastians. Dio, volle Dio farli ravvedere, volte con leggier braccio gastigar le de Merità loro negligenze, lalciando che i Pagani asogallero l'antico lor odio Perfecuer. contra del (uo Popolo eletto (4). Galerio Celare quegli fu, che accese

il fuoco. Costui da sua Madre, Donna di Villa, asprissima nemica Ena Volg. de' Cristiani, imparò ad abborrirli, e ne avea ben dati in addietro Anno 303. de'fieri fegni, ma in quest'Anno decretò di sterminarli affatto. Trovandosi egli dunque in Nicomedia col Suocero Diocleziano, quando ognun credeva, che amendue per tutto il verno trattaffero in fegreti colloqui de' più importanti affari di Stato, si venne a sapere, che la fola rovina de' Cristiani si maneggiava ne' lor gabinetti. Galerio, dissi, era l'ardente promotore di quell'empia imprefa. Diocleziano fece quanta difeta potè dicendo, che pericolofa coia era l'inquietar tutto il Mondo Romano, e che a nulla avrebbe servito, perchè i Cristiani erano utati a fofferir la morte, per tener falda la lor Religione; e che per confeguente farebbe baffato il folamente vietarla a i Cortigiani e soldati. Fece istanza Galerio, che si udisse il parer d'alcuni Ufiziali della Corte e della Milizia. Costoro aderirono tutti a Galerio. Volle parimente Diocleziano udir fopra ciò gli oracoli de' fuoi Dii, e de'Sacerdoti Gentili. Senza ch'io lo dica, ognun concepifce, qual dovette esfere la loro risposta. Fu dunque stabilito di dar all'armi contra de' professori della Fede di Crilto, e Galerio pretendeva, ch' eglino si a-vessero da brueiar vivi, ma Diocleziano per allora solamente accor-do, che senza sangue si procedesse contra di loro.

Dicdesi principio a questa lagrimevol Tragedia, per attestato di

Lattanzio, nel di 23. di Febbraio dell'Anno preiente, in cui il Prefetto del Pretorio cott una man di foldati si portò alla Chiesa di Ni-comedia, polla sopra un' eminenza in faccia al Palazzo Imperiale. Rotte le porte fi cerco in vano la figura del Dio adorato da' Crittiani. Vi si trovarono bensi le sacre Scritture, che furono tosto bruciate, e dato il faccheggio a tutti gli arredi e vafi facri. Stavano intanto i due Principi alla fincitra, da eui fi mirava la Chiefa, disputando fra loro, perché Galerio sofitteva, che se le desse il fuoco, ma con prevalere la volontà di Diocleziano, che quel Tempio si demolisse, per non espor-re al manifesto pericolo d'incendio le case contigue. Restò in poche ore prenamente eseguito il decreto, e nel di seguente si vide pubblicato un Editto (a), con cui fi ordinava l'abbattere fino a fondamenti (a) Enfet. tutte le Chiefe de' Criftiaoi, il dar alle fiamme tutti i lor facri Libri, Miffer Eccon dichiarar infame ogni perfona nobile, e fichiavo ciafcun della ple- 46/- 1ik. 80 e, che non rimuziaffe alla Religion di Crifto. Tale full principio fu cego. 20. l'Imperial Editto, a cui potcia fu aggiunto, che si dovessero cercar tutti i Vescovi, ed obbligarli a sagrificare a i falsi Dii. Finalmente si arrivò a praticare i tormenti e le scuri, onde poi venne tanta copia di Martiri, che illuttrarono la Fede di Gesù Crifto, e fervirono col (b) Laffan-loro fangue a maggiormente affodarla, e a renderla trionfante nel Mondo. Poco dopo la pubblicazion di quelto Editto fi attaccò il fuoco nib. Perist. due volte al Palazzo di Nicomedia (\*), dove abitavano Dioeleziano (4). 14 e Galerio, e ne biucio buona parte. Conflantino che fu poscia Au- (c. Conflan-

guilo, e si trovava allora in quella Città, in una sua Orazione (c) ne ration and attributice la cagione ad un fulmine e fuoco del Cielo. Lattanzio ten- guitium.

Circa quetti tempi, per quanto si raccoglie da Eusebio (e), ten-

Exa Volg. ne all'incontro per certo, che autor di quell'incendio fosse lo stesso ANNO 303. Galerio Cefare, per incolparne poscia i Cristiani, e maggiormente irritar Diocleziano contra di loro, siccome avvenne. Non aspetti da me il Lettore altro racconto di questa famosa terribil persecuzione del Popolo Cristiano, dovendosi prendere la ferie della medesima da Euse-(a) Ewith bio (a), dal Cardinal Baronio (b), dal Tillemont (c), da gli Atti de'

Hift. Ecclef. Santu del Bollando (d), in una parola dalla Storia Ecclefialtica. lib. 8. (b) Barenini (c) Titlement Memoires des Empereurs. (d) Alla Sanctorum Belland. (c) Enfebiut lib. eedem eap. 6. (f) Liban. Oration, 14 0 15

in Annaire, tarono alcuni di tarfi Imperadori nella Melitene Provincia dell' Armenia, e nella Soria. Di tali movimenti altro non fappiamo fe non ciò, che il Valefio offervo preffo Libanio Sofitta (f). Cioè, che un certo Eugenio Capitano di cinquecento foldati in Seleucia fu forzato da i medefimi a prendere la Porpara, perché non pateano più reggere alle fatiche loro impotte di nettare il Porto di quella Città. S'avvisò egli di occupare Antiochia, ed ebbe anche la fortuna di entrarvi con quel pugno di gente; ma tollevatofi contra di lui il l'opolo d'effa Città, non paíso la notte, che tutti que mafnadieri furono o morti o prefi. La bella ricompenia, che per queit'atto di fedeltà ebbero gli Antiocheni da Diocleziano, fu che i principali Ufiziali delle Città d'Antiochia e di Scleucia furono condennati a morte fenza forma di processo, e senza concedere loro le difese. Questo atto di detestabil crudeltà rende si odioso per tutta la Soria il nome di Diocleziano, che anche novanta anni dappoi, cioè a'tempi di Libanio, il cui Avolo paterno fra gli altri perde allora la vita, con orrore fi pronunziava il (g) Lastant. juo nome. Abbiamo poi da Lattanzio (g), che Diocleziano si portò a Roma in quell' Anno per celebrarvi i Vicenuali, che cadevano nel di 20. di Novembre. Hunno disputato intorno a questo passo il Pa-dre Pagi (b), il Tillemont (s), ed altri, cercando quai Vicennali si debbano qui intendere, e come cadesfero questi in quel giorno. Non entrerò to in si fatti littigi, e folamente diro, che oggidi fon d'accordo i Letterati in credere celebrato in quell' Anno, e non già nel precedente, come porta il testo della Cronica d'Eusebio (4), il Trionfo Romano d'esso Diocleziano, al quale per attestato d'un antico Pane-girista (1), intervenne anche Massimiano Augusto, siccome partecipe (1) Intertue delle vittorie finqui riportate contro a i nemici del Romano Imperio. in Panegyr. Con ciò che abbiam detto di sopra all' Anno 297, della Pace seguita Maximian. col Re di Perlia, secondo la riguardevol autorità di Pietro Patrizio (m) pare che s'accordi cio, che lalciarono scritto il suddetto Eulebio, ed Eutropio (\*): cioè che davanti al cocchio trionfale furono condotte le Mogli, le Sorelle, e i Fighuoli di Narie Re di Perfia, i quali già dicemmo restituiti molto prima. Si può verisimilmente credere, che solamente in figura, ma non già in verità comparissero in quel Trionso le Principesse e i Principi suddetti. Parla ancora Eutropio di suntuosi (n, Lurs), conviti dati in questa occasione da Diocleziano, ma non già di foin Brevier lenni Giuochi, ficcome costumarono i precedenti Augusti, perchè egli studiando il più, che potea, il risparmio, si rideva di Caro, e d'altri

de Mortib. Perfeenter . cap. 17. (h) Pagins ad App. 198. ment Memoires dec Emierenri. Conft. cap. 8. (m) Petrus Patricint de Legatiomib. Tom. I. Hifter. By-

fuoi Predeceffori, che secondo lui scialacquavano il danaro nella vanità Ena Vole. di quegli Spettacoli. (a) Ufcirono perciò contra di lui varie palqui- A » » 030, nace in Roma, e non potende ogli iofferie counta liberia de info- de laterit. (b) Laterit de la composito de regionale de la composito del composito del composito del composito del composito della composit verso il fine dell' Anno, senza volor aspectare il primo di dell' Anno cat. 17. feguente, in cui egli dovea entrar Console per la none volta. Ma elregents, in the me offit from the segment per it does the singuis-cept courte for viggo delle febra, leggiere is, me nondimeno co-funt, che l'obbligation fempre ad undare in lettiga. I. Crittani al-lora veffati in ogni parte cominication o a conocere in smo di Dio contra di quefto lor perfectuore. Diffi in ogni parte, mia fg rib a de eccettura il parte gorrento da Coltanzo Cette, cioi in Gallia, imperciocché per attestato di Lattanaio (4), essendo quel Principe amo (b) 1dem revolissimo verso i Cristiani, ed estimatore delle lor Virtù, volle bensì, (a). 25. per non comparir discorde da Diocleziano Capo dell'Imperio, che dosfero atterrate le lor Chiese, ma che niun danno o molellia venisse dollero atterrate le los Gones, que con una como o inorena cuante de la como inferio al le perfore. Anai, se duce vero Eufebio (?), furono anche falve le Chucle nel parfe di fua grurifdizione; o se pur ne surono di 18/8. Estimate de Lune, ciò provenne dal furro de Pagnai, na non da comanpassi, siste di Costanzo. Come poi si dicu, che non mancastero di Costanzo. Come poi si dicu, che non mancastero. anche alla Gallia i suoi Martiti, bollendo la persecuzione suddetta, è da vedere il Padre Pagi all' Anno prefente. Abbiamo poi dal fopra citato Lattanzio (d), ehe nel tempo de' Vicennali una Nazion di Bar- (d) Lattanzio. bari, cacciata da i Goti, fi rifugio fotto l'ali di Massimiano Augu- tine cap. 38. sto, la qual poi presa nelle guardie da Galerio, & indi da Massimino, in vece di servire a i Romani, li fignoreggiò e calpeltò col tempo.

Anno di Cristo ecciv. Indizione vii.

di Marcellino Papa 9.

di Diocleziano Imperadore 21.

di Massimiano Imperadore 19.

GAIO AURELIO VALERIO DIOCLEZIANO AUgusto per la nona volta, MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO Augusto per l'ottava.

PRefetto di Roma noi troviamo nell'Anno prefente Araclio Roffi-I no. Appena ebbe principio la perfecuzion decretata da Dioclezia-no e Massimiano Augusti, e da Galerio Cesare contro i seguaci della Religion Cristiana, che nello stesso tempo l'ira di Dio comincio a farfi fentire fopra questi perfecutori, che crudelmente spargevano il sangue de giusti, di modo che svani ogni lor pace e grandezza; e l'Imperio Tom. II.

Es a Volg. rio Romano, già ridotto ad un florido stato, tornò ad effere un Caos di Anno 304. rivoluzioni e calamità. Già dicemmo, che il Capo de' persecutori predetti, cioè Diocleziano, caduto infermo nell' Anno precedente, era venuto a Ravenne. Quivi stando procedette Console per la nona volta nelle Calende di Gennaio, e per isperanza di ricuperar la salure, vi sa fermò tutta la State. Ma veggendo, che il male in vece di prendere buona piega, fembrava che peggioraffe, determinò di paffare all'aria più falutevole della Tracia, e tanto più perchè gli premeva di dedi-care il Circo, ch'egli avea fatto fabbricare a Nicomedia. Facevanti intanto dapertutto preghiere a i fordi Dii del Paganesimo per la confervazione della di lui vita. Per la Venezia, per l'Illirico, e per le rive del Danubio, arrivò egli finalmente a Nicomedia, dove da tal languidezza fu oppresso, ehe nel di 13. di Dicembre corse voce di fua morte: il che riempiè tutta la Corte di lagrime è di sospetti, e per la Città si giunse fino a dire, che era statt data sepoltura al suo corpo. Ma egli vivera, con tale indebolimento nondimeno di cervello, che di ranto in tanto delirava; e quantunque non mancaffero persone, le quali l'atteftavano vivo, pure non pochi fospettavano, che fi: tenesse occulta la fea morte, per dar tempo a Galerio Cefare di venire, e d'impedire, che i foldati non facellero delle novità. Ma noi nulla sappiamo delle azioni di Galerio in quest' Anno. Quanto a Massimiano Erculio Augusto, si ricava da un antico Panegirico (s), ch'egli estenda Console per l'ottava volta, soggiornò non poco in Roma. Secondo la Cronica di Damaso (1), Marcelline Romano Pontefice terminò

m Pameyr.
Maximian.
er Genß.
cap. 8.
(b) Anastaf.
Bibliother.

do la Coonec di Damato (1), Autoriana Robinato conciente retrinolo in quell'Amon control di finanza. Anche ne gli amerità Scoli fique fro voce i Donattili, ch' egli sella perfecusione fi lufettife vineere dalla purar, e fagginedire a gi l'dolli: lonode fia poi fornata una Leggonda, in cui fi rapprefentara la di lui caduta, e poi la penirenza, enn altre fruole, alle quait l'evadizance de gi ultima Secoli la tuglito et fatto le guabe, certo ora effendo, che quelto Ponteñec fia ciente da quel rento. La forezza poi delle, and, non enfeliciadedi alcuno di emptetta, perché il futro de Paguni fpetualmente fi fearieux sopra il Pulsar delle Caferia di Dio.



Anno

Anno di Cristo cccv. Indizione viii. SEDE PONTIFICIA VACANTE. di Costanzo Imperadore 1. di GALERIO MASSIMIANO Imperad. 1.

FLAVIO VALERIO COSTANZO CESARE PET Confoli 2 da quinta volta,
GAIO GALERIO VALERIO MASSIMIANO CESARE PET la quinta,

R Està appoggiata nell' Anno presente la Presettura di Roma a Po- En a Volg. no soo in Nicomedia, sempre infermo, se non che nel di primo di Marzo sece sorza a se stesso (a), ed usci il meglio che pote suori del (a) Lessa. Palazzo per farfi vedere al Popolo, ma si contrafatto pel male, che illa de Mer-ppena fi rinonosceva quel desto, e in certi tempi ancora si osservava are.cs. 17. tn lui qualche alienazione di mente. Da ll a poco fopragiunte Gale-rio Cefare a vifitarlo, non già per feco tallegrarfi della ricuperata falute, ma per efortarlo, anzi forzarlo a rinunziare all'Imperio. Già ave-va egli tenuto un fimil ragionamento a Massimiano Erculio Imperado-

re, adoperando parole di gran polfo, cioè minacciandolo di una guerra civile, le non deponeva in sue mani il governo. Ora egli sulle prime si studiò con buone maniere di tirare il Suocero Diocleziano a' suot voleri, rapprefentandogli l'età avanzata, l'infermità, e l'inabilità a più governar Popoli, e mettendogli innanai a gli occhi l'esempio di Nerva Augusto. Al che rispondeva Diocleziano, essere cosa indecente, che chi era stato sul Trono, si avesse a ridurre ad una vita umile e pravata, e ciò anche pericoloso, per aver egli disgustato assassime perfone. Ne valere l'esempio di Nerva, perchè egli sino alla morte ritenne il fuo grado. Che fe pur Galerio bramava d'alzarfi, tanto a lui, quanto a Colfanzo Cloro fi conferirebbe il titolo d'Augusto. Ma Galerio dopo aver replicate, che in far quattro Imperadori si sconcerterebbe la forma del governo introdotto dal medelimo Diocleziano, preso un tuono alto di voce aggiunse, che s'egli non voleva cedere, farebbe sua cura di provvedervi, perchè certo non voleva più far sì balla figura, ftanco della dura vita di quindici anni, menata nell'Illirico sempre in armi contra de Barbari, quando altri godevano le delizie in paesi migliori e tranquilli . Diocleziano infermo, e che già avea ricevute lettere di Maffimiano coll'avvilo di fomiglianti minaccie a lui fatte da Galerio, e colla notizia, che coffui andava a questo fine fempre più ingrollando l'efercito proprio: allora colle lagrime a gli ocehi fi diede per vinto, e reilarono d'accordo tanto egli, che Mai-

E a Volg, finiano, di deporre l'Imperio. Si paño dunque a trattare dell'elezione de colori. Proponero Diocleziano, che tai Diginti i conferifie a Cafinatine l'igilio di Coliamo, e a Maffenzie Piglio di Maffimano. Amendote li rigetto l'orgopiolo Gaerio con dure, che Maffimato en virtà, ed amato dalle militate, e che niun d'effi preferebbe a lui "ubbidienta doutra jaddove egli volver perione che faceffero a modo fao. Ma e chi ji fara? diffe allora Diocleziano. Rifosi Galerio: che niun d'effi preferebbe a lui "ubbidienta doutra jaddove egli volver perione che faceffero a modo fao. Ma e chi ji fara? diffe allora Diocleziano. Rifosi Galerio: che nelle controli del ribiditato della discontroli dell'illisico. Al none di Severa repico Diocleziano: Spui sellario i quali siriano. Al none di Severa repico Diocleziano: Spui sellario i quali seliziano de fai distero, periò rgli sa mentamente geornare le milizie. Bibo-che dell'altero fao Genero. Altro danque non refiò a Diocleziano, che di concertare per via di Lettere con Maffimiano la maniera e il giorno di muntaire l'Imperio, e di dei la Porpora a i due Rabiditi Cefiri, benchè l'influenza di Galerio, prima unche di putare a Diocleziano, Perporo Cefetra.

(2) Laftan tino de Mort. Per-

Venne il di primo di Maggio, cioè il giorno concertato per fas la rinunzia suddetta (a). Comparve Discleziane in un luogo tre miglia lungi da Niconaedia, dove già lo stesso Galerio molti anni prima era stato creato Cesare. Quivi alzato si mirava un Trono, quivi era dispofta in ordinanza la Corte ed Armata tusta. Coltantino anch'egli liceome Tribuno di prima riga, v'intervenne, e gli occhi di tutti stavano rivolti verso di lui, sperando, anzi tenendo per sermo, che sareb-be egli l'eletto per la Celarea Dignità: quand'ecco Diocleziano dopo aver colle lagrime a gli occhi consessata la sua inabilità, e il bisogno di ripolo, e dichiarati i due nuovi Augusti Costanzo Cloro, c Galerio Massimiano, pronunzia Cesari Severo, e Massimino. Stupefatti i soldati cominciarono a guardarfi l'un l'altro con chiedere, se forse si fosse mutato il nome a Coftantino. In questo mentre Galerio fecc venire innanzi Daia, chiamato Maffimine; e Diocleziano cavazofi di dollo la Porpora, con essa ne vesti il novello Cesare: cioè chi cavato ne gli anni addietro dal pecoraio e dalle selve prima fu semplice soldato, poi soldato nelle Guardie, indi Tribuno, e finalmente Cesare, non più pastore di pecore, ma di soldati, ed assunto a governare, cioè a calpestar l'Oriente, benchè nulla s'intendesse ne di milizie, ne di governo di Popoli. Discleziano, ripigliano il suo nome di Discle, su mandato in carrozza a ripofare in Dalmazia patria fua, e si fermò a Salona. Ne sussiste il dirsi da Malala (b), ch'egli fece la rinunzia in Antiochia, e prese l'abito de' Sacerdoti di Giove in quella Città. Galerio Augusto, e Massimino Cesare presero le redini, e cominciarono nuove tele, per salire anche più alto. Trovavasi allora Massimiano Erculio Augusto in Milano, Città, dove solea soggiornar volentieri. Già

Malaia in Chronogr.

ac-

accennai, che quivi egli avea fabbricate funtuole Terme. Si può an- Exa Volg. che credere, che vi edificasse, come lasciò seritto Galvano dalla Fiam- Anno 305. ma (a), il Palazzo Imperiale, e un Tempio ad Ercole, creduto og- (a) Guel de gidi la Basilica di San Lorenzo. In essa Città (6) nel medesimo di Flamma primo di Maggio, (econdo il concerto, anche lo tteffo Massimiano Massimi. Imperadore depose la Porpora, dichiaro Costanzo Claro Augusto, e So- Fier. Tem vero Cejare: il che fitto, per attestato di Eutropio (e), e di Zosimo (d), litar. la cui Storia mancante ne gli anni addietro torna qui a riforgere, fi (b) Eufeb ritirò ne' Luoghi più deliziosi della Lucania, parte oggidi della Ca- in Chronic habria, non gia per ripolare, fecome vedereno, ma per affectar venti desina in più favorevola alla fua non ancor domana ambizione. Il racconto finqui più favorevola alla fua non ancor domana ambizione. Il racconto finqui tatto, e quanto fuccedette dipoi, ci fa conofecre, che quelti due Au-Paristri, futto, e quanto fuccedette dipoi, ci fa conofecre, che quelti due Au-Paristri, guidi non per grandezza d'animo, come Aurelio Vittore, Eutropio, Maximon, dari futto differo. ed altri Gentili differo, ma per forza lor fatta depofero lo feettro. (c) Entrep.

"Bereine.

Sicchè noi miriamo paffato l'Imperio Romano in due novelli Augu- (d) Zelimue. fit, cioè in Coffanzo Clore, e in Galerie, appellato Maffiniane il gio- lie. 11. wase, a distinzione del vecchio deposto; e in due nuovi Cesari, cioè in Severe, e Massimine. Le porzioni loro assegnate surono le seguenti. A Coftanzo tocco la Gallia, l'Italia, e l' Affrica, e per confeguente anche la Spagna e Bretagna. A Galerio rutta l' Afia Romana, l'Egitto, la Tracia, e l'Illirico. Ma per attestato d'Eutropio (e), e di (e) Estre Aurelio Vittore (1), Coftanzo contento del titelo e dell'autorità Au- in Breviar. guitale e delle Provincie a lui già commelle, lasciò a Severo Cesare vitter de la eura dell'Italia, e probabilmente ancora dell' Affrica, che nel com- Ceferibut. parto precedente andava unita con essa Italia, dovendo nondimeno esso Severo (g), a tenore del regolamento già fatto, dipendere da i cenni ma l'alid'effo Cottanzo. Per fegno di questo, come costa dalle medaglic (b), finus post prese egli il nome di Fiavio Valerio Severo. Nella stessa guis Massi - Ammian. mino Cefaro dovea prestare ubbidienza a Galerio Augusto suo Zio ma- (h) Mediob. terno

Già abbiam detto, come costui fosse vilmente nato. Aggiungasi ora, ch'egli era una fentina di vizi (i). Spezialmente predominava in (i) Enfet. lui l'amore del vino, per cui fovente usciva di cervello; e perchè in Lassanini, quello stato ordinava cose pregiudiziali anche a se stesso, ebbe poi Fister, co. tanto giudizio da ordinare, che da li innanzi nulla si eseguisse di quello, ch'egli comandava dopo il pranzo, o dopo la cena, se non nel giorno seguente. A questo vizio tenne dietro un'esecrabil lascivia, ed una non inferior crudeltà, ch'egli massimamente sfogò contra de'Cri-Riani, de'quali fu fiero nemico, ed asprissimo persecutore. Di che peso sosse con la compania de la compania de la compania persecutore de la compania del compania del compania de la compania del co starono impoverite e spogliate le Provincie, tutto rubando egli, per darlo a i suoi Cortigiani e soldati. Vero è, che Vittore gli dà la lode d'uomo quieto, ed amator de' Lettersti; ma secondo Eusebio non si fa, ch'altri egli amasse, se non i Maghi ed Incantatori, i quali erano (k) Mediei suoi più tavoriti. Siccome apparisce dalle Medaglie (k), questo bar- hartus it.

Exa Volg. baro Daia o Daza, si vede appellato Gaio Galorio Valerio Massimino. Anno 305. A coffui secondo Eusebio (4), non lascio Galerio tutto l'Oriente in (a) Eules, governo, ma folamente la Soria e l'Egitto. Siccome diffi, Costantino igh, étair, gertaud allu fine internation.

2) retarra dimerva a Nicomedia nell'accionatoria del fine international del fine international del fine international productions, prefici il quale s'era finqui trateration del fine international del fine int

fanità. Galerio avea delle altre mire, per non lasciarlo andare. Imper-ciocchè, considerato il natural di Coltanzo affai dolce e pacifico, per cui lo sprezzava, e molto più la disposizione in lui di corta vita a cagion de gl'incomodi di sua falute, colla giunta ancora di poter egli disporre de i due Cesari a talento suo, siccome sue creature: già si teneva egli in pugno il dominio di tutto l'Imperio Romano per la morte di Costanzo; e quando occorresse, colla superiorità delle sue forze. Perciò avendo in mano Costantino non si sentiva voglia di licenziarlo, anzi nulla più desiderava, che di torsi da gli occhi questo estacolo al suo maggiore innalzamento, con levargli la vita. Ma non ofava di farlo apertamente, perchè non gli era ignoto, quanto affetto portaffe l'efercito a questo giovane principe, dotato di mirabili qua-lità. Ricorfe pertanto alle infidie e frodi. Praffagora Storico (1), il

Editorio. qual si crede, che vivesse sotto lo stesso Costantino, o pur sotto i Grata. 61. di lui Figliuoli, lasciò scritto, che Galerio obbligò un giorno Costantino a combattere con un furioso Lione, ed egli in fatti l'uccise.

(d) Zonares Cosi per relazion di Zonara (d), l'inviò un di ad affalir con poca gente in Annalis, un Capitano de' Sarmati, che s'era inoltrato con molte foldatefche. (c) Assey (c) Costantino v ando, e presolo per gli capelli, lo strascino a piedi di mu Palifa.

Galerio. Probabilmente nella stessa Guerra co i Sarmati, che sembra musifi Am. fucceduta in quest' Anno, fu da esso Galerio invisto Costantino alla mian. tefta d'alcune milizie contra di que' Barbari per mezzo ad una palude, con isperanza, ch'egli restalle quivi o affogato, ovvero oppresso da i nemici. Tutto il contrario avvenne. Egli fece strage de i Sarmati,

e tornò colla vittoria a Galerio, che si fece bello del valore altrui. Cost Dio in mezzo a tanti pericoli ed infidie prefervò questo Principe, per farne poscia un mirabile spettacolo della sua Provvidenza in favore della fanta sua Religione. Certo non sussiste, come vuole Au-(g. Eu/d. relio Victore (f), the Cottantino foffe tenuto in Roma per oftaggio in Vita Com- da Galerio, il quale si fa, che non venne più a Roma. Di quette infantini l. 1. fidie a lui tele abbiamo anche la testimonianza d'Eusebio (g).

Fieler in Eniteme cap. 10.

(f) Aurel.

Anno

Anno di Cristo ccevi. Indizione ix. SEDE PONTIFICIA Vacante.

di GALERIO MASSIMIANO Imperad. 2.

di Severo Imperadore 1.

di MARCO AURELIO VALERIO MAS-SENZIO Imperadore 1.

di Marco Aurelio Valerio Mas-SIMIANO Imperadore 1.

FLAVIO VALERIO COSTANZO AUGUSTO PET la festa volta,
GAIO GALERIO VALERIO MASSIMIANO
AUGUSTO PET la festa.

P. Refette di Roma in quell' Anno fia Amis' Amalian. Non folo cano E a. Volg.

A Coffanion selfi note le premure, che fice aper rivederlo Co-Amus yok.

Ranso Angulla. fino Paler e, ma eziandio che la di lui fanti ogni di fianti di contro anche gli pregò, e i me-ti anti anti
pri madra declinando. (c) Percilò contro anche gli pregò, e i me-ti atta Amis
nire ad un'apperta rottura con Coffano. Il contentò in fine, ch'egli con
tanti anti
pri della contro anche della contro anche di migrio, con gli oppor
tanti e di mi probe di forminifirargii i cavalli, ma con dirgli, che

rituali. E musureri a mattina forgente, finche gli foffe levuo di

della contro di PRefetto di Roma in quest' Anno su Annio Annulino. Non solo erano Exa Volg. glia (ciolta, gli fu detto, che non reffavano più cavalli abili alle po- l. 2. cap. 5c. ste. Durò fatica a ritener le lagrime per la rabbia. In questa manicra felicemente Costantino si sevo dall'unghie di chi mal volentieri il mirava tra i vivi, e fenza interrompimento paffate l' Alpi, arrivò nelle Gallie, cioè nella giurifdizion di fuo Padre. Aurelio Vittore,

#### ANNALE D'ITALIA.

Es a Vols, e Zosimo (a) attribuiseono la fuga di Costantino alla sua ansierà di Anno 306. regnare, e al dispetto di veder anteposti nella Dignità a se, Figliuolo (a) Aurdint d'un Imperadore, due selvatiei villani, cioè Severe, e Massimine. Non Zejimar, is, è improbabile, che fosse anche così. Arrivà Coltantino ail Angusto

(uo Padre, e nol trovo già su gli estremi della vita, come senvono Eusebio (a), ed Aurelio Vittore, perche oltre all' Anonimo Valessa. (b) Enfes. Vit. Comrico di lui recitato pochi anni dipoi , ehe Costantino giunse a Geloriaco, oggidi Bologna di Picardia, nel tempo appunto, che Coffanzo (c) Eumen . suo Padre era per levar le anchore di una poderosa Flotta, da lui pre-Canftantin. parata, per passare nella Bretagna a guerreggiar co i Popoli Pitti e Caledonii. Immenso su il giubilo suo all'inaspettato arrivo del Ficap. 7. glio, il quale unissi totto a lui nel passaggio per quella spedizion militare .

Abitavano i Pitti e Caledonii in quella parte della gran Bretagna, ehe oggidì Scozia fi noma, Nazione fiera, ehe fi credeva, fecondo Beda (4), venuta dalla Scitia colà. L'Ufferio (e) la filmò ufci-Biff. Angl. ta della Scandinavia, o de Luoghi circonvicini. Ma gli antichi (f) sten-l. 1. col. 1. devano talvolta il nome de gli Sciti non solo alla presente Tartaria, (c) Uffirme ma anche alla Ruffia, e a gli altri ultimi Popoli del Settentrione. Fu alla Ruf. ari. ma anche alla Ruffia, e a gli altri ultimi Popoli del Settentrione. Fu affittuto Coftanzo in quella militare imprefa de Eroc Re de gli Ala-(f) Aurilius manni, che v'intervenne in persona. Altro non sappiamo di quella guer-Ville in E- ra, le non che per attettato dell' Anonimo Valcfiano (4) egli riportò vittoria di que' Popoli. Ma mentre fi trovava effo Coftanzo nella Cirmu Falifie- tà di Joreh, la fanità lua ftata affai debile in addictro, e molto più in-

mus. hevolita per la vecchiaia, peggiorando il conduffe all'ultima meta; e in Chronico, però nel di 25. di Lugho (a) in mezzo a i fuoi Figliuoli passò all'altra vita. Magnifico funerale fu a lui fatto, e ficcome Pagano di eredenza secondo al sacrilego rito de' Gentili su egli anche deificato, eiò (i) Medini. apparendo da varie Medaglie (i). Hanno disputato, e tuttavia dispu-Namifmat. tano gli Eruditi Inglesi intorno al Luogo della sua sepolitura. Era egli anato a Naiffum, Città della nuova Dacia, che oggidi fi chiama la Sernus de Urbi- via, e però nell' Illirico, come fi ricava da Stefano Bizantino (k), dall' Anonimo Valefiato, da Cottantino Porfirogeneta (1), e da altri Scrit-(1) Conftantori. Se è vero, che Claudia fua Madre, Moglie de Eutropio fuo Paphyrogenesa dre, fosse Figliuola di Crispo Fratello di Claudio il Gottico Imperade Previse dore, non si può negare un po'di nobiltà alla di lui origine. Certamente gli antichi diedero per indubitata questa sua difeendenza. La Famiglia Claudia, e il nome di Critpo, si truova ne'suoi posteri. Per

ranged-bandle, e it indue to chapto, a cluster gas and poster, recvanded alla guerra nel parle dell'Elevian, oggoli gli Svetarta, quivi
Elena, Donna da ballilma candizione, gli partori nell'Anno di Critella, Tonna da ballilma candizione, gli partori nell'Anno di Crival, Collamino, che i poi glioriolimino Imperadore, Se Elena
(milet, foli s'A), Collamino, che i poi glioriolimino Imperadore, Se Elena
(milet, foli s'A), Collamino, che (o) nella Crontare (i pour non e' si poutro
(chemis, finora decidere. Esicho (e) nella Crontare (i pour non e' si Sm Gi-(6) Zoftmas rolamo, che parli), Zofimo (a) nemico aperto di Coffantino il Gran-

de, l'Autore della Cronica Alessandrina (a), Niceforo, ed altri ci rap- En a Volg. prefentano l'Imperador Costantino nato fuori delle Nozze. All'incon- Annogos, tro l'Anonimo Valesiano chiaramente ci da Elena per sua Moglie, ed (s) Cirenic. Eutropio (6), Scrittore affai vicino a questi tempi, mette Cottantino num nato ex obseriori Matrimonia, confessando bensi la viltà della Madre, (b) Entrep. Madre nondimeno sposata da Costanzo. Lo stesso vien attestato da i in Bremar. due Vittori (e) con dire, che Costanzo, allorche fu creato Cesare, do- (c) Anclina vette ripudiare la prima Moglie, e quelta non potè effere se non Ele- Victor in En vette ripudate la prima rosquir, è questa son pete Quel che è più, pirme, na, perchè non apparile, ch'egli altra ne avelle. Quel che è più, pirme, l'Anonimo Panegurita (4) di Colantino feriffe di lui: Qua caim magia Aural. via. cantinentiam Patris separre potasfis, quam quad te ab jofe fine patrità il. 4t Colanti. lico Matrimonii legibus tradidifti, ut primo ingressu adolescentia formares in Panecye. animum maritalem &c. Ma fe un Autore contemporaneo scrive, che Conflantini Costantino per non esfere da meno di suo Padre nella Continenza, ap- 8- 3pena uscito della puerizia prese Moglie : certamente in confronto di tale autorità cessa quella di Zosimo, e d'altri Autori molto posteriori, e sembra giutto il credere stata Elena Moglie legittima di Costanzo. bench'egli poi secondo l'uso de' Gentili la ripudiasse, per prendere Teodora Figliuola di Maffimiano Augusto nell' Anno di Cristo

Scrittore non v'ha fra gli antichi, nè solo de Cristiani, ma an-

che de' Gentili, il quale non parli con elogio delle qualità d'esso Costanzo Augusto (e). Osfervavasi in lui un natural buono, dolce, ed (e) Lassant. eguale, e un amore perpetuo della giuftizia. Quanto egli fi mostrava (el Latitati focoso e valoroso nel mestier della guerra, altrettanto poi compariva Persistente moderato nelle vittorie, e facile a personare, ne mai l'ambizione il por- «». B. to a defiderar quello de'Colleghi, nè gli appetiti bestiali a contravenire a i doveri della continenza. Con quette ed altre Virtù s'era megrie, egli comperato il cuore de'Popoli delle Gallie; ma spezialmente si Europ. ib. celebrava da tutti l'onorata fua premura, che i fudditi godeffero quiete Estabini ia e felicità, amando, che si arricchisse non già il Fisco, ma esti bensi . fantini l. 1, Viveva egli appunto con grande frugalità per non aggravarli, e contento per uso suo di pochi vasi d'argento, allorchè dovea far de i solenni conviti, mandava a prendere in prestito l'argenteria de gli amici. Fra l'altre cose racconta Eusebio (f) un fatto degno di memoria. (f) Idemb i. Cioè, che essendo, giunte queste relazioni a Dioeleziano, spedi egli (4). 14. nella Gallia alcuni suoi uomini con ordine di fare a nome suo una parlata forte intorno alla fua difattenzion nel governo, ftante la fua povertà, e il non aver tefori in cassa per valersene ne'bisogni della Repubblica. Cottanzo, dopo aver moltrato di gradir lo zelo del vecchio Imperadore, li prego di fermarsi qualche giorno nel suo Palazzo. Intanto fece sapere a tutti i più ricchi delle Provincie di sua giurisdizione, d'effere in bisogno di danaro. Tutti, ed allegramente, corsero a portare ori ed argenti, gareggiando fra loro a chi più ne recasse. Allora Costanzo, fatti venir gli uomini di Diocleziano, mostro loro quel ricco tesoro, dicendo, che questo lo tenevano in deposito perso-Tom. II.

Es a Voig, ne fin fiste, per darlo alle occorrenze. Maravigliait coloro fe ne an-Assessible darona, riferendo poi a Diocleriamo quanto avenno veduto. E Costanica producionali padenti di que dianti, non puntualizante utto reflictione de la compania de la compania de la compania de la cofatto di un Principe di Italia del Secolo profitto paffato, ma probabilmente la copia di talazione non fuffille. Non fu men funnino fi in (1) 18466, Costanzo la Pietti. (c) Ancorche qui non giugneffe mai ad abbracciari (k) 8.1.1, la vera Religion di Critto, pur fi tine-q che abbornfei il copiolo nu-

limisso Ecculio per l'éceuzione: Matimusso gli eiegui con puerer; ma Colfutto, per non parere di noporta gli altra; laticio benis, detto ma non permite, che fi perfeguiudiren le persone, ne che fafte rotta ad cuno la librar della Recijione. Egli e credible, che indugera at tale provenife dal fuo naturale annorevole verfo tutti, o pure dalle infinatzioni si ul fatte de llena ilan prima Conforte, c pur ella rai in que'tempi Crillans, del che fi dubita, ed Eufebio chiaramente lo miega. Può nondimeno cière, che anchi chia fotta finamo in que prima grandimeno cière, che anchi chia fotta finamo in que prima controlla si della controlla di Eufebio (9) una memonabil azione di Cofinato, Allorche venero "cue finamo in Cofinati, cgli intinà e a hiunque dei "cue finamo in cue prima con controlla con controlla controlla con controlla controlla con controlla controlla

(b) Enfeb. da in Vis. Con- que flancin. l. 1. fuo cap. 16. ti l

oue ruinmant Editt contra de Crittani, egii nitimo a chiunque de funi Carrigini, de Guidet, e de Provectura d'att. Uffa; profefinari la Legge di Genè Crito, che dimerciellori posti, o pur lacialitato de la consideration del la consideration de la consideration del la consideration de la consideration del la consideration

(c) Estin. Grands, spoto Flavia Maffiniana Teodora, Figlia di Maltimiano Augus Brila Care 100, che gli parori tre matchi, cio de Delmaria, fidilia Gafanza, ed. Anfiniana, mindiano, ficcome ancora tre Figlic, cioè Cofamma, Anafiafia, cd. Esde Martis. Urgin.

Primare.

P

(6) Julius da Lettinat di Johnes income aponimo di actiono Cetarente (odicionata di America de Limento (1) Seritore contemporateo, Collano detercionata di Campine di Eumento (1) Seritore contemporateo, Collano detercionata di Campine di Campine (1) Seritore contemporateo, con la collano del Calmerica (1) America (1) Americ

Line

Padre, tutte le milizie col Re de gli Alamanni Eroc, il quale ausi- Ena Volg. liario de' Romani si trovava anch' egli a Jorch nella Bretagna, il pro- Anno 306. clamarono, come s'ha da Eusebio, Imperadure, ed Augusto, e il vestirono di porpora. Dopo di che egli attese a i funerali del Padre . Zolimo (4), e l' Anonimo Valeliano (6) pretendono, che da' foldati al- (2) Zofimus tro titolo non folle dato, che quello di Cefare, a Costantino. Truo- l. 2. cap. 9., vansi in fatti Medaglie (e), dove egli è appellato Cesare, battute senza dubbie dopo il di ar. di Luglio dell' Anno prefente, in cui co- muratipa-28 dubbie dopo II di 147. di Lugno una namo presonera muso mappa ammicio il fuo Regno. Ma ficiliente fi politiono conciliar gli duttori, man. Fu veramente proclamato Coltantino da i foldati Imperadure Augusta, (c.) Mediartendolo anche Luttanzio (d.) ma ggli camminando con più ritciui debra. Ele cara, ne volendo romperla a visiera calata con gli altri Principi reminata. gnanti, mando bensì loro l'immagine sua laureata, come solevano i (d' Lestant. Principi novelli, ma con espressioni di voler buona armonia con loro, ibid. 6.25. Galerio Augusto a ral vista forte si altero, e su in procinto di far bruciare quell' Immagine, e chi la portò; ma i fuoi amici tanto differo, rapprefentandogli, che se si veniva ad una rottura, i soldati del medesimo Galerio, siccome affezionatissimi a Costantino, di cui per pratica sapeano le rare doti e Virtù, passerebbono tutti al servigio di lui, che Galerio smontò, accettò l' Immagine, mandò a Constantino la lua, ma con obbligarlo di contentarsi del solo titolo di Cefare colla Tribunizia Podetta. Fu sì discreto Constantino, che in cio si sottomise alla volontà di Galerio. Se vide sì di mal occhio esso Galerio l'efaltazione di Constantino, non è punto da stupirsene, perchè quelta rovesciava tutti i disegni da lui fatti. S'era egli figurato, mancando di vita Costanzo, di poter dare a Licinio, suo gran favorito, il titolo e la Dignità Augustale, tagliando fuori i Figli d'esso Costanzo, per aver solamente delle creature sue, e da se dipendenti nelgoverno; e col tempo di crear anche Severe Augusto, e Ceiare Candidiano suo bastardo, adottato da Valeria Augusta sua Consorte; con dilegno finalmente, dopo avere regnato quanto a lui piacesse, di ri-nunziare l'Imperio, come aveano satto Diocleziano e Massimiano, per pasare gli ultimi anni di sua vita quieto in un onorato ritiro. E perchè la morte di Costanzo arrivò molto prima de' suoi conti, e saltò sù Costantino, da tali avvenimenti rimalero sconcertate tutte le di lui mifure. Accomodoffi bensi Constantino, ficcome diffi, a i voleri di Galerio, col prendere il folo titolo di Cefare; ma Galerio per ferrare a lui il passo alla Dignità Augustale, giacche non vi doveano essere se non due Augusti, secondo il regolamento satto da Diocleziano, da li a non molto dichiaro Severe Imperadore Augusto, mostran-

gli affari, e da Galerio dipendevano tutti gli altri Principi.

Ma non tardo la mutazion delle colo per gli coltumi ed atti ti- (e) Lettasrannici di Galerio fiedio. Ne abbiamo la defernacion da Lattanzio (e), sina da sueAllorche egli vinde i Persiani, imparò, che que Popoli crano icchavi sis. serie.

B to 2.

de t 6., 21.

de t 6., 21.

do di farlo, perchè questi era maggiore d'età, e più anziano nella dignità Cefarea, che Costantino. È fin qui camminarono con quiete

reinder Coope

Ena Vog de i Reloro; e però anche a lui faltò in testa di valersi di quel mo-Anno 3.6. dello per ridurre i Romani alla medesima servitù, ed opprimere la lor libertà. Foglieva a fuo capriccio i posti e gli onori alle persone, e tutto di sfoggiava in nuove invenzioni di crudeltà, con adoperarle prima contro i Crittiani, e stendendole poi ad ogni sorta di persone, e a' tuoi Corrigiani stessi. Le croci, il bruciar vive le persone, il farle divorar dalle fiere; al qual uso teneva spezialmente de i groffissimi e ferocissimi Orsi, erano-divenuti spettacoli d'ogni giorno, presente lo stesso Galerio, che ne rideva, ne voleva mettersi a tavola, senza aver prima pasciuti gli occhi coll'orribil morte d'alcuno. Le carceri, gli efili, i metalli, il taglio della testa parevano a lui pene troppo lievi. Erano prese ancora e condotte nel terraglio di lui le Matrone nobili. Oltre a ciò la Giustizia andò in bando, perchè egli o facea morire, o cacciava in efilio gli Avvocati e Legilti, e per Giudici erano elette persone militari, che nulla sapeano delle Leggi, e si mandavano senza Affeffori nelle Provincie. Per incorrere nell'odio fuo battava effere Letterato, o professor d'Eloquenza. In somma tutto era consusione. e l'iniquità fola regnava. A quelli malanni s'aggiunte l'immenta avidità e violenza di Galerio per far danari. Furono messe intollerabili impolle per tutte le Provincie dell'Imperio; ed efatte con incredibil rigore sopra le teste de gli uomini e de gli animali, sopra le terre, gli alheri, e le viti. Ne infermi, nè vecchi, nè età alcuna andava da quetto torchio esente. Perchè i poveri non poteano pagare, col pretefto che fosse finta la loro impotenza, una gran quantità d'essi ne fece annegare. Ma in fine la mano di Dio cominciò ad apparire anche contra di questo nemico non solo del Popolo Cristiano, ma di tutto il genere umano, ficcome era avvenuto agli altri due Augustipersecutori del Cristianesimo Accadde, che Galerio si mise in punto per istendere quelle sue

gravissime imposte alla medesima Città di Roma, senza sar caso de' privilegi, e della esenzion del Popolo Romano; ed avea già invlate persone per informarsi del numero e de i beni di que Cittadini . A amili aggravi non era avvezzo il Popolo Romano, ficcome quello, che fin qui avea ritenuta qualche figura di Padrone, e non di Servo; e però intorfero in Roma non pochi lamenti, e principi di fedizione; quali seppe ben profittare Massenzio Figliuolo di Massimiano Ereulio Imperadore depotto. Cottui fi truova nelle antiche Moneie (4) appeliato Marco Aurelio Valerio Maffenzio . Gli antichi Panegirifti (\*) cel rappretentano Figiruolo tuppotto al fuddetto Mathimiano da Eutro-Imperator. pia sua Moglie, per farsi amare da lui. Così ancora hanno Aurelio (b) Inserius Vittore (c) e l' Anonimo Valesiano. Ma se questo non è certo, almen per indubitato fappiamo, che Mallenzio fu un vero complesso di tutti i vizi, poltrone, e pur fuperbo al maggior fegno, crudele fenza pari, ed inclinato unicamente alla malvagita. Tuttochè Gale-Anonymus Valejianus, rio gli avelle data molto tempo prima per Moglie una fua Figliuola, pure per la conoscenza de i di lui sfrenati ed abbominevoli collumi,

(2) Golt-Midiebarb. Nami/m. Paneryrie.

nol volle mai promuovere alla Dignità Cefarea. Dimorava Maffenzio Ena Volg. (a) in una Villa del dittretto di Roma, sfaccendato, quando gli ven- Anno 306 ne all' orecchio la disposizione del Popolo Romano ad una sedizione (a) Aurelius per timor de gli aggravi, che lor minacciava Galerio. Diedefi egli a Zafimuri. 2. fur de' maneggi co i pochi foldati Pretoriani restati in Roma, disgu- 149. 9. flati appunto di Galerio, perche gli avea ridotti ad un poco numero. (b) Laffan-(c) Guad gnò alcuni loro Uffizzali, cioò Luciano, Marcello, e Mar
ina da Mira de M dicdero fuoco alla mina, con uccidere Abellio Vicario del Prefet- 149. 20. to di Roma, se pur non era egli stesso il Presetto. Quindi proclamarono Augusto Massenzio, che tuttavia dimorava in Villa, nel di 27. Ottobre, come s' ha da Lattanzio, o pur, come tottiene il Tillemont (1), appoggiato ad un antico Calendario, nel di 28. del (c) Tille-Mele stesso. Non si oppose, anzi consenti all' esaltazione di questo more Menovello Imperadore il Popolo Romano, perchè gli sece costui spera-Emperari. re di molti vantaggi, e spezialmente la sua residenza in Roma, giacche la lunga lontananza della Corte da quella Città riulciva ad effa pregiudiziale non poco. Alla nuova dell' esatrazion del Figliuolo, dal-la Lucania si accosto Massimiano Erculio a Roma. V'ha chi crede, (d) ch' egli fosse molto prima consapevole di quella trama, e pare (d) Aurdius che anche si opponesse a i disegni del Figlio. Ma ben più probabil Fiste de fembra ciò, che scrive Eutropio (r), cioc che siccome egii mal voci Eutropio lenkicri avea deposto lo scettro, e stato continuamente alla veletta, in Erante. spiando ed aspertando occasion propizia per ripigliarlo, cosi ebbe pia-cere, che il Figliuolo cominciasse la danza, perche in tal guisa si pre-parava a lui il gradino per rimontar sul Trono. In satti dalla Lucania passato Massimiano nella Campania, quivi si fermò (f), e secondo (f) Laslanaltri sen venne a dirittura a Roma con apparenza di affittere al Fi- trat ibidem. gliuolo, o più tofto di arrivar a comendare fopra il Figliuolo, ficcome poi dimostrarono i fatti. Nè molto andò, che sovrattando sedizioni in Roma contra di Massenzio, personaggio screditato per gli fuoi vizi, e (corgendofi necesfaria l'autorità di fuo Padre, amato e rispettato tuttavia da i più de i Romani, pregollo il Pigliuolo di ripigliar la Porpora, e glicla mandò nella Campania (g), o pur glicla in Pantyr. dicde in Roma, dichiarandolo di nuovo Imperadore Augusto, e suo Maximum, Collega nell' Imperio. Dopo effersi fatto pregare l'astuto Massimiano er Canf. anche dal Senato e Popolo Romano, di buon euore accetto. Sicche (4). 10. due Augusti si videro allora in Roma, cioè Massimiano, e Massenzio; e due altri nell'Illirico e nell'Oriente, cioè Galerio, e Severo; e Co-

flamino Cefare nelle Gallie, nelle Spagne, e nella Bretagna. Fu profirtevole quelta novità a i Cristiani, (e) perche Massenzio ordino to- (h) Enseb. fto, che ceffalle ne paesi a lui sottopotti la loro persecuzione. Quanto a Costantino, una delle prime azioni del governo suo cap. 14. fu di rettituire anch'egli dal suo canto la libertà ad essi Cristiani di professar publicamente la loro Religione. La buona sua Madre Elena (1) Hem in gliene avea predicata la fantità (i), ispirato l'amore, e con che frut- lib. 1. 6. 25,

En a Volg. to, l'andremo scorgendo. Poseia si applieò a regolar gli affari delle Anno 300. Provincie di fua dipendenza con tal prudenza e doicezza, che si tiro dietro le lodi e l'amore d'ognuno. Ne molto lasciò in ozio il suo valore. Nel tempo, che Cottanzo fuo Padre fi trovava impegnato

Panegyrie. Constantin. £42, 10. (b) Entres.

nella guerra della Bretagna, (a) i Franchi Popoli della Germania, rotta la pace, aveano fatta un'irruzion nelle Gallie. Contra di loro sfoderò il ferro Constantino, già ritornato nelle Gallie, li sconfiste, prese due de i loro Re (4), cioè Afcarico, e Regaifo, o fia Gaifo, de! Ja Breviar. quali poi fece una rigorofa, anzi barbarica giultizia, con esporti alle fiere, nel tempo de magnifici spetracoli, ch'egli diede al pubblico. Non era peranche il di lui feroce genio ammaniato dalla Religion di Cristo. Dopo questa vittoria all'improvviso egli passo il Reno, per rendere la pariglia a i nemiei dell'Imperio, & indurli a rispettar maggiormente da li innanzi la macità Romana. Addosso a i Brutteri, Popoli della Frifia, si fcaricarono l'armi tue con ittrage e prigionia di migliata d'essi, con incendrar le loro Ville, e con sspogliarli di rutti i loro bestiami. L'aver egli poi data alle fiere la gioventù di quella Nazione, retiata prigioniera, fu probabilmente un gattigo de' parti rotti anche da esti, ma non ciente da macchia di crudelta. Ne contento di ciò Coltantino, affinche i Popoli della Germania se l'aspettaffero addosfo, quando a lui piacesse, prese a fabbricar un Ponte sul Reno in vicinanza di Colonia : opera di mirabil magnificenza, con aver piantate in mezzo a si vasto Fiume le pile, e condotta col tempo la tabbrica a perfezione, come chiaramente attetta Eumenio, pre-(c) Valefins tendendo in vano il Valefio (c), ch'egli non la terminaffe. Con tali (c) Valipus

Rer. Frant. imprefe questo prode Principe, e col mettere buone guarnigioni per
le Cattella sparie sulla riva del Reno, tal terrore insule nelle genui

Germaniche, che per gran tempo le Gallie goderono una mrabil quiete, non attentandoli più di turbarle le barbare Nazioni.



Anno

Anno di Cristo ccevii. Indizione x.

SEDE PONTIFICIA vacante. di Galerio Massimiano Imperad. 3.

di Massenzio Imperadore 2.

di Massimiano Erculio Imperad. 2.

di Costantino Imperadore 1.

di Licinio Imperadore 1.

( MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO Augusto per la nona volta, FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE.

Col Relando (4), appoggiato ad alcuni Fasti, ho ben io enunzisti Exa Vole, i Consoli suddetti, ma avvertir debbo i Lettori, che gran con- As a soli and. fusione cominciò ad introdursi ne' Confolati per questi tempi a cagion in Fast. delle turbolenze e divisioni insorte nel Romann Imperio, e de' molti Regnanti fra loro discordi. Altri Consoli furono fatti in Roma da Masfenzio, e da Maffimiano, ed altri da Galerio Augusto nell'Oriente. I fopra enunziati sembrano i Romani. Gli altri, secondo i Fasti di Teone, furono Severo Augusto, e Massimiano Cesare. Forse anche Costantino fu promoffo da Galerio al Confolato folamente dopo la morte di Severe. Alcuni per non fallare, ufarono allora di notare il Post Confulatum de' Confoli dell' Anno precedente . Giufteo Tertullo efercità in quelt' Anno la Prefettura di Roma. Da che conferita fu da Maffenzio l'Augustal Dignità a Massimiano Erculio suo Padre, questi per maggiormente imbrogliar le carte, e dar da penfare a Galerio, scrisse Lettere a Diorle, o lia Diocleziano, che si godeva la quiete in una Villa di Salona, dove s'era fabbricato un funtuofo Palazzo, e un deliziofo orto e giardino, invitandolo ed efortandolo a ripigliar la Porpora Imperiale. Son di parere altri, che quelto succedesse più tardi. Diocleziano, che più fenno di lui, e meno ambizione avea, tosto rigertò la proposizione, con dire al messo (s): Ob se vedesse i ved cavoli piantati (b) Auriliat di mia mano qui in Salona, al certo non darebbe il cuore a Massimiano di tentarmi in questa maniera. Che anche Galerio tentasse Diocleziano, lo scrive ben Aurelio Vittore, ma non par credibile. Che poi fosse veramente difingannato esso Diocleziano della vanità del Regno, si può anche raccogliere da Vopifco (c), il quale racconta d'avere intefo de (c) repifcus fuo Padre, come quelto Principe atteltava, non efferci cofa più diffi- in Fira Ancile, che il ben regnare: perchè diceva, che quattro o cinque perfo- raliani. ne del primo ministero si collegano insieme, per inganuare il Padro-ne; e tutto ciò, ch'esse vogliono, fan farlo volere a lui. Imperoe-

Ess Volg, chè, aggiugneva egli, non potendo il Principe collo stare ne' suoi Ga-ANNO 307. binetti veder le cole co' propri occhi, crede di operar faviamente stando fulla fede di molti, che gli attestano la medesima cosa. E intanto nulla egli vede, ne sa la verità; e qualunque sia la fua buona intenzione, capacità, e prudenza, egli è ingannato e venduto, e dà le ca-riche a chi meno le merita, e le toglie a chi farebbe più atto ad efer-

citarle.

(a) Entrep.

Aurei. Vill.

Allorchè Galerio Maffimiano Augusto ebbe intesa la ribellion di Massenzio Genero suo, parve, che non le ne mettesse gran pensiero (a), ben sapendo, ch'egli era un solennissimo polirone, ed immerso ne' vi-Latianiani. zj., per gli quali in vece dell'amore fi guadagnerebbe l'odio di tutti. Però fenza curarsi di venir egli in pertona 2d abbattere questo Idolo (il che le avesse satto, sarebbono forse passati gli affari a seconda de suoi delideri), diede quelta incumbenza a Severo Augusto sua creatura, a cui particolarmente apparteneva il governo dell'Italia. Venne Severo in Italia nell'Anno prefente con una buona Armata, ma composta la maggior parte di milizie, che due anni prima aveano fervito a Maffimiano Erculio, ed aníavano di tornare alle delizie di Roma. Però appena si presento Severo alle mura di Roma, che Massenzio facilmente suborno con segrete offerte quell' Armata, la quale alzate le bandiere, e paffata nel fuo partito, rivoste l'armi contra di Severo. Altre fcam-

po adunque non rello a coltui, che di prendere la fuga, ed incontra-tofi in Maffimiano, che probabilmente conduceva rinforzi di gente a Roma, il più che potè fare fu di ritirarsi a Ravenna. Quivi su bensì affediato da Maffimi mo, ma effendo quella Città force ed abbondante di viveri, apparenza non v'era di fuperarla (6). Superolla la frode, fe

in Chranica. è vero quanto narra Zossmo (c), perchè non s'accordano in tutto coa (c) Zifimus lui Euschio, ed Eutropio. Cioè Massimiano con varie lusinghe, promesse, e giuramenti il trasse a deporre la Porpora, e a venir seco a Roma. Giunto che su Severo al Luogo appellato le Tre Taberne, sbuco un aguato di armati ivi dallo spergiuro Massimiano preparati,

che col laceto gli tollero la vita, o pure, come ha l'Anonimo Va-(d) Assnym. lefiano (d), tenuto ivi in prigione, allorche Galerio calo in Italia, Valifianni. fu fatto strangolare. Gli altri Scrittori il dicono ucciso in Ravenna, e che per grazia gli fu permesso di morir dolcemente colle vene ta-(e) Lastian. gliate; e Latranzio (e) lascio scritto, ch'egli veggendo disperato il

ting de Mer- cafo, volontariamente a' era renduto a Maffirmano. Pare, che tal Tratil. Perfere gedia succedesse nel Febbraio di quest'Anno. Rimale di Severo un ter. esp. 26. Figlio per nome Severiano, che Licinio sece poi morire nell'Anno di Critto 213, per ellinguere in lui ogni pretentione al dominio.

Shiigato da questo nemico Massimiano Ercutio, ben conolceva, che gli reftava più da fare con Galerio Augusto, uomo temuto pel suo valore, ma più per la copia e possanza delle sue armi; giacche ognun orevedeva, ch'egli non lascerebbe invendicata la morte di Severo. Pertanto andò in persona a trovare il vecchio Diocleziano, che si godeva un deliziolo ripolo nella fua Villa di Salona, per muoverlo a

riasfumere la Porpora Imperiale. Gittò i passi, perchè Diocleziano Es a Volg. vedeva il mare in burasca, ed egli se ne voleva stare sicuro sul lido, Anno 307. di là mirando le altrui tempeste. Rivolse dunque Massimiano le speranze e i paffi suoi a Cottantino Cesare, che nelle Gallie dopo le ranze e i patti tuoi a Couantino Cuare, sin una Gaure sopo a vittorie riportate coatro a i Franchi con gran credito di valore e di forze fi godeva la pace (r). Per tirarlo nel tuo partito, gli diffe quanto (s) Interna male pote di Maffentio fuo Figliuolo, probabilmente cibbendo di de- "Paugra male pote di Maffentio fuo Figliuolo, probabilmente cibbendo di de- "Paugra porlo; il dichiarò ancora Imperadore Augusto, e gli diede in Moglie e Care. Flavis Massimiaus Fausta sua Figlinola, chiamata così nelle Medaglic (2), giacché fi (uppone, che fosse gia mancata di vita Minervina (3) seales, sua prima Moglie, o pur concubina, e Madre di Crispo, suo Primo Numinual. genito, che su poi Celare. Perciò di qui cominecremo a contar gli Imperat. Anni dell'Imperio di Cottantino. Intanto calò in Italia con poderolo efercito Galerio Augusto, e venne a Roma, con trovare, che s'era ingannato in credere sufficiente quell' Armata ad assediaria, perchè non avendola mai veduta, non ne sapeva la vasta circonferenza. Arrivato a Terni, spedi Licinio e Probo a Massenzio suo Genero, per indurlo a venire a trovarlo, e trattare d'accordo. Se ne rife Maffenzio: dal che maggiormente irritato Galerio minacciava l'eccidio al Genero, al Senato, e a tutto il Popolo Romano (c). Ma seppe anche questa vol- (c) a ta Massenzio sedurre una parte della di lui Armata, perche conoscen- Valefianni, do costoro, quanto fosse vergognosa azione, che soldati Romani vol- Lastantius, gessero l'armi contra di Roma lor madre, non durarono fatica ad abbandonar Galerio, per darfi a Massenzio. Avrebbe fatto altrettanto il resto dell'Armata di Galerio, s'egli gittatosi a i lor piedi, non avesse con preghiere e promesse frastornata la lor sollevazione. Sicchè su co-

rabbia, o di vergogna. Nel tomarfene addietro, parte per impedire a i nemici il tenergli dietro, e parte perchè così avea promello a i foldati rettati con lui, loro permife di dare il facco a tutto il paefe, per dove paso: nella qual occasione commisero tutte quante le enormità, che si sogliono praticare nel saccheggio delle nemiche prese Città. Ebbe in quetta maniera Galerio il comodo di tornariene nella l'annonia, ma con lasciare in Italia il nome non d'Imperador, ma di affattino de' Romani. Mentre tali cosc succedono in Italia, Massimiano Erculio, che dimorava nelle Gallie, avea ben confeguito, che il Genero Cottantino Augusto non fi unisse con Galerio, ma non posè già ottenere,

ftretto a levar l'affedio; e colui, che fi credeva di far paura a tutti, ebbe per grazia il poterfene andare in falvo, pieno non fo se più di

ch' egli prendesse l'armi contra del medessmo Galerio, ancorchè ve-nissero le nuove, ch' esso al maggior tegno spelato e scornato se ne scappaya dall' Italia . Indispettito in suo cuore per questo, se ne ri- (d) Lastont. torno a Roma, e quivi col Figlio Massemio seguito a signoreggiare. de Marie.

(4) Ma l'ambizioso, ed inquieto Vecchio non sapea sofferire, che si Persenur. desse la preminenza al Figliuolo, benchè ida lui avesse ricevuta la cep. 18. Porpora, nè che i soldati mostrassero maggior ubbidienza ad esso suo Breviarie. Tom. II.

8.8. Voğ. Figlio, che 1 loi. Perciò pien di vdeno cominciò fotto mano a prava-prò- cura di alenza gli animi della foldateriche da Maffennio pia vdendo che non gli riudiva il centativo, un di frete raunar le milizie e il Popolo, alla prefensa del Figliando elagrerio forte i mai e i diordini correnti dello Stato, e poi fi rivolle con fara inversiva como i ri di tutti que "mainia". Non avas l'indiavoltot Vecchio finito di rie di tutti que "mainia". Non avas l'indiavoltot Vecchio finito di dire, quando prefo colle mani il manto purpuro del Figliundo, glicio firappo di dollo, e lo firacciò. Si contenne Maffenzio in quel frangence, ed altro non fecc, fe non che fi ringio fia foldati, i quali.

(a) Zenaras brerà a taluno una femplicità il dirfi da Zonara (a), che Massimiano in Amasl. volle dipoi far credere a i soldati, che quella era stata una burla, per provare, se amavano veramente suo Figlio: il che nulla gli valle, perchè tanto strepito secero le milizie, ch' egli su forzato a sug-

pirfi di Roma. Se ne ando nelle Calile a dolerfi col Genero Colla
do Lattenti de d'effere that o cercito dal Figlio (1), ma Collantino, a cui non

dovenno mancare più ficuri avviti del fatto, niun impegno volle affumere in favore dell' inquiero Suocero, di maniera ch'egil dopo effere
dimorato qualche tempo, ma fenas vantaggio de' fuoi interefti, nelle

Galle, prefe lo foedimente di andra r tovare il maggior nemico, che
fi aveffe il Figliusolo, cioè lo fteffo Galerio Augutto. Fu creduto,
per vedere, le postefe apprifi al fartada a qualche tradimento per le-

(c) 8,64. vargli la vita, ed occupar, fe gli veniva fatro, il fito luogo. (c) Trom Christin, varali allora Galerio nella Pannonia a Caronno, done vera fatto renir Diocleziano da Salona, per dar più crediro all' elezione di un
nuovo Augulto, ch' eggi imediava, per l'uppire la manenza dell'ucciós Severo. Andarono falluit turti gl' inrighi, tutte le feranze di
Maffiniano, per aver troute quelle militare fedeli a Galerio, e tentata invano la colanza di Diocleziano, per fargli riaffumere la Popora Imperiale. Sicche datro non gli erfelò, che di affilter con lai,

(6) Marine di dat rigore, per non potrce di meno, alla promozione, che Giafi, Pallicia, lei frece di Liziasia, dichiarandolo Angale, avendoli forie n' precebrammari, denti Meli conferito di titolo di Cofare, come ha precefo taluno, a propositare. Inchia conferimato di Austilo Vittoro. Segui al funzione, afecondo meno, alla consultata di Austilo Vittoro. Segui al funzione, afecondo come ha effo Idacio, nas del prefente, come fi raccoglie dalla Cro-Nava se.

Nivia ve. nica Mellandrina.

(v. 16/19). L'idină, che crest Augusto, fi troya appellato nelle Medaglie (v. 16/19). L'idină, che crest (opp. Favis Galrin Liniana Liniana, trins e a financia (v. 16/19). L'idină (v. 16/19). L'idină (v. 16/19). L'iniana (v. 16/19).

dindo gli Avvocati e Procurstori, ch' eggli credeva sti folo ad ime Ea. Voje, brogliare del terrar le liti del Foro. L' amicinia fro lui e Galeria le la «se por-haguato avea svuto principio, finquando fi diedero entrambi al mediere dell' armi je dei rap oi erictivua sti figono la levo intrinéchetaza, mufinamente dapoiché di grandi prodezza avea fatto Licinio nel-la guerra o Perfitant, che Galerion mulla quafi freca tenza il di lui aguerra o Perfitant, che Galerion mulla quafi freca tenza il di lui finado fina prevenuto da Coltantanio, Galerio efigui ora il fuo difiegno con dargli la Porpora Imperiale, difignando poi di mandarlo a fra guerra a Maffenzio Timmon di Roma e dell' Italia. Scrive Eufebio (4), che fili principio del Principio di Coltantino i Britanni po (6), che fili principio del Principio di Coltantino i Britanni po (7), che fili principio del Principio di Coltantino i Britanni po (7), che fili guerra di Coltana fili Pocadoni al Pre-ecedente Anno della guerra di Coltana filo Padre co i Pitti; e Cale-

Anno di Cristo cceviii. Indizione xi.

di MARCELLO Papa 1.

di Galerio Imperadore 4.

di Massenzio Imperadore 3. di Costantino Imperadore 2.

di Licinio Imperadore 2.

di Massimino Imperadore i.

nfoli S MARCO AURELIO VALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER la decima volta, GAIO GALERIO MASSIMIANO AUGUSTO PER la fettima.

D'unedo tuttavia là difoordia fra tanti Imperadori, continuò ancoficro pubblicati da Glerio Augulto, chi era d'accordo con Malimino, na non già col di ni Figinolo, e Genero lino Malfenato,
benche probabilisme di tracelle di conditi forcio della conbenche probabilisme di tracelle di conditi forcio della
benche probabilisme di conditi forcio della
mi Mefi. E non effendo feguito aggiultanento alcuno, abbiano
dill'Antore del Catalogo de Prefetti di Ronas (9), che Malfaras fi (6) 2 subfete dichiara Crafite nell'Anno prefente inficme con Resulta fiuo Fi, meta (7), in
fluido, il quale e nonato nella Medaglie (1) Marco Autila Resulta
l'incordi anche in alcuni Falti fotto quell' Anno Diselezione
Cerific Imperatore
l'imperatore della contente nella Cerific Ce 2

Ce 2

Ce 2

AKNO 308. (2' C=[p]-Burberent. Gru. Bar.

Esa Volg. per la decima valta; ma è da credere uno sbaglio de Copifti, perche Diocleziano non si volle più ingerire ne pubblici affari. La Prefertura di Roma fu in quest' Anno appoggiata a Stazio Rufino (a). Dopo effere freta lungo tempo vacante la Cattedra di San Pietro, in quest' Anno su creato Papa Marcelle. Conturtochè il Padre Page (b) pretenda, che nell' Anno precedente Massimino Cesare prendelle di fua sutorità il titolo d' Auguste, tuttavia fembra più probabile, che ciò fuccedesse nell' Anno presente. Stava esso Massimino alla

guardia e al governo dell'Oriente. Allorche egli intese, che Licinia era stato promosso nel di 11. di Novembre alla Dignità Imperiale, cominciò forte a strepitare, pretendendo fatto a se stesso un gravistimo torto, perche effendo egli stato dichiarato Cesare molto prima (c) Latlas per attention of latention of lat

lui prefe, e di cedere a chi era maggiore di lui in età: che tale dovea effere Licinio. Oftinoffi Maffimino nella fua pretentione, e perciò Galerio fi rodeva le dita, per aver alzato costui dal fango, e creatolo Cesare con isperanza d'averlo ubbidiente ad ogni suo cenno, quando ora il trovava sì restio e sprezzante de gli ordini. Andò poi a termi-nar la saccenda in avere il superbo Massimino, ad onta di Galerio, deposto il titolo di Cesarr, e preso quel di Augusto, con far poi sa-pere a Galerio, esfere thato l'esercito sio, che l'avea proclamato sim-peradore, senza ch'egli avesse potuto resistere. Queste ambassiate e questo dibattimento, che per la lontananza delle persone richiedeva del tempo, debbono a noi parere bastevoli fondamenti per credere seguita, non già nell' Anno precedente, ma beosì nel presente l'esaltazione di Massimino. Sicche noi ora abbiamo nell'Imperio Romano cinque diversi Augusti, cioè Galerio Massimiano, Massenzio, Costantino, ode utere Aufgunt, eine vonleine beigneimen, stoffensen, Uppannen, niumo fertre, erbegi mat iripgilaffe la Forpera. Da tanti Principi ognon pub immagmar qual confusione doveffe effer quella de' pubblici affari. Sembra nondimeno, che a riferva di Maffinsia, ggi appelia qualche maniera d'accordo infieme. Quanto a Maffinsia, ggi appelia tato Daza, como dicemmo, ultro di parenti ruttici e vili atli llii-(d) printr in c, egli cire riterio innanti colla profetition dell'ami, e attroche dell'inferio dell'ami, e attroche dell'inferio dell'ami, e attroche dell'inferio dell'ami, e attroche dell'inferio del

Hif Eccle-Gallie, lib.

Chiarito in questi tempi Massimiano Erculio, che poco a lui pro-8. cap. 14. fittavano le cabbale fue ne paefi di Galerio Augufto, se ne promife (g) Lassan, miglior effetto presso di Costantino Imperadore Genero suo, e Fistid, 6, 10. gliuolo d'un suo Genero. Andarosene dunque (g) a troyarlo nelle Gal-

lie, fu ricevuto da lui con tutti gli onori, alloggiato nel Palazzo, e Esa Volg. ai nobilmente provveduto di tutto (a), come s'egli folle padrone in Anno 308. quelle parti, volendo Coftantino, che ognun l'offequiaffe ed ubbidiffe (a Esmen, quafi più di lui stesso. Allora l'astuto Vecchio, trovandoù in mezzo emfantio. a tanti comodi, per far ben credere al Genero di non covar più pen- 449. 14. 0" siero alcuno di Regno, e di voler terminare in pace al pari di Dio- fequent. cleziano i suoi giorni, depose la Porpora, e si riduste ad una vita pri-

vata, in cui non mancava a lui delizia veruna. Tutto questo per più facilmente ingannare l'Augusto Genero, Avvenne, che i Franchi fecero in quetti tempi qualche movimento d'armi contro le terre Romane. Marciò a quella volta Coftantino con poca gente e alla fordima, così configliato da Massimiano, per sorprendere i nemici, ma al-tro in testa avea il tuttavia ambizioso suo Suocero. Sperava costui, che Costantino restasse involto in qualche grave pericolo, e di poter egli intanto impadronirfi dell'armi e milizie lasciate addietro. In satti da che si fu separato da lui, s'inviò verso Arles, dove era il grosso delle soldatesche, consumando nel cammino tutti i viveri, affinchè mancassero a Costantino, caso ch'egli si rivolgeste a quelle parti. Giunto ad Arles, di nuovo assunte l'abito Imperiale, s'impossesso del Palazzo, e de'tesori, de'quali tosto si servi per adescare e tirar dalla sua quelle soldatesche, scrisse del pari all'altre più lontane, invitan-dole con grandiose promesse, e screditando presso tutti un Genero, da cui tante finezze avea ricevuto. Coffantino, che non molto si fidava di questo inquieto Vecchio, e gli avea lasciato appresso delle spie, immantenente su avvertito de' primi moti del suo tradimento, e però a gran giornate dal Reno sen venne ad Arles, prima che Massimiano avesse preso buon piede; riguadagnò tutte le ribellate milizie, e seuitò il Suocero, che andò a ritirarfi a Marfilia. Dato l'affalto a quella Città, fi trovò, che le scale erano troppo corte pel bisogno, e con-venne far sonare la ritirata. Lasciatosi veder Massimiano sulle mura, Costantino avvicinatosegli, con tutta la dolcezza possibile gli rimproverò una perfidia così indegna di un par suo. Altro per risposta non riportò, che delle ingiurie. Ma i Cittadini in quel tempo, aperta una porta della Città, vi lalciarono entrar la gente di Costantino, la quale preso Massimiano il conduste davanti al Genero Augusto. Atto d'incredibil moderazione convien ben dire che fosse quel di Costantino, perchè a riferva de' rimproveri fatti al perfido Suocero, e all'avergli tolta di dosso la Porpora Imperiale, niun altro male gli fece, ne il cacciò dalle Gallie; anzi sembra, che seguitasse a ritenerlo in sua Corte, vinto probabilmente dalle preghiere di Faulta sua Moglie. Qui nondimeno non finirono le scene di quest' uomo perfidioso, siccome vedremo. Liberato dal fuddetto pericolo l'Augusto Costantino, perocche tuttavia Pagano (6), fece de i ricchi donativi al fuperbo Tem- (b) Esm pio d'Apollo, creduto quello di Autun, dove opinione era, che fi scoprisse la gente spergiura in quelle acque calde.

cap. 11.

Ea & Volg. 2. cop. 12. (b) Aurel. Victor in Epitome .

ANNO 308, inforta nell' Affrica, di cui parlano Zolimo (4), ed Aurelio Vittore (4).

(3) Zesimus Probabilmente ubbidiva l' Affrica a Galerio Augusto dopo la morto di Severo. Massenzio Imperadore di Roma e deil'Italia, ben sapendo, che quelle Provincie erano dianzi affegnate all' Augusto dominante in Roma, cercò di stendere cola il suo dominio, e vi mando le sue Immagini, fcortate da una man di foldati. Furono quelle rigettate de que' Popoli. Ma perchè le truppe del pacie non poterono, o non vollero fare refistenza, Cartagine col resto della contrada venne alla di lui ubbidienza. Cadde in pensiero a Massenzio di portarsi personal-mente in Affrica, per processare e spogliare chiunque avea sprezzate l'immagini sue; ed avrebbe eseguito il disegno, se gli Aruspiei con allegar legni infaulti nelle vittime non l'aveilero trattenuto. Pertanto non fidandosi di Alassanto nativo della Frigia, che esercitava l'usizio del Presetto del Pretorio, o pur di suo Vicano in Cartagine, gli scrisse, che voleva per ostaggio un di lui Figliuolo. Sapeva Alessandro, che iniquo e fregolato Principe fosse Massenzio, e però s' andò scu-Ente impato e insigniato e interpe tone manetazio, e però i ando icu-fando per non inviarlo. Scoperto poi, che en venuta gente d'ordine d'esso Massenzio per assistinario, ancorche persona di poco spirito e di molta età e pigrizia, intavolo una ribblione, e si fece proclamar Angusto da quelle milizie. Così a i cinque sopra citati Imperadori si Angaye us que culture. Cost a cunque topra cutat imperatori il correctiono con cio lo finembramento (c. Trijasa, del Romano Imperio. Grede il Triflano (c), che un Nigriniane apparatori pelitato Divo in qualche tras Medaglia, foffe Figlianolo dei fuddetto (d) Medas. Aleffandro, ma si può diobitarne. Per tre Anni si softenne esso Alefandro. fandro nella fignoria dell' Affrica, come apparisce dalle di lui Meda-

Imperator. glic (d).

Anno di CRISTO CCCIX. Indizione XII.

di MARCELLO Papa 2.

di GALERIO Imperadore 5.

di Massenzio Imperadore 4.

di Costantino Imperadore 3.

di LICINIO Imperadore 3. di Massimino Imperadore 3.

Confoli MASSENZIO AUGUSTO per la feconda volta,

Contoli da me proposti sono quei, che Massenzio Tiranno elesse in Roma, e venivano riconosciuti per l'Italia. Ma per l'altre Provincie del Romano Imperio, stante la discordia fra gli Augusti, non

fi sa che foffero eletti Confoli, o fe furono eletti, ne è ignoto il no- Ena Volg. me, dal che venne, che la gente per denotar l'Anno prefente, fi va- Anno 300. leva della formola Post Confulatum Maximiani X. Ed Galerii VII. Contuttocio v'ha chi pretende, che Licinio Augasto prendesse il Consolato anch'egli. Abbiam veduro Romolo Cefare, Figliuolo di Massenzio, esercitare il secondo Consolato nell' Anno presente; ma forse in questo medesimo egli maneò di vita, eredendo alcuni, che nell'acque del Tevere egli si affogalle, ma senza notizia del come, anzi con dubbio tuttavia, le tale veramente fosse la morte di lui, perchè il passo di un Panegirista (a) di Costantino non lascia scorgere, se ivi si parli di Mas- (a) Internafenzio ftesso, o pure del Figlio. Anzi perchè vedremo veramente an- Canfantini negato Maffenzio in quel Fiame, di lui, e non del Figliuolo pare che c. 18. s'abbia da intendere quel pallo. La Prefettura di Roma fu in quest'Anno appoggiata ad Aurelio Ermogene. Il tempo, in cui Maffimiano Erculto pole fine alle cabbale fue colla morre, resta tuttavia incerto. Idacuio pole sue sue cuosus inté con morre, retta tousers montre. sur ciso () ne part all "Anno (éguente. Enfeño () all "Anno (éguente. Enfeño () all "Anno (éguente. Enfeño () anno Terzo, (i) fien- le palui (der alla maggior parte del prefence, fembra a me affli verificia la Clériada (er alla maggior parte del prefence, fembra a me affli verificia la Clériada (e), et alla maggior parte del prefence, fembra a me affli verificia la Clériada (e), et alla maggior parte del prefence, fembra a me affli verificia la Clériada (e), et al maggior parte del prefence, fembra a me affli verificia la Clériada (e), et al maggior parte del prefence en que e nimo (e) Valesiano, Zosimo (f), ed Eutropio (g). Noi lasciama Mors. Permo questo maligno personaggio nelle Gallie, dove deposta la Por- fecutar. pora, non oftante la sua sperimentata perfidia, riceveva un trat- (e) Ananyo tamento onorevolissimo da Costantino suo Genero. Ma avvezzo al co- Faissianes. mando, ne fapendo accomodarfi alla vita privata, che non fece il mal (f) Zefimut uomo? Ora con preghiere, ed ora con lufinghe andò tempeftando la 68.2.6.18.
Figliuola Faufta, per indurla a tradire! Augusto Marito, con promettergliene un altro più degno, e a lasciar aperta una notte la eamera del letto maritale. Finse ella d'acconsentire, e rivelò tutto a Costantino; ed egli per chiarirlene mile nel suo letto per quella notte un vile Eunuco. Massimiano sulla mezza notte armato comparve colà, e trovate poche guardie, ed anche lontane, con dir loro d'aver fatto un fogno, en egli voleva rivelare al fuo caro Figliuolo Imperadore, passo nella stanza, e trucidò il mifero Eunueo. Cio fatto ufel fuori, confesfando il fatto, ed anche gloriandosene; ma eccoti sopravenir Costantino con una man d'armati, il quale fatto portare il cadavero dell'tioeilo alla prefenza d'ognuno, fece una scarica d'improperj sopra l'iniquissimo Veechio, senza eh'egli sapesse prosferir parola in sua discolpa: tanto si trovo sbalordito e confuso. Gli fu da a licenza d'eleggersi la maniera della morte, e questa fu il laccio, con cui diede fine alla scellerata sua vita. Fallo Zosimo con dire, che questo ignominioso fine gli arrivo in l'arfo, quando è certo, che fu in Provenza, cioè ad Ar- (h) Chranic, les, dove soleva dimorar colla sua Corte Costantino, o pure a Mar-Noradilia, dove l'Autore della Concie Novaliciente (b) circa l' Amo 1074. na 10 trovo imbaliamato ed esistente in eassa di piombo entro un altra di mi 1.

Es a Volg. candido marmo. Questo poi per ordine di Rambaldo Arcivescovo d'Ar-Anno 309. les fu gittato in alto mare. E tale fu il fine obbrobriofo di quel fuperbo ed ambiziolo Principe, stato in addietro si fiero Perfecutore della Religione di Crifto, e d'uno ancora di questi ultimi Imperadori nemici del nome Cristiano, ehe Dio puni con una morte la più vergognofa ed infame. Dall'aver Costantino data onorevole sepoltura al Suo-

(a) Ambro-fins Epiffel. (b) Pagine

cero (come anche attella Santo Ambrolio (4), con dire che il fece mettere in una cassa non di marmo bianco, ma di porsido) dedusse il Padre Pagi (4), ch' effo Augusto si attribuiva ad onore l'effere chia-Crisic. Bar. mato Nipote di Massimiano, adducendo per quelto un' Iscrizione a lui posta, dove si truova intitolato eosì. Ma che Costantino il Grande

non appetisse, anzi abborrisse questa lode, si può argomentare (e) dal (c) Enfeb. faper noi, ch'egli fece atterrare tutte le statue ed immagini apparteclef. lib. 8. nenti a Massimiano, e cancellar quante Iscrizioni e Memorie pote di lui, e per conseguente è più tosto da riferire quel Marmo a Costan-tino juniore, Figliuolo del Grande, e di Fausta Figlia di esso Massi-Laffantin cap. 42. miano.

## Anno di CRIRTO CCCX. Indizione XIII.

di Eusebio Papa 1.

di MELCHIADE Papa 1.

di GALERIO MASSIMIANO Imperad, 6.

di Massenzio Imperadore 5.

di Costantino Imperadore 4. di LICINIO Imperadore 4.

di Massimino Imperadore 4.

## Confole & MASSENZIO IMPERADORE folo.

N E'Fasti d'Idacio, e nell'Anonimo del Bucherio, o sia del Cu-fipiniano, è nominato il solo Massenzie Contole in Roma. Fuori d'Italia si contava I Amas II. depo si Cansidato di Massimiana Esculie X. e di Galerio Massimiana VII. Ne'Fasti di Teone enunziati si veggono fotto quest' Anno Andronico e Probo. Possiam sospettare, che solidi Lastan- lero sustituiti a Massenzio. Ruso Volusiano si truova nel presente Anniul de Mor- no Prefetto di Roma. In questi tempi la giustizia di Dio, che glà ave-ni. Prifet. va abbattuto l'iniquo Massimiano Erculio, si fece sentire anche all'altro Imperadore Galerio Massimiano, soggiornante (4) in Serdiea nella Dacia novella, cioè a colui, che abbiam di sopra veduto principal promotore della persecuzion de Cristiani. Era egli innamorato del suo pae-se nativo, ed abbiamo da Aurelio Vittore (e), en egli con far taglia-

eap. 31. Anonymus Valefianus.

re delle sterminate selve nella Pannonia, e mettere quelle terre a col- Exa Volg. tura, e con fare scolar l'acque del Lago Pelsone nel Danubio, avea Anno 310. renduto un gran tratto di paese utilissimo alla Repubblica. Ardeva egli d'odio contra di Maffenzio Tiranno di Roma, ne ad altro pensava, che a procedergli contro, ammassando a questo fine a tutto potere genti e danari. Col pretelto adunque d'aver egli a solennizzare i Vicennali del fuo Regno Cefareo, al che diceva, che occorrevano immenfe spese, dopo aver già rovinate le Provincie a lui suddite a furia d'imposte, inorpellate col nome di Prestanze, fini di smugnerle e di assa-finarle con altre gravezze, alla riscossion delle quali deputò i fuoi soldati, che meritavano piuttosto il nome di carnefici, che di esattori, ranta era la lor crudeltà. Lattanzio ci fa qui un lagrimevol ritratto di quelle inumane esazioni, per le quali violentemente si toglievano alla gente tutti i frutti delle lor terre, senza lasciarle di che vivere. Ma genté tutti i trutt ou deut of terre, tenta autour a son construir de la chié terrible fopra i Re della Terra, fece finalmente intender a co- ftui, che c'era uno fopra di lui (a), percotendolo con piaga nelle para ti egerte e vergagonice, piaga orrible ed intendiel, per il cui dolo- con intendiel per il cui d fpaventofi. Ciò probabilmente avvenne in Serdica, Città della nuova Laclantiur Dacia. Si affaticavano i Medici per curar quelto fiero nemico, che 649. 13già aveva cancrenate le carti, con tagliare è bruciare; e pareva, che omai la piaga fi cicartizzaffe, quando essa più che mai inferoci, me-nando tal fetore, che non folamente per tutto il Palazzo, ma anche per tutta la Città si disffuse, come iperbolicamente lasciò scritto Lattanzio. E marcendo le carni, cominciò ad uscirne gran copia di ver-mi. In sì orrido stato sotto il slagello di Dio si trovava l'iniquo Principe, del cui fine parleremo all' Anno seguente. Sembra, che al prefente s'abbia da riferire quanto abbiamo da Nazario (6) nel Panegiri- (b) Rasar. co di Costantino Augusto. Aveano formata una Lega contra di lui i in Panegyr. Brutteri, Camavi, Cherusci, Vangioni, Alamanni, e Tubanti, Popo- cap. 16. li tutti della Germania, ed unita una formidabile Armata fi milero in campagna. Lento non fu Costantino a presentarsi colla sua incontro ad effr, ed ottenuto passaporto per gli suoi Deputati a trattar con quelle barbare Nazioni, travestito come un d'essi, passò nel campo nemico, accompagnato da due soli de suoi, per ispiare le lor forze e discgni: il che felicemente esegui. All'aver prima saputo, che Costantino era in persona all'Armata, già aveano pensato coloro di separarsi, e di non voler battaglia, ma afficurati poi da Costantino non conosciuto, che l'Imperadore era lontano dalle sue milizie, arrischiarono in fine il combattimento, in cui sbaragliati ad altro non peníarono, che a menar ben le gambe. Dopo quelta infigne vittoria, accennata in po-che parole anche da Eulebio (c), paíso Coftantion nella gran Breta-

a mentra ben le gambe. Dopo quelta infigue vittoria, accentata in poche predie anche da Eufebio (7), patio Collantino relal gran Breuco
prediente de la companio del la companio de la companio del la companio del

Ba a Volg. zio Tiranno di Roma, terminò ful principio di quest' Anno la fua vi-Anno 311 ta, onorato col titolo di Martire, ed ebbe per successore Eujebio nella (1) Paging Sidia di San Pietro (4), il quale dopo foli quattro Mefi e mezzo di Gritic. Bar. Pontificato fu chiamato da Dio a miglior vita. A lui succedette nella Cattedra Pontificale Melchiade Papa.

Anno di Cristo ccexi. Indizione xiv.

di MELCHIADE Papa 2.

di Massenzio Imperadore 6.

di Costantino Imperadore 5.

di LICINIO Imperadore 5.

di Massimino Imperadore 5.

Confoli & GALO GALERIO VALERIO MSSIMIA-No Augusto per la ottava volta.

PEr la discordia di tanti Imperadori più che mai continuò la con-fusione ne Consolati. Dal canto suo Galerio Augusto, beache con-(b) Bacher. taus volta, come s'ha dal Catalogo del Bucherio (6) e da Idacio (7). Suo Collega è appellato Licinio Augusto da Catiodorio (d), che li mette amendue Confoli fotro quest' Anno. I Fasti di Teone, e Lat-(d) Cafiedo tanzio (e) fanno Confoli Galerio, e Maffinfino, amendue Imperadoria rius in Fast. il che può indicare, che fosse tornata fra loro qualche armonia. In (e) Lattant. fatti ho io recato nell' Appendice al Tomo IV. delle mie licrizioni un Marmo della Carintia, dove vien detto edificato un Tempio Manimiano VIII. & Maximino Iterum Augg. Coss. e pare che fi possa ri-

(f) Clavesti, detto Carlogo de Prefetti di Roma, pubblicato dal Caffiniano, e Danato de Carlogo de Prefetti di Roma, pubblicato dal Caffiniano, e Danato de Bacherio, che fi Rette quivi fino al Settembre Fazza. Confoli, e del pad Anaja. come la Cronica di Damaso (f), Volustane, e Rusine. Anche Idacio (g) idacius (g) mette quefti due ultimi Confoli, e certo per le conghietture, da me altrove (b) addotte, in quest Anno si può credere assunto in Roma al Consolato Gaio Ceionio Russe Volusiano, Forse il suo Collega su Eufebio, potendosi temere il Cognome di Rusio, mutato in Rusino. Che fe pure diverso da lui fu Rufino, non è improbabile, che Aradio Ru-373. fe pure diverso da lui fu Kunno, non e unpuso de la pro-(i) Lastano fino, il quale troveremo Prefetto di Roma nell'Anno seguente, properfection, cedeffe Console nel presente. A Giunio Flaviano essa Presettura di Roma fu conferita sul fine di Ottobre di quest' Anno. Intanto fra orri-(k) Enjobius bili tormenti, divorato da vermi, continuava (i) a marcire Galerio iff. Ecolof. Maffimiano Augusto. (4) Per quanti ricorsi egli avesse fatto a i suoi

de Cycle . (c) Idacina EAD. 25.

thecar. (h) Thef. Novus Inferipe. pag.

falsi Dil, cioè ad Apollo, ed Esculapio, niun sollievo provava, anzi Exa Vole. sempre più si sentiva peggiorare. Allora fu, che s'avvide, ovvero Anno 311. ch'altri gli fece venir in mente, che l'onnipotente vero Dio il flagellava per gaftigo della fiera perfecuzione, da lui spezialmente acce-fa, e crudelmente esercitata contra de suoi servi Cristiani. Il perchè s' avvisò di dar loro la pace, e sopra ciò pubblicò un Editto, a noi conservato da Lattanzio, e da Eusebio, in cui troviamo una filza di titoli, corrispondenti alla di lui vanità. Quivi egli ordinò di non moletter da li innangi i seguaci di Gesù Cristo, affinchè essi potossero pregar Dio per la di lui salute. Ma niun segno ivi si legge di pentimento, e vi si leggono anzi delle bestemmie contro la credenza de' Criftiani . Ad effo Editto concorfero ancora Coffantino, e Licinio Augusti, i quali andavano d'accordo con esso Galerio: e fembra, che anche Maffimino vi acconfentiffe, per quanto accenna Lattanzio. Abbiamo poi dal medesimo Autore, che nel di 40. d'Aprile questo Editto su pubblicato in Nicomedia, dove surono aperte le prigioni, e che colà nel Mese seguonte arrivò la nuova, che Gaferio Imperadore avea dato fine all'odiata fua vita. Mancò egli in fatti nel Meje d'Aprile, terminando la fua fuperbia e crudelta con evi-

dente guttigo della mano di Dio.

Trovolli prefente alla di la imorte Licinio Imperadore, a cui egli
recommodo fua Moglie Vuleria, Figlianola di Diocleziano, e Cassilidense fuo Figlio Datardo. Travessaria Modaglie (2), che ci alficurano, (a strefasere egli ricevuto dall'empeta Fagans gli onori dività, nel paete, saviusaver egli ricevuto dall'empeta Fagans gli onori dività, nel paete, saviusvare egli ricevuto dall'empeta Pagans gli onori dività, nel paete, saviuspre la morte di la ivetto Lizina Augustio parforae di spulle modelina elaprature.

Contrade, cioè di tutto I'llinico, che abbracciava l'Ungheria ed altre Provincie, e della Grecia, Macadonia i, e Tracia, ed anche della

Contract, sice in titto e illitria, che advoricenzia i loggiaria e al attiContract, sice in titto e illitria, policia propriecava i loggiaria e al atBittinia, porta il il dallo Strutto di Biliniano. Ma non al tollo chbe
intrafi a di lui morte Maffanian, Imperando delle Frovincia d'Orience, che dato di puglio all'armi volo nella Bittinia, e fe ne impadoroi.

(9) Accordi benul Liciano a Biliniano per opporti, ma non ita tempo; (0) Accordi

(1) Accordi benul Liciano a Biliniano per opporti, ma non ita tempo; (0) Accordi

(1) Accordi della contractiona della discordo, reflando padorone Maffimino d'alla Bilitria e con che lo nilma,

n' direde preciono del ma abboocamente (0), in ou rimindero infinence

(1) Accordina d'accordo, reflando padorone Maffimino d'alla Bilitria e con che lo nilma,

n' direde preciono del ma abboocamente (0), in ou rimindero infinence

(2) Incidente del contractiona della discordo, reflando padorone Maffimino tromb a pertiguizar conce

(2) Incidente della contractiona della discordo, reflando padorone

(3) Incidente della contractiona della contractiona

Figliuolo del defunto Mariro, e da lei ancora adottato. Altro non dice Lattanzio (4), se non che le facea paura la libidine di Licinio (6) Lastanzio e ch'ella fi grudicò più sicura sotto la protezion di Massimino, per- 1491, 391.

Es a Volg. chè uomo ammogliato. Ma que villani Imperadori tutti erano bestie ANNO311 anche per quelto conto. Madimino, da che fu entrata ne fuoi Stati la fuddetta Valeria Augusta con Prisca fua Madre, e Moglie di Dio-cleziano già Imperadore, comincio a pulfarla, affinche rinunziasse a lui tutte le sue pretensioni sopra la succession del Padre e del Marito Augusti. Valeria forse per tener falvi i diritti dell'adottato Candidiano, e i propri, non ne volle far altro. Veramente ful principio fi trovò essa ben trattata da lui; ma da li a poco tempo reltò essa non poco ammirata e confusa, perche Massignino le sece proporre di pren-derla per Moglie: al qual fine si esibiva di ripudiar quella, ch'egli avea. La risposta di Valeria su da Donna saggia, e di petto costante: che si maravigliava di una tal proposizione, come empia, pendente lo scorruccio del defunto Consorte. E parere a lei strano, ch'egli volesse abbandonar una Moglie senza alcun demerito suo, e che questo procedere apriva a lei gli occhi per temer tutto da lui; in somno processes apriva a set gil occii per temer tutto da Ju; in forma non ciffer perinde di una periona dei luo graso di peniare ad chi chbe Maffinino quella generola rifigotta, cangiodi tutta la libidine fiua no dio e furore. Caccio Valeria, e tutti i fuoi in edito, fenza affignar loro un luogo fiffo, e con firit vergogorolanene concurre qui e la . O ccupò tutti di di lebesti, le levo i fuoi Ufiziali, fece tormentare i fuoi Eunuchi, e mosse guerra alle nobili Dame della di lei Corte, alcune delle quali condanno alla morte con falle accuse di adulterio, quando egli sapeva, che erano più caste di quel, ch'egli stesso voleva: iniquità, che accrebbe a dismitura l'odio d'o-gnuno verso questo manigoldo Tiranno. Come terminasse la Trage-dia d'essa Valeria, non tarderemo ad udirlo. Mosse anche guerra Massimino, per attestato di Eusebio, a i Popoli dell'Armenia, perchè siccome Cristiani non volesno sar sagrifizi a i falsi Dii, ma con poco suo utile. La fame e la peste anch'esse fecero guerra alle di lui Ar-

Laftantins (b) Enm nint Panezyr. Confl.

Mentre tali cofe succedevano in Oriente, Costantino Augusto sa applicava a stabilire una buona pace nelle Gallie per effere in istato di rispondere in buona forma alle minaccie (a), che andava facendo Mas-1. 1. cap. 14. fenzio Tiranno di Roma contro di lui, fervendofi del pretesto della morte di Massimiano Erculio suo Padre, benchè in suo cuore non ne avesse disgusto, Visitò Costantino (b) in quest' Anno la Città di Autun, e trovandola desolata, rimise a quel Popolo i debiti di cinque anni addietro contratti col Fisco, e parte delle imposte per gli anni av-venire: il che su di mirabil sollievo a quella Città, la quale da lì innanzi prese il titolo di Flavia dalla Famiglia dell' Augusto Benefattore. Fu in questa congiuntura, che l'Oratore Eumene, o Eumenio recitò in lode di lui un Panegirico, che resta con altri tuttavia. Pensava in fatti Massenzio di far guerra a Costantino, e già avea disegnato di passar per gli Grigioni nelle Gallie, con formar de mirabili castelli in aria, cioè figurandosi di poter atterrar Costantino con facilità, e

poi d'impadronirsi della Dalmazia e dell'Illirico, con abbattere l'Au- En a Volg. gusto Licinio, dominante in quelle parti. Ma prima d'intraprendere Annograquesta guerra, giudicò meglio di ricuperar l'Affrica (a). Quivi tut-tavia fuffiteva l'ulirpatore Alejandra, che avea prefo il titolo d'Au-guste. Colà ti invitato con assa nerbo di gene Rusto Volusano Pre- Assii. Vist. fetto del Pretorio, che probabilmente dopo tale impresa fu assunto al de Casarib. Consolato. Menò egli seco Zena, uomo, che egregiamente intendeva il melier della guerra, ed erin credito d'uomo pien di manue-tudine Poca fatica durò questo Capitano a sbrigarsi di quel Tiranno, con aver mello in suga i di ui foldati. Restò egli prefo e strangola-to. Bella occasion su questa pel crudele Massenzo di spegliar del suo meglio l'Affrica tutta. Non vi fu persona nobile o ricca, che a torto o a diritto non fosse processata e condennata, come aderente all'estinto Aleffandro, con perdere perciò vita e roba. Oltre a ciò ordinò l'empio Maffenzio, che fosse dato il facco e il fuoco a Cartagine, Città allora delle più belle e riguardevoli del Mondo, non che dell'Affrica. In una parola per tante crudeltà rimafero affatto impoverite e rovinste tutte le Affricane Provincie; e pure delle lagrime di que Popoli si fece Trionfo e falò in Roma, Città nondimeno con ugual furore maltrattata dallo stesso Massenzio, siccome fra poco dirò.

Anno di Cristo ccexii. Indizione xv.

- di MELCHIADE Papa 3.
- di MASSENZIO Imperadore 7.
- di Costantino Imperadore 6.
- di LICINIO Imperadore 6.
- di Massimino Imperadore 6.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO PE la feconda volta.

PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO AUGUSTO PEr la feconda.

T Ali furono i Confoli per le Gallie e per altri pacli, dove regna-va Coffantino, e nell'Illirico dove dominava Licinio. Andavano d'accordo infieme questi due Imperadori. Ma in Roma per attestato d'Idacio (6), e del Catalogo Bucheriano (c) su Console il solo Massen la Passi. Table of the general volta. In Oriente credono alcuni, che procedellero (c.) Bache-Conjoli Massimo Augusto, e Picenzio. Fu in quest' Anno Prefetto di riside Cyt. Roma Aradio Rufino. Fra tanti Imperadori cavati dall'aratro e dalla zappa, che in questi tempi governarono, o per dir meglio divisero e lacerarono l'Imperio Romano, niuno a mio credere fu più perniciolo

Ex a Volte e pestilente di Massenzio, e di Massimino, l'uno signoreggiante in Vit. Concup. 33.

Anno 311. Roma, nell' Italia, e nell' Affrica, e l'altro nell' Oriente. Ne ho per (a) Annelline tessimonio Aurelio Vittore (e), e lo stesso Zosimo (e), nemico di Costantino, oltre a gli Storici Cristiani, che parlano a lungo delle loro Cejaribut. (celleraggini. Sopra gli altri Lattanzio (c) descrive la lascivia incredi-(b) Zofimus bile di Malfimino, e le violenze da lui usate. L'Autore incerto (d) is. 1. c. 14. del Panegirico di Costantino, ed Eusebio (e) ci fan sapere gli enormi insi de Mar- vizi di Maffenzio, tali che possono far orrore a chiunque legge : st 1th. Perfece- sfrenata era la sua libidine, barbarica la sua crudeltà, non solo nell'Afier. cap. 37. frica, come abbiam detto, ma nell' Italia ancora, e in Roma steffa . or fepuest.

(d) Inceres: Niuna Matrona era ivi ficura dalle unghie di questo avoltoio. La Mo-(d) jacress flike dello deflo Prefetto di Roma, Crittiana di Religione, per fot-in Pantyr, glie dello deflo Prefetto di Roma, Crittiana di Religione, per fot-Cosfi. e. 4. trarfi alla di lui betliale violenza, fi cacciò un pugnale nel petto e (c) Zajib. Morriz azione gioroicia bensi fecondo la Morriz de Pagani, ma non già Put. Conadunar telori con difegno di valerfene a far guerra a Coftantino, e per tener contente ed allegre le sue milizie, furono innumerabili, perché continue. Tutto di faltavano fuori calunnie contra de' benestanti, e de' medesimi Senatori; ed oltre a i lor beni vi andava anche la vita, di maniera che il Senato restò spogliato de'suoi più illustri suggetti . Potevano poi i foldati a man falva commettere quante iniquità volevano contra l'onore, la vita, e i beni de gl'innocenti, perchè la giuftizia per conto loro avea affatto perduta la voce e le mani. Lo stello, che in Roma, fi praticava per tutta l'Italia da i fuoi perversi Miniftri. Giunfe Massenzio per questa via in meno di sei Anni a spogliar Roma, e le Provincie Italiane di tutte le ricchezze adunate da i Po-

(f) Aurelius poli in più di dieci Secoli addietro (f). Fu fatto anche in Roma un Viller de giorno un gran macello di Cittadini Romasi per leggieridima caggio Cafaribin. ne. Forfe fu quella, di cui Zofimo (g) fa menzione dicendo, che attaccatofi il fuoco in Roma al Tempio della Fortuna, perché uno de' Vita Con-

Genft.

Vita Cos-fauntiali. 1. foldati metteva in burla quella falla Deità, i Romani accorfi a folla co- 35; per ilmorzar d'incendio, le gli avventarono addoffo e l'uccifero. Di ias, 35. per ilmorar a incensor, se gu archesista de la compara de incensor, se gu archesista de la compara de la (h) Nutur, periva. Anche Nazario (b), anche Prudenzio (c) ci lasciarono un vivo in Panegyr. ritratto del compassionevole stato di Roma sotto di questo Tiranno, Confinntin. impudico, crudele, affaffino delle foftanze altrui, e dato alla Magia (i) Praten-tina in 5ym per la folle sporanza di scoprie l'avvenire: nel che quanto egli s'in-

mach. l. I. gumaife, fra poco apparirà.

Intanto l'Augusto Costantino con segrete lettere veniva sollecituto da i Romani a calare in Italia, per liberarli dall' infoffribil Ti-ranno, ma quello, che finalmente diede la fpinta alle di tui armi, fu Bel durling l'uchre, che Maffenzio era rifoluto di muovere a lui ftesso guerra, con Viller ilid. Lisciarsene anche intendere dapertutto, e mirabil preparamento faceva Incorns a tal fine, fingendo di voler vendicare la morte di Maffimiano fuo Pa-ia Pane, 37. dre. Un gran dappoco (4), un figlio della paura era per altro Maf-

fenzio; dato unicamente a i piaceri, non ulciva quafi mai di Palazzo; Exa Volg. il più gran viaggio, che faceva, ma di raro, consisteva in passare a Anno 312. gli orri di Sallutto. La fidanza nondimeno di riufeire nelle grandi im-prefe, la riponeva egli nel numero e nella forza delle fue fespettrate milizie, in aktura fuoi valorofi Ufiziali, e ne i tefori ammaffati con impoverire tutti i fuoi fudditi. Oltre al groffo corpo de' fuoi Pretoriani , gente creduta la più valorofa dell'altre, oltre all' Armata, che già servi sotto suo Padre, aveva egli fatta copiosa leva di soldati non meno in Italia, che nell'Affrica. Il Panegirista Anonimo di Costantino gli dà un esereito di cento mila combattenti . Aggiugne, che quello di Coltantino ascendeva solo alla quarta parte, cioè a venticinque mila, eferefiamente ciendo, che era minore di quel d'Alessandro il Grande, consistente in quaranta mila. Zosimo (e) all'incontro, (a) Zostmus benchè lontano da questi tempi e fatti, pure con più verifimiglianza ils. 1.6 15. racconta, che Maffenzio avea in armi oltre alle vecchie sue squadre ortanta mila Italiani, e quaranta mila tra Siciliani ed Affricani, di modo che nella fus Armata fi contavano cento fettanta mila pedoni, e dieciotto mila cavalli. Dall' altra parte Coffantino avea meffo in piedi un efercito di gente parte Gallica, e parte Germanica, fino al numero di novanta mila fanti, ed otto mila cavalli. Abbiamo da Nazario (\*), (b) Nazari. an novance mus ramis, cu octo mine cavain. Automoto de streamo (7) (b) neaer: che Coltanino tento prima le vie dolci, per rifparmiare la guerra, in Parisco con ifpedir Ambafciatoria. Maffenzio, e far propolizioni di pace. Pui Cosfanin. che mai oftinato ne' fuoi difegni fi trovo il Tiranno; e non patio (4) 9. molto (s), en egli diede principio alla danza, con abbattere in Roma (c) Natar. le flatue ed immagini di Coffantino, più ene mai protestando di vo. sid. c. 13. ler la vendetta del Padre. Ora Coftantino, veggendo che a coftui piaceva il giuoco, continuò più che mai a mettersi in arnese. Ma per afficurarii di non aver che un nemico da affrontare, tratto prima una afficuraria of non aver one un nemico da atriologia, infel di ftabilirla, Lega con Licinio Imperadore dell'Illirico, e gli riufel di ftabilirla, con promettergli in Moglie Flavis Valeria Coftanza fua Sorella (d) . Informato di questo accordo Massimino Imperador dell'Oriente, che 141. 43. prima era in trattato di Lega con effo Licinio, ingelofito della contratta loro forte amiftà, quali che miraffero alla di lui rovina, tofto

si rivolse al Tiranno di Roma, cioè a Massenzio, con offerirsi di strignersi in Lega con lui. Massenzio a braccia aperte accettò le esibizioni, parendogli mandato dal Cielo un si fatto aiuto in occasione di tanta importanza. Pure noi non sappiamo, che Licinio porgesse in

ciasse punto per softenere Massenzio .. Non volle già il faggio Coffantino lasciarsi prevenir da Masfenzio, ma animolamente determinò di prevenir lui, e di allontanar dal suo dominio la guerra, con portarla nel paese nemico. Probabilmente adunque sulla primavera dell' Anno presente mosse egli dal-Reno l'Armata fua (e), con inviarne un'altra per mare, e tal dili- (e) Incertag Reno l'Armata tua (e), con inviarne un attra per e le passo fenza la Paurye. genza fece, che all'improvviso comparve all'Alpi, e le passo fenza la Paurye. trovar resistenza. Trovo benst la Città di Susa ben fortificata, ben rin-

quetta guerra foccorfo alcuno a Costantino, ne che Massimino si sbrac-

Exa voig, forzata di guarnigione, che si oppose a i suoi passi, nè volle cedere alla Amno 312. chiamata. Costantino senza mettersi ad affediarla, comando immante-mente, che si attaccasse il suoco alle porte, o si desse la scalata alle

mente, che la statecalle il tuoco alle porte, c li oene la icuitta sine

(i) Natura, "V'entrò vittorio la di lui geate, e pure il buoni Impera
(i) Natura, dore ne impedi il facco, e perdono a quegli abitanti e foldati (a).

\*\*Savegre. Si noltro poli l'efercito fino alla volta di l'orinto, ma prima di giu
sperit, cero poffenti fichiere di nemici a carello, tutte armate di

porte, cero poffenti fichiere di nemici a carello, tutte armate di

porte, cero poffenti fichiere di nemici a carello, tutte armate di

porte, cero poffenti fichiere di nemici a carello, tutte armate di

porte, cero poffenti fichiere di nemici a carello, tutte armate di

porte, cero poffenti fichiere di nemici a carello, tutte armate di

porte, cero poffenti fichiere di nemici a carello, tutte armate di

porte, cero poffenti fichiere di nemici a carello fichi porte porte

porte porte de la porte de l'armate de l'albitanti por le loro, a

porte della porte d rono le porte, che non si vollero aprir da gli abitanti per loro, a piè delle quali pereiò rimafero estinti. Di volere del Popolo entrò in quella Città Costantino, ricevuto con giubilo da tutti. Questo primo prosperoso successo dell'armi sue mosse le circonvieine Città a spedirgli de i Deputati, con esibirgli la lor sommessione e provwisione di viveri, di maniera che senza più sfoderar la spada, egli arrivò a Milano, dove entrò fra i viva di tutto quel Popolo. Il buon trattamento, eh'egli faceva a chiunque volontariamente fi rendeva, invitava gli altri ad accettarlo allegramente per Signore. Dopo aver dato per qualche giorno riposo all'esercito suo in quella nobil Città, paísò Costantino a Breseia, dove trovò un buon corpo di cavalleria, che parea disposto a far fronte; ma sbaragliato con pochi colpi presc toflo la fuga con falvarfi a Verona, dove fi erano unite le foldate-fehe di Maffenzio, fparfe prima in vari fiti, per difendere quella forte (b) Juarriaz Città (d). Avea quivi il comando dell' armi Ruricio Pompeiano Prefetto del Pretorio, uomo di molta sperienza ne fatti della guerra, che senza volersi esporre all'azzardo di una battaglia, si dispote a soste-nere l'assedio, con restare a sua disposizione si di là dall' Adige. Fu dato principio all'affedio, ma riconoscendosi la vanità d'esso, se non fi strigneva la Città anche dalla parte Settentrionale, riusci poi alle

Panepyric.

useire segretamente della Città, per portarsi a raunar gente, e tornar poi a foecorrerla. Ritornò in fatti con molte forze (c). Ma Costantino, lafeiata la maggior parte dell'efercito all'affedio, col refto benehè inferiore di numero a i nemici, andò coraggiosamente ad affalirlo. Si attaceò la zuffa verso la sera, e durò parte della notte colla totale sconsitta e strage grande de' Massenziani, e eolla morte dello stesso lor Generale Pompeiano. Grandi prodezze fece in questo combattimento Costantino, eo l'entrare nel più forte e pericoloso della mischia, a menar le mani al pari d'ogni semplice soldato, di maniera che dopo la vittoria i suoi Ufiziali colle lagrime a gli occhi lo seoni giurarono di non azzardar più a questa maniera una vita di tanta importanza (4). Pare, che continualle anche qualche tempo l'affedio, e

milizie di Costantino di valicar quel Fiume nella parte superiore in sito poco custodito da i nemici, e però d'ogn'intorno restò assediata Verona. Più d'una fortita fece Pompeiano, ma con lasciar sempre sul campo la maggior parte de fuoi: il perchè prese egli la risoluzione di

cap. 11.

che la Città folfe prefa o per dedizione, o per affalto, e poi facelege, E a. vog, guax ma i Panegrinti d'allora, quisi fecondo il loro melliere, a first a vavojata veder folamente il bello del loro Erce, uno ci lafciano feorgere, eome terminaffe quella Tragediaj, é non che l'Anonimo ferire, che Pompeiano cagion fu della rovina di Verona, e che miferabili fa la calamitti di quel Popolo. A tutti nonsofiamo foi faire la vita, ed ancianti di quel Popolo. A tutti nonsofiamo foi faire la vita, ed ancianti di quel ropolo. A tutti nonsofiamo foi faire la vita, ed ancianti di quel forma copia di prigioni, Collamino ordinò, che delle fipade loro di faceffero tame catene per eutubodiri legui nelle

Tocca Nazario (a) di passaggio le Città d'Aquileia e di Mo- (a) Nazar. dena, con far comprendere, ehe anch' effe fecero della refiftenza, in Panegor.
e convenne usar della forza contra d'effe. Ma in fine anche quei Popoli si renderono, e con piaeere, perchè sottoposti a Costantino si promettevano migliore stato; e in fatti si trovarono da li innanzi in buone mani. Niun'altra opposizione provò l'Augusto Principe nella continuazion del suo viaggio, finchè arrivò alle vicinanze di Roma. primario (copo delle sue armi, per desiderio di far sua la Capital dell'Imperio, e di liberar quel Popolo dal giogo intollerabile del violento Tiranno Maffenzio. Collui non s'era attentato in addietro, e molto meno fi attentava ora a mettere il piede fuori di Roma, (b) (b) Lastant, perchè da' fuoi Strologhi o Maghi gli era flato predetto, che qual.

Privatire ora ne ulgiffe, farebbe perito. L' Armata fua di gran lunga era fuperitore all' altra, in Roma aveva egli raunata un' immenfa copia di viveris ed in oltre colle immense somme d'oro, da lui messe insieme colle inudite sue avanie, si lusingava di poter sovvertire tutte le milizie di Costantino, siccome gli era venuto fatto con quelle di Se-vero e di Galerio. Il perchè l'embrava più tosso godere, che rattri-farsi della venuta di Costantino, stante il tenersi egli come in pugno di spogliarlo di gente, di riputazione, e di vita. Ma differenti erano gli alti disegni di Dio, ehe intendeva di liberar ormai Roma dal Tiranno, e la fua Chiefa dalla perfecuzion de' Pagani, i quali intorno a tre Sceoli sparso aveano tanto sangue di persone innocenti. Era già

l'Augusto Contançino affai inclinato verso de' Criftiania, incorché nato de allevato nella fupertition de Gentili, con aver forsi erditato quello buon genio da Contiano fuo Padre, da noi veduto il favorevole a l'Criftiani, o pur de Elema fun Madre. Trovandosi egli ora controla i Criftiani, o pur da Elema fun Madre. Trovandosi egli ora fun de la controla de la controla della cont

Exa Volg. tare con lui. Cioè si raecomandò egli vivamente a Dio Creatore del Anno313. tutto, quando nel merciar egli coll'elercito fuo un giorno, ful bel mezzo di mirò in Cielo fopra il Sole una Croce di luce, ed apprefso le seguenti parole: Con questa va a vincere. Di tal miracoloso fenomeno spettatori furono anche i soldati della sua comitiva. Rettò egli perplesto del suo significato, quando nella seguente notte apparendogli in fogno Crifto gli diffe, che di quella bandiera valendofi egli vincerebbe. Nulla di più occorfe; perche Coftantino fatti chiamare

de Sacerdoti Cristiani, ed esposto loro quanto avea veduto, imparasse a conoscere la venerazion dovuta alla Croce santificata da Gesu Crifto, e dal culto de' falsi Dii passasse alla pura e santa Religion de' Cristiani: farto de più mirabili e strepitofi, che somministri la Storia, perchè mutò affatto in poco di tempo anche la faccia del Romano Imperio. Fece adunque Costantino mettere nelle sue Insegne il Mono-

gramma di Critto Signor nostro, e con questo animolamente procedette contra del Tiranno. In qual tempo precifamente, cioè se nel principio di quelta guerra, o pur nelle vicinanze di Roma, accadeffe un (a) Zastan- tal fatto, l'han ricereato gli Eruditi. Chiaramente Lattanzio (a) seritini (4). 43. ve, che Costantino, prima di venire a battaglia con Massenzio, avvertito da Dio in sogno, fece mettere il nome di Critto ne gli scudi de' soldati, e che in virtù d'esso vinse. E benché possa parere strano a taluno, che i Panegiristi d'allora, e gli Storici Pagani, come Eutropio, Selto Vittore, e Zofimo, non abbiano farta menzione aleuna di un avvenimento di tanta confeguenza: pure non è da maravigliarfene, perchè ne pur effi parlano della Religion Criftiana abbraceiata da Costantino, o se ne parlano, solamente e per isparlarne, e non gia per riconoscerne i pregi e i miracoli. A buon conto fuor di dubbio è, che Cottantino, abbandonati gl'Idoli, abbraceiò la credenza de Crifliani, e fu il primo degl'Imperadori, che veneraffe la Croce: avvenimento per se thesso miracoloso, ed effetto della mano di Dio. Lattanzio poi, ed Eulebio furono Scrittori nobili, contemporanci, e familiari di quel grande Augusto, nè loro si può negar fede senza temerità. Le precauzioni, che prefe in quella congiuntura Maffenzio, furono di pollare l' Armata fua, più numerofa di lunga mano, ehe quella di Cottantino, fuori di Roma, alla difesa del Tevere, e di Ponte Molle; e di fabbricar su quel Fiume un ponte di barche, congegnato in maniera, che levando via alcuni ramponi (\*), da quali era legato nel mezzo, esso si scioglieva, non tanto per afficurarsi della propria ritirata occorrendo, quanto per annegare i nemici, le si mettevano a passarlo. Arrivato, che su Cottantino a Ponte Molle, quivi s'accampò coll'efercito fuo, ma fenza fcorgere, come potere paffar oltre, coll'opposizione di un Fiume allora assai ricco d'acque, e di-

feso da tante squadre nemiche. Ma permise Iddio, che il Tiranno dovette essere si caldamente spronato da gli Ufiziali suoi, a quali per

(b) Eufeb. in Vita Comflant. c. 38. lib. 1.

la superiorità delle sorze parea certa la vittoria, che s'indusse a far

egli paffare l'Armata fua di là dal Fiume pel nuovo ponte di navi , Exa Vole, con animo di venire a battaglia campale col nemico; ed intanto prefe Annogia. potto fra Cottantino e il Tevere ad un Luogo appellato i Safi Roffi, lungi da Roma, fe dice il vero Aurelio Vittore (a), nove niiglia. (1) Aureli, Non poteva Maffenzio fra cofa più grata di questa a Costantino, il vied. da Caquale non altro temeva, se non che il Tiranno stesse chiuso in Roma, seribat. ed aspettasse partesto un assedio: il che farebbe stato la rovina o di Roma, o de gli affedianti, perehè quella gran Città era a maraviglia

fornita di munizioni da bocca e da guerra, e di un' Armata maggior della fua (4). Due giorni prima il Tiranno spaventato da un sogno, (b) Incertar s'era levato dal Palazzo, e colla Moglie e col Figliuolo (non fappia- in Pantyr. mo, se Romolo, o pure un altro) era passato ad abitare in una casa cas. se particulare: dal che a inperflizioli Romani prefagirono tofto, che fosse

imminente la fua caduta.

Era venuto il di, in cui Maffenzio dovea celebrare il giorno suo Natalizio, o pure l'ultimo dell' Anno festo del fuo Imperio con feste e giuochi; cioc il di 27. d'Ottobre, per quanto fi ricava da Lattanzio (c), ovvero il di 28. d'esso Mese, come si raccoglie da un Ca- (c) Zestenaso 1/2, ovvero a ci 13. d'etto Mele, come si raccoglie da un Ca- (c) Letties chendro antechismo, pubblicato dal Buebrio (o), Non manco Mai, de Astrienaco di dare al Popolo I Giuschi Circcatii, na perche il medismo espedicato de la Popolo girdo, che Collamino non si poca vincere, tutto un collette (d) astriena si leve di la collette (l) best solitate ( za peníare, ch'egli ftello poteffe effere quel deffo; e però turto in armi passò all'elercito suo, il qual già era alle mani coll'avversario. Così Lattanzio. Ma i Panegiristi di Costantino (f) sembrano dire, (f) Incertas ch'egli in persona schiero la propria Armata, ed attacco la zusfa (g). in Pantyr.
Fu questa delle più terribili e sanguinose, e parve, che Dio permetschiege, che il Tiranno ristrignesse la sterminata moltitudice de suoi fra
in Pantyr. il Tevere e l'efercito nemico, aceiocebe rettando seonfitta ne perisse cap. 28 la maggior parte o trafitta dalle spade, o sommersa nel Fiume. In (g) Zesimut fatti Coftantino dopo aver messe in miglior ordinanza di battaglia le ibidom. sue milizie, tutto sidueia nel Dio de Cristiani, see dar alle trombe, e innanzi a gli altri fi feagliò contro a i nemici. I primi a piegare furono i foldati Romani ed Italiani, perchè anfioli d'effere liberati dall'infoffribil Tiranno. Tennero forte gli altri, ed affaifilmo fangue si sparse; ma in fine rotta la cavalleria di Massenzio, tutto il suo

eampo voltò le spalle, ma con aver dietro le spade nemiche, e davanti un largo Fiume. Però la strage de gli uccifi fu grande, maggior la copia di coloro, ehe finirono la lor vita nell'acque. Anche Maffenzio, fpromato il cavallo, cercò di falvarfi pel fuo Ponte di boro che, ma il trovò si carcico per la folla de fugitivi, eh effo Ponte fi (h) Fn/6. sciolfe, o si affondò, ed egli in compagnia d'altra non poca gente in Pit. Conprecipitò nell'acque, ed ivi resto sommerso (b). Giunta questa nuo- fanin. L. L.

Exa Volg. va in Roma, niuno per qualche tempo osò di mostrarne allegrezza. Annogia, perchè non mancava chi l'afferiva falliffima; ma ritrovato nel giorno appresso il cadavero dell'estinto Tiranno, e spiccarane dal busto la telta, portata che fu quelta sopra un'alta nella Città, allora tutto il

(a) Europ. Popolo proruppe (a) in trasporti incessanti di gioia, senza potersi espriin Breviar : mere, quanta friffe la confolazion fua al trovarfi libero da un Tiranno, delle cui iniquirà parlarnno cotanto non meno i Cristiani, che gli Etnici de Cafaris, delle cui iniquira pariarimo coranto non non la la constanta de Cafaris. Scrittori. Ma crebbe il giubilo, quando videro entrar in Roma nel giorno fufleguente al fatto d'armi il vittoriolo Coffantino in foggia di trionfo, ma infieme in abito di pace e d'amore; perchè fenza condur prigioni, e con fare buon volto a tutti, e tolamente con aria di

chemenza fi lasciò vedere a quel gran Popolo. Zosimo scrive, ch'egli fece levar di vita un picciolo numero di

persone troppo in addietro attaccate al Tiranno, ed oltre a cio Nazarin fembra dire, che Costantino fradico dal Mondo la di lui schiatta, colla morte probabilmente del Figliuolo di Maffenzio, che non sappiamo se fosse Romoln, o pure un altro. La clemenza sua si stese (b) Interrut dipoi fopra il restante delle persone, (e) ricevendo in sua grazia chiun-in Paneryy, que era stato apertamente contra di lui, e conservando loro il possesfo de i beni ed impieghi, e fino ad alcuni, de' quali il Popolo diman-

Orazione 21. dava la morte. Accetto in oltre al suo servigio que soldati di Massenzio, che s'erano falvati nella rotta, con levar loro l'armi, benchè dipoi lnrn le restitui, mandandoli solamente divisi alle guarnigioni de suoi Stati ful Reno, o ful Danubio. Ma ciò, che più d'ogni altra fua rifoluzione diede nel genio al Popolo Romano, e gli guadagno le henedizioni d'ognuno, tu, ch'egli aboli affatto la milizia Pretoriana. Questo considerabil corpo di gente militare e scelta, ittituito anche prima da Augusto, e conservato dai i susseguenti Imperadori per difesa delle lor perfone, dell'Imperial Palazzo, e della Città di Roma, l'abbiamo tante volte veduto prorompere in deplorabili infolenze per rovina della medelima Città, e divenuto con tante fedizioni l'arbitro dell' Imperio, perchè avvezzo ad usurparsi l'autorità di creare, o di fvenar gl'Imperadori. Incredibili spezialmente erano stati i disordini da lor commessi sotto Massenzio, Principe, che per tenerseli bene affezionati, permetteva lor tutto; e fovente dicea, che flessero pure allegri, e spendessero largamente, perchè nulla lascerebbe mancare a soldati di tanto merito. Costantino ritenne chi volle servire al soldo suo con essere semplice soldato; e licenziati gli altri, distrusse il Castello Pretnriano, specie di Fortezza, destinata lor per quartiere. Noi non sappiamo, che altra guarnigion da li innanzi stesse in Roma, fuorche i Vigili, destinati a battere di notte la pattuglia, e sorse qualche difereta Guardia del Palazzo de i Regnanti. Ma non fu per quelto abolita l'infigne Carica di Prefetto del Pretorio, la quale continuò ad effere una delle prime nella Corte Imperiale. Anzi perché la division fatta da Diocleziano del Romano Imperio in quattro parti, avea introdotto quattro diversi Prefetti del Pretorio, volendo cadaun de' Prin-

cipi il suo Presetto, cioè il suo Capitan delle Guardie: così ne segui- Eria Volg. tò il loro istituto, con trovar noi da qui innanzi i Prefetti del Preto- Anno 312. rio dell'Italia, delle Gallie, dell'Illirico, e dell'Oriente. Comparve poi nel Senató il novello Sígnore (a), e con graziofa orazione piena (a) Interna di clemenza parlò a quell' augusta assemblea, protestando che volca in Panagyr. salva l'antica loro autorità. Gli accusatori, de quali sotto i Principi cap. 18. cattivi abbondo sempre la razza in Roma, e per cui non meno i rei che gl'innocenti perdevano roba ed anche vita, fu vietato l'ascoltarli da li innanzi, ed intimato contra d'essi l'ultimo supplicio. Erano poi innumerabili coloro, che Maffenzio ingiustamente avea o cacciati in esilio, o imprigionati, o condennati a diverse pene, o spogliati delle loro fostanze (b). A tutti fu fatta grazia, ad ognuno restituiti i lor (b) Nazar. beni. In somma parve, che Roma rinascesse in breve tempo, perche in Panegyr-nel termine di soli due Mess la benignità di Costantino riparò tutti e. 31.0 ff. i mali, che nello spazio di sei Anni avea fatto la crudeltà di Massenzio. Per questa vittoria poi divenne egli padron di tutta l'Italia, e fu maravigliola la commozion delle persone accorse allora dalle varie Pro-vincie a Roma, per mirar co i loro occhi l'invitto Liberatore, che rotte avea le lor catene. Fu anche inviata in Affrica la testa del Tiranno, accolta ivi con istrepitose ingiuries e pero senza-fatica, anzi con gran festa i Popoli ancora di quelle Provincie riconobbero per lor Signore, chi gli avea finalmente tratti da una lagrimevole fchia-

Anno di Cristo cccxiti. Indizione il

di MELCHIADE Papa 4:

di Costantino Imperadore 7.

di Licinio Imperadore 7.

di Massimino Imperadore 7.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la terza volta,
Publio Valerto Liciniano Licinio Augusto per la terza.

F U in quell' Anno Prefetto di Roma Russo Volusiano. Ho ben io recondo l'uso d'altri Scrittori notato ne gli Anni addietto, commiciando dal principio dell' Era nostra, le Indizioni, cioè un corso Fasti. Cinsti, di quindici Anni, terminato il quale si torna a contare la prima Indizione. Ma tempo è oramai d'avvertire, che non furono punto in Delleina uso le Indizioni ne Scoli pastati, e che per consentimento de gli Eru-Temperami diti ne fu istitutore Costantino il Grande (e). Il motivo di tal istitu-Gii, Bar,

Ea & Volg. zione resta scuro ruttavia. Opinione su de' Legisti, ch'essa Indizione

Anno 313. folle così chiamata da un determinato pagamento di Tributi ; e il Cardinal Baronio (a) aggiunse farto questo regolamento pel tempo deftiin Annaii. nato a i foldati di militare, dopo il quale s'imponeva un tributo per accid.

pagarli. Conghietture fon quelte affai lodevoli, ma che oulla di certo a noi fomminitrano. Quel che è fuor di dubbio, fervirono da li inmanzi, e tuttavia fervono le Indizioni, per regulare il tempo. Tiensi in oltre, che la Prima Indizione comincialle a correre nel Settembre dell'Anno precedente, e non già per la Vittoria di Coffantino contra di Mafenzio, come immagino il Panvioio, perchè quefta ac-cadde ful fine d'Ottobre. Ma perche appunto nel Settembre antecedente non era Costantino peranche padrone di Roma, han creduto alcuni, che si desse priocipio ad essa Indizione nel Settembre dell'Anno corrente: il che alle pruove non fussitte. Pote anche prima della vittoria Coffantino introdurre l'ulo di tali Indizioni, effendo per altro fuor di dubbio, che le nuove Indizioni commeiavano il corfo loro nel di primo di Settembre, o pure nel di 24. d'effo Mefe: e quetto ufo per affaiffimi Secoli duro in Occidente, con effere poi prevaluto quel della Curia Romana, la quale da qualche Secolo io quà comma dal di primo di Gennaio la novella Indizione. Egli è ben credibile, che l'Augusto Coltantino continuasse a dimorare in Roma almen sino che i ruguico Continuare continuare a unimone in Roma amentario alle Calende di Geonato di quell' Anno, per follennizzari vi il terzo fou Confolato. Quivi pubblicata fu una fua Legge (9) in follievo de i Poveri, che da I Collettori delle pubbliche impofte enoo più del dovere caricati, per favorire i Ricchi. Pafrò egli dipoi a Milaoo, ed era in quella Città nel di 10. di Marzo, come apparifee da un'altra fua Legge (c). Chiamato colà Licinio Imperadore dall' Illirico, vi venne per ifpofare Goffanza Sorella dell' Augusto Costantino, a lui promessa nell'Anno precedente, e quivi io fatti si solennizzarono quelle Nozze, e si formo un nuovo decreto per la pace delle Chiese e per-

(b) Ced. Theodof. L. 13. Tir. (c) Gethe-Chronic. Cedic Thredef.

fone Cristiane. Fin quando era in Roma Collantino, avvilo gli pervenne, che i Franchi, geote avvezza a violar per poco i patti e i Trattati, fa-ceano de preparamenti, per passar a i danni delle Gallie. Egli perciò (d) Incertus sbrigato dagli affari dell' Italia volò alle sponde del Reno (d), e trovò non ancora paffati i Barbari. Fece egli finta di ristrarli, moltrandoli Conf. c. 11. non accorto de loro andamenti; ma lafeto in un imbolcata un groffo 1,3.44, 17, corpo di gente. Allora fu che i Barbari, credendo lui ben Iontano, fi arrifchiarono a valicare il Reno in gran copia. Ma caduti nell'a-

guato, pagarono ben caro il fio della loro perfidia. Nè questa batto. Eccoti giugocre di nuovo Costantico, il quale raunata una buona Flotta di navi, ed imbarcata la fua gente, paisò animolamente il Re-

no, e porto lo idegno e la vendetta addello a quelle barbare e dislesli Nazioni. L' Anommo Panegirifta gonfiando le pive, secondo l'uso de' suoi pari, giugoe a dire, aver Costantino dato sì gran guasto al loro pacie, e datta cotanta firage di loro, che fi cirdeva non

doverfi più nominar la Nazione de Franchi, avvezza in que tempi Ea a Volg. a solamente nudrirsi di cacciagione. Ci farà ben vedere la Storia, Anno 313. che sparata Oratoria fosse la sua. Sembra che in quest'Anno appunto il Panegirista suddetto, creduto Nazario da alcuni, recitasse in Treveri quel Panegirico in lode di Costantino, con dire fra l'altre cofe, che il Senato Romano ad ello Augusto avea dedicata una Statua, come ad un Dio Liberatore, e che l'Italia gli avea anch'essa dedicato uno Scudo e una Corona d'oro. Ed è anche da osservare, che quell' Oratore, per altro Pagano, ful fine ricorre non al fun Giove, non ad Apolio, o ad altra delle falle Divinità, ma all'invisibile Creatore dell'universo Iddio, pregandolo di conservar vita così preziola, come quella di Coltantino. Dovea costui sapere, qual già fosse la credenza di questo glorioso Imperadore, già divenuto adoratore del folo vero Iddio

L'Anno fu questo, per attestato di Lattanzio, e non già l'Anno 316, come han creduto Zosimo, l'Autore della Cronica Alessandrina, & Idacio, in cui il vecchio Diocleziano già Imperadore diede fine al fuo vivere nella Villa del territorio di Salona, Città della Dalmazia full' Adriatico, dove dicemmo, ch'egli s'era ritirato a vivere dopo. l'addicazion dell'Imperio. Quivi fi crede, che forgesse la moderna Città di Spalatro. Non si può negare, che di belle qualità concorreffero in Diocleziano. Due Autori Pagani, cioè Libanio (a), e Giu- (a) Liban. liano l' Apottata (6) il lodano come persona ammirabile in molte cose, (b) Paliane benche non in tutte, riconoscendo fra l'altre, ch'egli avea faticato Oratione L. di molto in utilità del Pubblico. Veggnafi turtavia molte Leggi, fatte da lui, ed inserite nel Codice di Giustiniano, che spirano prudenza e giuttizia. Gran cura ebbe egli sempre di promunvere i buoni, (c) Aurelius (c) e di punire i cattivi , di mantenere l'abbondanza de'viveri , e di Vittor in Erimettere in buono stato i paesi sonpolati per le guerre. Sotto di lui preme. andarono a voto tutti gli sforzi delle barbare Nazioni: tanta era l'applicazione di lui, tanti i fuoi viaggi, e le fue fatiche per reprimere col braccio del suo bravo, cioè di Massimiano Erculio, i nemici del Romano Imperio. Sapeva anche farsi amare, e sopra tutto poi su conragione ammirata la di lui faviezzo, perché quantunque per forza deponesse l'Imperin, pure difingannato delle spinose grandezze del Prin-cipato, non seppe mai più indursi a ripigliarlo, risoltuto di finire i suoi giorni in vita privata. Ma non ando esente da biassmo (4), l'a di Lastian. gorni in vita privata. Nia non ando ciente da bialimo (4), l'aver egli fecondo la fua politica moltiplicati i Principi, e divife le Perfenier.
Provincie dell'Imperio, ficcome abbiam veduto; perciocchè oltre all' cap. 7. effere cultato cariffimo a i Popoli il dover mantenere due Augusti, e due Celari, nello tteffo tempo dominanti nel paele loro affegnato, e con Corte non inferinre all'altre, di qui poi venne uno imembramento della Monarchia Romana, e le guerre finqui accennate, altre, che vedremo fra poco. Moltiplicò eziandio gli Ufiziali e gli Efattori in cadauna Provincia, che servirono a conculcare ed impoverire

tollerabile riusciva loro il morire, che il vivere

Motivo ancora alla pubblica cenfura diede il falto di Diocleziano per lo suo sfoggiare in abiti troppo pomposi, siccome accennammo di sopra, e il peggio su, che introdusse il farsi adorare, cioè l'inginocchiarti davanti a lui: cola allora praticata folamente co i falsi Dii, e non gli dispiaceva di ricevere il titolo di Dio, e che si scrivesse alla sua Divinità. Questi conti avea da fare un così ambizioso ed avaro Principe col vero Dio, ad onta ancora del quale aggiunfe in fine a gli altri fuoi reati quello della fiera perfecuzione, ch'egli come Capo dell' Imperio mosse contra de gli innocenti seguaci di Cristo. Noi già il vedemmo, appena cominciata questa perfecuzione, colpito da Dio con una lunga e terribile malattia, e poi balzato dal Trono. Certamente per alcuni anni nel fuo ririro fu onorato da que Principi, che regnarono dopo di lui, perchè tutti da lui riconofcevano la lor fortuna, ed era da essi sovente consultato ne gli affari scabrosi. Ma il fine ancora di Diocleziano non andò diverso da quello de gli altri perfecutori della Chiefa di Dio. Fioccarono le disgrazie e i crepacuori fopra di lui nell'ultimo di fua vita. Vide abbattute da Costantino le Statue ed Iscrizioni sue; vide Valeria sua Figliuola, già Moglie di Galerio Maffimiano, e Prifca fua Moglie, rifugiate nell' Anno 211, nelle terre di Maffimino Imperador d'Oriente, maltrattate da lui, spogliate de i lor beni, e poi relegate ne'deserti della Soria. Mando ben egli più volte de'suoi Ufiziali (4) a pregare quel crudele Augusto di restituirgli due si care persone, ricordandogli le tante sue obbligazioni, ma nulla potè ottenere: negativa, per cui crebbe tanto in lui il dolore e il d'ipetto, che veggendoti sprezzato ed oltraggiato da tutti, cadde in una tormentofa malattia. A farlo maggiormente

(a) Latian- N sius do A More. Perfecutor. Ol cup. 41. in

da uuti, cadde in una tormentofi milattia. A farlo maggiormente disperare, dovette altreui contribuire, fe è vero ciò, che narra Aug. (A Aurilia zello Vittore (d), cioè che avendolo Coftantino, e Licinio pregeto prigato primer.

con illegare la fun grave cità del che mal foddisfatti que l'incipi, gli fen feiulo ggi fen fei qui giunti primer.

co.

## ANNALI D'ITALIA.

co. Per quello disguldo complimento, venuto dictro all'altre fud. 2. a. vogo dette disvavente, egil if riddie a non voler ne mangiare nè don-Anvoja, mire, infoirmado, genendo, piagenedo, e rivoltandoli ora nel letto, or fulla terra, tanto che dipierado chiufe gli occhi per fempre circa il mele di Giagno del Anno pretente. Per gell pio deficto Geordo vego col titolo di Divo, ma bensi in une ficiato di Mallimino e in altre Memorie fi truova a lui compartito quello facrilego concre (1) depis de l'especial de l'especia

il Cave, ed altri Autori. Più visibilmente ancora si sece in quest' Anno sentir la mano di Dio sopra un altro persecutore della Religione Cristiana, forse il più crudele de gli altri, cioè fopra Massimino Augusto, signoreggiante nelle Provincie d'Oriente. Già vedemmo, che anch'egli concorse nell'Editto, pubblicato da Galerio Massimiano Imperadore, di concerto con gli altri Augusti, per dar la pace a i Cristiani; ma se ne dimenticò egli ben tosto, e seguitò con più caurela, ma pur seguitò ad insterir contra di loro. Abbiamo da Euscibio (2), che tolto di vira (c) Euscib. Massenzo, unitamente Costantino, e Licinio Augusti diedero suori under senell'Anno precedente un proclama in favor de' Crittani, ed inviatolo ess. 9. a Massimino, non solo il pregarono di conformarsi alla loro intenzione, ma in certa guis agliel comandarono. Per paura mossirio eggi della prontezza a farlo, e pubblicato un'Editto l'invio a Sabino, e a gli altri Ufiziali del luo Imperio. Ma nè pure per questo cesso il tuo mal talento, perchè di nascosto saceva annegar que' Cristiani, che gli capitavano alle mani; nè permetteva loro di raunarfi, ne di fabbricar le Chiese loro occorrenti. Giacchè i suddetti due Augusti in Milano confermarono il già fatto Editto per la pace de Cristiani, alcuni han creduto, che comunicaffero di nuovo ancor quelto a Maffimino, ma fenza apparirne pruova alcuna. Anzi abbiamo, che lo stesso Massimino cominciò la guerra a Licinio nel tempo stesso, che questi venne a trovar Costantino in Milano. S'era avuto non poco a male quel superbo, (4) ehe il Senato Romano aveffe decretata la precedenza di (8) Lestan-Costantino a gli altri due Augusti, ne sapeva digerire la vittoria da sin berta di per di perpendi. lui riportata contro Massenzio. S'aggiunie, ch'egli avea bensi tenuta cap. 44. nascosa la sua Lega contra Massenzio, ma di quetta venne ad accertarfi Coftantino colle lettere trovate dopo la morte del Tiranno nella di lui Segreteria. Il perchè immaginando egli un mal animo in Costantino verso di se, vie più gli crebbe la rabbia al vedere ito Licinio a Milano, per abboccaría con effo Costantino, e per contrarre

nio a Milano, per abboccarti con cifo Costantino, e per contrarre parentela con lui, perchè tutto a lui pareva concertato per la propria Tom. 11. Exa Volg. sua rovina. Determinò dunque di prevenir egli i veri o creduti suoi Anno 313. avversari a e preso il tempo medesimo, in cui Lieinio Augusto si trovava lungi da fuoi Stati per la fua venuta a Milano, mosse l'eserci-to suo, e a gran giornate dalla Soria si trasferì nella Bitinia. Durava tuttavia il verno; il rigor della stagione, le nevi, le piogge, le strade rotte gli feeero perdere gran parte de'fuoi cavalli e delle beltie da foma. Cio non oltante senza prendere posa, traghettato lo Stretto passò nella Tracia, e si presentò sotto Bilanzio, dove co i regali e colle promesse tento indarno di sedurre quella guernigione, e gli convenne adoperar la forza. Perchè erano pochi i difeniori, non più che undiei giorni foltennero l'affedio e gli affaiti, e poi fi renderono. Arrivato Massimino ad Eraelea, ivi ancora su obbligato a spendere alquanti giorni, per ridurre alla fua ubbidienza quella Città. Un ritardo tale al corfo delle fue armi fervi a i corrieri per portare volando in Italia l'avviso dell'invasione, e a Licinio per tornarsene con diligenza a' fuoi Stati. Ouivi in fretta raunate quelle truppe, ehe pote, s'innoltrò fino ad Andrinopoli, non già eon penfiero di venire ad alcun fatto d'armi, ma folamente per fermare le ulteriori eonquitte di Mafsimino: perch'egli non avea più di trenta mila combattenti, laddove il nemico ne conduceva settanta mila. Il racconto è tutto di Lattanzio

149. 46.

Seguita egli poi a dire, ehe giunsero a vista l'una dell'altra le (a) Lessant, due Armate fra Andrinopoli ed Eraclea (a). Era il penultimo di d' Aprile, e Lieinio veggendo di non poter fare di meno, peníava di dar battaglia nel giorno primo di Maggio, perché effendo quel di, in cui Maffimino compieva l'Anno ottavo. dell' cialtazione fua alla Dignità Cefarea, sperava di vincerla, come era succeduto a Costantino contra Maffenzio in un fimile giorno. Maffimino all'incontro determinò di venire alle mani nell'ultimo di d'Aprile, per poter poi dopo la sognata vittoria festeggiare nel di appresso il suo Natalizio. E la vittoria se la teneva ben egli in pugno, dopo aver fatto voto a' suoi in-sensati Numi, che guadagnandola avrebbe interamente esterminati i Critliani . Ora Lieinio, che non potea più ritirarfi, nella notte in fogno fu configliato di ricorrere per aiuto all'onnipotente vero Dio d'essi Cristiani con una Preghiera, ch'egli poi venuto il giorno fece scrivere in affaitsmi biglietti, e distribuire fra l'esercito suo. La rapporta intera lo stesso Lattanzio. La mattina dunque del di ultimo d'Aprile ben per tempo mise Massimino in ordinanza di battaglia le fue milizie: il che riferito nel campo di Licinio, anch'egli fu forzato a schierar le sue. Era quella campagna sterile e fatta apposta per si brutta danza; le due Armate flavano già a vifta l'una dell'altra, e chi anfiofo, e chi timorofo di venire al cimento: quando i foidati di Licinio, cavatifi di tetta gli elmi, e colle mani alzate verso il Ciclo. a dettatura de loro Ufiziali, intonarono per tre volte coll'imperadore la preghiera fuddetta al formidabil Dio de gli eferciti, fupplicandolo della forte sua assistenza in quel bisogno, con tal mormorio, che an-

HILLIA BY GOOD!

che si udi dalla nemica Armata. Ciò fatto, rimessi in testa gli elmi, Ea a Volg. imbracciano gli scudi, e pieni di coraggio stanno con impazienza aspet- Anno 313. tando il fegno della battaglia. Segui un abboccamento fra i due Imperadori, ma fenza che Massimino volesse piegarsi a condizione alcuna di pace, perchè lufingato dalla speranza di veder desertare tutto l'e-sercito di Licinio alla sua parte, per esser egli in concetto di Principe asfai liberale verso le persone militari. Anzi sognava con tanto accrescimento di forze di poter poi procedere contra di Coltantino, e di abbattere dopo l'uno anche l'altro. Ed eccoti dar fiato alle trombe, ac-cozzarsi amendue le armate (a). Parve, che quei di Massimino non (a) Lastiani sapessero metrere mano alle spade, ne scagliare i lor dardi. Di quà e cap. 47. di là correa Maffimino per animarli alla pugna, pregando, promettendo ricompenfe, ma fenza effere afcoltato. Per lo contrario quei di Licinio conie lioni menavano le mani, facendo benchè tanto inferiori di numero, orribil macello de'nemici, i quali fembravano venuti non per combattere, ma per farsi scannare. Già era seguita una fiera strage di loro, quando Massimino accortosi, che la faccenda passava diversamente dal suo supposto, cadutogli il cuor per terra, gittò via la Porpora, e presa una veste da Servo, datosi alla fuga, ando a passare il mare allo Stretto di Bifanzio. Intanto l'una metà del fue efercito re-ftò vittima delle finde; l'altra o fi rende, o fi falvo colla fuga (b). Le (b) Enfebino Hift, Ecclef.

stesse suc Guardie si diedero al vincitor Licinio.

L. I. cap. 10. Tal diligenza fece Maffimino in fuggire, che nel termine di una notte e di un dì, cioè nella fera del giorno primo di Maggio pervenne (certamente coll'aiuto delle Poste) a Nicomedia in Bitinia, lontana dal Luogo della battaglia fuddetta cento fessanta miglia. Quivi nè pur credendoli sicuro, prese seco in fretta i Figli, la Moglie, e pochi de'suoi Cortigiani, e ritiroffi nella Cappadocia, dove dopo aver mello insieme, come potè, un corpo di soldatesche, in fine ripigliò la Porpora, e tutto furore fece uccidere molti de fuoi Sacerdoti e Profeti, accufandoli come autori delle fue difgrazie co i loro falsi Oracoli. Ma Licinio, senza perdere tempo, con parte del vittorioso esercito suo, ricuperata che ebbe assai facilmente la Tracia, passò il Mare, e s'impadroni della Bitinia. Trovavafi egli nella Città di Nico-media nel di 13, di Giugno (e), quando riconofcendo dal Dio de Cri- (e) Lattaur. funni l'avvenimento felice delle fue armi, a nome ancora dell'Augu- esp. 48. tto Costantino, pubblicò un Editto, con cui annullò tutti gli altri emanati contra d'essi Cristiani, e loro concedette la libertà della Religione, e la fabbrica delle Chiefe. Infegui poscia Licinio con vigore il fugitivo Massimino, il quale troppo tardi conosciuto il gastigo di Dio per l'ingiustizia e barbarie sua contro chi professava la Legge di Crifto (4), pubblicò anch'egli un Editto in lor favore: con che cessò (d) Eu/ss. la fiera cameficina, che dianzi si faceva de gl'innocenti Sudditi suoi. Mister Ec-Fortifico poscia Massimino i passi del Monte Tauro, per impedire i est. i est. i est. progressi al nemico Licinio (\*); ando anche in Egitto per far nuove le- (e) zefimus ve di gente; ma ritornato alla Città di Tarfo, e udito che Licinio l. 2. c. 17.

Laclantins cap. 49.

cap. 14.

E a a Volg. fuperava gli argini e i trineieramenti del Monte fuddetto, e che per ma-Anno 313 re e per terra gli veniva addosso una siera tempesta: allora s'avvide-di non poter resistere alle sorze dell'avversario, ne alla giustizia di Dioirritata contra di lui . Adunque disperato ebbe ricorso al veleno (4), ma (a) Englé irritata contra di lui. Adunque diperato concentrato a venero (-), ma lis. o. e. 10. perche lo prefe dopo aver mangiato e bevuto a crepapancia, non potè il veleno levarlo di vita, e tolamente gli cagiono una terribil malattia, per cui s'empiè tutto di piaghe, sentendosi anche bruciar le vi-

tien. in Gent. (c) Hieronymus in Zacharie m

feere, e confumare fra infoffribili dolori. Arrivò il fuo corpo a diffeecarfi, non restandogli altro che la pelle e l'ossa, in guita ehe perdè (b) Chry/r affatto la fua forma antiea, ne più si riconoseeva per quel che su (b). Gli useirono ancora gli oechi di testa: effetti tutti non men del potente veleno, che dell'ita di Dio, come attettano Eufebio, e San Girolamo (e); di modo che quel luo corpo tutto marcito meritava più tosto d'esfere appellato un fetente sepolero, in cui si trovava imprigionata un' Anima cartiva. Così fra gli urli, e con dar della testa ne muri, e confessando finalmente il grave suo delitto, per aver perseguitato Gesù Crifto nella periona de fuoi Servi, ma fenza abhandonar per questo la superstizion Pagana, fini Massimino la detestabil sua vita. Lasciò de' Figli masehi, aleuno de' quali aveva egli associato all' Imperio, e una Figliuola di sette anni, promessa già in Moglie a Candidiano Figlio battardo di Galerio Massimiano. Ma Licinio levò poi dal Mondo tutta la di lui stirpe secondo i giusti giudizi di Dio, che surono visibili sopra tutti questi Tiranni, persecutori della fanta sua Religione. Per la morte di Massimino il vincitor Lieinio niuna fatica durò

(d) Aureliu: Cafaribus Zofimus ib. cap. 18. Enfeb. ib. ¢49. 11.

più ad impossessarsi di tutto l'Oriente (d). Pervenuto egli ad Antiochia, quivi lasciò le redini alla sua fierezza non solamente, come dissi, eontro la prole di Massimino, e eontra della di lui Moglie, ehe fu gittata ne gorghi del Fiume Oronte; ma anche contro la maggior parte de'fuoi favoriti e Ministri, fra'quali spezialmente si contarono Caleiano, e Peucecio, o Picenzio, che aveano sparso tanto sangue del Popolo Cristiano. Levò del pari la vita ad un Teoteeno, facendogli prima consessar le sue imposture, per le quali avea fatto di gran male ad esti Crittiani, Mentre dimorava Licinio nella suddetta Città d'Antiochia, venne a presentarsegli Candidiano, che già dicemmo Figliuolodi Galerio Imperadore, e perseguitato da Massimino. Fu sulle prime-ben accolto, ben trattato, di maniera che Valeria Figlia del fu Dioeleziano, ehe l'avea adottato per Figliuolo, partendofi dal luogo del'esilio suo, venne travestita alla Corte, per veder l'esito di quelto giovane. Ma quando men se l'aspettava la gente, tolta su da Licinio a Candidiano la vita, ed insieme con lui perde la tua Severiano, Figlio di quel Severo Augusto, che vedemmo ucesso nell' Anno 307. Fu pretelo, che l' un d' effi, o pure amendue, avellero dilegnato dopo la morte di Massimino di prendere la Porpora. Usci aneora sentenza di morte contro la fuddetta Valeria, la quale udito si difguitoio tenore, prese la suga, e per quindici mesi andò errando seonosciuta in vari paeli, finche fcoperta in Telfalonica, o fia in Salonichi, e prefa con

0.000 min 1 2000 0

Prifes fas Madre, gil Moglie di Dioclezinos (s), furono tutte e duc Exa Vogi, condennate nell'àmon 5/x, a perdere la tella, compiante da oggiuno, Aurusji, condinate nell'àmon 5/x, a perdere la tella, compiante da oggiuno, Aurusji, condinate nell'amonte videria, per effetti tirati dédoffo que diditiri col vo- control e confervate i cultita in metro a gil uffilit deil imquo Milimino. Populari verano fatto a i fusò Servi, non effi folimente, ma anche tutte la lor finniglia volle findiciate ald Mondo. Fu in oltre l'elitimo Milimino dichiarato Tiranno e pubblico nenico da i due Augusti Coltavino e Leitino, feptatare le fus flavac, enceilte le ficinizioni, ed abbarreto tellerio, feptatare le fus flavac, enceilte le ficinizioni, ed abbarreto tacreto, che non 10 fe prima o dopo la rotta data nel penultimo di d'Aprile da Licinio a Milimino in "Melirio Micato fi free proclama" "Mario Mario del Victorio, gili volunti data nel penultimo di d'Aprile da Licinio a Milimino di prefe, ma non avendo egli vo- in Esima. Augusti ni Oriente (s). Milimino il prefe, ma non avendo egli vo- in Esima. Il valor Engi (s) Papia. diche il marteno graftigo, con torgili i via: il Padre Engi (s) no pue- est attaction interno graftigo, con torgili i via: il Padre Engi (s) no pue- est attaction.

Anno di Cristo cccxiv. Indizione 11.

di Salvestro Papa I.

di Costantino Imperadore 8.

di Licinio Imperadore 8.

Confoli { GAIO CEIONIO RUFIO VOLUSIANO PER la seconda volta, ANNIANO...

TRuovaí Prefeto di Roma in quelt'Anno Rosis Palajasa. Ciò non offante vene creduto, e degli efercusia en el mededimo tempo il Confolito, giusche la Prefettura en titta a lui appoggiata nel Neumbre dell'Anno precedente. Sul principio di quelle termino di Stramber dell'Anno precedente. Sul principio di quelle termino de l'Anno precedente. Sul principio di quelle termino de l'Anno precedente retras, perché vivuo è termi del principio de dell'Anno de gl'Imperadori Griffanti, cio di Colinatido. Certamente non reube quello miligra Augulto a firit conoficer dopo la rotta di Mariantico delle dell'Anno de gl'Imperadori Griffanti, cio di Colinatido. Certamente non reube quello miligra Augulto a firit conoficerato la rotta di Mariantico della dell'Anno della dell'Anno della di Campidoglio, rottando di portari a venera il Giore fordo del Romani (r). Fece in oltre dazare una Statua in Roma a fe tieffo, che (et spisitar teneva la Cione o in muo, per fespo che da quella gli inconfoctera la sopi a sulla revera la Cione o in muo, per fespo che da quella gli inconfoctera la sopi a sulla revera la Cione o in muo, per fespo che da quella gli inconfoctera la sopi a sulla ramaggior rifoliuzione, perch'egli deliderava, che a Popili [pon-

Eas Volg taneamente, e non già per forza, si arrendessero al lume del Vange-Asso; 14- lo, oltre al temer di fedizioni, ove egli aveste tentato di levar la li-bertà della Religione in un subtito ad immensa gente, che tuttavia professava il Paganessimo. Truovasi in alcune literzioni fra gli altri ti-

toli d'autorità e d'onore conferiti a Collantino, quello di Pontefice (a) Pagint Maffinto, ma ficcome offervo il Padre Pagi (a), non fu cotal titolo Crisic. Bar. da lui prefo, ma folamente a lui dato da i Pagani, fecondo l'antico ad An. 312. lor uso. Per altro pubblicamente egli si studiava di far conoscere a i (b) Fish. Romani il Dio, a cui fi dovevano gl' incenfi (b); un gran rispetto in Vic. Casa profelfava a i Vectowi, ed altri Ministri dell' Altissimo; ne teneva a fisatia. L'. cuni ancora in sua Corte, li voleva alla sua menda, e compagni anche con altri in control dell' con altri cui ancora in sua Corte, li voleva alla sua menda, e compagni anche ne'viaggi, eredendo, che la loro presenza tirasse sopra di lui i favori

e le benedizioni del Cielo. Era già inforto nell'Affrica lo feifma de' Donatifti con una deplorabil division di quelle Chiefe. L' Augusto Coftantino, benchè novizio aella Religion di Cristo, in vece di seandalezzarfi di una tal discordia troppo contraria a gl'infegnamenti del Van-(c) Labbe gelo, si accese più totto di zelo, per curare e sanar quella piaga (e). Intimò dunque un Concilio di Vescovi ad Arles, acciocche ivi si di-Conciliar Cellettion . scutessero le accuse de' Donatisti contra di Ceciliano Vescovo; e in una Baronins in Annalib. Lettera loto scritta espresse i sentimenti della sua vera Pieta, con ri-Pagins in levare la benignità di Dio verso de' Peccatori, dicendo: Ho operato Critit. Bar. anch' io molte cose contrarie alla Giustizia, senza figurarmi allora, che le

vedesse la suprema Potenza, a i cui occhi non sono nascose le sibre più occulte del mio cuore. Per questo io meritava d'effere trattato in una maniera conveniente alla mia cecità, e d'effere punito con ogni forta di malanni. Ma cost non ba fatto l'ounipotente ed eterno Dio, che tien la sua residenza ne Cieli. Egli per lo contrario mi ba compartito de i beni, de quali io uon era degno, ne si posseno annoverar tutti i favori, co' quali la Bentà celeste ha per così dire oppresso quosto suo servo.

Da che ebbe Licinio Augusto atterrato il nemico Massimino.

ficcome diffi, tutte le Provincie dell'Oriente coll'Egitto vennero in fuo potere, e fi unirono coll' Illirico, formando egli così una vaita poffanza. L'Italia, l'Affrica, e tutte le reftanti Provincie d'Occidente rendevano ubbidienza all' Augusto Costantino di lui Cognato. Ma per

attestato di Aurelio Vittore (4), troppo diversi di genio erano questi Vat. de Ce- due Principi. Costantino istruito già delle Massime del Vangelo, inclinava alla clemenza; se non avea già abolito, tardò poco ad abolire l'antico uso del patibolo della Croce, perchè fantificata dal divino Salvator nostro, siccome ancor l'altro di rompere le gambe a i rei. A'fuoi stessi nemici lasciava egli ancora goder gli onori e i beni, non che la vita: laddove Licinio, uomo felvatico, e dato al risparmio, facilmente inficriva contra delle persone; ed abbiam veduto di sopra un notabile esempio della sua crudeltà, sapendosi in oltre, ch'egli non si guardò dal tormentare a guifa di vili fervi, non pochi innocenti e nobili Filosofi di que tempi. Poco per questo dutò fra tali Regnanti la buona armonia, anzi fi allumò guerra fra loro nell' Anno presente. Truo-

. vavafi

jaribut .

varaíi l'Imperador Costantino ne' primi Mesi di quest' Anno in Tre- En a Volg: veri, dore pubblicò vari ordini e Leggi (a), concernenti il pubblico Anno 314. governo, ed una principalmente, in cui rimediò al distordine accaduto (il Gasta- lotto il Tiranno Massenzio, cioè all'aver molti perduta la lor libertà Ceste. Tha-Ceste. Thaper la prepotenza e violenza de' Grandi, che tuttavia li retenevano per defian. ifchiavi. Coll'intimazione di gravi pene comando egli," che fosse esclufo dalle Dignità chiunque avea poco buon nome e careftia d'onoratezza. Il motivo della difunione e guerra nata in quest' Anno fra Co-Rantino e Licinio, rella dubbiolo. Zofimo (4) Scrittor Pagano ne ri- (6) Zofimus getta tutta la colpa fopra il solo Costantioo, che non sapeva mante- 1th. 2.6.18. nere i patti, e cominciò a pretendere qualche paese come di sua giu-risdizzione. Eutropio (4) anch'egli Scrittore Pagano ne attribuisce l'o- (c) Eurres rigine all'ambizione di Costantino, malattia troppo familiare a i Re-in Breviar, gnanti del Secolo, e che mai non suol dire basta, se non quando il ti-more lafrena. Ma Libanio Sossita pretende, che Licinio per lo steffo male fosse il primo a rompere la concordia, ed il perchè, ce l'ha conservato l' Anonimo Valetiano (d). Scrive questo Autore, aver Co- (d) Ananyo Conservator Amonimo valentato (\*). Serive quetto Autore, aver Co. (a) Autore, allantino mantata Ambifaña (ua Sorella a Baliano, con diegno di Publasui dichiararlo Cefare, e di dargli il governo dell'Italia, Per caumi- pri Ammia- nar dunque d'accordo col Cognato Licinio, (pedi a lui un perfonaggio nomato Coltazzo, richiedendolo, del fuo allenfo. Venne in quetto mentre Coltantino a scoprire, che Licinio segretamente per mezzo di Senecione Fratello di Bassano, e suo confidente, cra dietro ad indurre lo stesso Bassano a prendere l'armi contra del medesimo Costantino... Di quetta trama fu convinto Balliano, e gli cottò la vita. Fece Costantino istanza, per aver nelle mani il manipolatore di tal trama, cioè Senecione, e Licinio gliel nego. Per quetta negativa, e perche Licinio fece abbattere le immagini e statue di Costantino in Emona. Città non sò se dell' Istria, o della Pannonia, si venne a guerra aperta. Costantino marcio in persona con un' Armata di soli venti mila tra cavalli e pedoni alla volta della Pannonia, per farfi giuttizia coll'armi, e s'incontro nelle campagne di Cibala con Licinio, il cui efercito afcendeva a trentacinque mila uomini, parte cavalleria e parte fanteria. Qui furono alle mani i due Principi, e ne rimale iconfitto Licinio. Zolimo (e) deferive l'ordine di quella battaglia, che durò dalla mat- (e) Zafimin tina fino alla fera con gran mortalità di gente; ma in fine l'ala deftra, dove cra lo stesso Costantino, ruppe la nemica; e le Legioni di Lici-nio, dopo aver combattuto a pie fermo tutto quel giorno, poiche videro il lor Principe a cavallo in fuga, anch'esse sull'imbrunir della notte, prelo iol tanto di cibo, che baltaffe per aliora, ed abbandonato il resto de'viveri, de'carriaggi, c del bagaglio, frettolosamente si ritirarono alla volta di Sirmio, dove prima di loro era pervenuto Li- (f) Maciai cinto (f). Nel di 8, di Ottobre succedette quello sanguinoso fatto in Fafin. cinio (f). Nel di 8. di Ottobre inccedette queno ianguinoto ratto Enjet. in d'armi: ed effendo il racconto di Zofimo così circollanziato, merita Gireni. ben più fede, che quel di Eutropio (g), il quale sembra dire, che (g) Eutrop.
Licinio prima di quelto tempo ebbe una percossa da Costantino, e m Brevier.

## ANNALI D'ITALIA.

Exa Volg. che poi forpreso all'improvviso sotto Cibala, fu di nuovo disfatto : Anno314. L'Anonimo Valefiano fa giugnere la di lui perdita fino a venti mila persone: il che par troppo.

Poco si fermo Licinio in Sirmio, Città da due bande cinta dal

(a) Zessimus Savo Fiume, colà dove esso si scarica nel Danubio, (a) ma presi se-lib. 1.6. tS. co la Moglie e°i Figliuoli, e rotto il ponte, marciò con diligenza (b) Annym. verso la novella Dacia, finche arrivò nella Tracia. Per viaggio (b) e-Valefianus. gli creò Cefare Valente, Ufiziale affai valorofo della fua Armata, di cui leggerissima informazione ci resta nella Storia. Indarno gli spedi dietro Cottantino cinque mila de' fuoi, per coglierlo nella fuga. Impadronissi dipoi Costantino di Cibala e di Sirmio, ed allorche su arri-

vato a Filippi Città della Macedonia, o più tofto a Filippopoli della Tracia, comparvero da Andrinopoli Ambasciatori di Licinio per dimandar pace; ma nulla ottennero, perenè Costantino esigeva la de-posizion di Valente ereato Cesare al suo dispetto, e Licinio non acconsentì. Intanto con somma diligenza mise Lieinio insieme un' altra affai numerofa Armata colle genti a lui spedite dall' Oriente, e fu di nuovo in campagna. Ma nol lasciò punto dormire l'infaticabil Coflantino, che gli giunfe addosso nella pianura di Mardia . Seguì un'altra giornata campale con perdita vicendevole di gente, secondo Zofimo, e con rettare indecisa la sorte, avendo la notte messo fine al menar delle mani; ma dall' Anonimo del Valesio abbiamo, che terminò la zuffa con qualche fvantaggio di Licinio, il quale col favor della notte tiratoli in disparte, Liciò nel di seguente passar oltre Costanti-no, con ridursi egli e i suoi a Berea. Pictro Parrizio (c) lasciò scritto, che Costantino perdè in tal congiuntura parte del suo bagaglio,

(c) Petrus Patriciat de Legar.

Tom. I. Hi- forpreso in un' imboscata da quei di Licinio . Torno dunque esso Lidir. Byzas cinio a spedire a Cottantino proposizioni di pace, e l' Ambasciatore fu Mestriano, uno de suoi Consiglieri, il quale trovo delle durezze più che mai . Contuttociò confiderando l' Augusto Constantino. quanto egli si fosse allontanato da' propri Stati, e molto più come sieno incerti gli avvenimenti delle guerre, finalmente si lasciò pie-gare ad ascoltar l' Inviato. Mostrossi egli irritato forte contra di Licinio, perchè senza suo consentimento, anzi ad onta sua, avesse creato un nuovo Cefare, cioè Valente, e volesse anche sostenere più tosto quel (d) dunnym. (uo Famiglio (d) (che così il nominava egli) che un Augusto (uo Co-Valgianni gnato. Però se si aveva a trattar di pace, esigeva per preliminare la deposizion di Valente. Cedette in fine Licinio a quetta preten-sione e su dipoi conchiusa la Pace. Se non è fallato il Testo di Aurelio Vittore (e) Licinio levò apprello non folamente la Porpora, ma anche la vita ad effo Valente. Per quelta Pace vennero in po-

Zofimus. (c) Aurelius Victor in Epiteme .

tere di Costantino l'Illirico, la Dardania, la Macedonia, la Grecia, e la Mesia superiore. Restarono sotto il domioio di Licinio la Soria eoll'altre Provincie Orientali, l'Egitto, la Tracia, e la Mesia inse-(s) Jordan riore, (s) appellata da alcuni la pieciola Scitia, perchè abitata ne' veochi tempi dalle Nazioni Scitiche. Così venne a crefeere di molto

la Signoria di Cofinatino colle penne tragliate al Cognato. Nel Co-Ea Voça dice Teodolino (c) abbiamo una Legge pubblicate da Coltanina Awenji, nelle Gallie nel di 20. di Ottobre di quell'Anno; ma ficcome of (1 C.C.) ferrò il Gotofredo, fari ficorretto quel Lungo, o puri il Mele, non l'accidente effendo probabile, che Cottantino tornafie ai rofto colt dopo la guerr witz, asra fatta a Licinia.

Anno di CRISTO CCCXV. Indizione III.

di SILVESTRO Papa 2.

di Costantino Imperadore 9.

di LICINIO Imperadore 9.

Confoli

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO

per la quarta volta,

PUBLIO VALERIO LICINIANO LICINIO AU
GUSTO PER I QUARTA.

PEr atteffare al Pubblico la riftabilita loro unione, prefero amendue gli Augusti il Consolato in quest' Anno. Truovasi Russo Vo-A due gu ruguiri in Contouri que la rinci i Teobraio, ciò apparendo da un decreto (9), a lui indirizzato da Coltantino. Secondo il (b) c.e.t. is, carcin quella Dignità fuecedette Vestio Rustino nel di Bucherio, h. a. quer. in quella Dignità fuecedette Vestio Rustino nel di 20. di Agosto. Per <sup>49pillas</sup>. la maggior parte dell' Anno presente si trattenne l'Imperador Costantino mella Pannomia, Dacia, Melia superiore, e Macedonia, per dar buon sesto a que parsi di moova conquista, secome attestano le Leg-gi raccohte dal Gotosfredo (e), e dal Relando (4). Ora fi truora egli sendo. gi raccolte dal Gotofredo (e), e dal Relando (e). Ora fi truova egii fredat in in Tessalonica, ora in Sirmio e in Cibala, ed ora in Naisso, e in al. Chem. Ced. tre Città tutte di quelle Contrade. In una d'effe Leggi inviata ad Eu- Thredef. melio, che si vede poi nell' Anno seguente Vicario dell' Affrica, egli (d) Reland. abolifce l'ufo di marear in fronte con ferro rovente i rei codennati a in Faft. combattere da Gladiatori ne gli Anfiteatri, o pure alle miniere, per non disonorare, siccome egli dice, il volto umano, in cui traluce qualche vestigio della bellezza celeste. Fors'anche ebbe egli riguardo in ciò alla fronte, dove si faceva da' Cristiani la sacra unzione, e il segno della Croce, usato anche allora per testimonianza di Lattanzio, e di Eusebio. Truovasi egli parimente nella Città di Naisso, dove era nato, che fu poi da lui abbellita con varie fabbriche, e quivi pubblicò una Legge ben degna della sua Pietà, con ordine spezialmente di farla offervare in Italia, e di tenerla esposta in tavole di bronzo. Un crudele abuso da gran tempo correva, che i padri e le madri per la loro povertà non potendo alimentare i lor Figliuoli, o gli uccidevano, o li vendevano, o pure gli abbandonavano, esponendoli nelle strade: con

Tom. II. Gg che

#### Annali D'ITALIA.

F. a. Vol., che directivao Schiavi di chiunque gli secoglices (c). Ordinà dan-An-esti: que il puilino imperadore, che potrato un Padre a gli Utsiali del 10. Cal. Pubblico i fiun Figliuoli, con provare l'impotenza fau da naturità, do-11. d. da. viel il tefro del Pubblico, o pure l'eracio del Principe, fommiamon. Harr gli aliment a quelle povere cressure. Nell'Anno pos 121. fece una fomigliante Legge per l'Affrice, increttado i Proceedioli, e gli

flar gil alimenta squalle provere creasure. Nell'Anno poi 311. fece una fomigliante Legge per l'Afficie, sincainedo il Proconolit, e gil altri pubblici Minitra di vegliare per quello, e di prevenir in neceini di proconolità di propositi di propositi di proconolità di acciar movire alcuno di finne. Polici col tempo ordinò, che i Pancibili (robotto di lor Padri nelle necefilità, e darti (chiavi, fi) pottell'ero rificattare, dando un ragionevol prezzo, o pure il cambio di un attro (chiavo. Con atra. Legge Q) date na Sernio moi troviano,

(5) dida un latro ficiavo. Con atra Legge (5) data m'amino noi troviano.

1. 1. de pri chi vec. Con altra Legge (5) data m'amino noi troviano.

1. 1. de pri chi con con atra Legge (5) data m'amino noi troviano.

1. de pri chi con con atra Legge (5) data m'amino noi troviano.

1. de pri chi con atra Legge (6) data m'amino noi troviano de con civiar la campagna, anterponendo con ciò il bene del pubblico al privato, come richicel di dovere de buggia e legge (principa): Abbiano il come richicel di dovere de buggia e legge (principa): Abbiano il come richicel di dovere de buggia e legge (principa): Abbiano il come richicel di dovere de buggia e legge (principa): Abbiano il come richicel di dovere de buggia e legge (principa): Abbiano il come richicel di dovere de buggia e legge (principa): Abbiano il come del pubblico al pri-

(c) pitche oltre una Legge (c) data da Coftantino nel di 18, di Luglis, mentret. t. de me gli en ria Aquilei, de dinitzata ai Condoli, Perton, e Tribuni deltire tien. Il Piebe di Roma, ia quaj poi foliamente nel di f. di Settembre fit recienta els Senato da Verite Rudion Prietto della Cirta. Tal nomina
fion acid promonia, Maccionia, McGa, e Gircia, callo in militati di
fino acid Pannonia, Maccionia, McGa, e Gircia, callo in adiquita
(d) disse- pi in blass. In fatta d'i rovanou due futligenent Leggi (d) da lui daze.

(c) dra-be pin lisba. In fait d'irrovano des siliègement Leggi (c) de lui daze l'irrovano de l'irrovano de

(6) hidm-pubblicerts in Murgillo nel di 18. di Ostobre quelli (2), con cui Capita, di Participa probible a i Giudi d'Inquierte, feccome feccion, coloro, i quali abbandonavano la lor Religione, per abbraccira la Critisma, mismo ancono, diverie pera e acti pudifica la Religione (Giudica, Se poi credismo qui al Cardinale Baronio, nell'Anno prefente teruto fit un Concello di Estanascione Véteroi in Revando de Papa Silveltro, ma ef-

fendo a noi venura cosal notizia da i foli Arti di San Silveltro, che (f) Papisi oggidi fios riconofeisei (f) da sgni Eudito per apoerifi, cade ancora a Natisii d. terra quel Concilio, perche fandato fopra imposture, e contrenute contramer, fe troppe inveniumili.

Anno

Anno di CRISTO CCCXVI. Indizione IV.

di Silvestro Papa 3.

di Costantino Imperadore 10.

di LICINIO Imperadore 10.

Confoli & SABINO, e RUFINO.

S Eguitò ad effere Prefetto di Roma Fettie Ruftus, forte non diverio Ena Volg. dal Confole fuddeto, fino al di 4. d'Agollo, in cui quella dignità Anne 316. fi conferita ad Ocisito Gallicano. Le Leggi del Codice Teododiano, henché alcune abbiano la Data fallara, pure el fan vedere Goffantino Augusto nella Gallia ne' Mesi di Maggio e d' Agosto, essende egli pasaro cola da Roma. La prima d'esse Leggi (a), data lo Roma stessa, (a) God. lato cota da Roma. La prima u eu esperio, con quivi decretato, Thodas, che chiunque fi trovaffe da gran tempo in pacifico poffesso di beni f. 10. de chiunque fi trovasse da gran tempo in pacifico possesso di beni f. 10. de chiunque fi trovasse da gran tempo in pacifico possesso di beni f. 10. de chiunque fi trovasse da gran tempo in pacifico possesso de la figura tempo in pacifico possesso de chiunque fi trovasse de chiunque fi trovas una volta (petranti al dominio del Principe, ed acquillati o per doperi pra
nazione o per altra via legittima, ne reflerebbe per fempre padrone. ferquia. Nell' Affrica fi offervava un abufo, eice che per debiti con particolari, o col Fisco, le Donne onorate erano per forza tirate suori delle lor case. Costantino sotto pena di rigorosi supplici, e della vita stessa, proibi tal vellazione. E perciocche egli di giorno in giorno faceva maggiormente comparire la fua venerazione alla Religion Criftiana, per condurre foavemente e fenta forza all'amor d'effa i fuoi Sudditi: nell'Anno presente con una Legge indrizzata (b) a Protogene Vesco-(c) Cod. vo, probabilmente di Serdica, permise ad ognato di dar la libertà della presenza del Popolo Cristiano, dei in Estativi nella Chiefa alla presenza del Popolo Cristiano, dei in Estativi. Vescovi, o de' Preti. Queste Manomissioni si faceano in addietro da- manumis vanti a i Magistrati civili con molte formalità e varie difficultà : laddove da li innanzi costò poca fatica il farle, e bastava per indennità de'Liberti Cristiani un attestato de'facri Ministri della Chiesa. Fu poi confermata quella Legge da Coftamino, e da'fuol Successori con altri Editti. Non offante la dichiarazione del Concilio d'Arles, e la precedente di un Romano, renute forto Melchiade Papa, ne' quali fu assoluto Ceciliano Vescovo di Carragine, e condennati come iniqui accufatori i Donatisti, imperversavano tuttavia quegli Scismatici, e riusci loro d'impetrar da Coftantino un movo Giudizio. Partitofi dalle Gallie, dove mai più non ritornò, e venuto a Milano l'Augusto Regnan-

te (e), quivi al Concistoro suo nel Mese d'Ottobre si presentarono (e) Baran. Ceciliano, e le parti contrarie. Volle so stesso Imperadore con carità Pagan, e pazienza ascoltar tutti, ed esaminar tutto, e di nuovo la sentenza Pierry, e tiusci savorevole a Ceciliano, con restar nondimeno più che mai osti-

velejanus. in Arles. Fu egli poleia Imperadore.

Exa Voig. nati gli avversari suoi, e continuar poseia lo Seisma per più d'um A n n o 316. Secoso nelle Chiese dell' Affrica. Se dicono il vero le Leggi, da Milano paísò Costantino nella Pannonia e Daeia nuova, veggendosi una Legge da lui data nel di 4. di Dicembre in Scrdica, indirizzata ad Ottaviano Conte di Spagna, in cui ordina, ehe i potenti, rei d'a-vere usurpato le Donne, i Servi, o i beni altrui, o pur colpevoli d'altro delitto, faranno giudicati fecondo le Leggl ordinarie da i Governatori de' Luoghi, fenza permettere loro appellazione al Prefetto di Roma, e fenza bifogno di feriverne all' Imperadore. Dovea effere neceffaria questa severità, per frenar gli abusi di coloro, (a) Aurelius ehe per la lontananza della Corte, e pel vantaggio dell'appellazione, relius E- fi facevano lecito tutto ciò, ehe loro piaceva. Nè fi dee tacere, ehe stando esso Imperadore in Arles della Gallia nel Mese d'Agosto, Fausta condo l'edizion del Silburgio gli dà il nome di Coffanzo. Il Tillemaires des mont (e) ha esaminata tal controversia, ed inclina a crederlo Costanti-Empereurs no juniore. Ne altro a mio eredere fi dee tenere. Nell'edizion di Zo-(d) Euleb. (d) En/co. fimo fata da Arrigo Stefano fi legge Cestantino, ed Eusebio (d), e in Pil. Con-line Pil. Con-figuration L. Il'Anonimo Valetiano (c) decidono questa litre con dire, che Coffan-cap. 60. — timo juniore su creato Celare, siecome vederemo nell'Anno seguente, (c) desaryo — timo juniore su creato Celare era nato qualette tempo prima

> Anno di Cristo cccxvii. Indizione v. di Silvestro Papa 4. di Costantino Imperadore ii.

di Licinio Imperadore ii.

Confoli & OVINIO GALLICANO, e BASSO.

D Robbilmente il Acondo Cofolo fi nominò Strimis Baff, il quale

Infectoro il Catalogo del Calpinino. e Bucherio, e di i r. di

Maggio cominciò ad efereitar la carica di Prefetto di Roma. Quano

Mandra di Storico, perche Opinio Gallicana e ra Prefetto di Roma. Ma in questi

solici sono il vialelo prettade Opinio Gallicana e ra Prefetto di Roma. Ma in questi

solici sono di vialeno, al Vialelo prettado di Prefetto di Roma. Ma in questi

solici di Storico, perche Opinio Gallicana e ra Prefetto di Roma. Ma in questi

nimo Viciliano, e Zofino ca fina i ficano di Roma. Ma inquesti

proporti della monera di Prefetto di Roma. Ma inquesti

proporti della monera di Prefetto di Roma. Ma inquesti

proporti della monera di Prefetto di Prefe

200. A questo Principe, allorchè fu giunto all'età capace di Lette- Ex a Volg. re, diede il Padre per Maestro (a) il celebre Lattanzio Firmiano, ac- Anno 317. ciocche gl' infegnalle la Lingua Latina, l'Eloquenza, ed inferne la (a) Eufe, vera Pieta co i documenti della Religione Cristiana. Ne profitto il Giovinetto, e noi presto il vedremo cominciarsi a segnalare nel mestier della guerra, e dar grande espettazion di se stello; ma si belle speranze ivanirono poi, siceome diremo, coll'infausta sua morte. Era parimente nato a Costantino Augusto da Fausta, di presente sua Moglie, Coffantino juniore nell' Anno precedente. Pertanto amendue furono decorati nel prefeote della Dignità Cesarea. Abbiamo da Libanio (b), (b) Libaniu decorati nel prefeote della Dignità Cesarea. che usò Costantioo di formar la Corte a cadaun de' suoi Figliuoli, e di dar loro il comando di un' Armata, ma con tenerli nondimeno sempre al fue lato, affinche la verde loro età non li facelle sirucciolare.
Crispo nelle Iscrizioni (\*), e Medaglie (\*) si truova chiamato Flatovi Palerio sinile Crispo : el Sciovane Costantino Faste Claudio Faylari.
Costantino juniore. Anche l'Imperador Licinin avea un Figliuolo.
(d) aedist. che portava il nome paterno di Valerio Liciniano Licinio, (e) e si Numirmat. di Licinio, già atto all'armi, e da noi veduto alla battaglia di Ciba-la, dovea effere premorto al Padre. Ora anche a questo Licinio fanciullo fu conferita d'accordo de i Padri Augusti la Dignità Cefarea. Dimorò io tutto quest' Anno, o nella maggior parte almeno, l'Imperador Costantico nella Dacia novella, nella Pannonia, e in altri Luo- (f) Gesheghi dell'Illirico, come costa dalle sue Leggi (f), e da gli Autori sud-frédus in detti, di modo che si può credere fallo in due d'esse, che si dicono Chronic. actti, of moso che in pue credere fallo in due d'elle, che in discono codati.

Aute in Roma nel Marzo e nel Luglio, se pure appartengono all'Anno Trandal, Anno Lagoria, A

Anno di Cristo cccxviii. Indizione vi.

di Silvestro Papa 5.

gli fuoi vizi (g), ovvero per le fue Virtù.

di Costantino Imperadore 12.

di LICINIO Imperadore 12.

Confoli { Publio Valento Liciniano Licinio Augusto per la quinta volta, Flavio Giulio Crispo Cesare.

Continuò ad efercitare anche per quest' Anno la carica di Prefetto (h) Cuspidi Roma Settimio Basso (a), ma perch'egli su obbligato a por-ainasi, tarsi alla Corte di Costantino, probabilmente soggiornante anche at-Panvinius.

(a) Gathe-1014.

Exa Volg. lora nell'Illirico, Giulio Caffe dal di 13. di Luglio fino al di 12. d' A. Anno 318. gosto sostenne le sue veci in quell' Ufizio, finche ritornato esso Basso ne ripigliò l'esereizio. Nulla di rilevante intorno a Costantino Augusto ci fomministra in quest' Anno la Storia, se non che troviamo tuttavia esso Augusto nell'Illirico, e particolarmente in Sirmio, (a) dove son date due fue Leggi. Intanto, ficcome abbiamo da Eufebio (6), fotto quetto (b) En de. piissimo Augusto godevano i Cristiani una tranquillissima pace e liberflastiali. 4. tà, erefeendo ogni di più il lor numero, ed alzandofi per tutto il Ro-cap. 1. 07 mano Imperio Chiefe, e funtuofi Templi al vero Iddio. Somministrava il buon Principe, come costa da i suoi Reseritti, a i Veseovi dell'erario proprio l'occorrente danaro per le fabbriehe, e per altre spese pertinenti al culto Divino, esentava in oltre i sacri Ministri della Chiefa di Dio dalle gravezze imposte a i Sceolari. E quantunque Li-

mus leb. 2.

cinio Augusto in Oriente professalle come prima il culto de gl' Idoli. cumo niguno in oriente proteziate come prima i catulo ge italoni, pure più per paura di Colfentino, che per proprio genio, non inquie-tava punto i Fedeli, i quali ne paeti di fua giurisdizione abbondavano an-che più, che in altri Luoghi. Tuttavia Sozomeno è di parere (c), che Licinio in qualebe tempo fi mostraffe feguace, o almen fautore della ou, y. de antiere tempe in moussus reguese, o alimen studied della (de sight. Religion de Critico, e puo quefto deduri anche da un paffo d'Eufer-ne Puccio- bio (2), fieceme offere o il Parler Pagi (2). Ma fuor di dubbio è, per parli del attenda de medelimi due antielà Storici, ch'egli o non mai ben ni-gioni nunzio alla fuperfizione del Gentili, o pure, daposiche nella butteglia (c) Pagna nunzio alla fuperfizione del Gentili, o pure, daposiche nella butteglia (ci). Les del Colla refio l'esolutto da Collastinico, la ripiglio come prima, e di ne quella credenza terminò poi i fuoi giorni.

Anno di Cristo cccxix. Indizione vii. di SILVESTRO Papa 6. di Costantino Imperadore 12. di LICINIO Imperadore 13.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO Confoli per la quinta volta, VALERIO LICINIANO LICINIO CESARE.

Ontinuò Settimio Baffo nella Presettura di Roma sino alle Calende di Settembre, nel qual giorno fuceedette a lui in quella earica Valeria Massima Basilia, il quale seguitò ad esercitarla anche per gli tre susseguenti Anni, siceome Dignità, ehe non avea tempo sillo, e dipendeva dal solo volere del Principe. Nel catalogo del Cuspiniano, chiamato anche del Bucherio, egli fi truova ne' fuffeguenti Anni appellato solamente Valerio Massimo; e vari Reseritti di Costantino comariscono indirizzati a Massimo Prefetto di Rome : che per quel solo Cognome era egli più comunemente conosciuto. Il soggiorno dell' Au-

gusto Costantino era tuttavia nell'Illirico, che abbracciava allora an- Exa Volg. che la Pannonia e la Dacia nuova, ciò apparendo da varie sue Leggi. Anno 319. I motivi di fermara in quelle contrade, prive delle delizie dell' Italia e della Gallia, polliam credere, che fostero l'amore verso un pace stato Patria siza, ma più i bi biogono di vegiare a gli andamenti de Samate e d'altre Nazioni barbariche, sempre ansanti di bottinar nelle Provincie Romane. Fors' anche era inforta guerra con loro. Sembra in oltre verifimile, ch'egli attendesse a fortificar quelle Città, per essere all'ordine, giacche correva sospesso, che Licinio Augusto suo Cognato macchinalle un di guerra contra di lui. Ma quivi stando non lasciava di promuovere il buon governo di Roma e dell'Italia, spezialmente ac-cudendo a levarne i disordini e gli abusi introdotti sotto i Principi cattivi, e per istabilir dapertutto la pictà, l'umanità e la pace. Molte favie Leggi da lui pubblicate in quest' Anno si truovano raccolte dal Invie Legg un processe and processe and processes and the second of the dula Gentilità, acciocchè con vane speranze non ingamassero chi lore (b) Relen preftava fede; comandando, che non poreffero entrare in cafa alcuna Faf. Conf particolare per efercienvi il lor meftiere, ma che loro unicamente foffe (c) l. 1. 0 permello il farlo ne' Templi e Luoghi pubblici . Zolimo (4) fiero nemico feit. di Coftantino pretende, ch' egli folamente dopo la morte di Crifpo e di (d) Zefine Faulta prendelle avvertione a quella razza di facti, de' quell fi foste La capaga. ben servito in addietro, con avergli predetto essi fiste l'avvenire. Resta la di lui afferzione smemita dalle suddette sue Leggi, scorgendofi, che il faggio Augusto avez già scoperta la vanità di quell' Arre, e la contava fra le superstizioni. Troppo lungi mi condurrebbe il ragionamento, se volessi qui rammentar tutte le saggie ordinazioni da lui fatte sopra altri suggetti in benesizio del Pubblico, e riguardanti i Servi, gli Accufatori, le Pasquinate, il mantenimento delle strade, vari Artebei, gli Sponiali, e così discorrendo. Truovansi ancora alcune Leggi da lui date in Aquileia nel Giogno e Lugfio di quest' Anno: fegno ch'egli venne fino alle porte d'Italia, se pur non iono fallate, come dirò, quelle Date. Ma che andasse anche a Roma, qualche Legge fembra indicarlo; contuttociò fi può tener per fermo, che fieno scorrette quelle Date. Parlai poco fa di guerra co i Sarmati; ed in fatti crede il Padre Pagi (e), che in quest' Anno essa avesse princi- (e) Pagini pio, e continualie ne i tre feguenti; ma fenza aver noi notizia ficura Critic. Bar. del tempo, anzi potendofi. credere ciò non vero, per quel che offervereme andande innanzi.



Anno di Cristo cccxx. Indizione viit.

di SILVESTRO Papa 7.

di Costantino Imperadore 14.

di LICINIO Imperadore 14.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la festa volta, FLAVIO VALERIO COSTANTINO juniore Ce-

Ena Volg. S Eguitò Valerio Massimo ad esser Presetto di Roma, e seguitò l'Au-Anno 300. S guito Costantino a dimorar nella Dacia, Pannonia, c Messa, e so-samente nell'Aprile venne ad Aquileia: del che ci porgono testimonianza le Leggi (a) da lui pubblicate in que Luoghi, a riferva di quell' Aquileia, il cui nome vien da me creduto fallato. In vigor d'ef-(a) Gethefred. Chron. e egli raffrenò il rigore de i ricchi creditori, che facilmente s'impa-Theodof.

dronivano de i beni de poveri lor debitori, volendo che fossero rilasciati que beni, qualora il debito venisse pagato in contanti. Altrove da noi fu fatta menzione della Legge Papia (6), e de i regolamenti di Augusto, contra chi non prendeva Moglie, effendovi pene per queat ralgados comit el mon prendera Nogue, effendard pele per que-dit rali, faccome all'incontro privilegi per chi a'ammogliava: e tutto ciò a fine di procrear figliuoli, de'quali (carfeggiava la Repubblica, correndo bilogni di gente per le guerre. Ma perciocche quefta Leg-ge era contraria alla Verginità e Continenza, Virtù lodate dal Vangelo: Cettantino intento a favorir la Religion Criftiana, levò via le

pene intimate contro chiunque non era maritato (s), lasciando solamente i privilegi accordati dalla Legge Papia a chi avea de' Figliuoli . marmani. Per altro Santo Ambrolio soltiene (d), che i paesi, dove erano più (d) Ambre Vergini, come Alessandria, l'Affrica, e l'Oriente, erano più popofins de Vir- lati de gli altri. Offervasi ancora, che nell'Anno presente sece Costantino risplendere l'animo suo misericordioso nell'ordinare, che i Debitori del Fisco non sieno posti nelle prigioni segrete, riserbate a i

soli rei di delitti, ne sieno flagellati, ne sottoposti ad altri supplizi , inventati dall'insolenza e crudestà de Giudici, ma che sieno detenuti in prigioni alla larga, dove ognun possa vederli. La dissolutezza poi de costumi, e lo sprezzo dell'onestà era una conseguenza della falsa Religion de' Gentili. Ne abbiam più volte toccara qualche cofa. Costantino prese a correggere alcuno di quegli eccessi. Al ratto delle Vergini, divenuto oramai male familiare in Roma, provvide egli con affai rigorofe pene, ftendendole anche alle fteffe fanciulle, che volle prive dell'eredità paterna e materna, ancorche fembraffero rapite per forza, parendo a lui difficile, che non fossero almen colpevoli d'aver

(b) I. unica de Commiffor. Cod. Theedef.

pan. calib.

avuta poca cura e precauzione nella custodia di un tesoro, che lor do- Ena Vole vea effere cosi caro. Provvide in parte ancora alla libidine delle Don- Anno 310. ne, che abbandonavano il loro onore a gli Schiavi (a), con intimar la (a) I. unica pena della morte ad effe, e l'effere bruciati vivi ad effi Schiavi, con de Malur. escludere i lor Figliuoli da ogni successione e Dignità. E finqui il qua se servi Paganesimo avea senza alcun divieto permesso alle persone maritate il tener delle Concubine. Lo proibi Coffantino (b), come abufo troppo (b) Bid. do

contrario alle Leggi, e all'onestà del Matrimonio. Fu egli nondime- Conentina. no il primo, che accordaffe a i Figli naturali qualche luogo nell'eredità del Padre. Ebbe parimente cura il buon Imperadore de' prigioni accusati di qualche delitto, ordinando, che i processi criminali colla maggior diligenza fi terminaffero, e che gli accufati foffero detenuti in luoghi comodi ed arioli, sopra tutto durante il giorno. Mise anche la pena di morte a i guardiani, ed altri ministri delle carceri, che maltrattassero i prigionieri o per cavarne del danaro, o perchè ne avessero ricevuto da i lor nemici, minacciando nello stesso tempo l'indignazione fua a i Magistrati, che non li punissero. Con tutta ragion poi si crede, che a quest' Anno appartenga la vittoria riportata da Crispo Cefare contra de Popoli Trusrenani, di cui parla Nazario (e) all' An- (c) Nazar. no feguente. Altra particolarità non ne sappiamo, se non che quetto in Partisor. giovinetto Principe su alle mani con loro, li vinse, e supplichevoli gli (d) Methis. ammife alla pace. Qualche Mcdaglia (4) cel rapprefenta vincitor de gli Namira. Alamanni. Abbiamo ancora da Eusebio (e), che circa questi tempi Li- Imperator Alamanni. Abbiamo ancora da Euledio (e), ene circa questi tempi Li-cinio Imperadore d'Oriente comincio a scoprire il suo mal animo con-Chrane. tra de' Cristiani, perchè li cacciò tutti dalla sua Corte.

Anno di Cristo cccxxi. Indizione ix.

- di SILVESTRO Papa 8.
- di Costantino Imperadore 15.
- di Licinio Imperadore 15.

Confoli FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE PER la feconda volta,
FLAVIO VALERIO COSTANTINO juniore Cesare per la feconda.

Malfimo continuò tuttavia nella Prefettura di Roma, e Coftantino Augusto seguitò a dimorar nell' Illirico, come s'ha dalle fue Leggi (f), date in Sirmio, Viminacio, e Serdica. Una fola fi of-fred. Chren. ferva data in Aquileia. Ma il far faltare si fovente Coltantino dalla Codir. Telescontrologico della Codir. Pannonia e Dacia ad Aquileia, più di una volta ha fomministrato mo- defian-tivo a me di fospettare, che la Data di quelle possi apparenere non ad Aquileia Città d'Italia, ma bensi ad Aquas, o pure Aquis, LuoTheodof. (b) Fufeb. in Chrenic.

Fax Volg, go della Melia fuperiore, dove probabilmente l'Imperadore andava a Axon 311, bagnarfi. Traovati appunto nell'Anno 317, una Legge (e) data in (a. h. i. 4 quel Luogo. L'Anno fi quetho, in cui Nazario, chamato iningon proprio de l'accidente de l'accident girico, che tuttavia abbiamo, in lode di Costantino Imperadore, in occasione de Voti Quinquennali fatti nel di primo di Marzo per la Anno Quinto della Dignità Celara. Verifimilmente fu effo recitato in Roma, mentre effi Celara. Pagutto lor Padre erano ben lon-

(c) Nazar. Paurryric. Configurin. cap. 38.

tani di la, argomentandosi dal vedere tul fine un desiderio dell' Oratore, che Roma possa oramai godere la consolazion di mirare il suo Principe, e i fuoi Figliuoli. Raccoglie Nazario (e) in poche parole nella perorazione i benefizi già fatti da Cottantino al Popolo Romano e al retto dell'Imperio con dire, che i Barbari al Reno erano stuti respinti dalle Gallic, e ne'loro stessi paesi aveano provato il filo delle spade Romane. Che la Nazion de Persiani, la più potente, che sosse allora dopo la Romana, facea premura, per ifiar amica di Cottantino; ne si trovava Nazion si seroce e barbara, che non temesse od amasse un Imperadore di tanto fenno e valore. Che per tutte le Città deil' Imperio si teneva buona giustizia, si godeva un'invidiabil pace ed abbondanza di viveri. Che le Città mirabilmente venivano ornate di nuove fabbriche, ed alcune di esse pareano interamente rioovate. Che molte Leggi pubblicate da Costantino tendevano tutte a riformar i cottumi, e a reprimere i vizi. Che le sofiticherie, le calunnie, le cabbale non aveano più luogo nel Foro, volendo egli, che con fem-plicità si amministrasse la Giustizia. Che le oneste Donne erano in ficuro, ed onorato il matrimonio, col non fofferire gli adulteri e i concubinati. Finalmente che ognuno si godeva in pace il suo, senza paura di soperchierie dalla parte de' prepotenti, o conculioni da (d) opiasia- quella del Fileo. Altrettanto s'ha da Opiaziano (d) nel Panegirico di Coftantino, con aggiugner egli, che quello buon Principe, per quanto poreva, addoleiva il rigor delle Leggi, e quantunque anche le sue tostero ben rigorose, pure egli con gran facilità accordava il perdono a i colpevoli. Abbiamo poi dal fuddetto Nazario (e), che il giovinetto Criipo Celare, dopo ellersi acquittato non poco credito nella guerra contra de gli Alamanni, venne nel furore di un rigorofo verno, cioè ne primi Mesi dell' Anno corrente, a ritrovar il Padre Augutto, tutta-

RHS PARES. Condancia apal Voiferun. (c) Nazar. Panegyric. cap. 36.

(f) Gethetredus in

via foggiornante nell' Illirico . In quelle parti appunto noi offerviamo pubblicate da lui mol-te Leggi (f), e mafimamente in Sirmio. In una di etfe (g) data in Serdica nel di 27, di Febbraio, egli temperò l'usato rigore delle con-Chron. Cod. fileazioni per delitti, ordinando, che rettaffe esente dalle griffe del Fisco tutto quel, che i delinquenti prima de' lor misfatti avessero donato alle Mogli, a i Figliuoli, e ad altre perione, non effendo di dovere, che chi non avea avuta parte ne'delitti, l'avesse nella pena. Coman-do in oltre, che i Ministri del Fisco nella memoria de'beni confiscati

Therdel. (g) 1. 1. de bonis pro-feript. Cad. Theedel.

notaffero fempre, se il reo avea de' Figliuoli; ed avendone, se loro avea Ea a Volg. fatta qualche donazione, con difegno, come fi può credere, di far loro Anno 321. qualche grazia a proporzione del loro bisogno. V'ha un'altra Legge fua (a), in cui concede licenza di confultar gli Aruspici, o sia gl' in- (a) l. t. de dovini della superstizione Pagana: il che fece dubitare il Cardinale Ba- Pagana, ronio (b), e il Gnofredo (c), che Coltantino in questi tempi retro- ibidem. cedesse dalla Religione Cristiana, per aderire alla falsa de Gentili. Ma (b) Esten. ficcome lo steffo Gotofredo, Giovanni Morino, il Padre Pagi, e il Ecclet Relando, hanno offervato, altro non fece quel grande Augusto, che (c) Gerkepermettere all'importunità de i Romani il continuare nel loro abuso fredus de di prestar fede a quelle imposture, perchè troppo si lagnavano di non Stata Chripoter prevedere i mali avvenire per guardarfene, come flotiamente figuravano di raccogliere dalle vifcere delle bestie sagrificate. E che in effetto più che mai stelle Costantino forte nell'amore e nella profession della Fede di Cristo, si tocca con mano in riflettere ad alcune Leggi da lui date in questo medesimo Anno in favore della stessa fanta Religione. Nel dì 7. di Marzo ordinò (d), che nel giorno di Domenica cell'affero (d) l. Omnes tutti gli atti della Giustizia, i mestieri, e le occupazioni ordinarie dela Judieri. De la Città, a riferva di quelle dell'agricoltura, in cui v'ha de'giorni, che Ferin, Cod. il lavorare è di grande importanza. Con altra sua Legge, la qual su pubblicata in Cagliari nel di 3. di Luglio, si vede (e) proibito in ef- (e) L. t. de lo di di Domenica a i Giusdicenti il sar processi, ed altri atti Giudi-Feriis, Ced. ciali, riferbando solamente il poter dare in esso giorno nelle Chiese la Tandoj. libertà a gli Schiavi, e il farne Rogito, trattandosi in ciò di un atto di Carità Cristiana. Anche Eusebio (f) fa menzione di quella Legge, (f) Essis. dicendo aver defiderato il piissimo Imperadore, che ognuno impiegale in Pit. Confe quel fanto giorno in orazioni al vero Dio, come egli faceva con fantin. i. 4. tutta la fua Cala. Concedeva anche vacanza a i foldati Cristiani in tutto quel di, acciocche andassero alle Chiese ad offerire a Dio le lor preghiere. In oltre con Legge (g) indirizzata al Popolo Romano, e pub- (e) l. habeat blicata nel di 3. di Luglio decretò lecito ad ognuno di lasciar ne'te- ne presidente flamenti que'beni, che voleffero alla Chiefa Cattolica, e che queste ultime volontà fortifiero il loro effetto. Or veggati, se Costantino fi fosse punto alienato dalla già abbracciata Religione di Gesù Cristo. Truovasi poi una Legge (b), la cui Data è del di zz. di Giugno in Malos Aquileia (se pur non fu, come diffi, Aquis nella Mesia) nella quale Cod. Theoegli ordina di punir severamente chiunque impiega la Magia contro la desian. vita e pudicizia altrui, lasciando poi la liberta di valersi di rimedi superstiziosi per guarir le malattie, o per conservare i beni della terra, o per altri ufi, che non recavano nocumento a chicheffia. Anche per questa licenza potrebbe taluno fare un reato al buon Costantino, quasi ch'egli non sapesse riprovate dalla Legge santa de' Cristiani quelle benchè non nocive superstizioni. Ma ne pur Costantino approvava quell'abuso, solamente lo permetteva a i Pagani, come pur lasciava lor fare i sagrifizi a i lor salsi Dii. Non si puo dire, quanto sossero in voga preffo i Gentili gli Amulett, e i rimedi superitiziosi, inventati da gl' Im-

Hb 2

En a Volg. postori per la guarigion de mali, per iscoprir l'avvenire, e per altri Anno 322. loro bisogni. Il saggio Principe, che non volca ne principi irritar troppo, e muovere a tedizioni l'immensa moltitudine de l'agani, con opprimere le loro benehé sciocche usanze, permetteva loro quelle stoltezze, giacche di là non proveniva verun danno al Pubblico, benehe sia da credere, ch'egli se ne ridesse, e le detestasse ancora in suo cuore.

> Anno di Cristo cccxx11. Indizione x. di SILVESTRO Papa o. di Costantino Imperadore 16. di Licinio Imperadore 16.

Confoli & Perronio Prosiano, ed Anicio Giuliano.

DE' fuddetti Confoli fi truova un bell' Elogio fra gli Epigrammi

colla fuga di là dal Danubio coll' ajuro delle barche, tenute da effi in pronto. Rinforzatofi dipoi Raulimodo con altra gente meditava di tornar addoffo a i Romani, quando l'ardito Costantino, valicato il Danubio, all' improviso arrivo loro addoffo vicino ad una collina piena di bolchi, e ne fece grande firage, reftandovi fra gli altri uccifo

di Simmaco. La Prefettura di Roma per questo Anno ancora fu amministrata da Falerio Maffimo. Quanto ali Imperador Costantino noi il troviam tuttavia di foggiorno nell'Illivico, ciò apparendo dalle fue Legge (a), date in Sirmio, e Sabaria. E nell' Anno presente appunto possiam credere, che succedesse la guerra viva da lui satta eo i Sarmati, di cui parla Zosimo (6). Il Padre Pagi la sa cominciata sin dell'Anno 319. Il Mezzabarba (c) la metre all'Anno precedente, e potrebbe effere cominciata allora. Il non fare Nazario nel Panegirico, recitato l' Anno avanti, menzione alcuna di tal guerra, affai motivo ei porge di tenerla inforta dopo il di primo di Marzo di effo Anno, e probabilmente terminata nel prefente; come han creduto il Gotifredo (d), e il Tillemont (e). Che fosse di molra importanza, e di non lieve pericolo, fi può raccogliere da Optaziano Panegiritta (f), il quale afferifce, che i Sarmati uniti a i Carpi, e Geti, appellati poi Goti, furono più volte fconfitti da Cottantino a Campona, a Margo e a Bononia Città ful Danubio. Erano que Barbari, per relazion di Zofimo, venuti all'affedio di una Città di quà dal Danubio col loro Re Raufimodo, figurandofi di poterla espugnare con facilità, perchè negyr, Conera bensi la parte inferiore delle mura di pietra viva, ma la superiore frant. c. 13. de legno. A questa attaccarono essi il fuoco, e diedero poi l'assalto. Dentro v' era una buona guarnigione, che con dardi e fassi seppe far gagliarda difeía, tanto che loro fopragiunfe alle spalle Cottantino che moltiffimi ne uecife, e più ne fece prigioni. Il retto fi falvò

(2) Gethefred. Chronotig. Cod. b) Zofimur barons Numi'mat. Imperator. (d) Garbofredre shid. (c) Tiltement Memoires des Lapercurs. (f) Oylamanu Palo slesso Re Rausimodo . Assaissimi furono i prigionieri, e il resto di Esa Vole. que' barbari, deposte l' armi, dimandò quartiere; sicchè con gran Anno 322. moltitudine di prigioni il vittoriolo Augusto se ne tornò di qui dal Danubio, e distribui per varie Città quella barbara gente, dando loro secondo il costume de i terreni da coltivare (a). Restano varie Me- (a) Du-Candaglie (5), che attestano la suddetta vittoria, spettanti più verissinile se 1868. Box-mente all'Anno presente, che al precedente. Travasia ancora fatta (Samijina menzione da il innanzi nel Codice Teodoliano del Giuschi Sarmatic), apperate. i quali postiam conghietturare istituiti in memoria di questa gloriosa vittoria. Si facevano essi sul fine di Novembre e principio di Dicembre, come s' ha da un Calendario dell' Hervagio. Mandò in quest' Anno l'Augusto Costantino a Roma Crispo Cesare suo Figliuolo con Elena Avola fua, e in riguerdo loro volle rallegrar il Popolo Romano, con far grazia a tutti i rei di vari delitti, a riferva del veleno, omicidio, ed adulterio. Così intende quella Legge (e) il Gotofredo, Legge non- (e) l. r. & dimeno oscura, perchè vi fta solamente scritto propter Crissi, adque instaign.

Helena partum: il che diede molto da pensare al Cardinal Baronio (a). Cod. Theo-Conghietturo il Tillemont (e) con altri, che qui si parlasse del parto dessan, d'un Elena Moglie di Crifos, ma di quetto maritaggio niun vestigio (d) Barna. abbiam nella Storia. Però ello Gotifiedo in vece di Partum legge na danadib. Paratum, o Apparatum, con interpretare l'andata di Crifos, e d' Elena (e) Tule. fua Nonna all' Augusta Città. In quest' Anno ancora, siccome nel se- mares des guente, pubblico Costantino Leggi favorevoli a chi de gli Schiavi Empereura. pretendeva d'effere stato messo in libertà, qualor questa gli fosse messa in dubbio.

### Anno di Cristo ccexxiii. Indizione xi.

- di Silvestro Papa 10.
- di Costantino Imperadore 17.
- di Licinio Imperadore 17.

# Confole } Acilio Severo, e Vettio Rufino.

UN'I férizione dal Dooi, e da me (f) data alla luce, fu polita a (f) 11/6. Gais Faita (Ggliss Reiss), Prefetto di Roma, e Proposible delli Press ismon, sendo in Intel Faita (Base), Proposible delle non, sendo in Intel Faita Raisa descriziata la Prefettra Urbana alla proposible della faita (Base), Priss della Sir, e non trorandofane altro di quello nome, ornato di quella Anno 315, e non trorandofane altro di quello nome, ornato di quella Dignita. Per pià Anni sera Pairis Maffins tennata la mediciani critica ma nel prefente a lui fu futtivutto in effit Lauris o fisi Lauris Priss mel di 15, di Stetember, come s'ha successa dall' autico Caraba (d) Capitalismo (g). Una Legge di Collemino Agginti Caraba (d) Capitalismo (g). Una Legge di Collemino Agginti Caraba (d) Priss della di Caraba (d) Pr

Esa Volg. sia Salonichi, Città della Macedonia. Il motivo, per cui egli si sosse Anno 313 portato coià, l'abbiamo da Zofimo (a), cicé per fabbricar quivi un (a Zofimos Porto, effendone dianzi priva quella Città. Abbiamo poi una lua Leg-(b) L. 1. 4 ge (b) data in Sirmio nel di 25. di Maggio. Gli fu riferita una ve fazione recata da i Pagani a i Criftiani, con volere che ancor questi Fpifcop. intervenificro a i Sagrifizi delle loro luftrazioni : azione incompatibile colla purità della Religione di Crifto. Percio ordino effo Augusto,

che chiunque del baffo Popolo facesse loro violenza in materia di Religione, folle fonoramente ballonato, e gli altri di condizione più alta toffero condennati a pene pecuniarie. Fu poi quello un Anno memorando per le imprefe bellicofe dell'Imperador fuddetto. Avvenne, che (c) Antonym, i Goti (e) nell' Anno presente (se pur non fu nel precedente) avendo Vairfanne. offervata poca guardia nella Tracia e nella Mesia inferiore, Provincie

fpertanti a Licinio Augusto, fecero colà una grande incursione, saccheggiando, e menando in ischiavitù una gran moltitudine di gente. Foffeso coftoro pallati anche nelle terre dipendenti da Coftantino o pur temendo egli, che vi paffaffero, ne veggendo egli provvitione al bifogno dalla parte di Licinio, mosse l'armi sue contra di que Barbari da Teffalonica; e con tal empito giunfe loro addoffo, ch'ebbero per grazia il poter impetrar da lui la pace colla relliruzion de prigioni.
(d) 1, 1, 4, 19 Due Leggi (4) da lui date ful fine di Aprile, dove parla delle fcorre-

L. t. de commeat. Cod. Thredef.

militar. or rie de Barbari, e de faccheggi familiari a quelle Nazioni, con imporre fra l'altre cole gravifime pene a chiunque teneffe mano alle loro violenze e bottini, han fatto credere, che ne'primi Meli dell' Anno corrente succedesse quetta barbarica irruzione. Ma percioechè Co-frantino o andasse ad assalir costoro nella giurisdizion di Licinio, o pur v'entraffe per necessità d'integuirli, Licinio in vece di ringraziarlo pel benefizio fatto a' Sudditi fuoi, con liberarli dall' oppression de' Goti, ne sece un'amara querela, come se Costantino avesse violati i patti, ed efercitata una prepotenza nel paese non suo. Fece quanto pote Costantino per giultificar l'azione sua, e mostrar indiscreti que lamenti. A nulla giovarono le Lettere e deputazioni. Licinio non ammettendo scuse, più che mai parlava alto col Cognato Augusto, di maniera che Costantino perduta la pazienza, alzo anch'egli la testa, e non facendo frutto le minaccie, venne in fine a guerra aperta con esso Licinio.

Era già affai tempo, che si conoscevano raffreddati gli animi di questi due Augusti e Cognati . Licinio, se crediamo all' Apostata Giuliano (e), era odiato da Dio e da gli uomini per l'abbondanza ed enorde Cajario. (f) Eufebius mità de' fuoi vizj. Imperocché per attettato d' Eufebio (f), e di Autuft. Eule- relio Vittore (g), la brutalità fua nella libidine fi tirava dietro la defiel. 16. 9. testazione d'ognuno, perche non era ficura l'onestà di persona alcuna c. s. e ver. Cesfane. L o vergine o maritata dalle di lui violenze; nè baltando a lui di sver-1. esp. 55. gognar dal suo canto le Famiglie più Nobili, permetteva anche a i (ĝ) dardini (uoi Cortigiani di saziar, come volevano, le lor voglie impure senza ristir is E rispetto alcuno alle case più riguardevoli. Di tutto ciò è da credere, prime.

at the

che fosse ben mal contento l'Augusto Costantino, da che a lui avea En a Vo'g. concedura Coltanza sua Sorella in Moglie. Superiore nulladimeno alla Anno 323. di lui sfrenata Libidine era l'Avarizia, febbre fua oltre modo cocente. Da quetta provenne un'infinità di mali, perchè per adunar danari, s'inventavano ogni di nuovi pretefti; e gran difavventura fi riputava allora l'effere facoltofo, perchè non mancavano mai accufatori e delitti da gastigare, cioè da spogliar gl'innocenti de loro beni. Non mancavano gia aggravj reali e perfonali a i Popoli; ma Licinio sapea far ben creicere quetta gravosa mercatanzia, coll' inventar nuovi ellimi, e far trovare più campi, dove non erano, e far rifuscitare chi da gran tempo più non si contava tra i vivi. Seppe anche trovar la sua avarizia delle infolite gravezze per cavar da i teftamenti e da i maritaggi groffe somme di danaro. E pure con tutto il suo succiar continuamente il fangue de'fuoi Populi, ed ammaffar tefori, il bello era, che tutto di egli si lagnava d'esfere poverissimo e miserabile, come in fatti son tutti gli avari, i quali non godono quel che hanno, e muoiono sol di voglia di quel che non hanno. Offervavasi oltre a ciò in lui un'esecrabite crudeltà, col non volere, che alcuno affittesse a i prigioni fotto pena d'effere cacciato nelle medefime carceri, e proibendo l'aver compassione d'essi, e il somministrar da mangiare a chi si moriva di fame, facendo con ciò diventar un delitto le opere della misericordia. Se un Principe tale fosse amato da' Sudditi tuoi, non occorre, ch'io lo ricordi a i Lettori. Tutto il rovescio era l'Augusto Cottantino, di modo che Eusebio (a), Scrittore, che fioriva in quelli (a) Euseb tempt, chbe a dire, che l'Imperio Romano diviso allora fra quetti due in Vita Com Principi parea fimile al di e alla notte. La parte di Collantino, cioè fantinil. 1. l'Occidente, compariya un bel giorno fereno, ma l'Oriente, domina-

to da Licinio, si poteva affatto assomigliar alla notte. Ma ciò, che magginrmente a Costantino riusci dispiacevole, e da non (offerire nell'indegno suo Cognato Licinio, fu la persecuzione da lui mosta contra de Crittiani, il numero de quali nelle Provincie dell' Afia e dell' Egitto di gran lunga a proporzione fuperava quei dell' Occidente. Già dicemmo, ch'egli cacciò di fui Corte chiunque professava la Religione Cristiana. Ordinò possia, che i Vescova non potestero celebrar Concilio aleunna che il Popolo Cristiano non potelle raccoglierst nelle Chiese per fare le sue divozioni , ma che loro fosse lecito solamente a Cielo aperto: perchè si figurava, che le loro orazioni avessero per iscopo la salute e felicità di Costantino, e non gia la fua, e che tramaffero fempre delle congiure contra di lui. Feee in oltre caffare chiunque de' foldati non fagrificava a gl' Idoli; caccio in esilio i Nobili professanti la Legge di Cristo; e passo in fine a minacciar la morte a chiunque abbracciasse questa santa Religione (\*). (b) Ensis. Ma perciocché la paura, ch'egli aveva di Collantino, il rijeneva dal Pir. Confi muovere una pubblica persecuzione contra de Crithani, prete 2 farla 1.2. 1.0 il più cautamente e segretamente che poteva, con insidie e calunnie, le quali cottarono la vita a molti innocenti Vescovi, e l'atterramento

ERA Volg. di non poche Chiefe in Amasia, ed in altre Città, senza volere riflet-AKKO323. tere all'infaufto fine di tanti fuoi Predeceffori, perfecutori della Chiesa di Dio. Tutto quello non poteva se non dispiacere al pissimo Costantino, perehé contrario a gli Editti concordemente pubblicati in fa-vore della Religione Cristiana, ed insieme a i patti della Pace stipulata dopo la battaglia di Cibala; e tanto più che ciò parea fatto per far dispetto ad ello Augusto, professore e protettore di questa Religione. Perciò a questi dissapori aggiunto l'altro, che di sopra accennai della guerra eo i Goti, fi venne all'armi, ed ognun de pli Au-(a) Zejimus guiti gran preparamento iece per terra e per mare. Zofimo (a) mi-

nutamente descrive la Flotta allestita da Licinio, confistente in trecento einquanta Galce, raceolte dall' Egitto, Fenicia, Cipro, Bitinia, ed altri Luoghi, e in quali cento cinquanta mila fanti, e quindici mila cavalli cavati dalla Frigia e Cappadocia . Collantino all' incontro uni ducento groffi Legni, due mila altri da carico e cento venti mila pedoni, con eirca dieci mila cavalli. Che nel di lui esercito si contastero moltissimi Goti autiliari, lo abbiamo da Giordano (6). Venne Licinio a postarfi ad Andrianopoli con tutte

le sue forze. Costantino anch'egli marcio da Tessalonica a quella volta colle fue, menando feco non già de' Maghi, Indovini, ed altri fimili eiurmatori, come facea Licinio, ma de i fanti Veseovi, e Miniftri della Chiefa, perché delle orazioni loro più che mai avea allora bisogno, e in queste più che nelle armi metteva la sua fidanza. Per lo contrario fi rideva Licinio a tutto pasto della divozione di Costantino, e de' suoi Cherier, e perché a lui i suoi falsi Aruspiei e Sacerdoti promettevano fenza fallo vittorie, tutto altero e eoraggiolo fi dispofe alla pugna. Ma prima fece di molti fagrifizi in un lacro bosco a i fuoi Idoli, e tenne un ragionamento a' luoi Cortigiani, proponendo, ehe si vedrebbe ora, chi avesse più forza, o tanti antichi suoi Dii, o pure il nuovo e vergognoso Dio di Costantino.

Stettero qualche di le due Armate a vilta, ma separate dal fiu-

me Ebro nella Tracia. Costantino impaziente di venir alle mani, finie di voler gittare un ponte ad un palfo stretto, con preparar gran co-(c) Zofimus pia di materiali (c); ma un di eondotta feco parte dell' eferetto fuo, i. 2. 6. 22. paffando per mezzo ad una folta felva, andò a trovar un guado dianzi adocehiato in quel Fiume. Paísò egli arditamente con foli dodici cavalieri, ed immantenente si scaglio contro i primi delle guardie nemiche ivi esitlenti, che sbalordite per l'impensato assalto, parte restarono trucidate, parte diedero alle gambe. Ebbe eon eio comodo la di lui Armata di paffar tutta di la dal Fiume; e in quello steffo giorno, come sembra indicare lo Storico Zosimo, o pure in altro di, egli è fuor di dubbio, che si venne dipoi ad una giornata canipale. Secondo il Calendario del Bucherio (4), nel di 3. di Luglio accadde (d) Bucherius de Cycl quel memorabil e fanguinoso conflitto, in cui il segnale dato a i soldati dalla parte di Costantino fu Dio Salvator nostro (e), e coll' ajuto d'ello il pio Augusto riportò in fine una segnalata vittoria. Ci assi-

(e) Enfeb Vis. Cenft.

eura Eufebio d'aver intefo dalla bocca del medefimo Imperadore, che Ean Vole. cinquanta delle sue Guardie, tutti Cristiani furono scelti per portare Annogas. l'infegna della Croce fanta per mezzo l'efercito fuo, e che dovunque compariva questa facra bandiera, restavano sbaragliati i nemici. Trentaquattro mila persone rimasero estinte sul campo, la maggior parte di quei di Licinio, e molti con arrendersi falvarono le vite. Lo stesso Contantino, che si eacciò anch'egli nella mischia, ae riportò una lie-ve serita. Verso la sera furnon press sil alloggiamenti nemici, e nel di seguente essenti trovati più branchi di loldati suggitti di Licinio qua e la sparsi, parce volontariamente venne all'ubbidienza di Costantino, e parte ostinata su messa a filo di spada. Raccomandatosi alle gambe d'un poderoso destriero suggi Licinio a Bisanzio, e quivi alle gambe d'un poacroto cettricto ruggi Lichio a amanto, y quari fi afforzò per foltenere un affedio (e), confidato (pezialmente nella (a) Amaron. Flotta fina, comandata da Abanto, o fia da Amando, Ufiziale di molta Paispanat. sperienza e valore. Ma lento non fu il vittoriofo Colfantino ad infeguire co'fuoi il fuggitivo nemico, e ad imprendere l'affedio di Bifanzio. Conoscendo poi l'impossibilità di riuscir nell'impresa, finche l'Armara navale di Licinio mantenesse la comunicazion dell' Asia con quella

Città; ordinò a Crispo Cesare suo Figliuolo di sar vela colla sua Flotta, per venire a nuova battaglia in mare. Trovaronsi a fronte le due Armate navali nello Stretto di Gallipoli, quella di Licinio era composta di ducento navi, e i Capitani di Costantino ne scelsero solamente ottanta delle meglio corredate e più forti. Derideva Abanto General di Licinio il poco numero de' Legni nemici; e fi credeva d'ingoiarli col tanto superiore de'suoi; ma alle pruove si trovò ingannato. Con ordine procedevano ques di Costantino alla pugna , senza ordine gli altris e la moltitudine di tante navi non servi loro se non d' imbroglio, perchè urtandoli nel fito firetto l'una con l'altra, cagion fu che molte d'esse co i soldati e marinari perissero. La notte separò la zusfa. Fatto poi giorno penfava Abanto di venire al fecondo combattimento, quando levatofi un vento furioso spinse la di lui Flotta con tal empito ne sassi e lidi dell' Afia, che perirono cento e trenta delle fue navi, e circa cinque mila de fuoi foldati, combattendo in questa maniera Dio contra di chi era nemico del suo nome (s). Se ne suggi Abanto, e lasciò (b) Euste. Sec aperto il varco alla Flotta di Costantino, se voleva moltrarsi, e passare des list. 10. anch' ella ad affediar Bifanzio per mare.

Ma Licinio ravvisato il pericolo, colle migliori sue milizie e co i tefori fi ritirò, e andò a piantarfi in Calcedonia dell' Afia, con ispemur ibid,
ranza di rimettere in piedi una nuova Armata, e di trovar in altri indardi Visia. contri più propizia la forte. Aveva egli stando in Bisanzio, secondo in Fpitame. vono, che tal determinazione fu da lui prefa, dappoiche fi fu ritirato de Cafarib. a Calcedonia. Abbiamo Medaglie (f), dove il troviamo appellato Mar- (f) Midirib. co Martiniano, e decorato non solamente del titolo di Cefare, ma an- Imperater. Tom. II.

En a Volg. che d' Augusto: il che discordando da gli antichi Storici, ci può far giu-ANNO313. stamente dubitar d'impostura in quelle Medaglie; giacche (convien pure ripeterlo) non sono mancati ne due ultimi Secoli fabbricatori d'Iscrizioni e Medaglie, rivolti a far mercato della curiosità de gli Eruditi. Fu spedito Martiniano a Lampsaco, per impedire il passaggio della Flotta di Costantino, ma l'assennato e prode Augusto in vece di valersi delle navi grosse da carico, si servi di alcune centinaia di barchette, ed empiatele di soldatesche, felicemente le fece passar lo Stretto, e andò a sbarcar nella Bitinia circa trenta miglia lungi da Calcedonia, dove foggiornava Licinio, Benchè Costantino delle tanto tempo al Cognato da ravvedersi e da chiedere pace, egli non si cra saputo finqui umiliare; perchè tante volte ingannato da i suoi falsi Dii e Sacerdoti, pure cercava de i nuovi Dii, che gli recallero aiuto: laddove Coftantino non d'altro fi fidava, che della protezione del vero Dio, e a lui continuamente ricorreva con preghiere. Contuttocio di (a) Eufeb. raccoglie da Eufebio (a), che qualche trattato e concordia fegui fra

in Vita Con-Rantini I. 2. cap. 15.

loro; ma non fincera dalla parte di Licinio, il quale cercò in quelta maniera di addormentar Costantino, per unire intanto una poderosa Ar-mata. Non furono occulti i di lui dilegni, e si venne a scoprire, ch'egli da tutte le Nazioni barbare cercava foccorfi; ed in fatti ottenne un groffo rinforzo da i Goti: il perchè Costantino determinò di schiacciar la tefta, se poteva, a questo serpente, con venire ad una nuova

battaglia, se pur non su lo stesso Licinio il primo a volerla, siccome risulta da Eusebio. Abbiamo da Zosimo (s), che nell'Armata di Licinio fi contavano cento trenta mila combattenti, avendo egli richiamato Martiniano da Lampíaco colle milizie inviate colà. Con quanta gente procedesse a quel fatto d'armi Costantino, nol sappiamo. Si venne alle mani. Licinio faces portar fra le schiere le statue de suoi falsi Dii, per incoraggire i fuoi. Le Infegne di Coffantino colla Croce quelle erano, che promettevano ficura vittoria a lui: e così fu. S'affrontarono le Armate a Crisopoli (e) in poca distanza da Calcedonia Falefianus. nel di 18. di Settembre : andò in rotta ben presto quella di Licinio : (d) Zofimar e tale strage ne fu fatta, che Zosimo (d) giunse ad aprir ben la bocca con dire, effervi periti cento mila de'fuoi. Ma più ficuro farà l'attenersi all'Anonimo del Valesio, che mette solamente venticinque mi-

di Bisanzio, e poi di Calcedonia.

Ritirossi Licinio con que pochi, che potè raunare, a Nicomedia;
ma incalzato dall'armi vittoriose di Costantino, e senza dimora asfediato in quella Città, altro scampo non ebbe, che d'inviare supplichevole Coffanza fua Moglie al Fratello Cottantino. Andò effa, ed ottenne falva la vita al Conforte. Venne poscia il medesimo Licinio nel campo a'piedi di Costantino, in cui mano rimise la Porpora Imperiale, riconobbe lui per suo Signore ed Imperadore, ed umilmente dimando perdono delle cose passate. Costantino il tenne seco a tavola, poscia il mandò come in luogo di relegazione a Tessalonica, es-

la stesi morti sul campo. Questa insigne vittoria si tirò dietro la presa

fendofi, per quanto scrive Zosimo, obbligato con giuramento alla So- Exa Vole, rella di conservargli la vita. Per conto di Martiniano Cesare, Aurelio Annogaz. Vittore (a), e Zolimo (b) serivono, che per ordine di Costantino dalle (a) durelle Guardie fu immediatamente tagliato a pezzi. L'Anonimo Valeliano viller in E-vuol, che per allora gli fosse lasciata la vita, ma questa dopo qual-jime. che tempo tolta gli fin nella Cappadocia. Così il giovane Licinia, Ni- (b) Zafimat pote di Costantino, perehè Figliuolo di Costanza sua Sorella, e di la capas. pochi anni di età, se erediamo a Teofane (e), resto spogliato della (c) Thee-Porpora, e del titolo di Cefare, ma dopo tre anni, ficcome vedre- phan Chromo, anch'egli fu uccifo. Alcune Medaglie prefoi il Du-Cange (4) ed margopha. altri, cel rapprefentano Cefare anche dipoi, ma della legittimità d'effe (6) Du-Casanoi non fiamo baftevolmente ficuri, e certo poco verifimile fi fcorge, che a lui fosse lasciato un titolo di tanto decoro. Che a molti ancora de'Ministri ed Ufiziali di Licinio, principali in addietro persecutori de Criftiani, fosse reciso il capo, non dimenticò di dirlo Eusebio (e). (e) Ensis. Per tali vittorie in pochiffimo tempo tutte le Provincie Romane dell' in Vita Ca Oriente coll' Egitto vennero all' ubbidienza di Costantino: con che fiani, lib. 2. l'antico Romano Imperio dopo tante divisioni e vicende si vide totalmente riunito fotto la fignoria di un folo Augusto. E tutto ciò nell'Anno presente 323. giacehè non pare suffittente l'opinione del Pagi (f), che vuol cominciata in questo, e terminata nell'Anno se- (f) Pagino guente la guerra suddetta. Che i Popoli dell'Oriente, liberati dal pecris. Baren.
sante giogo di Licinio, si rallegrassero di tal mutazione, e che anche i Pagani Romani giubilaffero al mirar faldate tante piaghe del loro Imperio, si può facilmente immaginare. Ma non è già facile l'esprimere l'ineredibil allegrezza degl'innumerabili Criftiani , fparfi per turre le Terre d'esso Imperio, in vedere vittoriola la Croce di tanti suoi nemici, e divenuto padrone di sì vasta Monarchia un adoratore della medefima. Ne già tardò Costantino a liberar dalle carceri, a richiamar dall'esilio e da i metalli, e a rimettere in possesso de i lor beni, tanti d'essi Cristiani, che aveano provata la persecuzion di Licinio.

Intorno a questi tempi venne a mettersi sotto la protezione dell' Augusto Costantino, Oranta Figlio primogenito di Oranista II. Re della Perlia. Zosimo (1) è quello, ehe ci ha conservati gli avveni (6) Zosima menti di quelto Principe. Perche nel giorno antalizio del Re suo. Padre i Grandi non gli secero quell'onore, che era dovuto ad un Principe ereditanto, al giovane si lassicio seppara di bocca, che se arrivava alla Corona, voleva far loro provare la forte di Marlia. Non intesero que' Magnati allora, che volesse ciò dire: ma informati dipoi da un Persiano, stato nella Frigia, significar ciò, che sarebbono scorticati vivi, se la legarono al dito. Venuto dunque a morte il Re suo Padre, quando Ormisda fi penfava di fuecedergli, feoppiò la congiura de' Grandi, che lui preso confinarono in un Castello, con crear poscia

Ed a coloro, che per effere feguaci di Cristo, era stato tolto il cingolo militare, fu permeffo il rientrar, fe volevano, nell'onore della

### 252 ANNALI D'ITALIA.

Esa Vols, Re Sapure, fine Fratello mioore. Queffi, fe vogliam credere ad Agewa 333; in (c), ono cra peranehe nato; ma perche la Regina fi trovava inconta, e i Magi predicevano, che nafectrobe un michio, i Perfinai
conta, e i Magi predicevano, che nafectrobe un michio, i Perfinai
de della contacta dell

(b) Zemesta a lui, (econdo Zouara (c), rimandata da i Perfami. Ma Cottostino mi dantalibi, insia altro insegno volci emai prendere in favore di lui. Artefa America, del maria miano (c), che in moita condiderazione fu effo Ormisda asoche fotto um di 16. 16. Coltazzo nell'Anone 19 fina favierza. Allerché effo Coftazzo nell'Anone del fotto di Crifto 376, fin a Roma, in offervare la mirabil Piazza di Traiano, e la funcuosa fatura a cavallo del medefino Augutlo, qu'dife ad Ormis



Anno di Cristo cccxxiv. Indizione xii. di Silvestro Papa ii. di Costantino Imperadore i8.

Confoli FLAVIO GIULIO CRISPO CESARE PER la terza volta, FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE PER LE TEZA.

PRefetto di Roma nel Catalogo del Cufpiniano, o fia del Buche- Ena Volg rio, continuò ad effere nell' Anno presente Lucerio, o sia Lucrio Anno 314. Valerio Verino. Secondo l'afferzione d'Idacio (a), che mette in un an- (a) Idacius no la totale sconsitta di Licinio, e nel seguente la di lui morte, do- bidem. vrebbe Licinio, coerentemente a quanto s'è detto di sopra, essere giunto nel prefente al fine de'fuoi giorni. Il Pagi (f), che pretefe at-terrato Licinio folamente nell' Anno corrente, differifce la di lui mor- it. ad tame te al seguente. Eusebio (s) dopo aver detto, che Costanzo su creato An. er Cefare (il che anche da effo Padre Pagi vien riferito all' Anno 327.) (c) Enfe fegurta a narrar la morte d'effo Licinio. Quello intanto, che non in Chranic, cade in controversia, si è, che mentre Licinio inviato a soggiornare in Tessalonica, dove si può credere, che godesse libertà e buon trattamento, quivi per ordine di Costantino su strangolato. Non solamente Zosimo (4), ed Eutropio (1), Autori Pagani, ma anche Eusebio (d) Zosimai nella tua Cronica (se pur non è San Girolamo Traduttore della mede- (e) Eutre, sima) chiaramente dicono, che Costantino in torgli la vita, mancò al- is Breviar. la promessa e al giuramento da lui fatto a Costanza sua Sorella e di lui Moglie, di lasciario in vita. E Zosimo, Autore per altro di umore alterato contro tutte le azioni di questo invitto Principe, aggiugne, che non era in lui cofa infolita il violar la parola e i giuramenti. Eusebio (f) nella Vita d'esso Costantino, altro non dice, se non (f) Esset. che Licinio dal Configlio di guerra fu giudicato degno di non più vi- fanini l. 2. vere. E l'Anonimo Valesiano (g) pare, che scriva, avere i foldati in cap. 48. un tumulto dimandata la di lui morte, e che vi acconfentiffe Coftan (glassayan tino per tema, ch'egli imitando Maffimiano Erculio, un qualche di Valefanas. ripigliasse la Porpora. Quel solo, che può sembrar più verisimile, si è il dirsi da Socrase (a), ch' egli rolto su dal Mondo, perchè folleci. (h) Socras. Lava i Barbari in suo savore. Qualche movimento d'essi in questi tem- 1694. Escissi. pi probabilmente fece sospettare, che avesse origine da i segreti im- 1.1.4.4. pulsi di Licinio, e però piombò sopra di lui la sentenza di morte, arzivando anch'egli per giusto giudizio di Dio al fine di tanti altri persecutori della fanta ed innocente Religione di Cristo. Furono perciò cassati i Decreti ed altri Atti di Licinio, fatti durante la di lui tirannia. Poche son le Leggi di Costantino sotto l'Anno presente, e queEn A Vole, ste cel fanno vedere in Sirmio, e Tessalonica. Nè apparenza alcuna

Auxo324 ei è, ch'egli venific a Roma, come s'avvisò il Cardinal Baronio (a), (a) Baren. il quale racconta succeduto in quella gran Città il Battesimo d'esso Augulto, la suntuosa Donazione, che si pretende da lui fatta alla Chiesa Romana, la Lepra del modelimo, con altri assai strepitosi avvenimenti. Niuno v'ha oggi de'Letterati, che non conoica effere tai fatti invenzioni favolofe de Secoli posteriori, ne io mi fermerò punto ad espor-ne la falsità, perche supersiuo sarebbe il dirne di più. Quel si, che ouò appartenere all' Anno presente, si è la premura del pussimo Coftantino, per suffocare la già insorta Eresia d'Ario, contraria alla Divinità del Signor Gesù Cristo. Gran tumulto per questa bolliva in Egitto, e ne' paesi eirconvicini; ed Alessandro Vescovo santo di Alessandria avea già feomunicato l'ottinato Erefiarea. Maraviglia è, che Coflantino solamente Catecumeno allora nella Fede di Cristo, dopo aver vedute le dissensioni de' Cristiani nell' Affrica per la petulanza de' Donatisti, senza poterle acquetare, trovando nato un anche più siero Seis-ma per cagion d' Ario, non si scandalizzasse, e formasse cattiva opinion de' Cristiani. Ma il saggio Augusto ben rissettendo, questi non essere mali o difetti della Religione in se fantissima, ma bensì de'mortali troppo esposti al suror delle passioni, e sentendosi ben radicato nell'amore d'ella Religione, concepi anzi un zelo grande per ilmorzar quell'incendio. Perciò da Nicomedia spedi un suo sedel Deputato ad Alessandria, che si crede effere stato Osio insigne Vescovo di Cordova, per mettere la pace fra Alessandro ed Ario. Bellissima è la Lettera da lui seritta in questa oceasione, e rapportata da Eusebio Cesariense, se non che egli fi mostra in essa poeo conoscente della controversia de'Cattolici con Ario, perchè probabilmente mal informato da Eufebio Vescavo di Nicomedia, gran protettore del medefimo Ario, e fommo imbroglione, il quale s'era non oftante i suoi demeriti introdotto forte nella Corte dell'Amperadore. Venuta dipoi una fineera informazione del fatto, ferifse egli un'altra Lettera piena di zelo contra dell' Erefiarca. Ma indarno la scrisse. Chiaritosi dipoi, che non v'era mezzo per mettere in dovere l'orgoglioso Ario, perchè assistito, e fomentato da vari Vescovi fuoi partigiani, non poce lo zelantifimo Principe ritener le lagrime, e nicorfe poi al ripiego di far celebrar per quelta causa nell' Anno seguente il famolo Concilio di Nicea, di cui parleremo. Credeno il Baronio (4), e il Tillemont (c), che in questi tempi avvenisse ciò, che racconta S. Giovanni Grifostomo detto da San Flaviano a Teodosio Augusto. Cioè che avendo i furiosi Ariani in Egitto scoperto l' Auguito Costantino contrario all'empia loro opinione, sfogarono la loro rabbin contra delle di lui Statue, afregiandole con una pioggia di saffate. Saputo che l'ebbe, non se ne alterò punto il magnanimo imperadore; e perchè i suoi Cortigiani pur l'iftigavano a farne vendetta, fi

mife la mano al volto, e taftatofelo forridendo poi diffe, che non fi sentiya ferita alcuna: il che sece ammutolir gli adulatori Configlieri .

(b) Barn Annal, Ecc. (c) Tillemont Me-

Ben-

Benchè poi, per quanto ho detto, poche Leggi fi riconofcano Exa Volg. date nell' Anno presente da Costantino, pure Eusebio (a) si stende a ANNO 324raecontar varie nobiliffime di lui azioni, e Costituzioni fatte, dappoiehè colla caduta di Licinio egli ebbe uniti gi'Imperi d'Occidente e l. 2. 6. 19.
d'Oriente, tutte in favore del Pubblico, e della professata da lui Re- lien Hift. ligione di Crifto. Molte furono le provvisioni da lui fatte per rimet- Estief. L 9. tere la felicità nelle conquistate Provincie dell'Oriente e dell' Egitto, 149. 9. diffondendo spezialmente le rugiade della sua munificenza sopra que' Popoli, cotanto in addietro estenuati dalle estorsioni di Licinio: di modo che a tutti parve di rinafcere da morte a vita, e fembrava loro un miracolo tanta mutazione di cofe. Ma quello, a che maggiormente si ap-plicò il piissimo Imperadore, fu di favorire i Cristiani, e di dilatare la loro Religione, scorgendo provvenuto dalla fantità e verità di essa il confeguimento di tante fue vittorie, e l'abbaffamento di qualfivoglia Perseeutore della medefima. Leggefi presso Eusebio l'ampio Editto da lui pubblicato per gli Cristiani in addietro oppressi, e per la resti-tuzion delle Chiese e de i loro beni: Posses per promuovere la Cri-stiana Religione, diede suori altre Leggi di gran sorza contra de Professori del Paganesimo (+), con esoriar ognuno, ma senza forzare al- (b) 26m cuno, ad abbracciar il culto del vero Dio. Cominciò ad inviar nelle Fit. Confi. Provincie Governatori per lo più Criftiani; o se pur Gentili, loro era vietato di facrificare, e di far alcun'altra azione d'Idolatria, affinchè le persone tuttavia dedite a gl'Idoli fi disavvezzassero dal prestar loro onore e fede. Ordinò, che si ristabilistero le Chiese già abbattute, che se ne fabbricassero dell'altre e più magnifiche, sperando di veder un di tutti i fuoi fudditi adoratori di Gesù Crifto, e volle, che l'erario fuo foccombesse a tutte le occorrenti spese. Abbiamo in oltre un Editto, composto da lui stesso in Latino, e tradotto in Greco da Eusebio, in cui deplorando la eccità de suoi Predecessori nell'adorare i falfi Dii, eforta in forma patetica tutti i Sudditi fuoi a ricono-fcere e venerare Iddio Creatore del Mondo, notando, che già in qualche paese erano stati aboliti gl'Idoli, ed interamente cessato il sacri-lego lor culto: del che sommo piacere egli sentiva. Proibì ancora le imposture de gli Aruspiei, e d'altri Indovini della setta Gentile, me-ritando ben più sede Eusebio, Storico contemporaneo, che Zosimo (r) (c) Zosimos Gentile, vivuto quali un Secolo dopo, il quale spaceia. Costantino, l. 2. 6, 29. come tuttavia attaccato a quegl'ingannatori, e come feguace delle fu-perflizioni Pagane. Che quello zelantifilmo Imperadore giugneffe anperfuzioni ragine. Luc queito zeniquimo insperimoni grupo i ele a far ferrare i Tempia, e speziare gl'idoli in molti pati, l'ab-biamo dal suddetto Eusebio (4), ma di questo tornerà occasioni di par-lare perciocche non nel solo-Anno prefente, ma in altri suffeguenti ri. c. 48. ando sempre più crescendo lo zelo di questo insigne Augusto, per isbarbicare la gramigna de' Pagani: cola nondimeno da lui eleguita con destrezza, affinehe non nascessero sedizioni, e chiunque voleva ridurfi alla vera Religione, spontaneamente, e non per forza, lo faceffe .

Anno di Cristo cccxxv. Indizione xiii. di Silvestro Papa 12. di Costantino Imperadore 19.

Confoli & PAGLING, e GIULIANO.

Exa Volg. ANNOSS. Du-Cange, Pagins , Tillement . (b) Cu/pinianus, Panvinias. Bucherius.

I Ntorno a i Nomi di questi due Consoli molta disputa è stata fra gli Eruditi (s), ma senza che si possa conchiudere cosa alcuna; e (a) Parvin, pero non ho io voluto esporre se non l'ultimo loro sicuro Cognome, per cui erano comunemente conosciuti. Non è inverifimile, che amendue fossero della Famiglia Anicia. Dal di 4. di Gennaio probabilmen-te fino al di 13. di Novembre dell'Anno seguente, la Prefettura di Roma fu efercitata da Acilio Severo (b). Famolissimo riusci poi l'Anno presente per la celebrazione del sacro Concilio di Nicea, primo de Concili Generali, dove intervennero trecento e dieciotto Velcovi, da' quali concordemente fulminati furono gli anatemi contra dell'oftinato Ario, e della fua pestilente Eresia. Non si può dire abbastanza, quanto ssa-villasse l'ardore dell'ottimo Augusto Costantino per la purità della dottrina della Chiefa di Dio, e per l'unione della medefina. Egli fu, che promoffe quella non mai veduta in addietro memorabil affembles di Prelati, secondato in ciò anche dalle premure del santo Pontefice Silvettro. Affide egli modelimo a quell'augusta runnara, ed ebbe parte a tutto ciò, che vi fi fece, ma con far fempre ammirure la fua umil-tà, e un gran ripetto a i Vefcovi, riconofetui da lui per Giudici di tali controrefie. Di più non ne dico io, perchè intorno a questo è da confultare la Storia Ecclesiastica. Terminato poi il Concilio, an-corche Eusebio Vescovo di Nicomedia, e Teognide Vescovo di Nicea godessero dianzi non poco della grazia sua, pure perchè non s'ac-quetavano alle decissoni sacrosante del medessimo Concilio, e continuavano a sostenere l'empietà d'Ario, li mandò in esilio. Per tanti capi farà sempre in benedizione nella Cristianità la memoria di Costantino il Grande; ma egli spezialmente per cagione di questo importantissimo Concilio si merito una particolar venerazione presso tutti i Cattolici Bafta leggere le Storie di Eulebio, e di Socrate, e gli Atti del Con-cilio fuddetto, per conoscere, qual fosse in tale occasione il fervore di quetto gran Principe nel culto e nell'amore della santa Religione di Cristo. E però torno a dire, essere una marcia bugia quella di Zo-

(c) Zofimas fiino (c), Scrittore Pagano, il quale circa cento anni dipoi fiorl, al-iii. 1. 1. 19. lorche feriffe, che Coltantino anche dopo la caduta di Licinio continuo a feguitar il culto de' Gentili, e a valerfi de gli Arufpici & Indovuni del Pagancfano, con abbracciar il Cristianelimo solamente dopo

la morte del Figlio e della Moglie. Da troppe pruove si vede smen- Exa Volg. tito un tal racconto, ne occorre fermarli a confutarlo. Gli spettacoli Anno 315. de'Gladiatori finqui erano stati le delizae del Popolo Romano, anzi di tutti i Popoli del Romano Imperio, benchè dapertutto non fi facessero, perche costavano troppo. Al mirare quegl'infami combattenti, che l'un l'altro ferivano o scannavano solamente per vile interesse. giubilavano gli Spettatori, applaudendo alla destrezza ed agilità de gli uni, senza punto compassionare il sangue e la morte de gli altri. Ora Costantino illuminato da i documenti della Legge di Cristo, ravvifata la deformità e barbarie di que' Giuochi, pieno di giusto zelo con fuo Editto (a), mentre dimorava in Berito nel di primo di Ottobre, (a) i. c. de li vietò da li innanzi fotto rigorofe pene. Pretefe il Gotofredo, che Gladiator. quella Legge fosse solamente locale, nè si stendesse per tutto il Ro- dessan. mano Imperio, e non per altro, se non perche sotto i Successori di Costantino s'incontrano ne più ne meno gli Spettacoli de'Gladiatori (b), (b) Thefas-Cottainno s incontrano ne pui de la constanta de la contrata di var Avesa Credo io d'avere abbafanza dimoltrato malfimamente coll'autorità di la la contrata di la la contrata di la contr corchè i di lui Figliuoli non sapessero poi sostenerlo: tanto erano im- is fine. pazziti i Pagani dietro a que' barbarici e fanguinarj Giuochi. All' Anno pazziti i Pagani dietro a que parpariere cangunant Grucom. An l'anno presente ancora appartiene un'altra Legge (c) di Costantino, data nel (c) l. s. de dì 17. d'Aprile intorno alle Usure. Erano queste a dismisura cresciute, Theodos. perché secondo le Leggi Romane non era proibito il cavar frutto da i prestiti, e perciò abbondavano allora i Prestatori. Secondo l'opinione del Gotofredo, Coftantino ridusse per conto de i danari preslati il frutto al dodici per cento, cioè a pagare l'uno per cento ogni Mese; e per quel che riguarda i naturali prettati, come farebbe il grano, permile, che il frutto d'ogni anno uguagliasse il capitale. Le Leggi del Vangelo correffero dipoi sì fatte ufure, o ne moderarono l'elorbitanza con lodevoli provvisioni. Possono vedersi nel Codice Teodosiano altre Leggi del medelimo Augusto, tutte correttrici de gli abusi d'alatte Leggi ori mecelimo nugutuv, tette consentie ue gii atoni u mi-lora, o pure tetimoni della di ui uniniferenza verio le Chiefe, e verio le Vergini facre, e le povere Vedove, alle quali affegnò un' annua prefazione di grano. Nobilifimo del pari fu un fuo Editto, per cui fi mostrò promo ad afcoltare e ricevere le querele ed accuse d'ognino, purche affiftite da buone pruove, contra di tutti gli Ufiziali di Corte, Governatori delle Provincie, ed altri pubblici Ministri, che si abusassero del loro Ufizio, promettendo di punir le loro ingiustizio e frodi, e di premiar chiunque gli scoprisse questi traditori della giusti-



Tom. II.

Anno di Cristo cccxxvi. Indizione xvi. di Silvestro Papa 13. di Costantino Imperadore 20.

FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO per la fettima volta, FLAVIO GIULIO COSTANZO CESARE.

Ena Vola. E Ntrò nella Prefettura di Roma Anicio Giuliano nel di 13. di No-(2) Bucher. de Cyclo. nuò egli per gli due teguenti Anni. Un grande sfregio pati nell' Anno preiente la riputazione di Costantino per quelle passioni ed inganni, da' quali non va esente quast mai alcuno de' Potentati, perche uo-

mini anch'esti, come gli altri, ed uomini, che hanno men freno de gli altri. Prima nondimeno di palefar quello suo trascorso, convien dire, che il vittoriolo Imperadore determino in quell' Anno di paffare dopo tanto tempo di lontananza a Roma, secondo tutte le apparenze per celebrar ivi i Vicennali del fuo Augustale Imperio con più solennità. Di Febbraio noi il troviamo (\*) in Eraclea di Tracia, nel Marzo in Sirmio di Pannonia, e nell'Aprile in Aquileia. Ci comparisce nel principio di Luglio in Milano, e nel di 8. di Luglio in Roma, dove abbiamo da Idacio (e), ch' egli celebrò l' anno ventefimo

(c) Idacina in Faftis. del suo Imperio Augustale, siccome nell' Anno precedente egli avea folennizzato in Nicomedia il ventefimo del Cefarco. Per quel, che (d) 2sfimus riferifce Zolimo (4), il Popolo Romano con una finfonia di maledilib. 1. 6.29. zioni e d'ingiurie l'accolfe, non per altro, se non perché sempre più fi accestarono, ch'egli avea dato un calcio al cuito de i loro Idoli . In fatti il folito era in quelle grandi folennità, che gl' Imperadori col Senato, efercito, e Popolo fi portaffero al Campidoglio, per far ivi de sgrifizj a Giove Capitolino, ma nulla di ciò volle sar Costantano, e perché si scaldarono alcuni per l'offervanza di quel sacrilego rito, non seppe ritenersi il pio Imperadore dal prorompere in parole di ab-borrimento e sprezzo della superstizione Pagana: il che gli tirò addosso l'odio del Senato e Popolo Romano, costante per la maggior parte nell' Idolatria. Anzi se crediamo al medesimo Zosimo, l'esser egli re-

nell'i lougittà. Anza se creciamo a meceumo Loutino, a cina can refitato mal foddistato di loro, gli fece cader in mente il penitero di formare una nuova Roma, e veramente la formò dipoi, ficcome vedremo. Si vuol nondimeno accoltrate i labanio Sofita (2), ciò un Orratore di quefto Secolo, ben più di Zofimo vicino a Coltantino, allor-(c) Liban. Gration. 14. chè afferifce, aver quello Imperadore trattato i Romani con affai dolcezza, tuttochè le lor Pasquinate e parole pungenti paressero degne

di un trattamento diverso. Accadde un dì, che avendo egli stesso udi-

er 15.

(b) Gotho-

fred. Chron.

Leg. Codic. Theodol.

ta una falva d'infolentissime grida di quel Popolo in dispregio suo, Ena Volg. dimandò a suoi due Fratelli (cioè probabilmente a Delmazio, ed An. Axxo 316. nibaliano, o pur Costanzo) che gli stavano appresso, cosa in tal congiuntura fosse da fare. L'un di essi su parere, che s' inviassero i soldati a tagliare a pezzi que' temerari. L'altro rispose, che così avrebbono fatto i Principi cattivia ma che i buoni doveano diffimulare, e sofferir le vane dicerie e scappate della plebe senza gnadizio. Se ne rife in fatti Costantino: coja, che a parer di Libanio gli acquistò l'affezion de Romani. Anche Aurelio Vittore (e) lasciò feritto, che il (a) darelino dolore mostrato dal Popolo Romano, aliorché questo gloriofo Principe Pillor de venne a morte, assai diede a conoscere, ch'egil era molto amato de Cajariba. essi Romani. Dopo esser fermato in Roma Costantino per qualche tempo, sembra secondo le Leggi (1), che restano, aver egli di nuovo (b) Gust-ripigliato il cammino alla volta della Pannonia, giacchè una sua Legge fred. Chres. di Settembre è data in Spoleti, un'altra d'Ottobre in Milano, ed una Theodof. di Dicembre in Sirmio.

Vegniamo ora al passo più de gli altri scabroso della Vita di Costantino. Abbiam più volte fatta menzione di Crifpo suo primogenito, partorito a lui da Minervina sua prima Moglie, già creato Cefare, giovane di grande espettazione, e che avea anche dato saggi del fuo valore nella guerra co i Franchi, e con Licinio. Questo intelice Principe nell' Anno presente (4) per ordine dello stesso Augusto suo (c) Marias Padre, tolto fu di vita, chi dice col veleno, e chi colla spada. Zo- in fasti imo (4) pretende succeduto così funesto avvenimento in Roma, nel (d) 22/fina; tempo che vi fi trattenne Costantino; ma Ammiano Marcellino (e), L. 2. c. 29. Scrittore più vicino a questi tempi, assegna la Città di Pola nell'Istria (e) diminio per luogo di tal Tragedra. Perche Cottantino, Principe si faggio e ant 110. clemente, e nello ftello tempo si crudo Padre, giugnesse a tanta se-verità, nol seppero dire di certo nè pur gli antichi Scrittori, e sola-mente a noi tramandarono i loro sospetti. Zosimo immaginò incolpato il misero giovane di tenere un'amicizia illecita con Fausta Augusta sua Matrigna; o per dir meglio, che Fausta facesse calunniosamente credere al Marito d'effere stata tentata da questo suo Figliastro (f). (f) Zmaras Altri fi figurarono, che la medefima Augusta inventasse delle cabba- in Annai. le, per persuadere a Costantino, che il Figlio machinasse contro la vita e lo stato del Padre (g). Certamente i più convengono in dire, (g) Aurtius che per le accuse della Matrigna Crispo innocente perde la vita. E Filler in Eben probabile è, che quell'ambiziosa Donna, la qual già avea tre piame. suoi propri Figliauli, mirasse di mal occhio il Figliastro Crispo, anteposto per cagion dell'età a i suoi Fratelli, per timore ancora, che a lui folo potesse un di pervenire l'Imperio, e però si studiasse di sereditarlo presso del Padre, e le riuscisse di precipitarlo. Ell'era Figliuola di un gran Cabbalista, cioè di Massimiano Erculio. Probabilmente profitto anch'essa di quell'indegna Scuola. Comunque sia, la morte di questo amabil Nipote fu un coltello al cuore di Elena Madre dell' Augusto Costantino, ne potea essa darsene pace. Andò ella

Exa Volg. dipoi tanto pescando, che dovette in fine far costare al medesimo Im-Anno 326, peradore non men l'innocenza di Crispo, che la malvagità e calunnia di Faulta sua Matrigna; e vuole Filostorgio (a), che si scoprisse (a) Philoallora, come l'iniqua Donna avea tradito il talamo nuziale con proforgon in Hefer. stituirsi a delle vili persone. Un sicuro segnale, che Cottantino la credesse rea, fu l'aver egli medesimamente ordinato, che a lei fosse tolta la vita: il che si crede eseguito con farla serrare in un bagno

d'acqua bollente (+). Se un elecrando commerzio fosse stato facto (b) Zofim. credere a Coffantino fra la Matrigna e Crispo, contra di amendue nello stesso tempo sarebbe caduta la pena. Percio l'essersi differita la Vittor . Sidonine . er alismorte di Faulta, rende affai verifimile, che fcoperte le sue trame ed iniquità, essa arrivasse al meritato gastigo. Eutropio (e) aggiugne, che (c) Eutrop. is Brevian. non si termò qui l'ira di Costanimo, perch'egli appresso fece uccidere molti de propri amici, o fospetti, o complici de i delitti verisi-

milmente di Fautta

Ora quetto lagrimevole avvenimento, di cui Eufebio non fi at-tentò di far parola, perchè talto troppo delicato, non volendo egli dispiacere a i Figliuoli allora regnanti di Fautta, certo è, che diede di mormorar non poco a'grandi e piccioli, ed offulcò non poco la (d) sidenius gloria di Cottantino, con effere giunto taluno (d) ad affomigliare il Applianti governo e Secolo di lui a quel di Nerone, e fenza trovarii chi abbia b. Egib... iaputo feulare o giutificare la credulità foverchia, o il rigore eftiremo da lui mostrato in tal'occasione. Perciò Eutropio non ebbe difficultà di dire, che Collantino ne'suoi primi anni merito d'essere uguagliato a i più infigni Principi di Roma, ma che nel progresso egli potè contentarsi d'essere annoverato fra i medioeri. Non tussiste poi (c) Zofimus ciò, che Zofimo (c) dopo aver marrata questa Tragedia aggiugne con lib. 2. 2.29. dire, che rimordendo la coscienza ad eslo Augusto per tali trascorsi, e cercando la via di rimettersi in grazia di Dio, ricorse a i Pagani, ehe gli differo di non aver maniera di purgare i parricidj (il che So-(f) Segume- zomeno (f) mostra esfere falso). Ebbe allora ricorso ad un Egiziano nu infer. venuto di Spagna, Criftimo di Religione, che già s'era introdotto in l'afficuro, che dal Battefimo de' Cristiani restava cancellata qualtivoglia reità: e però Costantino da li innanzi aderi alla Religione di Cri-ito. Più chiaro del Sole è, che molto prima di questi tempi Costan-

tino s'era rivolto al Dio vero, con abbandonar gl'Idoli. Che poi per tali fatti Dio permetteffe, che sopra Costantino s'affollassero da li innanzi varie sciagure, e che ne Figli suoi terminasse la tua discendenza: del che sembra essere persuaso il Tillemont (g): tuttavia meglio è non voler entrare ne gabinetti di Dio, perchè le cifre de fuoi tempre per altro giusti giudizi venerar si debbono anche senza intenderle, e massimamente per non saper noi i veri reati di Costantino. Abbiamo poi is Chronice. da Eusebio (b), e da Eutropio (i), che nell' Anno stesso, in cur a Crispo tolta fu la vita, anche il giovane Licinio Figliuolo del già Licinio Augusto, su d'ordine di Cottantino ucciso, nulla avendo servito

(g) Tillement Mem.ires des Emperaurs. (h) Eujeb.

a lui l'effere nato da Costanza Sorella dell'Imperadore medesimo. Ex a Volte, Qual motivo influisse a farlo privar di vita, e s'egli tuttavia conser- Anno 336. vasse il titolo di Cesare, a noi resta ignoto. Può ben etenersi che an-che per tale azione s'aguzzassero contra di Costantino le lingue di chi fra i Pagani mirava lui di mal occhio. L'Anno fu questo, in cui esso Augusto con sua Legge (a) ordinò, che i Cherici ed altri Eeclesia- (a) 1. 6. de flici fi cavaffero dalla claffe de' poveri, e non se ne ordinasse se non Epise. quel numero, eh' era necessario alle Chiese, acciocchè l' esenzione da lui conceduta a i facri Ministri del Vangelo non riuscisse dannosa al Pubblico, eioè al Corpo Secolare. Con altra Legge (4) ancora di- (b) L 1. de chiaro, che i Privilegi da lui accordati alle persone Ecclesiastiche, inden s'intendessero in favore de' soli Cattolici, e che ne restaffero esclusi gli Erctici e Scismatici. Credesi finalmente (1), che in quest' Anno fosse (c) Pagina, composto il Poema in versi di Publilio Optaziano Portino, che giunto Tillement. fino a di nostri fu dato alla luce dal Veliero, contenente le lodi di Cottantino, ma formato con de gli Aeroffici, c con altre di quelle ingegnose, o per dir meglio, laboriose bagattelle, che erano anche nel Secolo precedente al noltro il grande sforzo de gl'ingegni mino-ri. Contuttociò anche tali rimafugli dell' Antichità ion da tenere in pregio si per le cose, che coatengono, come per farci intendere aneora il genio di que Secoli, ne quali per altro fiorirono tanti Uomini grandi nelle Lettere e nella Santità. Augurando Optaziano in effo Poema i Vicennali felici a Cottantino, e non men felici i Decennalia i di lui Figliuoli: pereiò fi erede compotto quel Poema prima della

Anno di Cristo eccxvii. Indizione xv. di Silvestro Papa 14. di Costantino Imperadore 21.

morte di Crispo.

Confoli & FLAVIO VALERIO COSTANTINO, MASSIMO.

N Ell'affequere il nome del primo Condole ho in feguitaro il Pedre Pegi (<sup>1</sup>0), c il Recindo (<sup>1</sup>0), ma debbo en dene, che ano abbiam (<sup>1</sup>0). Pagis (<sup>1</sup>10, c il largiam chi eggi faffe; nano fon derefe le Date (<sup>1</sup>10, a la inprimo chi eggi faffe; nano fon derefe le Date (<sup>1</sup>10, a largiam chi eggi faffe; nano fon derefe le Date (<sup>1</sup>10, a largiam chi egge Caffacea. Preffo altri il puro (iso nome è (1) bianti ricco (anna il triolo de L'offer, e in altri is Alcuni il fano Condole Feld. Curl, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas. Pu cre (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas. Pu cre (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas. Pu cre (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas. Pu cre (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la quitas (<sup>1</sup>10, per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la prima vulta, altri per la fessada, ed altri per la prima vulta, altri per la prima vult

Exa Volg. conghietturò il fuddetto Panvinio, ch'egli non fosse diverso da Vale-Anno 327. rio Massimo Basilio, già da noi veduto Prefetto di Roma; ma ne' Fasti si foleva notare il tolo ultimo Cognome. Nella stessa Prefettura seguitò ancora in quest' Anno Anicio Giuliano. Trovavasi l'Augusto Co-stantino, per quanto apparisce dalle Date di varie sue Leggi (4), nell'An-

no presente in Tessalonica, Serdica, ed Eraelea, cioè in Città della mus in Chronico.

Chron. Cod. Macedonia e Tracia. San Girolamo, che dopo aver tradotta in La-(b) Hurray- tino la Cronica di Eufebio Cefariente (b), la continuò poi fino a i fuoi giorni, fa verso questi tempi menzione di Arnobio Oratore Affricano. Era egli di eredenza Pagano, ed insegnava a gli Scolari Rettorica. Converzito alla Religion di Cristo, impugno dipoi la penna contro le fuperstizioni e follae del Gentilessmo con que Libri, che tuttavia ab-biamo gravidi d'Erudizion Pagana, e bisognos di Comento. Non è improbabile, che circa questi rempi Eless Madre dell'Augusto Costantino, Donna fanta, e colma di zelo per l'abbracciata Religione di Cristo, andasse a Gerusalemme, dove scopri il Sepolero dei divino nostro Salvatore, e la vera Croce, su cui egli mori. Portatone l'av-viso a Costantino, ordinò che si fabbrigasse ivi un insigne Tempio col titolo della Refurrezione. Altre Chiefe a petizione della piissima Augusta egli piantò nel Monte Oliveto, in Betlemme ed altri Luoghi, per onorar le memorie della Nascita e Passion del Signore . Ma intorno a cio è da confultare la Storia Ecclesiastica, depurara nondimeno da alcuni racconti poco fuffittenti. L' Anno precifo in cui Sant' Elena fu chiamata da Dio a miglior vita, refta tuttavia ignoto o controverso. Potrebbe effere, che ciò succedesse nell'Anno seguente. Eusebio (e) dopo aver narrato le suntuose Chiese alzate da Costanti-

(c) Enfeb.

13.6.25.00 no in que fanti Luoghi, descrive aneora le gloriose azioni di Pietà, di munificenza, e d'umiltà della Santa Imperadrice, e quanto amore a lei professascie e quanto onore le concedesse il Figlio Augusto. Non folamente volle, che sossi elle riconosciuta per Imperadrice, e che si battessero Medaglie d'oro in suo onore, ma le conseri ancora una piena balia per valersi del Tesoro Imperiale in opere di Pietà. Appresso aggiugne, che essendo ella mancata di vita in età circa Apprison aggougnes, ene cincino cia manetat di vita in etta cirta ottari anni, Colinatino fece portare il fiuo Corpo nella Citta Regale, cioè a Rona, come comunemente vien ereduto, e deporto in un magnifico Sepolero. Altri visibili fegni dicel Collanuo dell'unoro fiuo verio la Madre. Imperciocche fotto quali' Anno nota dell'unoro filosomo (4), che egli varie fabbiene alsò in onore da, San Luin Chronies. Ciano Martire, feppellito nel Borgo di Drepano nella Bitinia, con far-ne una Cirtà, a cui dede il nome della Madre, forfe tuttavia vive-(e) Chron. e chiamandola Elenopoli. Ne parla ancora la Cronica Aleflandri-

Alexandri-

na (e). Filostorgio (f) attribuisce alla stessa Elena la fabbrica di quella Città, e l'infigne Tempio edificato in onore del fuddetto Martire . flerius I. 2. Abbiamo anche da Sozomeno (2), ehe una Città di Paleftina prefe (g) Secondo ni, truovanti Medaglie, che confermano il gran eredito, ch'ella me-

Annali d'Italia.

ritamente gode tanto in vita, che dopo morte, per le sue luminose Ena Volg. Virtù .

Anno di Cristo ccexxviii. Indizione i. di Silvestro Papa 15. di Costantino Imperadore 21.

Confoli & JANUARIO, e GIUSTO.

S'Incontra il primo Confole appellato anche Januarino. Seguitò nell'Anno presente ad esercitar la Presettura di Roma Anicio Giu-Ilano. Le poche Leggi (a), che abbiamo appartenenti a quest' Anno, fred. Corre ce fan vedere Collantino in Nicomedia Capitale della Bitinia e poi sueg. cal.
in Oifeos, o Efeos, Luogo della Dacia, o piuttofto della Melia inferore, oggidi Bulgara. Qui la Cronica Aleffandina ci fa fapere, che
Collantino paiso più volte di là dal Danubio, e che fopra quel Fiu-Collantino palso più voite di la una Lumunono, e une nopra spata and me free fabbricare un Ponte di pietra. Anche l'uno e l'altro Vitto (b) Filtar is re (i) atteflano la fabbrica di quefto Ponte, nè fi fa vedere, perchè l'pième. il Tillemont (i) la chiami affatto inverifimile. Noi fappiamo, che state di la colle della fole, dell Cottantino più di quel che fi possa eredere, fu avidissimo della lode e (c) Telledella gioria. Ben probabile è, ch'egli non volesse essere da meno-di mont Me Traino, da cui fu fabbricato un fimil Ponte fu quel Fiume Regale. Emprent, Abbiamo anche Medaglie (4), dove fi mira quel Ponte col motto SA. (6) Medica LVS REIPVBLICE. DANVBIVS. Quelti movimenti di Coffto ferita Natino hanno poi fatto peníare a qualche Erudito (e), che in quell' An- mijmat. no egli avelle guerra co i Goti e Taifali, Popoli abitanti di la dal Da- imperator. mulbo in facca alla Melia. E però il Merabarba () rapporta Mone: (b) commulbo in facca alla Melia. E però il Merabarba () rapporta Mone: (b) contente
te battute a fuo credere nel prefente Anno col motto VICTORIA Talmass,
GOI HICA. Ma forfe tal Medaglie fon da riferire all' Anno 321. (t) estaper attro ve n'ha di quelle, dave egli companifee circa quelli tempi ilidam. Imperadore per la vigefima seconda volta, e quelte dovrebbono afficurarci di qualche Vittoria da lui riportata verifimilmente contra de' Barbarı Transdanubiani. În questi tempi appunto gli Autori della Storia Ecclesiattica (g) muovono gravi querele contro la memoria di Cottan- (g) socrat. tino, perche egli richiamo dall'estitio l'Eresiarca Ario, e poi Eusebio, phiasere, Mari, e Teognide Velcovi, protettori del medefimo: dal che venne- Pagias, ro poi non poche turbolenze alla Chiefa di Din, e comineio la perle- Barenut, cuzione contra di Santo Atanasio. Certo è da stupire, come un si sag- or aiu. gio Augusto, dianza veneratore de i Deereti del celebre Concilio Niceno, e che avea banditi i Velcovi suddetti, perchè disubbidienti al medelimo Concilio, poicia retrocedelle, e tanto fi Lifcialle avviluppar da Eufebio Vescovo di Nicomedia, che da li innanzi il tenne per uno de' fuoi più intimi Configlieri, e in riguardo suo molti falli

ANNALI B'ITALIA.

Exa Vols. commile în favore dell' Arianismo . A simili salti è suggetto chiunque Axx0319. de' Principi non sa sciegliere buoni Ministri .

> Anno di Cristo cccxxix. Indizione 11. di Silvestro Papa 16. di Costantino Imperadore 23.

Confoli FLAVIO VALERIO COSTANTINO AUGUSTO PER 1º Ottava volta, FLAVIO VALERIO COSTANTINO CESARE PER 1a quarta .

A D Anicio Giuliano nella Prefettura di Roma fuccodette nel di 
(a) Cossinatura, quel medefino Operziano Poeta, da noi veduto di fopra Autore del 
Passumiar, Passumiar, Passumiar, Descriptio di Coltantino. Ma quel Poeta fi nomo Passilira, e forfi nono cario di 
da credere, che uomo di grande affare, e degno di si riguardevol 
cariorica egli foffe, da che fi perdeva in quelle pedanterie d'Arcoffici.

(8) Mirro-spania (20) Mirro-sp

Tracia, ora in Sirmio, ora in Nailfo, Sardea, ed Eraclea. En egli in quelti tempi tutta applica to alla fabbrica della moro Sirtà di Godianino-oli, della cui Dedicazione parlerena all'Anno feguence. Nota San Girolano nella fiu Gronica, che in quelt' Anno fedicamente fecc Gona della compania della compania

símo Tempio con dire, ch' esfo Augusto edificò in quella Cirtà la gran Chieda, ciola la Cattedrale, opera veramente magnifica, con aver demolito il Bagno del Re Flippo, già maitrattato dalle ingiurie del temop, e divento inutile. Presso a quella Chiesa ancora sibbricò lo Spedale de Pellegrini e del Tempio di Mercurio formò la Bassica appellata di Raino del Tempio di Mercurio formò la Bassica appellata di Raino.

Anno

(d) Jeanne Malala in Chronore

Thredof.

Anno di Cristo ccexxx, Indizione iii. di SILVESTRO Papa 17. di Costantino Imperadore 24.

Confoli & GALLICANO, e SIMMACO.

N alcuni Fasti (4) in vece di Gallicano si truova un Costanzo per la Exa Voss. In accuni Patti. 47 ili vector de la fettima Confole con Simmaco. Però (a) Coffode taluno ha creduto, ch'egli fosse sustinità a Gallicano. Io il lascio nelle rissi, fue tenebre. Continuo anche per l'Anno presente Petronio Probiano Profer in ad esercitare la Presettura di R. na. S' è disputato non poco fra glu Fassi. Eruditi (6) intorno all' Anno, i cui Costantino Augusto comincio la (b) Baren. Eruditi (9) intorno all'Anno, p. 211 Coltantino auguno comincio ia (9) £rrea, fiabbrica della nuova Città di Coltantinopoli, e poi ne fece ia Dedi-indistria, cazione. Lafciando io il primo punto, che poco importa, dico con Piatavan, venire oggidi i più in credere, che in quell'Anno egli dedicaffe quella Papara.

Città, mutando il nome di Bifanzio in quello di Coltantinopoli. Era egli ne gli Anni addietro, ficcome fommamente vago di gloria, in-wogliato di fabbricare una Città, per imporle il fuo nome, ed eter-nat con ciò maggiormente la fua memoria ne Secoli avvenire. Pen-fava ancora di fiabili nuova Roma, che gareggiasse in grandezza ed ornamenti colla vec-chia. Pretende Zolimo (e), che egli a ciò s' inducesse, perche mal (c) Zosimus foddisfatto del Popolo Romano, da cui era flato caricato di maledi. 1. 1. 149. 30. zioni l'ultima volta, ch' egli fu a Roma, a cagion della Religione mutata. Non è questo improbabile, da che sappiamo, che dalla nuova Città egli escluse ogni reliquia di Paganesimo: il che non gli sarebbe con egual facilità e quiete riuscito nell'antica Roma. Foste questo il motivo, o pure il defiderio della gloria, e di divertire i fuoi pensieri in tempo di pace, che gl'ispirasse tal disegno: certissimo è, aver egli a tutta prima scelto un sito su la costa dell' Asia in vicinanza della già distrutta Città di Troia, per fabbricarvi la novella sua Città, e che v'impiegò assai tempo ed operarj ad alzarne le mura e le porte Ma nell'andar egli foggiornando in quelle vicinanze, meglio di quel che avesse fatto in addietro, adocchio e ravvisò la mirabil fituazione dell'antica Città di Bifanzio, e quivi determinò di far la fua Reggia; e lasciato andare l'incominciato lavoro, tutto si diede ad accrescere e rinovare quest'altro Luogo. Chiunque anche oggidì osferva Costantinopoli, confessa, non potersi trovare un sito più bello, più delizio-fo, e più comodo di quello sulla Terra, perchè posta quella Città sotto moderato Clima ful fin dell' Europa in un Promontorio, e in faccia alla vicina Afia, col mare, che le bacia le mura, con Porto capacissimo di navi, con fertili campagne, e frapposta a due mari, ciascun Tom. II.

Exa Volg. de' quali può facilmente mantener in effa l'abbondanza. Quivi dunque ANNO 330. tutto fi diede l'Augusto Cottantino a fabbricare, con aprire gli scrigni, ed impiegar largamente i fuoi tefori in quell'impresa, con ritenere il meglio del vecchio Bifanzio, ed accrefcere a maraviglia il circuito delle sue mura.

(a) Eufeb. Sozemen. Philofler. Codinus, C' alii.

Gli Autori Greci (4), siecome si può vedere nella descrizion di Costantinopoli Cristiana, che abbiamo dall'erudita penna del Du-Cange, contano maraviglie, avvenimenti sopranaturali ed anche favolosa della fondazione di questa Città. Non convenendo all'assunto mio l'entrare in sì fatto argomento, a me basterà di dire, che le nuove mura abbracciarono un gran fito, entro il quale egli fece edificare un fuperbo Imperial Palagio con altri affaiffimi per gli fuoi Cortigiani ed Ufiziali, belle firade, e cafe, Piazze non inferiori in bellezza a quelle di Roma, Circhi, Statue, Fontane, Terme, Portici funtuoli foftenuti da più file di colonne di marmo. In una parola fi studiò egli di formare una Città, che in fabbriche ed ornamenti potesse competere con quella Roma, che era la maraviglia delle Città. E per maggior-mente abbellirla, non fi mife ferupolo di spogliar l'altre Città, per asportar colà le cose più rare, senza nè pur eccettuare quella di Ro-ma. Chi leggesse la Storia sola di Zosimo (s), crederebbe, che Co-(c) Eusis. ftantino in questa nuova Città avesse eretti Templi a i falsi Dii, ed m Vita Con- onorate le statue loro. Ma Eusebio (c), che scrive le cose de suoi fant. lib. 3. di, ed altri antichi Serittori (4) ci afficurano, ch'egli unicamente vi

(b) Zofim. I. 2. c. 31. (c) Eufeb.

149. 48. (d) Serans fabbricò delle magnifiche Chiefe, fra le quali mirabil potcia fu quella (d) Serans, de'Santi Apostoli, oltre a varj Oratorj in memoria de' Martiri, e che 16. er in quella Città non foffri alcun Tempio de' Gentili, ne che le Statue de' loro Dii fi onorassero ne' Templi. Quelle che v'erano, o che furono portate altronde colà, fervivano folamente per ornamento della Città, e non per ricevere culto da i Pagani. Però di là fu eftirpara l'Idolatria, ed in essa pubblicamente non si adorava se non il vero Dio, e la Croce fanta; e questa gioiellata facea bella comparsa anche nella Sala maggiore dell'Imperial Palazzo. Quel folo, che troviam (c) Zosimus ripreso da Zosimo (c), e da Temistio (f) in Costantino, su la sover-(f) Themi- briche, perche trovandole malfatte le disfaceva, ed altre non poche flui Grat. 3. d'esse ebbero in essetto corta sussissiona, e convenne a i susseguenti Augusti di risarcirle e far di nuovo. A fine poi di popolare quest'ampia Città, ed accrescerne l'abitato, tirava ad essa i Popoli dell'altre Città e Provincie, allettandoli eon privilegi ed esenzioni, e con do-nar loro terre da coltivare, ovver danari. E a molti Senatori ancora

(g) Sozam. Socrates, Zelimu: , Cod. Theedefianus, o alii.

venuti da Roma a stanziare cola, donò Palazzi e Ville. Asfegnò anche rendite annuali, che servissero ad aumentar le case, e a sempre più abbellir la Città di nuovi edifizi. Altre poi erano destinate per dare annualmente al povero Popolo pane o pur grano, e carne ed olio (g).

In

În questa maniera non passò gran rempo, che Costantino vide Ena Vole. piena di abitatori la sua Città, con avere, siocome scrisse anche San Anno 330. Girolamo (4), spogliate quasi tutte l'altre, per ingrandire ed ornar (2) Hieren. questa sua favorita figlia. Affinche poi vi abbondassero i viveri, con- in Chronico. cedette varj privilegj a i mercatanti di grano dell'Oriente e dell' Egitto, che tutti da li innanzi correvano a smaltire io sì popolata Città le lor vettovaglie, Città che per l'addietro tante ne produceva, che ne facea parte all'altre. I Greci moderni, spezialmente Codino (b), (b) Cedinus fracciarono dipoi una man di fole intorno a questa fondazione, e mailimamente una curiosa particolarità, che quantunque savolosa, merita d'essere comunicata a i Lettori. Cioè, che Costantino, allorchè era dietro alla fabbrica d'essa città, chiamo a sè i principali Nobili Romani, e li mando alla guerra contro i Persiani. In quel mentre, se-condo le misure venure da Roma, ordino, che si fabbricassero Palazzi e Case affatto simili a quelle, ch'esti godevano in Roma; e dopo averle mobigliate di tutto punto, segretamente fece venir colà le loro Mogli e l'igliodi con tutte le famglie, e le collocò in quelle abita-zioni. Dopo fedici Mel Internatione que Nobili dalla guerra, ecolo con un folenne convito dall'Imperadore, il quale fece poi condurre cadauno all'abitazion inor all'egnata, e tutti all'improvviolo it trovarione fra gli abbracciamenti de i lor cari. Tomo a dire, che è speziolo il racconto; ma che chiunque l'efamina, ne scorge tosto la finzione; e tanto più, che guerra non fu allora co i Persiani, nè gli antichi fan Ento pui, che guerra non lu autora cu i retinani, su gui anticati sen parala di quello fatto, e l'avrebbono ben faputo e dovuto dire, fe fosfe avvenuto. Ora vari Autori (o) à accordano in iferivere, che l'Au. (c) Maeina guito Coltantino nel di II. di Maggio dell'Anno prefente fece con in Fafiti. gran folennità di Giuochi e profusion di doni la Dedicazione di quella Correctionale gran folennità di Giuochi e profusion di doni la Dedicazione di quella di connuova Città, abolendo l'antico nome di Bifanzio, ed ordinaodo, ch'effa nam. da li innanzi foffe chiamata Città di Coftantino, o sia Coftantinopoli. Hieronym. Tra fe luc Leggi (4) comincia appento a trovariene una data ful fin di n Chraus. Novembre in quella Città col fuddetto nome. Non e già, che in Chraus. Novembre in quella Città col fuddetto nome. Non e già, che in Chraus. Quell'Anno folir ridorta a perfeione così infigue Città, ricavandoli re discussione di continuarono (4), c. da Filoforgio (7), che il continuarono (6), i. a. b. lascottati anche conclub a ma "Tra i Maria". i lavorieri anche qualch' Anno dipoi. Ma perchè doveano ellere ter- Judais, minate le mura, le porte, e i principali edifizi, perciò l'Imperadore defian. impaziente non pote aspettare di più per darle il nome, e farne la (e) Julian. Dedicazione in quel giorno, che annualmente fu poi celebrato anche Oraniese L. ne'Secoli sussegniti dalla Nazione Greca. Per maggiormente poi e. s() Philicalitare la sua Cirtà Costantino le diede ancora il titolo di Seconda Re- furi, i. s. s. ma, o pure di Roma Novella (2), volle che godesse unit i diritti e signi seconda. le esenzioni, che godeva la vecchia; stabili ivi un Senato, ma del uni Histor. fecondo ordine, e varj Magistrati, che esercitavano la loro autonia 1, 2, 6, 3. fopra tutto l'Imperio dell'Oriente, e sopra l'Illirico Orientale, in una Histor, I. parola, fe vogham credere a Sozomeno, andò così crefcendo Coftan- ias. 1. tinopoli, che in meno di cento anni giunfe a superar Roma stessa non (h) Zosimus men per le ricchezze, che per la copia de gli abitanti. Zosimo (b) 1. 2. 35.

Ena Volg, fetiveva circa cento anni dappoi, che facea flupore la flerminta folia Anno 31-ii digente e di giumenti, che fi minva in quelle finde e piazze, ma che effendo firette e file firade, foomodo e pericolofo era il paffarri. Giugne anche a dire, che ainul dras Città potea allora pragnanti in Filente e grandenza a Collaminopoli, firma eccentura Roma vecchia, in consultatoria.

> Anno di Cristo cccxxxi. Indizione iv. di Silvestro Papa 18. di Costantino Imperadore 25.

## Confoli & Annio Basso, ed Ablavio.

(a) Gothofred. Chron. Codic. Thudof.

N El di 12. d'Aprile entrò nella Prefettura di Roma Anicio Pas-lino. Le Leggi (a) pubblicate in quest' Anno dall' Augusto Costantino, cel fanno vedere tuttavia residente in Costantinopoli, applicato ivi al compimento di varie fabbriche. Allora fu, ch'egli con un prolifio Editto, il quale nel Codice di Giutfiniano fi truova diviso in lei diverse Leggi, e indiritzato a tutte le Provincie del Romano Imperio, si fludio di provvedere alle concussioni ed avanie de Giudici, Notaj, Portieri, ed altri Usiziali della Giutlizia, ed anche alla prepotenza de privati. Vuol dunque ivi, che chiunque si sentira aggravato dall'avarizia, rapacità, e ingiustizia de suddetti, liberamente porti le sue doglianze a i Governatori; e non provvedendo essi, ricorra a i Conti delle Provincie, o a i Prefetti del Pretorio, affinche effi ne diano conto alla Maestà sua, ed egli possa punire questi abusi e delitti secondo il merito. Nè solamente impiegava in questi tempi Costantino i suoi tesori per l'accrescimento della sua diletta Città di Costantinopoli: stendeva anche la sua munificenza ad altre Città, con fabbricar ivi de i riguardevoli Templi in onore di Dio, de' quali parla Eusebio (b). Faceva in oltre sfavillare il suo zelo in favore della Chiefa Cattolica con aver pubblicato un Editto contra de' vari Eretici, che allora l'infestavano, ma non già contra de gli Ariani, perchè introdottosi forte in grazia di lui uno scaltro prottettore d'ess, cioè quel volpone di Euschio Vescovo di Nicomedia, di cui si parlò di fopra, andò egli non folamente inorpellando al buon Augusto i faerileghi dogmi dell' Erefiarca Ario, ma mife anche fottofopra le due infigni Chiefe d'Antiochia e di Aleffandria : del che potrà il Lettore chiarirsi consultando la Storia Ecclesiattica. Racconta eziandio il medefimo Eufebio (e), che Coftantino fece fentire la beneficenza fua a tutto l'Imperio, con levare un quarto de' triburi, che annualmente pagavano i terreni : indulgenza, che gli tirò addosso le benedizioni de'

(c) Idem

(b) Eufeb. Vit. Conft

1. 3. 6. 50.

er 63.

Popo-

Popoli. E perciocchè non mancavano persone, le quali si lamentava- Ex a Vols. no d'effere state oltre il dovere aggravate ne gli Estimi delle loro Anno 331. terre fotto i Principi precedenti, ipedi estimatori da pertutto, acciocchè riducessero al giusto quello, che fosse difettoso. Parla anche Eusebio della non mai stanca liberalità di questo grazioso Regnante verso le Provincie, e verso chiunque a lui ricorreva, di maniera che egli giunte per foddisfare a tanti, che chiedevano onori, ad inventar nuove Cariche, e nuovi Ufizi, colla distribuzion de quali fi studiava di rimandar concenta ogni meritevol perfona. Zofimo (s), che per ca (t) 29fmas gione del luo Paganition onn feppe i con mirar d'octob bicco tutte (1. 49-3). le azioni di Coltantino, gli si un retto di quello, e particoltamente, del perche di due Prefetti del Pretorio egli ne formalle quattro. Il primo d'effic ar Perfetto del Pretorio del Milaña, de cui dispendea 11 primo d'effic ar Perfetto del Pretorio del Milaña, de cui dispendea 11 primo de mentione del manda tutta colla Sicilia, Sardegna, e Corfica, e l'Affrica dalle Sirti fino a Cirene, e la Rezia, e qualche parte dell'antico Illirico, come l'Iftria e Delmazia, e verilimilmente anche il Norico. Era il fecondo quello dell'Oriente, a cui Cottantino, per onorar la fua cara Coftantinopoli diede una buona porzione, unendo fotto di lui l' Egitto colla Libia Tripolitana, e tutte le Provincie dell' Asia, e la Tracia, e la Mesia inferiore con Cipri, ed altre moltissime Isole. Il terzo su quel dell'/Ilirico, al quale erano fottoposte le Provincie della Mesia superiore, la Pannonia, la Macedonia, la nuova Dacia, la Grecia, ed altri adia-centi paeli, compreli anticamente fotto esso nome d'Illirico. Fu il uarto quello delle Gallie, che comandava a tutta la Francia moderna quarto quello delle Gallie, cne communava a unua sa rimetta modalina di Reno, e a tutta la Spagna, con cui andava congiunta Mauritania Tangitana, e alle Provincie Romane della Bretagna. Zofimo pretende, che l'istituzione di tali Magistrati riuscisse pregiudiziale all'Imperio. Ma dovea far mente quello Storico, che Diocleziano il primo fu in certa maniera ad istituire quattro Presetti del Pretorio, primo fis in certa maniera ad itituire quattro Pretetti del Pretorio, (b) Guissallorché in quattro parti divife il Romano Imperio. Quel che più importa, quand anche se ne faccia autore Costantino, con ottima in VI. Cest. porta, quand'anche te ne necta autore cottantuno, con osama me pr. ceta tenzione e per maggior comodo de Popoli, egli creò que' Magiftrati. Thesda, Veggufi il Gotofredo (\*) ed altri, che han trattuto dell' Ufizio, dell'au-Passario torità, e delle incumbenze de Prefetti del Pretorio. Che se Ufiziali sia Notifica del dell'accidente del recorno. di tanta dignità, o i lor fubalterni col tempo fi abufarono del loro Imarii. impiego, alla lor negligenza o malizia fi dovea attribuire il reato, e Balenger, non già alla Dignità, saviamente e con buon fine istituita, che al pari de im di rante altre potè cadere in mani cattive.



Anno di Cristo cccxxx11. Indizione v. di Silvestro Papa 19. di Costantino Imperadore 26.

# Confoli & PACAZIANO, ed ILARIANO.

Ea a Volg. T Ruovasi Anicio Paolino continuare in quest' Anno ancora nella Prefettura di Roma. Se vogliam ripofar full'afferzione di quella ma-(a) Zofimus la lingua di Zofimo (a), da che Coftantino fi perdè tutto dierro alla l. 3. 1. 31. fabbuca di Costantinopoli, non si curò più di far guerra, ed attese folamente a darsi bel tempo. Cinquecento Taifali, Nazione Scirica, fecero con soli cinquecento cavalli un irruzione nel paese Romano (probabilmente in quelt' Anno) e non solamente niuna schiera loro oppose Costantino, ma anche dopo avere perduta la maggior parte dell'e-fercito suo, allorchè vide comparire sino a i trincieramenti del suo cam-

po i nemici, che davano il facco alla campagna, fi mile fuggendo com gran fretta in falvo. Ho tradotto le stesse parole di Zosimo, acciocchè il Lettore comprenda la contradizione di questo appassionato Storico. Se Coffantino perdè tanti de' suoi armati, il che suppone qualche batta-glia: come non oppose egli gente a que' Barbari? Ma ne questi svantaggi della Cefarea Armata, ne la fuga dell'invitto Imperadore fon cose da credere a Zosimo, venendo egli smentito da Eusebio Serittore contemporaneo (b), e da San Girolamo (c), e da Socrate (d), e da Sozomeno (e). Sotto quest' Anno San Girolamo scrive, che i Romani (c) Hirrany- vinfero i Goti; e perciocchè con questo nome usarono molti di comprendere molte delle Nazioni Scitiche, Tartari da noi chiamate oggi-Chromios. di, fi può conghierturare, ch'egli fignificasse i Taisli di Zosmo. Eu-(d) Serain (ebio anch' effo ci afficura, che Coftantino foggiogò le dianzi indomi-(e) Sacrone i Goti fecero delle incursioni nel territorio Romano, ma soggiugne, aus Hifer. che Costantino li vinse. Abbiamo anche dall'Anonimo Valetiano (f), (f) Annym, che i Sarmati pressati dalla guerra, che lor faceano i Goti, implorate Faiefianni. l'aiuto di Coftantino, l'imperrarono; e che per la buona condotta di

Coffantino Cefare, circa cento mila di que Barbari perirono di fame e di freddo. Pare perciò, che Costantino, primogenito dell' Augusto Co(g) Julian. stantino, quegli fosse, che con titolo di Generale a nome del Padre guerreggiaffe co i Goti: il che fi può anche inferire da Giuliano Apo-Itata (g). A ciò fi dee unire lo seriversi da Idacio (b), che i Goti fuin Faftis . (i) Ansny- rono (confitti da i Romani nel paese de Sarmati, correndo il di 22. mus ibid. di Aprile dell' Anno presente. Secondo l'Anonimo Valessano (i), A-(k) Jordan. rarico, o sia Aorico, Re de i Goti, per tale riconosciuto anche da Gior-Ar Ref. Gr. dano (\*) Istorico, su poscia obbligato a chiedere pace, per sicurezza

(b) Eufeb.

Vit. Couft.

1. 4. 6. 5.

Augusto i Goti; di maniera che le dicerie di Zosimo si scuoprono ef- (a) Aurel fetti unicamente del di lui mal cuore verso in un Imperadore si glo- Casaribu.
rioso e degno. Abbiamo in oltre nelle Medaglie (r) autenticati questi latti (b) Eurep. colla memoria della VICTORIA GOTIGA. E qui Eusebio (4) offerva in Breviar un riguardevol pregio dell' Augusto Costantino. Erano stati soliti non (c) Medini, pochi de' precedenti Imperatori di pagare alle Nazioni barbare confinanti un annuo regalo, che in fostanza era un tributo, ed indizio, che (d) Enfeb. i Romani fi professavano come sudditi e servi de Barbari. Non volle ibidem. I Romain il protettavano come tuonut e terry or narrati. I voni vata:

"invitto Chaitanto fofferri quello vergognoso gargarios e percite rilivatto Chaitanto fofferri quello vergognoso gargarios e percite risione di quel divino Signore, colla cui Croce egli procedera nelleguerre, donoi-tutti coloro, che calornoso di riegli reficienza i ne piùi
pagò loro tributo: il che vien confermato da Socrate (r). Cli attri (s) socrati
Barbari poi, che non perfero l'arria, sammanoi ggli in tal maniera signo.". L.
Barbari poi, che non perfero l'arria, sammanoi ggli in tal maniera signo.". con prudenti ambascerie, che li ridusse da una vita senza legge, e fi- 44. 18. mile alle fiere, ad una civile ed umana forma di vivere, imparando in fine gli Sciti ad ubbidir a i Romani. Così Eufebio Vefeovo di Cesarea, egregio testimonio di tali affari, perchè vivente e scrivente allora le sue Storie. Ma esso Eusebio nel deserivere le azioni di Costantino, perchè si prefisse di compilar quelle solamente, che riguardavano la di lui Pietà, non fi curò delle altre, che concernevano la di lui Gloria civile e militare 3, e però non sappiamo distintamente , in che consistessero le sue guerre e vittorie contra de Goti, e d'altri Barbari. Se fossero pervenute sino a' di nostri le Storie di Prassagara

Ateniese, conosciute da Fozio (f), e quelle di Bemarco Cesariense, men- (f) Photin tovate da Suida (g), siccome ancora le Vite degl' Imperadori, com- in Biblioth, poste da Eunapio, Autori tutti , che trattarono de' fatti di Costanti- Ced. 62. no, altre particolarità noi sapremmo ora della di lui vita . Tanto non- (g) Saidas dimeno a noi ne resta da potere smentire la maldicenza di Zosimo oflinato Pagano. Nè fi dee tacere, aver asserto Socrate (b), e Sozo- (h) Serat, meno (i), che le vittorie di Costantino, riportate nella guerra co i l. 2. 6. 8. meno (1), che le vintorie di Coltantino, riportate neira goccia co i Sezame-Goti, fecero visibilmente conoscere la protezion di Dio sopra questo (i) Sezame-nui lib. 1, Principe , in guifa tale che moltifimi d'effi Goti convintianche per ta. 18. le offervazione della verità della Religion Cristiana ( passata settanta anni prima nelle lor contrade coll' oecasion de gli Schiavi Cristiani ) l'abbracciarono e professarono, benchè infettata da gli errori d' A-rio . Abbiamo aneora dal sopracitato Storico Giordano (1), che Ara (k) Terdeni.

gli eserciti Cesarei .

della quale diede alcuni ostaggi, e fra essi un suo Figliuolo. Anche Exa Volg. Aurelio Vittore (4), ed Eutropio (6) riconobbero vinti da Costantino Axxo332

rico Re allora d'essi Goti provvide alle Armate di Costantino qua- de Reb. ranta mila de' suoi soldati, i quali sotto nome di Collegati comincia. Genie. c. 21,. rono a militare al di lui servigio. Se costoro vollero i danari de' Romani, convenne che da li innanzi se li guadagnassero col servire ne

Anno di Cristo cccxxxiii. Indizione vi. di SILVESTRO Papa 20. di Costantino Imperadore 27.

Confoli & FLAVIO DELMAZIO, e ZENOFILO.

Uelle Leggi, e que' Fasti, ne' quali in vece di Delmazio, si legge E . A Volg. ( Dalmazio, s'hanno da credere alterati da i Copisti ignoranti, ed avvezzi a ehiamar Dalmazia quella, che negli antichi Secoli era appel-(a) Thef. Novas In

fer. Claff. XL (b) Golszius , Triftenut, Spankemint, O' (c) Cuffinianns, Panvinini, Buchenjus. (d) Tillement Me moires des Empereurs. (e) Idecins in Faftis. Hieronym. in Chronic. (f) Theophanes Chronogr. (g) Eunep. Vit. Saphif. cap. 4.

lata Delmazia, ficcome apparifce da varie Ilerizioni Militari nella mia Raecolta (a). Nelle Medaglie (b) poi troviamo confervato il di lui vero nome Delmazio. Alcuni han ereduto questo Delmazio Fratello di Costantino, ma di altra Madre. Oggidi opinion più ricevuta è, ch' e-gli fosse Figlio di un Fratello di Costantino, nè andrà molto, che il vedremo decorato col titolo di Cefare. Nel di 7. d'Aprile fu conferita la carica di Prefetto di Roma a Publio Optaziano (c) creduto dal Tillemont (4) quel medesimo Publilio Optaziano Porfirio, che compole in Aerostici il Panegirieo di Costantino. Ma poco durò il suo impiego, perchè nel di 10. di Maggio gli suecedette Coionio Giuliano Camenio. Fra i tre Figliuoli dell' Augusto Costantino, l'ultimo era Costante, nato circa l'Anno 320. Al pari de gli altri due Fratelli fu anch'egli nel di 25. di Dicembre dell'Anno presente creato Cesare. (e) Nelle Medaglie e nelle Iserizioni si truova chiamato Flavio Giu-lio Costante. Abbiamo da San Girolamo, che terribilmente infieri nella Soria e Cilicia la Careffia colla mortalità d'innumerabili persone. Di questa orrida fame, che afflisse tutto l'Oriente, parla anche Teofane (f) dicendo, che un moggio di grano costava allora un incredi-bile prezzo, e che in Anziochia e Cipri le Ville altro non faceano che l'accheggi fulle vieine, e buon per chi avea superiorità di forze. Racconta ancora Eunapio (g), che in non sò qual' Anno si pati penuria di grano in Costantinopoli, perchè i venti contrari impedivano a i Legni mercantili l'abordare a quel Porto. Trovavasi allora in gran eredito alla Corte di Costantino Sopatro Filosofo Platonico, ito colà per frenare l'impetuofità di Costantino in distruggere il Paganesimo. Ma venuto un di, in cui mancò il pane alla Piazza, infuriata la Plebe con alte grida cominciò ad esclamare contra di Sopatro con dire, ch'egli era un Mago, ed incantava i venti, affinchè (h) zofomu non artivasfero i valcelli del grano. Zossimo (b) pretende, che questa lib. 2. 6.40- fossis una cabbala di Masuo Presetto del Pretorio, al quale non piaceva tanta familiarità di quel barbone coll' Imperador. Costantino.

Nientedimeno si può credere, che di gran conseguenza non fosse il

Annali d'Italia. favore goduto da costui; imperciocche Constantino permise, che l'in- En . Volg. furiata Plebe il mettelle a pezzi, forse come vuole Suida, per far co- Anno 333. noscere l'abborrimento suo al Paganesimo. Si può anche riferire a questi tempi ciò, che lasciò scritto Eusebio (4). Cioè tanto esfere sa- (2) Faste. lito in riputazione l'Augusto Costantino, che da tutte le parti della in Fita Con-Terra erano a lui spedite Ambascerie. Ed egli stesso attella d'aver stattist. 4. più volte offervato alle Porte del Palazzo Imperiale le varie generazio- cap. 7. ni di Barbari, fra quali spezialmente i Blemmi, gl' Indiani, gli Ettopi, tutti venuti per inchinare un così gloriofo e temuto Monarea. Il veltir loro, la capigliatura, le barbe, tutte erano diverfe. Terri-bile il loro aspetto, e la statura quasi gigantesca. Rosso il colore d'alcuni, candidissimo quel d'altri. Portavano tutti costoro de i re-gali a Costantino, chi Corone d'oro, chi Diademi gioiellati, cavalli, armi, ed altre spezie di donativi, per entrare in lega con lui, e stabilir feco buona amieizia. Più era poi quello, che il generofo Princi-pe loro donava, rimandandoli perciò più ricchi di prima, e contenti a casa. Oltre a ciò i più Nobili fra que Barbari soleva egli affezionarfegli, condecorandoli con titoli ed ammettendoli alle Dignità Romane: dal che veniva, che la maggior parte d'effi non curando più di ritornariene alla Patria, fi Ermava a i lervigi del medefimo Augulto. E tale era la politica di Costantino, il cui cuore non fi trovava inquietato della dannosa insaziabilità de' conquistatori, ma bensi nobilmente bramava di far godere un'invidiabil pace e tranquillità a tutti i Sudditi del suo vasto Imperio: lode non intesa dal maledico Zosimo (b) che (b) Zesimus quasi gli fa un reato, perchè desiste dalle guerre. E di quetta sua pre- ibidem. mura di far godere la pace a i luoi Popoli un bel fegno dicde, allor- 60. 32. chè Sapore Re della Perfia (fe erediamo a Libanio (c)) in occasione (c) Libanio d'inviargli una folenne Ambasciata, gli dimandò una gran quantità di Oration. 3. ferro, di cui niuna miniera fi trovava in Perfia, col pretetto di valer-

sene per sar guerra a i lontani. Tuttochè Costantino conoscesse, che questo ferro potea un di servire contro i Romani, pure per non romperla con quel Re, che parea disposto a far guerra, ne permise l'estrazione, afficurandosi coll'aiuto di Dio di vincere anche i Persani armati, se l'occasion veniva. Della stessa Ambasciata sa menzione Eufebio (4), ficcome ancora della funtuofità de'regali paffati fra loro, e (d) Enfeb. della pace di nuovo affodata fra i due Imperj. Aggiugne, che un motivo particolare ebbe il piissimo Costantino di mantener buona armonia con quel Re, perchè la Religione di Cristo avea stese le radici fino (e) Theodoin Persia, ed egli siccome protettor d'essa non volca, che i Cristiani renni Hift. di quelle contrade restassero esposti alla vendicativa barbarie del Re I. 1. c. 24. Persiano. Anzi abbracciò egli questa congiuntura, per iscrivere a quel (f) Githe Regnante una Lettera, a noi confervata da Eufebio, e da Teodoreto (e) fred. Chron.

in cui dopo aver esaltata la Religion de Cristiani, come sola ragione- Theodos. vole, e protetta da Dio, raccomanda a quel Re i Fedeli abitanti nel (g) Pagins di lui Regno. Il Gotofredo (f), e il Padre Pagi (g) mettono fotto Grinic. Bar. quest' Anno lo studio di Costantino, affinche si distruggessero i Tem- ad hune Tom. II. Mm

Annali d'Italia.

En a Volg pli e gl'Idoli più famofi del Gentilefimo, come si ricava da San Gi-Anno334 rolamo (4), e da altri antichi Scrittori. (a) Hieron. n Chrenice.

Anno di Cristo ccexxiv. Indizione vii. di SILVESTRO Papa 21.

di Costantino Imperadore 28. Confoli

S LUCTO RANTO ACONZIO OPTATO, ANICIO PAOLINO juniore.

(b) Cu/pi-BIARNS , Panvinine, Bucherins. (c. Panvin. in Faft. (d. Tillement biemetrer der Empereurs.

O Ptato e Paslimo fono i cognomi indubitati di quefti due Confoli.

1 loro Nomi fon prefi da l'icrizioni riferite dal Panvinio e Grutero, le quali non è ugualmente certo, che appartengano a quetti personaggi. Dal Catalogo del Cuspiniano e Bucherio (4) abbiamo, che nel di 17. d' Aprile del presente Anno la Presettura di Roma fu raccomindata ad Anicio Paolino; ficche fe regge il fuddetto fupposto. egli fu nello stesso tempo ornato delle due più illustri Dignità di Roma . Un' Iscrizione del Panvinio (c) parla di tutte e due queste Dignità, e il Tillemont (4) l'adduce per pruova, che Paolino le efercito nel medefimo tempo. Ma nelle licrizioni fi folevano annoverar tutte le Dignità, e gl' impieghi onorevoli de' personaggi, loro addostati in varj tempi , e però non è bastante quel Marmo a toglie-re ogni dubbio , che Paolino in quest' Anno sosse Console e Presetto

(e) Gothofredar ibid. Ofic. Judie.

di Roma. Le Leggi del Codice Teodoliano (e) ci fan vedere Cottantino Augusto nell' Anno presente ora in Costantinopoli, ora in Singidone deila Melia, ed ora in Naisso della Dacia. Diede egli nella prima (f) L 2. 4 d' effe Città una Legge (f) nel di 26. di Giugno in favor de' Pupilli, delle Vedove, e d'altre miferabili persone, concedendo loro il privilegio di non poter effere tratte fuori del loro Foro e paese, quando abbiano liti, per farle litigare nel Tribunale supremo del Principe; e di poter elle all'incontro citare i loro avversari a quel Tribunale. Con varie altre Leggi promoffe il medetimo Augusto l'ornamento della Città di Costantinopoli, col concedere de i privilegi a gli Architetti. e l'abbondanza de'viveri con proporne de gli altri a i Mercatanti. Noi vedemmo di fopra all' Anno 332. che trovandosi i Sarmati in pericolo di soccombere alla potenza de' Goti, ottennero aiuto da Costantino, dalle cui armi entrate nella Sarmazia furono que' Barbari fonoramente battuti e sconfițti. Due parole abbiamo dall' Anonimo Valefiano (g), le quali fembrano fignificare, che per aver egli dipoi (g) Amaym. trovati i medesimi Sarmati di sede dubbiosa, ed ingrati a'suoi bene-(h) Secret. fiz], anche contra di loro ebbe guerra, e li vinfe. Socrate (b) chial. 1. 6. 18. ramente atteffa le vittorie da lui riportate non folo de i Goti, ma an-(i) Mediol. che de Sarmati, senza che ne sappiamo di più, nè in qual Anno ciò Nominate, fuccedeffe. Truovanfi perciò Medaglie (i) d'effo Augulto, dove egli

è appellato VICTOR OMNIVM GENTIVM: e in altre si legge: Exa Vole. DEBELLATORI GENTIVM BARBARARVM. Ora 6 vuol Axxo334. narrare uno stravagante fatto, che appartiene all' Anno presente, pe strefatur d'Isclo (et), Bufelou (f), ed altri (d). O (a), che l'Oppil (a) Messia (uddetti della Sarmazia (oggidi Polonia) aveillero guerra folamente la papa. en ell'Anno 31, con (Gord, pol debellati della "armi di Codistritio (a) della en ell'Anno 31, come par più proposable, che fi riaccendeffe un'altra volta quel l'. 4, c. 6. trentendi erglino debili di forze contra si a po (c) farma. tenti avversarj, misero l'armi in mano a i loro Servi, cioè a i loro in Chrenic. Schiavi, e data coll'aiuto d'effi una rotta a i nemici, rimafero liberi da quella veffazione e pericolo. Ma che? Uno di gran lunga peggio-re le ne suscitò in casa loro. Uso su de Greci, Romani, e Barbari steffi, di non ammertere alla milizia se non persone libere, e di non ftelh, di hôn afimettere aus uturas se mm persone moses, von und dar l'armi giammai a gli feshavi, per timore, che coltoro dipoi non infolentifero, e feoceffero il giogo e tamo più perchè il numero de gli fichiavi ordinariamente rai fterninato ne gli antichi tempi prefio d'ogni Nazione. Se i Romani in qualche gravifimo bilogno di gente ti vollero valer degli feshavi, le didere prima la liberta. Non dovettero i Signori Sarmati ular tutta la convenevol precauzione in tal congiuntura. Iniuperbiti i loro Servi, e conosciuta la propria forza, rivolfero in fatti da li a non molto l'armi contra de propri Padroni e quelti non potendo refiltere, furono aftretti a prendere la fuga, ed a lafeiar tutto in potere di chi dianzi loro ubbidiva. San Girolamo (4), (d) Hirra ed Ammiano (e) danno il nome di Limiganti a que Servi, e a lor Pa- in Christiano droni quello di Arcaraganti. Ebbero quelli ultimi ricorfo all' Augusto (c) Ammiadroni quello di Arcarganti. Enbero quetti un'ani indono al 1990 na militari. Coltantino, il quale benignamente li recolle ne funo Stati. Per atte-lià, 17,000 flatto dell' Anonimo Valelano (f), erano più di trecento mila persone 19, tra grandi e piccioli dell'uno e dell'altro sello. Coltantino arrolò nella (f). Annym.

1015: La habitati di commartino ne vari puesti. Fastinami. milizia i più robusti: il rimanente su da lui compartito per varj pacsi, cioè per la Tracia, Scitia (cioè la Tartaria minore), Macedonia, ed Italia, con dar loro terreni da coltivare. Altri di que Sarmati liberi, per testimonianza d' Ammiano, si ricoverarono nel paese de' Victobalia e solamente nell'Anno 358, surono rimesti da i Romani in possesso del loro paese.

Anno di Cristo cccxxxv, Indizione viii, di Silvestro Papa 22.

di Costantino Imperadore 29.

Confoli & GIULIO COSTANZO, CETONIO RUFIO ALBINO.

Ratello di Costantino Augusto, ma da altra Madre nato, cioè da Teodora Figliastra di Massimiano Erculio, su questo Gialio Costanzo Console. Oltre all'onore del Consolato ebbe egli anche l'eminendo M m z

Distribute Links

Ena Volz. te Dignità di Patrizio, il titolo di Nobiliffimo, e la facoltà di portar ANNO 335- la vette rossa oriata d'nro (a). La cognizion di quetto personaggio (b) Zipiamas importa molto alla Storia, perchè noi troveremo Gallo Cesare a lui nato dalla prima Moglie, e Giuliano, a lui procreato da Batilina fua feconda Moglie, Giuliano diffi, che arrivò poi ad effere Imperadore, ma d'infame mimoria per la sua apostassa. Il secondo Console, cioè Ceionio Rufio Albino, era Figliuolo di Rufio Volufiano, tlato due volte

in Fajlis. Grateras in Thef. Infer. Reland. in Fall. (c) Cn/pin. Richer de Cyclo.

Confole, come apparisce da un'antica lscrizione (6). Dal Catalogo (6) del Cuípiniano, e del Bucherio si ricava, che a lui stesso nel di 30. di Dicembre dell' Anno presente su conferita la Presettura di Roma, nella quale egli continuo per tutto l'Anno seguente. Entrava l'Augusto Costantino nel di 25. di Luglio del presente Anno nell' Anno Trentelimo del luo Regno, o Imperio Cefareo. Il Padre Pagi (4) pretende, che quetti fossero i Tricennali dell'Imperio Augustale di Costan-(d) Pague tino, e che da lui nell' Anno precedente fossero stati celebrati quei del Crit. Baren. Cefaren. Ma secondo e miei conti avendo egli veramente preso il titolo di Augusto nell'Anno di Cristo 307. non poteva aver principio nell' Anno presente il trentesimo dell' Augustale Imperio. Ne può tla-

(e) Macin in Fiftie. Chronic Alexander-(f) En ib. in Tit. Canflansies L. 4 64A. 40.

re, ch'egli nel precedente Anno celebratic i Tricennali del Regno Cesareo, perche nell' Anno 305. non fu, per quanto abbiam detto, dichiarato Cefare, ma solamente nel 306. Comunque sia, con grande magnificenza (e), e con una non minor divozione e Pietà folennizzò Coltantino quelta festa, giacche fuorche a Cesare Augusto, a niun altro degl' Imperadori era riuicito di giugnere così avanti nel godimento del Regno. Pereio umili azioni di grazie rende all' Altifimo (1), ed in nuetto medetimo Anno fece la Dedicazione dell'intigne Chiefa della Refurrezione, ch'egli avea fatto fabbricare in Gerufalemme. Ma che? La stessa Pietà di si glorioso Augusto incorse in questi medesimi tempi in una gravissima macchia, di cui parla diffusamente la Storia Ecclesiastica, e che a me basta di accennare in poche parole. Più che mai si trovava sconvolta la Chieta di Dio per l'Eresia d' Ario, e per la prepotenza de' luoi partigiani e protettori. Costantino, per mettere fine a tanti torbidi, ordino nel presente Anno, che si tenessero (g) due Concilj, l'uno in Tiro, e l'altro in Gerusalemme. L'intenzione sua si può credere, che sosse buona; ma non badò egli d'aver presso di se lo scaltro Eusebio Vescovo di Nicomedia, ed altri o segreti o pa-

(z) Baren. Annal, Ecc. Cotlectio Concilier. Labbe. Floury, O ain.

lesi Campioni d' Ario, che s'abutavano della di lui confidenza ed autorità in favore di quell' Erefiarca, e in pregiudizio della dottrina della Chiefa Cattolica, e del fanto Concilio di Nicea. Avvenne dunque, che nel Concilio di Tiro, Atanalio, infigne e fanto Vescovo d'Alesfandria, scudo de Cattolici, su depotto, e in quello di Gerusalemme Ario ed i suoi seguaci surono ammessi alla comunion della Chiesa Cattolica: tutti paffi, che offuscarono non poco la gloria di Costantino sulla Terra, e che abbisognarono della mitericordia di Dio per lui nell'altra vita. Portatofi a dimandargli giustizia Santo Atanasio, in vece di ottenerla, fu relegato nelle Gallie. Altra novità nell' Anno presente,

novità pregiudiziale alla fua politica, fecc l'Augusto Costantino, per- Ex & V de. chè non contento di aver già dichiarati Cefari i fuoi tre Figliuoli, cioè Anno 335. Coffantino, Coffanzo, e Cosfante (a), nel Settembre di quell' Anno con- (2) 18 seins - ferì il medesimo titolo di Cefare, e di Principe della Gioventù a Fla- indem. vio Giulio Delmazio suo Nipote, perchè Figliuolo di Delmazio suo Chronicon Fratello. Un altro Nipote, nato dal medefimo (uo Fratello, avea Coharraym,
frantino, per nome Flavio Claudio Annibaliano. Il creo Re del Ponto, in Coronio,
in Coronio. della Cappadocia, e dell' Armenia minore. Per atteftato ancora dell' Anonimo Valesiano (6), gli diede in Moglie Costantina, o sia Costanzia- (b) Aneny na, sua Figlia, decorata del titolo d'Augusta. Disavvedutamente con mu Valos. quelti atti di munificenza, lodevoli per altro in sc stessi, trattandosi di etaltare Parenti suoi si stretti, non bado il saggio Augusto, ch'egli feminava la discordia fra i propri Figliuoli e i lor Cugini. Non andrà molto, che ce ne accorgeremo. Benchè sia incerto il tempo, in cui ad un certo Calecere uomo vilillimo falto in capo la follia di farfi Imperadore, pure non è fuor di proposito il darne qui un barlume di conoscenza (che di più egli non meritava) giacche San Girolamo (e), (c) Hirrae Teofane (4) ne parlano all' Anno 29. di Coltantino. Coltui pare, mymai in che occupalle! Itola di Cipri; ma un fuoco di paglia fu questo: dall'ar- (d) Teografie. mi Imperiali egli rettò in breve oppresso, e condennato a i supplizi de Chrange. gli Schiavi ed Affassini. Recitò Eusebio Vescovo di Cesarca nel Settembre di quest' Anno in Cottantinopoli quel Panegirico (e), che di (e) Enjeb. lui abbiamo in onore di Costantino Augusto. E nell'ultimo di parimente dell' Anno prefente passo a miglior vita San Silvestro Papa (f), ( Pontefice gloriofillimo, perchè a' fuoi tempi, ed anche, ficcome pof- Bibliother. siam conghietturare, per cura sua, si vide trionfar la Croce di Cristo nel cuore di Costantino, ed alzar bandiera la Religion Cristiana fopra l'antica fuperstizione di Roma Pagana; di Roma, dico, dove tanti infigni Templi fotto di lui fi cominciarono a dedicare al vero Dio, siccome puo vedersi nella Storia Ecclesiattica.

Anno di Cristo cccxxxvi. Indizione ix.

di Marco Papa 1.

di Costantino Imperadore 30.

Confoli & FLAVIO POPINIO NEPOZIANO,

Bench i Falti, e le Leggi nha ci porgano se non il Cognome del primo Conolos, cioè Nepastano, pura difficimente si fuileri ai nere-dere, ch'egli solic quel Flavio Popilio Nepaziano, a cui si Madre Enzipoli Soriia di Coltantino Augusto. Noi tornermo a vedere quelto personaggio all' Anno 370. proclamato Imperadore, ma Imperadore di poca dutata. Seguito ancora in quell' Anno Masso diffini sud cierri quello del proca dutata. Seguito ancora in quell' Anno Masso diffini sud cierri.

cita

(f) Titlement Me-

meires des

Emperenrs.

Ena Volg. citare la Prefettura di Roma. In luogo del defunto San Silvestro fu ANNO 336. creato Romano Pontefice (a) Marco nel Gennajo dell' Anno pretente. (a) Anagal. Cola alquanto pellegrina puo parere a taluno il vederlo appellato folamente Marco, perchè quelto era un folo Prenome; e non già un Nome, o Cognome de Romani. Ma San Marco Evangelista avea five Chron. fatto divenir Nome questo Prenome, per tacere altri esempli. Non durò più di otto Meli e venti giorni la vita d'esso Pontesice, regi-

strato dipoi nel Catalogo de Santa. Fu di parere il Cardinal Baronio. (b) che Giulio a lui succedesse nella Cattedra di San Pietro sul fine (b) Saren. in Annalis. d'Ottobre; ma il Padre Pagi (e) fondato nella Cronica di Damafo, (c. Pagini Gritis, Bar. differifce la di lui efaltazione fino al Febbraio del fuffeguente Anno. fenza apparire il perche in que' pacifici tempi reftaffe vacante per tanto tempo la Sedia di San Pietro. Appartengono a quest Anno le prime

Nozze di Costanzo Cesare, secondo Figliuolo dell'Imperadore, (4) celebrate con gran pompa dalla Corte: nella qual congiuntura l' Augutto fuo Padre dittribui a i Popoli, e alle Città moltiffimi doni. Il (e' Du-Cam- Du-Cange (e) inclino a credere, che quella prima Moglie di Coftanzo 10 Hift. 872. (perché n'ebbe più d'una) fosse Figliuola di Giulio Costanzo, cioè d'un Fratello d'effo Cottantino Augusto, e di Galla; ma resta tutta-

via feuro quello punto. Una folenne Ambalciata dall' India circa quelli medefimi tempi venne a trovar Coffantino, portandogli in dono delle gemme preziole, e delle stravaganti bestie di que paesi, sconosciute presso i Romani. Aggiugne Eusebio, che i Re'e i Popoli dell'India in certa maniera si suggettarono alla signoria di Costantino con riconoscerlo per loro Imperadore e Re, alzando in onore di lui statue ed immagini. Si potrebbe dubitare, se Eusebio in questo sito la fa-cesse più da Oratore o Poeta, che da Storico. Volle dopo le Nozze di Costanzo, e conseguentemento nel presente Anno, e non già nel precedente, come su d'avvito il Tillemont (f), l'Augusto Costantino provvedere alla fuccession de' Figliuoli, forse perche qualche in-

comodo della fanità gli facea già prefentire non lontano il fin de'fuoi giorni, ne i faggi alpettano a regolar le loro faccende, allorche la morte picchia alla porta. Divise dunque l'Imperio fra i suoi tre Figliuoli, e due Nipoti nella feguente maniera. Al primogenito fuo Co-Bantino, già ammogliato, ma lenza sapersi con chi, lascio rutto il paefe, che è di là dall' Alpi, ed era tiato della giurifdizion di fuo Padre, cioè tutte le Gallie coll'Alpi Cozic, le Spagne colla Maurita-nia Tingitana, e la Bretagna, porzione, che oggidi forma tre potenti e fioriti Regni. A quello Principe, abitante allora in Treveri, fece

(g) Julian. ricorfo l'efiliato Santo Atanalio, e ne fu ben ricevuto. A Coffanzo Orat. 111. fecondogenito affegno il Padre tutto l'Oriente coll'Egitto, a riferva (a) Annyam della porzione, che già diffi data ad Annibaliano fuo Nipote. Pretefe Valiponan, l'Apolitata Giuliano (g), che per favore particolare Coltantino con-zemerai in Annalis. ecdesse le Provincie d'Oriente a Costanzo, perchè più de gli altri

terzogenito fu affegnata (b) l' Italia, l' Affrica, e l' Illirico: valta por-

zione anch' essa, perchè si ttendeva per tutta la Pannonia, per le Me- E a Vo'g. sie, Dacia, Grecia, Macedonia, ed altri paesi già attinenti all' Illiri- Anno 336. co, e verissimimente abbracciava anche il Norico e le Rezie. Il Valesio, e il Tillemont correggendo un passo di Attrelio Vittore con leggere Delmatio in vece di Delmatiam, pretendono, che Costantino laciaffe la Tracia, la Macedonia, e l'Acaia, cioè la Grecia, a Del-mazio suo Nipote. Ma non è da credere, ehe Costantino della sua diletta Citta di Costantinopoli volesse privare i suoi Figliuoli, e darla al Nipote con dote tanto inferiore di paese annesso. O non s'ha dunque da emendare il passo di Vittore, che attribusee a Costante l'11lirico, l'Italia, la Tracia, la Macedonia e la Grecia: o quando pur fi voglia fallato il fuo tetto, fi dee stare con Zonara (1), il quale (2) 21 chiaramente scrive, ehe a Costanzo toccò oltre all'Oriente anche la ibidem. Tracia colla Città del Padre, cioè con Costantinopoli. E a farci credere, ehe così fosse, concorre quanto poco sa dicemmo della parzia-lità a lui mostrata dal Padre Augusto. Quanto a Deimazio altra parte a mio eredere non gli fu affegnata, che la Ripa Galica, come ha l'Anonimo Valesiano (2), cioè verisimilmente la Daeia nuova, o pur la (b) Аногут. Mesia inferiore. Di qual parte divenisse o restasse Signore Annibalia-no con titolo di Re, già s' è detto all' Anno precedente. Ed ecco il Romano Imperio trinciato in tante parti, e con tal divisione infievolito in maniera da prepararfi alla rovina; ma Diocleziano avea già somministrato a Costantino questo modello, e Costantino dovette an-eh egli figurarsi meglio assicurata la sussistenza di questi Regni con provvederli di Principi, de' quali cadaun dal fuo canto gareggierebbe per difendere da i Barbari la fua porzione, fenza prevedere o lospettar egli, ehe l'ambizione e gelosia potesse poi con tutta facilità attizzar la discordia fra tanti Principi, ed anche fra gli stessi Fratelli .

Anno di Cristo cccxxxvii. Indizione x.

di Giulio Papa 1.

di Costantino juniore,

di Costanzo, e

di Costante, Imperadori 1.

Confoli & FELICIANO, e TIBERIO FABIO TIZIANO.

CETO è il Cognome del fecondo Confole, cioè di Tizians, non egualmente e fembrato tale il fiuo Nome e Prenome a eagion de i dubbj modii al Confolato dell' Anno 311. feccome vorderno. Nel di to. di Marzo a Rufio Albino flucredette nella Digniti di Prefetto di Roma Faleria Preniti. La favietza, con cui Coltantino reggeva i fioi Fopoli, il ferminiata fiu potenza, e il credito con Lista vitto-

(a) Culren. in Hifter.

En a Vole, rie acquiffato, aveano per più anni tenuti in dovere i Barbari, e fatra Anno 337. godere a tutte le parti del Romano Imperio un' invidiabil pace : quando eccoti dare all' armi i Perfiani, e muovere guerra al Romano Imperio. Un racconto di Codreno (s), a cui il Valefio (s) prefiò fede, fa originata quella rottura de' Perfiani co i Romani dopo una pace per

(b) Vatefint circa quaranta anni durata fra loro, da un certo Metrodore Filosofo Anneal. Perfiano, il quale adunata gran copia di pictre preziofe nell'India, as Ammia-sum 16. 25. parte da lui rubate, e parte a lui confegnate da un Re Irdiano da cap. 4- portare in fuo nome all'Augusto Costantino, venne veramente a trovar l'Imperadore, a cui diede le gioie, ma fenza far parola del Re donatore, con aggiugnere ancora d'avergliene confegnate quel Re un'altra gran quantità, ma che in passando per la Persia, erano state occupate da quel Re Sapore II. Perché Costantino ne sece delle istanze ad esso Re con assai altura, e non ne riceve risposta, si allumò la guerra fra loso. Altre parsicolarità aggiunte da esso Cedreno ad una tal relizione, da niuno de gli antichi conolciute, han ciera di favole, delle quali per altro è fecondo quello Scrittore, troppo lontano da i

(c) Ammia- tempi di Cottantino. Tuttavia Ammiano (c) ha qualche cofa di questo (d) Enich. Orat. III. (f) Aurelius Vitter de Cafaribus.

Metrodoro, con dire, che Coltanzo, e non già Costantino, badando in Vita Con- alle bugie di Metrodoro, fu illigato a far guerra a i Perfiani. Intanfant. lib. 4 to a noi gioverà l'attenerci ad dutori più ciaffici, cioè ad Eufebio (4), cap. 16. Libanio (e), ed Aurelio Vittore (f). Vanno effi d'accordo in dire, che il Re di Persia Sapore da gran tempo faceva de' preparamenti, per muovere guerra al Romano Imperio. Allorche ebbe disposto tutto, inviò Ambasciadori a Cottantino, ridomandando gli Stati, che una volta appartenevano alla Corona Persiana. La risposta di Cottantino su, che verrebbe egli in persona ad informarlo de fuoi sentimenti; ed in fatti allestite armi e milizie, chiamate in gran copia da tutte le parti del fuo Imperio, con vigore si preparò per quelta importante spedizione. Un così potente armamento d'un Imperadore avvezzo alle vittorie a fece calar ben tofto gii orgogliofi spiriti del Re Persiano, le cui Armate aveano già dato principio alle fcorrerie nella Mesopotamia, di modo che spedi nuovi Ambalciatori a Costantino, per trattar di pace. Eulebio (g) quì più de gli altri merita fede, e ci afficura, che l'ot-

tennero: laddove Rufo Fello (b), e l'Anonimo Valetiano (i), Liba-

nio, e Giuliano l' Apostata pretendono, che Costantino continuasse i

preparamenti militari per la guerra; e noi vedremo, che Costanzo suo

Figliuolo fu da li a non molto alle mani col Re di Persia. Tuttavia

Ammiano è di parere, che Cottanzo, e non già i Perfiani, quegli fu,

(g) Enfeb. (h. Rufus Feftus in Breviario. (i Anenym. Valifianni. Libanine. Julianus .

che volle rompere, sedotto, siccome già accennammo, dal suddetto Metrodoro. Avea l' Augusto Costantino goduta in addictro una prosperosa sa-(b) Fadé. nità, accompagnata con gran vigore di corpo e d'animo (f), ed era il d. c. 53. già pervenuto al principio dell'anno sessantelimo terzo di fua età. Ma convien credere, elle anche nel precedente Anno qualche interna debolezza o malore più vivamente che mai il facelle accorto dell'ine-

witabile nostra mortalità. Però, secome dicemmo, assettò gl'inte-Ea a Voig. ressi domestici; più che mai si applicò alle opere di Pietà; sece fab. ARRO 337. bricare il Sepolero fuo presso il magnifico Tempio de gli Apostoli, eretto e dedicato da lui in Costantinopoli, e spesso trattava dell'immortalità dell' Anima, infegnata dalla Religion di Cristo, e dalla migliore Filosofia. Ora dopo aver egli con gran divozione celebrato il giorno fanto della Pasqua, cominciò a sentir de' più gravi sconcerti nella fanità, e si porto a i Bagni, ma senza provarne profitto. Venuto che fu ad Elenopoli, fi aggravo il fuo male; ed allora conoscendo aporofilmarii ormai il fine de'suoi giorni, (a) con tutta umilià (a) Enfet. confesso i suoi peccati in quella Chiefa, e fece illanza a i Vescovi di- ibid. c. 61. moranti nella sua Corte di ricevere il sacro Battelimo, differito da lui fin qui, secondo l'uso, od abuso d'alcuni in que tempi, per cancellare e purgare prima di morire in un punto folo tutti i peccati della vita paffata coll'efficacia di quel Sacramento. Quelta funzione fu celebrata poco appresso, essendo egli passato ad una sua Villa presso di Nicomedia; (b) e chi il battezzo, fu Eusebio Vescovo di quella Cit- (b) Hirran. cà, uomo per altro screditato per la sua aderenza a gli errori d'Ario, in Chrenico. Non v'ha oggidi persona alquanto applicata all'erudizione, che non conosca esfere flato conferito il Battetimo a quello celebre Imperadore, e primo fra gl' Imperadori Cristiani, non già in Roma per mano di San Silvestro Papa nell' Anno 324. come ne' Secoli dell' ignoranza le Leggende favoloie fecero credere, ma bensi nell'Anno preiente in Nicomedia ful fine della di lui vita. Se altro testimonio, che Eusebio Cefariense non aveffimo di quelto fatto, potrebbesi forse dubitare della di lui fede, perchè Vescovo almen sospetto d'aver favorito il partiro dell'Erefiarca Ario, contuttochè non fia mai probabile, che Scrittore sì riguardevole volesse e potesse spacciare un fatto, che così agevolmente a farebbe potuto con fua vergogna fmentire, qualora fofse pubblicamente seguito in Roma tanti Anni prima il Battesimo d'esfo Augusto. Ma il punto sta, che con Eusebio in raccontar questo fatto s'accordano il Santo Vescovo (e) Ambrolio, San Girolamo, e tan- (c) Ambreti Vescovi del Concilio di Rimini nell'Anno di Cnisto 35p. e So- fini. crate, Sozomeno, Teodoreto, Evagrio, e la Cronica Alessandina. Non Berenyn. ne citò i passi, potendo il Lettore informarsi meglio di questo da chi Securinas, ex profesio ha ventilata cotal quistione. Posto poi il Battesimo, così Thudera. tardi ricevato da Costantino, per cui egli cominciò veramente a chia- Evagrias, marsi Crittiano, e ad estere partecipe de i divini Mistorj (4), s'è cet- direndri-cato, se Costantino sosse almeno in addietro nel numero de Catecumini, aè fi fon trovati baftanti lumi per decidere quello punto. Quel (d) Vairfus che è certo, da gran tempo l'impareggiabil Augusto con aver abin- Adessas. rato l'empio culto de gl'Idoli, era Cristiano in suo euore, e adorava Zistement Gesù Crilto, e promoveva a tutto suo potere gl'interessi della sua fan- Memoras ta Religione, beache non si fottomettelle peranche al giogo soave del da Esque. Vangelo, e all'obbrobrio della Croce; e si sa, ch'egli superava col suo zelo e colla fua divozione anche molti veterani nella feuola del Cro-

### ANNALI D'ITALIA.

Exa Vols. cefiffo. Dopo il Battefimo, che il piiffimo Augusto ricevè con gran A==0337- compunione, ed ilattà infieme d'aoimo al veder quelle facre cerimonie, vesti i abito bianco, e diedella far varj regolamenti, l'uno de' qua-

(a) Athan li fu il richiamar dall'estilio Santo Atanasio (i), e secondo tutre le apApitat. Il. parenze anche gli altri Vestovi banditi. Consermo ancora nel testamenta la division stata de gli Stati ne fuoi Figliandi con chiamare a se, 
come più vicino, Costanzo, il quale non giunse a tempo di vederio

Nella facts Petha sdunque della Penteccofte, acduta in questi Anno nel di 31. di Maggio, in chiamato, come fi poi credere, alla gioria del Beati questio nitigne Imperasfore, in et di lessara tre anni e di 16 de le della per quatto di deduca con varie conspicteure da ggi sanichi (b) 26/65. Scrittori (b), correndo l'Anno trentunessimo, da che eggi sia create in PL. Core Coster. Nè gia ssissifia, che èggi sell'ultimo della Vita tossiliassifica a gia spissione della vita cinciliassifia a gii spissione della vita cinciliassi a gia spissione della vita control d'Arino, come si laccio l'acupar dalla penna San Girolamo (n) significate, avendo assista strictori alla create in decua e comannone della Chiesta Cattolica: al che certamente nulla film.

preprinta della controla della Chiesta Cattolica: al che certamente nulla film.

preprinta della controla della Chiesta Cattolica: al che certamente nulla film.

preprinta della controla della Chiesta Cattolica: al che certamente nulla controla controla controla controla controla della chiesta della chiesta della chiesta controla c

\*\*Julia de la compania del compania dela compania del c

ranquillit di parc ai fuo Imperio. Petrois furnos in effi Roma fofpefi tutti gli Sperstoli ed aktri diverimenti ş fi ferranco il Bagni,
e con alte grida il Popolo fece iflama, che il di hui Corpo venifi
trafiporato colis, con provar polici eltremo dolore, allorchè intete
(a) Barny, data ad effo fepolura in Colhaninopoli. P Pagni ileffi (f) fecondo il
brainti, articologo loro liti, e decro un Dio, come eziandio fi accoglie do
(i) Medial-varie Medaglie (b), onore certamente detellato da quella grande Anime. Men che adorò il folo vero Dio io vira, e dopo motte pofisim cre-

dere, che padalfa a godere i premi riferbati a i Baoni in un Regno più fabile e migliore. Il titolo di Grande, che noi comanemente diano a Codamino, parve peco a i Popoli, anche virente lui; e però gli diedero quel di Meffant, che ali cincottra nelle faddette Medelle di diedero quel di Meffant, che ali cincottra nelle faddette Medie di Companio di Companio di Companio di Companio di constanti di Companio di Companio di Companio di Companio di diano. di copo di diamo, ca una rua fortura, concoffere a fortura edi lui

uno de'maggiori Eroi dell'antichità. Videfi ritornato dal valore della

·ue

fue armi fotto un folo Capo il Romano Imperio, ceffarono pel fuo Exa Volg. faggio e clemente governo i graviffimi mali e difordini, internamente Anno 337. patiti fetto i precedenti cattivi Augusti; e calato l'orgoglio alle Nazioni Barbare, niuna d'esse inferiva più molestia alcuna alle Provincie Romane per timore di quetto invitto Augusto. Ma la principal gloria di Coltantino fu, e sempre sarà presso di noi Cristiani, l'esfer egli stato il primo ad abbandonare il culto de gl' Idoli con abbracciare la vera Religione di Critto; e non folo di aver profittato per se stesso di quetta luce, ma d'effersi studiato a tutto potere di dilatarla pel vasto fuo Imperio, fenza nondimeno forzare le coscienze altrui: studio, ene secondato da suoi Successori, giunse in fine ad atterrar affatto il Paganesimo, e a far solamente regnare la Croce per tutte le Provincie Romane. Quanto egli operaffe, affinchè ciascuno aprisse gli occhi al lume del Vangelo, quante Chiefe egli fabbricaffe, quanti Templi famoli dell' Idolatria diffruggesse, e tanti altri saggi della sua umiltà e Pietà, all'iftituto mio non convien di riferire, rimettendo io il Lettore defiderolo di chiarirfene, alla Vita di lui feritta da Eufebio, e alla Storia Ecclesiaftica. Ma non posso tacere, che per attestato del (a)  $E_R/\delta$ , medesimo Storieo (3) lo zelo di Coltantino giunse a proibire l'esterno  $p_H$ .  $E_R/\delta$ , cutto de gl'i Jobi, e far chiudere le porte de i loro Templi, e a vie-t. t. t. t. tare i facrifizj, l'Aruspicina, e varie altre superstizioni del Gentile- 67 25fimo. Che s'egli non potè fradicar tutto, il potente erollo nondimeno, smo. . the regin no pote trainer testes, a potente eroito nonameno, che gli dicle, fervi a i Succelfon fiuo Augusti di campo per compiere quella grande imprefa. Per quelto la memoria di Colantino fi rende venerabile per trutta la Chiefa, e tanto inanazi ando prefio i Greci la tima di quelto Imperadore, che ne fecero un Samto, e ne celebrano tuttavia la Feffa. Anzia nell'Occidente fteffo non fono mancete Chiefe,

San Coffantino il Grande . Ma qui si vuol avvertire i Lettori, ehe quantunque riguardevoli Ma qui II von averture i Lecturi, cur quantanța rigamos-va-fieno flati i meriti di quefto gloriofo Împeradore; tuttavia fenoi pren-diamo nella fua vera fignificazione il titolo di Sante, indicante il complesso d'ogni Virtù Cristiana, e l'esfere assatto privo di Vizj e di sostituti distetti: ben lontano su Costantino da conseguir si decoroso titolo, che la fola pia adulazione de' Secoli barbari a lui contribui. Imperciocchè a guifa di tanti altri Principi, che Grandi fono appellati, non mancarono in lui vari difetti, che ebbero bifogno di miferieordia presso Dio, e di scusa presso i mortali. Non son già qui si facilmente da credere tanti bialimi a lui dati da Giuliano Apostata, e massimamente da Zosimo, il qual ultimo, fece quanto sforzo potè per ilminuire o denigrar la fama di Costantino. Scrittori tali, perchè ostinati nel Pa- (b) Inlian. ganelimo, maraviglia non e, se sparlassero d'un Imperadore, che per (c) Aureling quanto pote diroceò il Regno della lor superstizione. Ora tanto Giu- Viller in Eliano (4), che Aurelio Vittore (4), ed Eutropio (4), ci rappresentano pireme. Costantino non solo avidissimo della Gioria (passione per altro, che in (d) Europ. in aè merita seusa, per non dire anche lode, qualora è di stumolo alle in Berviar,

che han farro altrettanto, e Scrittori, che han compilata la Vita di

Vit. Conft.

er 54.

Exa Volg. fole belle opere) ma ancora pieno d'Ambizione, avendo egli cercato Anno 337. sempre d'ingrandirsi, senza mettersi pensiero, se per vie giuste od ingiulte. Ma chi vuol male, tutte le altrui opere interpreta in finifiro. (a) Arrelint Gli attribuiscono ancora (a) un eccesso di lusso nell'ornamento del suo

Victor ibid. corpo, per aver portato, ed anche continuamente, il Diadema: dal che si guardarono i suoi Predecessori; accusa nondimeno di poco momento, perchè a i Monarchi non è discetto il sostenere la propria maestà colla magnificenza esteriore, purchè non giungano, come facea Dio-cleziano, a farsi trattare da Dii. Che poi Costantino ne gli ultimi suoi anni fi deffe ad una vita volutruofa, amando i piaceri, e gli spettaco-(b) Julian.

hi, lo scrissero bensi Giuliano (4) e Zosimo (4): ma lo stesso Aurelio de Cefarib. (c) Zofimus Victore (4), e Libanio (1), amendue Gencili, difendono qui la di lui 2 6 32 memoria con dire, ch'egli continuamente leggeva, scriveva, medita-(d) Aurelius va, ascoltava le ambascerie, e le querele delle Provincie; e molto più Viet, ibid. parla effo Libanio delle continue di lui occupazioni, per promuovere il pubblico bene; nè alcuno certamente mai fu, che potelle imputare) Liben Orat. 111. gli l'aver trasgredite le leggi della continenza, nè commessi eccessi di

gola. Se vero poi fosse, che Costantino, come vuol Zosimo (f), e si ricava anche da Aurelio Vittore, dall'una parte scorticava i Popoli col-(f) Zohmus le imposte e co i tributi, e dall'altra scialacquava i tesori in fabbrieap. 38. che, e in arricchir persone inutili ed immeritevoli, di maniera che secondo esso Vittore, governò ben egli come buon Principe ne primi dieci anni, ma ne'dieci seguenti comparve un Ladrone, e ne'dieci ultimi fi trovo come uno fpelato pupillo: se vero, diffi, ciò folle, avrebbe senza dubbio pregiudicato non poco alla di lui riputazione. Ma E-

vagrio (g) difende qui la fama di Costantino, e di sopra vedemmo coll'au-1. 3. 6. 40. torità d'Eusebio, che questo Regnante levò via un quarto de gli aggravi sopra le terre: oltre di che le sue Leggi il danno a conoscere per nemico, e certo non tollerante delle avanse fopra i sudditi. Quel forse, che con più ragione su ripreso in questo gran Principe, su la fua troppa bonta, amorevolezza, e clemenza: male procedente da buon principio, ma che non lascia d'effere male in chi è potto da Dio a governar Popoli, se tale eccesso va a finire in danno del Pubblico. Confessa lo stesso Eusebio (6), che Costantino fu proverbiato, perchè (b) Exfe niuno temendo a cagione della foverchia di lui clemenza di foggia-

1.4 147. 31. cere all'ultimo supplizio, e poco o nulla affaticandosi i Governatori delle Provincie per frenare i delinquenti, ne pativa la pubblica quiete, e frequenți erano i lamenti de i fudditi. Aggiugne, che due gravi difordini fi provarono in que' tempi, cioè la prepotenza ed in-fiziabil cupidigia de' Ministri di Corte, che travagliavano tutti i mortali, e la futheria di molte inique persone, che fingendosi convertite alla Religion Cristiana, s'introducevano nella confidenza dell' Imperadore, con abufarfene poi in pregiudizio del Pubblico e della Reliione steffa, facendo credere quel che volevano all'incauto Augusto. Che anche appresso de' buoni Principi si veggano cattivi scellerat Ministri, non è cofa forestiera i ma non sono elentati i Principi stessi

dal render conto a Dio e al Pubblico, di valersi di sì fatte braccia, Exa Volg. fenza prendersi pensiero delle lor malvagie azioni. E Costantino ben Anno337. li conosceva (a), gridava, ma non provvedeva. E per conto de (a) tdem gl' impottori, che colla maschera del Cristianesimo ingannavano il cap. 55. troppo buono Imperadore, tappiamo, ch'egli badando ad Eufebio di Nicomedia, e verifimilmente anche allo stesso Eusebio di Cesarea,

fece de' passi falsi contra del sacrolanto Concilio di Nicea, e in danno della dottrina e Religione Cattolica. Contuttociò si vuol ripetere, che ad un Principe tale, per tanti altri versi tutto dato alla Pietà Cristiana, e pieno di retta intenzione, possiam fondatamente credere, che il milericordiolo Dio avrà fatto godere un abbondante mifura della fua Clemenza nel Mondo di là; e che s'egli al pari d'un altro suo eguale, cioè di Carlo Magno, non merito già d'effere venerato qual indubitato Santo fu gli Altari, non l'abbia almeno Iddio escluto da un invidiabil ripoto nel Regno suo. Finalmente non vo tralafeiar di dire, che fotto Costantino il Grande fiorirono non poco le Lettere e i Letterati, si fra i Cristiani, che fra i Pagani, perch' egli per atteffato di Aurelio Vittore (6) cura particolare ebbe che si coltivassero l' Arti e le Scienze, e costitui ancora falarj a i Mae- Epiteme. ftri delle medefime. Si fa ch' egli tteffo componeva Orazioni e Discorsi, e scriveva Lettere con eloquenza, e ne restano tuttavia le pruove. Gli Autori della Storia Augusta, tante volte menzionati di fopra, fiorirono quasi tutti sotto di lui, e alcuni d'essi ancora d'ordine suo scrissero le vite de' precedenti Imperadori, come Sparziano Lampridio, e Capitelino. Di fopra ancora parlammo di Emmen, di Nazario, e d'Opiaziano Panegirilli. Iamblico Filosofo Platonico, Commediane (se pur non è più antico) e Ginvence Poeti Cristiani, Arnebie, Giulio Firmico, Eufebio Cefarienfe, e probabilmente Gregorio, ed Ermogeniano. Autori di due Codici una volta celebri delle Leggi Romane, con altri, che io tralascio, e intorno a' quali è da vedere la Storia Ecclesiattica e Letteraria. Quel poi, che dopo la morte di Costantino succedette, ancorche appartenente al presente Anno, sia a me lecito di trasferirlo al feguente, perche affai fi è parlato di quefto.



Anno di Cristo cccxxxviii. Indizione xi.
di Giulio Papa 2.
di Costantino juniore,
di Costanzo, e
di Costanzi Imperadori 2.

# Confoli & Orso, e Polemto. Era Vole, M. Esilio Ilariano efercitò in quest' Anno la Prefettura di Roma. Da Anno 133. de che giunto a Costantinopoli Costanza Cefare ebbe data folenne

sepoltura al cadavero del defunto Padre nell' Anno addietro, si applicò repotegra at essavero aci detunto e carre test inno acuerco, a lepotegra (d.) sensas de duon felto a gli affiri de Pubblico. Intento giuniero gli afiri (d.) sensas due fuoi Fratelli (d.) cioè Cofanzias juniore, e Cofanza. Nun d'efi. 70. Cosé. finora avea portato de non il nome di Cofanz. Le militaie, verifimil. quello di Augusto: e quetto di confenso dell'altre Armate, alle quali fu fignificata la morte di Costantino, e l'intenzione di crear Imperadori tutti e tre i suoi Figliuoli. Perchè si volle anche far l'onore al Senato Romano di aspettare il di lui assenso, che non manco, tanto si ando innanzi, che solamente nel di p. di Settembre (4) dell'Anno in Faffie. profismo pallato furono elli pienamente proclamati Imperadori ed Augusti, e ne presero il titolo. Avea, secome già dicemmo, l' Augusto Costantino creato Cesare Delmazza suo Nipote, con assegnarli ancona alcuni Stati, e dichiarato Re del Ponto, della Cappadocia ed Armenia Antibaliano di lui Fratello. Non seppero softerire i tre ambiziosi Fratelli Augusti, che suor d'essi alcuno avesse parte nella Signoria del Romano Imperio, e però furono a configlio per escluderli. La maniera di ottener l'intento fu barbarica, e fa orrore, perchè si conchinie di levar loro la vita. Ma prima di eseguir così crudele risoluzione, cominciarono essi ad esercitare la sovrana autorità, con levare il posto (c) Gregor. di Presetto del Pretorio ad Ablavia (c), benchè lasciato da Costantino per Configliere di Coltanzo. Era tiato coltui onnipotente fotto il ani Orar. 3. medesimo Costantino; ed uno di coloro, che Eusebio Cesariense volle indicare, accennando que Ministri, che abusandosi della bonta di esso Costantino s'erano renduti odiosi a tutti per le loro violenze, e per l'ingordigia della roba. Ritirossi Ablavio ad un suo Palazzo di Villa nella Bittinia, credendosi assoluto colla sola perdita del grado; ma ab-

biamo da Europio (4), che Costanzo fotto mano fpedi alcuni Ufiziali

con lettere dell' Armata, che l'invitava a tornariene per suo gran van-

taggio. Gli furono presentate quelle Lettere con tutta sommessione da gli Ufiziali, come s'egli fosse stato un Imperadore; ed egli in fatti

(d) Eurap. de Vit. Sophiftar. eap. 4-

ft per-

fi perfusie, che l'intenzione de'foldati foffe di crearlo Augusto. Ma Ena Volg. dove è la Porpora? dimandò egli con volto e voce fiera. Risposero Anno 338. gli Ufiziali di non aver eglino se non le Lettere; ma che altri stavagu Urzaui on non svée eguino te nois e-zetéres, na che airn nivar-no ila porta, por efeguire il refor o Ordino Ababivo, che entraffero, ma in vece della Porpora gli prefenturono le puntre della Fpade, c il tuglitrono a peza. Pi alintuno forte an medicini tempi, le son prima, all'Armata di fir cumulto, con procedure si alte grista di non votto fo. El tra el Egliando e con travalta della productiona di con-tro della consultata della consultata della consultata della con-comitata della consultata della consultata della consultata della con-comitata della consultata della consultata della consultata della con-comitata della consultata della consultata della consultata della con-tra di Ambienta della consultata della consultata della con-tra di Ambienta della consultata della consultata della con-tra della consultata della consultata della con-tra della consultata della consultata della consultata della consultata della con-tra della consultata del Zio paterno d'essi tre Augusti, in quel bollore su loro da i soldati tolta la vita (4). Un altro Fratello del defunto Augusto (forse Anni- (a) 29 mana tolia la vita (4). Un agro Frateino dei derunto Augunto (vorte anna salains) e inque altri del medefimo fangue, tutti innocerni, incorfero nella fieffa feiagura per atteflato di Giuliano Apolitas (4). Anzi poco manco, che lo fieffo Giuliano, e Gallo fuo Fratello, Figliuoli (b) Julias amendue del fuddetto Giulio Caffanzo, e per confeguente Cagini anchi 271. essi de i tre Augusti, non fossero involti in quella rovina. Gallo restò illefo, perchè l'infelice fua fanità il rapprefentava, fenza fargli maggior fretta, affai vicino alla tomba. L'eta poi di foli fette anni quella fu, che falvo la vita a Giuliano. Potrebbe effere, che a questi Principi feappasse detta qualche parola, che a loro, più che a Figliuoli di Cofiantino, fosse dovuto l'Imperio per le ragioni della lor nascita, e che

di quà procedesse il loro esterminio.

Ed ecco con che Turchesca crudeltà diede l'Augusto Costanzo incominciamento al suo governo, giacche niuno de gli antichi Scrit-tori attribuisce questa sanguinaria esccuzione a Costantino juniore, o a Coflante di lui Fratelli, ma bensì a lui folo (e). Ed ancorchè egli pal- (e) 34 liaffe l'iniquità fua, rifondendola full'ammutinamento de' foldati, fu Ejifal ad ognuno nondimeno perfuafo, ch'egli ne era frato-fegretamente il motore. Dopo la strage di questi Principi, tutti del sangue Imperiale, ia Christi entrò anche la discordia fra i tre Fratelli. Augusti, o sia perchè ca- 24/mm daun di essi pretendesse d'aver la sua parce ne gli Stati decaduti per La cap. 4 la morte di Delmazio, e di Annibaliano, o pure perche la division de Regni fatta dal Padre non piacesse a talun d'ess, o restasse esposta per cagion de confini a varie controversie. E ignoto, se allora o pure dipoi a motivo dell' Affrica inforgesse fiera lite fra Costantino e Costante, la quale poi andò a terminare in una brutta Tragedia, forse perche Coltante pretendesse la Mauritania Tingitana, che soleva andar unita colla Spagna, o perchè Costantino credesse a sè dovuta qualch' altra parte dell' Affrica stessa . Unironsi a cagion di tali dissentioni i tre Fratelli a Sirmio nella Pannonia, come attetta Giuliano l' Apostata (d), e quivi Costanzo la fece da arbitro, con tal faviezza (d) Jalian. nondimeno e moderazione, che non lafeiò a i Fratelli motivo di do- Grat lersi di lui , anzi nella partizion de gli Stati più diede ad essi di quel, er III.

che ritenne per se, affinche si mantenesse la buona unione e concordia fra tutti . Si disputa tuttavia fra gli Eruditi, se questo abbocca-

## ANNALI D'ITALIA.

288 Exa Volg. mento ed accordo de' Fratelli Augusti seguisse nell' Anno preceden-Auxo 338. te o pure nel presente. Resta parimente controverso, qual cambia-mento si sectse nell' assegnamento de gli Stati. Nulla io dirio del tempo, a noi bastando la certezza del fatto. Ma per conto della divisione, niuna apparenza di verita ha il dirsi dall' Autore della Croni-

(s) Chrasic es Aleffandria (s), che a Colfantino il maggiore de i Fratelli roccalle di addi-con del considera (s), che a Colfantino il maggiore de i Fratelli roccalle di addi-dita addi-de ficcome dicemmo, le Signorie di lui erano la Gallia, le Spagne, e la Bretagna, pacsi troppo difuniti e lontani dalla Tracia. Si può ben eredere, che la Cappadocia, e l' Armenia, Provincia allora affai sconvolta, venissero in poter di Costanzo; e ch' egli cedesse a Cozosmur stantino il Ponto ( lo che vien asserito da Zosimo (0) ) e sorse la Me-

fia inferiore ; e che vicendevolmente Coftante promettefse, o rilateiafse a Costantino qualche parte dell' Affrica, o pur altri paesi adiacenti all'Italia. Non li possono ben chiarire queste parcite; quel che in-tanto è certo, l' Ambizione, cioè quella fame, che rode il cuore di quali tutti i Regnanti, ne mai fi fazia, seonvolse di buon' ora i Fratelli Augusti, e non oftante il predetto accordo, poco stette a pro-dur delle funestissime seene. Mentre poi fra loro bollivano queste dissensioni, Sapore Re di Persia, animato dalla morte di Coltantino il femioni, ogowy'' Ne u refuia, aminato maia motte u Conantino in Grande, e credendo venitor il tempo di miettere, entrò con poteme Arnata due Melopotamia, (\*) e mife l'affedio alla Città di l'ibili-nata di consideratione del compo, ma instituente, perché quella guernigione co i Cittadini fece si gagliarda difefa, che il fuperio Re dovette battere la ritirata, probabilmente perché Cofitano avea am-

maffata gran gente per darle soccorso . Ma è disputato, se all' Anno presente appartenga questo assedio: che per altro la guerra co i Perfiani continuò dipoi per anni parecchi, e Nifibi altre volte fi vide afsediata con avvenimenti, de' quali non fi può affegnare il tempo pre-eifo, e che folamente andando innanzi, faran brevemente accennati. (d) I. 4 & Belle fon due Leggi d'essi Augusti , spettanti a quest' Anno contro

a i Libelli infamatorj (4) e alle Lettere orbe, ed accuse secrete, con ordinare, che in vigor di questi atti clandestini, non fatti secondo le regole della giuftizza, niuno de' Giudici potesse procedere contro de gli accusati, e che si dessero alle siamme quegl'iniqui Libelli.



Anne

Anno di Cristo cccxxxix. Indizione x11.

di GIULIO Papa 3.

di Costantino juniore,

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 3.

Confoli 

| FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTO PER la feconda volta, | FLAVIO GIULIO COSTANTE AUGUSTO.

PRefetto di Roma fu in quest' Anno dal di 14. di Luglio fino al Ena Vola. di 25. d'Ottobre, Lucie Turcie Seconde Aproniane Afterie, ed ebbe Anno 339-per Successore pel resto dell' Anno in quella Dignità Tiberio Fabio Tiziane, creduto lo stesso, che nell' Anno 337. era stato Console. Non mancano Leggi e Falli, che non Coffanzo, ma Coffantino chiamano il primo Confole, e va d'accordo con esti un' Iscrizione (4) da me data (2) Thelasalla luce. Contuttociò non si può abbandonar la comune opinione, che rui Nevas mette Coffanzo Augusto Console: altrimenti s'imbroglierebbe la serie Inscription. de' Consolati, fusseguentemente da lui presi. Che se Costantino junio- 141. 377re avelle prefa in quest' Anno tal Dignità, dovea dirli Confole per la quinta volta. Nulla di particolare ci fomministra a quest' Anno la Storia. Abbiamo folamente alcune Leggi (4), che ci fan vedere, dove in (b) Guibevarj giorni fi trovaffere gli Augusti, ma non senza confusione per gli fred. Chr. vari giorni ii trovanero gui riuguiti, ina ioni tello pubblicava una Legge, miles C telli gualti. Allora fe uno d'esti Imperadori pubblicava una Legge, Theodof. non il folo suo nome, ma quello ancora de gli altri due Fratelli Augusti vi si metteva in fronte, acciocchè paresse, che il Romano Imperio, tuttochè diviso fra i tre Regnanti, seguitasse nondimeno ad ef-sere un Corpo ed una cosa stessa. Tre d'esse Leggi date in Laodicea, in Eliopoli, e in Antiochia, indicar possono, che Costanzo Augusto dovea effere paffato colà, per accudire alla guerra de' Perfiani, i quali si può dire, che ogni anno venivano a dar la mala ventura alla Mesopotamia Provincia de Romani. În este Leggi Costanzo si studio di li-berare i pubblici Giudizi dalle sossisticere e formalira supersue, che eternavano i processi e le liti. Proibi egli ancora sotto pena della vita i Matrimonj fra Zio e Nipote, e a i Giudei il poter comperare Schia-vi d'altre Nazioni, e molto più il circonciderli, spezialmente liberando gli Schiavi Cristiani dalle lor mani.

Anno di Cristo cecal. Indizione xiii.

di Giulio Papa 4. di Costanzo, e

di Costante Imperadori 4.

Confoli { Acindino, Lucio Aradio Valerio Procolo.

(t) Auguft. de Sermen.

Exa Volg. Non fi dec fottrarre alla conoscenza de i Lettori un'azventura di questo Acindino Confole, narrata da Santo Agostino (a), come succeduta circa l'Anno 343. Essendo egli Presetto dell'Oriente in An-Domin. I. tiochia, fece imprigionar certuno, che andava debitore al Fifco di a sè lecito tutto quel, che loro cade in capriccio, con giuramento minacciò, che se dentro al tal giorno colui non sodisfaceva, la sua vita la pagherebbe. A costni era impossibile il trovar quella somma. Per buona ventura aveva una Moglie di rara bellezza, ma sprovve-duta anch'essa di contante; quando un certo Ricco, che le faceva la caccia, preso il buon vento, le esibi quel danaro, s'ella voleva per una notte acconsentir alle sue voglie Comunico la Donna tal esibizione al Marito, che approvò il difonesto contratto. Ma appagata ch'ebbe l'impuro la sua passione, giocò di mano, e quando l'incauta Donna si crede di avere in pugno l'oro promesso, non vi trovo che della terra. Qui fi diede alle imanie e grida, e ricoría ella ad Acindino Prefetto, finceramente gli espose il fatto. Allora egli riconobbe il suo fallo per le indebite minaccie fatte a quel misero. Obbligò l'adultero a pagar la fomma dovuta al Fisco, e alla Donna affegno quel campo, onde fu presa quella terra, con cui rimale beffata. Continuò nella carica di Prefetto di Roma Tiberio Fabio Tiziano (b); ma perch' egli dovette nel Maggio portarfi alla Corte di Cottante Augusto, dimorante allora nell'Illirico, Giunio Tertullo, fottenne le di lui veci, finch'egli fu ritornato. Non erano fopite le pretentioni di Coffantino juniere contra di Coffante, e mala intelligenza paffava fra quetti due Fratelli Augusti, efigendo eslo Costantino alcuni paesi dal Fratello o

nell' Affrica, o ne confini d'Italia, qualiche il dominio delle Gallie,

(b) Cufripianus, Bucherius .

> Spagne, e Bretagna fosse picciola porzione per appagare le di lui am-biziose voglie. Forse perchè parole sole, e aon fatti riportava da Cothate, pegin di full rigine "coll smi; succhtat empli officia nel fucco, e malfimamente un certo Afalico Tribulon, gran feminiatore di zzanie fra i due Fratelli, al quale col tempo la guiltina di Dio non mancò di dare il condegno gattigo. Moffo diunque Coftanziao dalle Gallic coll efercito fuo, entrò in Italia, e giunfe fino ad Aquietta. Coprisse gell il movimento di quefle armi col pretefio di volet.

marciare in Oriente, per prestare ajuto al Fratello Costanzo, che ne Esa Vole. abbifognava per la guerra a lui mossa da i Persiani. Zonara (a), che assai Anno 340. abbilognava per la guerra a lui mona da i reritant. Comana (2), une anta (2) Zonaras fondatamente tratta di questa funcita lite, scrive, che Costante Augu-sto si trovava allora nella Dacia; ed in effectto abbiamo due Leggi (5), 1.20. de (6), 1.20. de (6), 1.20. de (7), 1.20. de (7 date da lui nel Febbraio dell' Anno presente in Naisso, Città di quella Decariente date da lui nei recorrato deili camo priestate in camo, sona que de la Provincia. Si fatta vifita non fe l'alpettava egli; ma appena gli giuno del l'avviso dell'entrata di Costantino in Italia, che per settmare i luo pittimo. Cost. Ibio-Cost. paffi, gli spedi incontro i suoi Generali con quelle milizie, che rac- doian. path, gn ipeal incontro i uso Control and a control and a control and control and a co fe, e ad ubbriscarfi, che a ftare in guardia; perciò dispolero un'imdella lor gente l'impegnarono ad una battaglia. Tale fu quella, che le di lui ichiere alla fronte e alla coda urtate rimafero tagliate a pezzi, ed egli rovesciato a terra dal cavallo impennatosegli, e poi trafitto da più spade lascio ivi la vita. Il suo cadavero gittato nel vicino Finne, fu poi rifcoffo, ed invisto a Collantinopoli, dove nttenne onorevole fepoltura. E' giunta fino a i di noftri una funebre Orazione (4) Greca, compotta da Anonimo Oratore in tode di quelto fcon- (d) Mand figliato Principe, da cui apparace sparfa voce, ch' egli dopo la bat- la Confl. taglia morisse di peste in Aquileia. Faceva in fatti la Pestilenza grande strage non meno nelle Gallie, che nell'Italia in questi tempi. Ma i più convengono in dirlo privato di vita nel comhattimento fuddet-to. E quello fine ebbe la di lui imprudente ambizione, e l'invidia

portata al Fratello Costante. Zosimo (e), che in tutto si studiò di spargere il fiele nelle azio- (c) Zesimus ni degl' Imperadori Criftiani , lasciò scritto, che Coffante per tre an- (a) Zepma ni diffimulò il mal animo fuo contra di Coffantino, e che mentre quefti era amichevolmente entrato in una Provincia (fenza dire qual fosfe ) Cottante, fingendo d'inviar foccorfi d'armati a Cottanzo in Oriente, col braccio d' effi fece affaffinarlo. Anche l' Autore Anonimo dell' Orazione fuddetta fembra autenticar quello racconto con dire uc- 11) Philacifo Coltantino juniore da ficari inviati da Coltante fuo Fratello; ma forgias Hiegli attetta ancora la battaglia feguita fra loro, ed aggiugne la voce, fir.i.3.c.t. eh'egli folle morto di pette. Ci può anche effere dubbio, fe quell'O- in Chran on Corre razione fosse fatta in quel tempo, potendo essere una Declamazione (h) Seratu di qualche Sonita, lontano da questo fatto. Sembra in oltre, che Fi- Histor. Eco. Socrate (b), Sozomeno (i), i due Vittori (l) Eutropio (l), e Zonara, Esclefiafi. (a) che chiaramente afferiscono, aver Costantino, molfa guerra al (k) Parte (m) che chiaramente afferitcono, aver contantino, miona guerra a la Epitemi Fratello, ed incontrata perciò la morte. E a buon conto non fi puo rist. U negare, ch'egli non fosse calato in Italia armato, che è quanto dire Calaribat. entrato coll'armi in casa di Costante. Della verità fu, e sarà giu- (1) Farra, dice Iddio. Intantola morte di questo Principe fece slargar moltol'a- in Brevier. li ad esso Costante, perch' egli entrò in possesso di tutti i di lui Stati, in denasis

#### Annali o'Italia.

Eax Volg. di maniera che fi videro unite fotto il fuo comando l'Italia colle adia-Axxo.340. centi Ifole, l'Illirico colla Grecia, Macedonia, ed altre Setteutriona-li Provincie, e quelle dell'Affrica fino allo Stretto di Gibiltera, e le Gallie, le Spagne, e la Bretagna: che è quanto dire tutto l'Occi-dente, a riferva di Coftantinopoli colla Tracia. Avrebbe potuto Costanzo Augusto suo Fratello pretendere la sua porzione in questa ere-

dità, ma fe crecliamo a Giuliano (e), volontariamente rinunzio ad ogni fua pretenfione, fapendo, dice egli, che la grandezza di un Principe non confifite in fignoreggiar molto paefe, perché quanto più effo é, tanto maggiore è la peníon delle cure ed inquietudini; ma bensì nel (a) Tulian. ben governare quello che li ha, con altre che possiam chiamare sparate Oratorie, credendo nello stesso tempo, che non mancasse ambizione a Costanzo, per desiderar di crescere in potenza, se avelle potuto. Ma egli avea allora fulle spalle i Persiani, e talmente s'era ingrandito il Fratello Costante colla giunta di tanti Stati, che troppo pericolofo farebbe riufcito il muovergli guerra, e il voler colla forza eiò, che non si potca conseguir per amore. Nel Mese di Marzo ve-risimilmente accadde la morte di Costantino, perchè dopo d'essa le (b) Gathe-Leggi del Codice Teodofiano (b) ci fan vedere Coffante Augusto vefred. Chron. nuto dalla Dacia ad Aquileia, e nel Mefe di Giugno in Milano, dove pubblicò un fevero Editto contra di coloro, che demolivano i Se-Theodof.

e gli altri ornamenti. Spezialmente per tutto quel Secolo fu in voga la frenelia ed avarizia di tali affassini delle antiche memorie, come co-(c) Anode fia da altre Leggi, e da molti Versi del Nazianzeno (c), da me dati ta Graca. alla luce. Quanto all' Augusto Costanzo, egli era in Bessa di Tracia. nell' Agosto, e di Settembre ad Antiochia, ma senza restar contezza alcuna d'altre azioni, che a lui appartengano.

Anno di Cristo cccxii. Indizione xiv.

poleri o per isperanza di trovarvi de i tesori, o per asportame i Marmi-

di Giulio Papa 5.

Coalca

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 5.

Confoli & ANTONIO MARCELLINO, PETRONIO PROBINO.

N' Iscrizione, che si legge nella mia Raccolta (4), quando pur (d) Thef. Gia indubitata reliquia dell'Antichità, ei afficura de i Nomi di questi Consoli, in addietro ignoti. Aurelio Celfino dal di 25. di Febfer. p. 377. braio comincio ad efercitare la Prefettura di Roma. Sul fine di Giugno diede Costanzo Augusto una Legge in Lauriaco (1), creduto dal Gotofredo Luogo della Batavia, ma che più verisimilmente su il (e) l. zt. de Decurien. Lauriaco, Luogo infigne e Colonia de'Romani, posta alle parti su-Thesdof. perio-

periori del Danubio. Era questo Principe divenuto Signor delle Gal- Ea a Vose, lie, e colà dovette accorrere, (4) perchè i Franchi passato il Reno Anno341. metteano a facco le vicine contrade Romane. Abbiamo da San Giro-lamo (4), che feguirono fra que' Barbari, e le Armate di Coltante vari (b) Mirro. combattimenti, ma fenza dichiararfi la fortuna per alcuna delle parti. mai in Libanio (e) descrivendo a lungo i costumi e il genio de' Franchi d'al- Chrence. lora, li dipinge per gente turbulenta ed inquieta, a cui il ripolo riu-feiva un lupplizio. Solamente nell'Anno feguente ebbe fin quelta guerra. Tanto il medesimo San Girolamo, che Idacio, mettono sotto il presente Anno spaventosi Tremuoti, che secero traballare moltissime Città dell'Oriente. Tennero in quest' Anno gli Ariani un Conciliabolo in Antiochia, per alterare i Decreti saciosanti del Concilio Niceno. Appena terminarà fu la sacrilega loro assemblea, che il Tremuoto co-Appens terminata în la incritegă nora autemnora, enc u extensivadorum municio a (custere crivibianente la muiera Città, ficcione attellano  $^{5}$ 6), terrate  $^{5}$ 6,  $^{5}$ 8 Sezionen  $^{5}$ 7,  $^{5}$ 8 Sezionen  $^{5}$ 8,  $^{5}$ 9,  $^{5}$ 8 Sezionen  $^{5}$ 9,  $^{5}$ 9,  $^{5}$ 9,  $^{5}$ 9,  $^{5}$ 10,  $^{5}$ 10,  $^{5}$ 10,  $^{5}$ 11,  $^{5}$ 11,  $^{5}$ 11,  $^{5}$ 11,  $^{5}$ 11,  $^{5}$ 11,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 13,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 13,  $^{5}$ 12,  $^{5}$ 13,  $^{5}$ 13,  $^{5}$ 13,  $^{5}$ 13,  $^{5}$ 14,  $^{5}$ 14,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ 15,  $^{5}$ mura e fortificò in altre guile Amida, Città della Mesopotamia, si- 10 Thestuata preflo il Fiume Tigri, acciocche fervifle di antemurale contro planes in ni Persiani. Ammiano (g) Scrittore di maggior credito, all'incontro Chranegr. scrive, che molto prima d'ora, cioè vivente ancora il Padre, Cottanzo (g) Ammis-Cefare con torri e mura fece divenir quel Luogo un'importante For- lib. 18, 18, 18 tezza, di cui sempre più crebbe la popolazione, e la fama ne tempi 9-susseguenti. Durava tuttavia la guerra co i Persiani, ovvero, se Socrate (b) non s'inganna, essa ebbe principio in questi medefini (h) secret. tempi, ma quali azioni militari si facestero, non è pervenuto a nostra» 1. 2. 6, 25. notizia. Già abbiam detto, che Costantino il Grande con varj Editti, e in altre guise si studiò di abolir le superstizioni del Paganesimo, diem arte gone in numo de accessi a representativa de la regionalización a frufic moltifimi Templi de Gentili, vieto gli empli loro Sagrifizi: il (i) llem che vien confermato da Soerate (i), da Teodoreto (i), da Teodore (i), l. 1. 1. 18. e da altri. Ma lo svellere dal cuore di tanta gente gli antichi errori (k) Theodoe riti, difficil cosa riusciva nella pratica. Cossante Augusto nell' Anno ration tissare, presente, siccome Principe di massime Cattoliche, e di Zelo Cristia-Estel, pretente, incoine reintipe un manune carrontene, e on zeito Crimine (1) Tanga, no, per eleguire criandio ciò, che il Padre gli avea premurofamente Crimer, raccomandato, pubblicò una Legge, con cui confermando gli Editti paterni, («) lotto rigorofo pene abolifee i fagrinzi de Pagagan, e per (m) 1.2. de confeguence ancora il culto de gl' Idoli. Si latti Editti, e l'elempio per degantina de Ponecia Genorie della Cario. de Principi seguaci della Legge di Cristo, surono quegli arieti, che diedero un gran tracollo al Gentilesimo, con ridurlo a poco a poco all'ultima rovina. Ma se ad occhio veniva meno la falsa Religion de' Pagani, per cura mushimamente dell' Augusto Costante, andavano ben crefcendo in questi tempi le forze dell'Arianismo in Oriente con discapito della Chiesa Cattolica, per la protezion, che avea preso di quella fazione l' Augusto Costanzo. Le insigni Sedie Episcopali di Alcsfandria, Antiochia, e Costantinopoli vennero in questi tempi occu-

ANNALI D'ITALIA.

Eas Vols, pate da Vescovi Ariani: (4) e tutte le Chiefe d'effa Città di Coffan-Anno 341. tinopoli caddero in pocer de' medelimi Eretici. Ma intorno a cio è de consultare la Storia Ecclosiastica. Grande solennità nel presente 6. 4. 7. Anno fu fatta in Antiochia per la Dedicazione di quella magnifica Cattedrale, cominciata da Costantino il Grande, e compiuta solamente ora per cura del suddetto Imperador Costanzo.

Anno di CRISTO CCCXLII. Indizione xv.

di Giulto Papa 6. di Costanzo, e

di Costante Imperadori 6.

FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTO DET Confoli E la terza volta,
FLAVIO GIULIO COSTANTE AUGUSTO PER
la feconda.

A D Aurelio Celfino nella Prefettura di Roma fuccedette in quest' Anno nelle Calende d'Aprile Maverzio Lelliane (4), il cui im-(b) Cu(pipiego durò fino al di 14. di Luglio, con avere per Successore Acone BIARMI, (o ita A:onio) Catulino (o fia Catullino) Filomazio (o pur Filoniano). Panvisias , Bacherius. (c) Gockefredut in Chron. Cod. Theodof. (d; L 3. PATABLE Cod. sad.

All' Anno presente riferisce il Gotofredo (e) un Editto (e) di Cottante Augusto, dato nel di primo di Novembre, e indirizzato al medefimo Catullino Prefetto di Roma, in eui ordina, che quantunque a'abbia da abolire affatto la superstizione Pagana, pure non si demoliscano i Templi fituati fuori di Roma, per non levare al Popolo Romano i divertimenti de' Giuochi Circenti, e Combattimenti, che aveano presa origine da que medesimi Templi. Ne già paresse per questo raf-freddato punto lo zelo di questo Principe an favore del Cristianesimo, perch'egli non altro volle, che conservar le mura e le fabbriche materiali di que' Templi, ma con obbligo di sbarbicar tutto quel che sapeva di Superstizione Gentilesca, come Idoli, Altari, e Sagri-(c) Feline fizi. Fors' anche non dispiaceva ad alcuni accorri Cristiani, che rettaffero in piedi que superbj edifizj, per convertirli un di in onore del vero Dio. Ma che in tanti altri Luoghi venificro abbattuti i Templi de' Gentili, Giulio Pirmico (e), che eirca quetti tempi fioriva, e feriffe i suoi Libri, ce ne afficura. Fino al presente Anno sostennero i Franchi la guerra nelle Gallie contra dell' Augusto Costante (f). Tali percoffe nondimene dovettero riportare dall' armi Romane, che finalmente fi riduflero a chiedere pace. Un trattato di amicizia e lega conchiuso con Costante, li sece ripessure il Reno. Libanio (g) con Oratoria magniloquenza lasciò scritto, che il solo terrore del nome di Cottanze obbligò que Popoli barbari ad implorare un accordo, fenza

Firmicus de errar prof. Rel. (f) Hiero-Idacius in Taffu . Socrates 1.3. cap. 13. Theophan. in Chronog

dire, che fossero domati coll'armi, come scrissero tanti altri. Aggiu- Ex a Vele, gne, ch'essi Franchi riceverono dalla mano di Costante i loro Principi, Anno 341. e stettero poi quieti per qualche tempo. Occorfe nell' Anno prefente in Costantinopoli più d'una sedizione fra i Cattolici ed Ariani (a), da (a) Serratu che Costanzo Augusto, sposara affatto la fizzione de gli ultimi, man-iiiden. do ordine, che sosse da quella Cattedra cacciato Paolo Vescovo Cattolico, per intrudervi Macedonio Ariano. Crebbe un di a tal fegno Macini il. l'impazienza e il furor della plebe Cattolica, che andarono ad incendiar la casa di Ermogene Generale dell'armi, a cui era venuto l'ordine dell'Imperadore di efeguir la deposizione del Vescovo Cattoli-co; e messe le mani addosso al medelamo Ermogene lo strascinarono co) è nichi è mai scuolus ai mederante Ermogène io Intactinarono per la Città, e l'uccifero. Coftanzo, che allora fi trovava ad Antiochia, udita cotal novirà, tofto per le pofte volò a Coltantinopoli : cacciò Psolo, e gaftigò il Popolo, con privarlo della metà del grano, che per iltituazione di Coftantino gli era formaninfirato gratia ogni anno. Cioè di ottanta mila moggia o mifure, riduffe il dono a fole quaranta mila.

Anno di CRISTO CCCXLIII. Indizione I.

di GIULIO Papa 7.

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 7.

( MARCO MECIO MEMMIO FURIO BABURIO CECILIANO PROCOLO,

Uesta gran filza di Cognomi data al primo Console, cioè a Pro-cole, si truova in una licrizione creduta spetrante a lui, e rap-portata dal Panyinio, e Grutero. Non Balbario, come essi hanno, ma Baburio viene appellato nelle schede di Ciriaco, che riferisce lo ftesso Marmo. Il secondo Console dal fuddetto Panvinio, che cita un' l'erizione, vien chiamato Flavio Pifidio Romolo, Vopifco nella-Vita d' Aureliano (b) ci rappresenta questo Procolo per uomo abbondan- (b) Popi te non so le più di richezze, o di vanità, scrivendo effersi poco fa veduto il Confolato di Furio Procolo folennizzato con tale afoggio nel Circo, che non già premi, ma patrimoni interi parve, che fossero donati a i vincitori nella corsa de eavalli. Ci fan conoscere tali parole, in che tempo Vopisco fiorisse, e scrivesse. Nella Presettura di Roma continuò ancora per quelt' Anno Aconio Catullino. Dappoiche la pace stabilita co i Franchi rimise la calma in tutte le Gallie, Costante Augusto, il quale si truova in Bologna di Picardia nel Gennaio

Esa Vole dell' Anno prefente (a), volte farfi vedere anche a i Popoli della Bre-Anno 343 tagna, e paísò nel furore del verno colà con tutta felicità. Se pre-(a Gothe Itiam fede a Libanio (b), guerra non v'era, che il chiamaffe di la dal Mare, ma folo timor di guerra; e da Ammiano Marcellino (c) fi ha abbaltanza per credere, che i Barbari di quella grand' Ilola avel-Theo Sel. (b) Liban. tero fatta almen qualche teorreria nel paefe de' Romani. Per altro, che non succedessero battaglie e vittorie in quelle parti, si può argomen-(c) Amma-nu lib. 20. tare dal fuddetto Libanio, giacchè egli di niuna fa menzione. Truo-cap. 1. vanfi nulladimeno alcune Medaglie, dove egli è appellato (4) Debel-(d) Medielatore, e Trienfatore delle Nazioni Berbare, le quali, le non fono parti barbus Nudella fola bugrarda adulazione, possono indicare qualche vantaggio delle fue armi in quelle contrade ancora. Oltre di che Giulio Firmico (e), milmat. Imperator . parlando a i due Augusti, dice che dopo aver essi abbattuti i Templi (c) Julius Firmitut de de' Gentili nell' Anno 34t. Dio avea prosperate le lor armi, che aveaerror. prono vinti i nemici, dilatato l'Imperio, e che i Britanni all'improvvito fan. Relig. eomparir dell'Imperadore, s'erano intimoriti. Truovasi poi esso Au-

guifio nel di 300 di Giugno ritorrato a Treveri, dove è data nos fias L'egge. Ci finno poi altre Leggi veder Colstano Augulio in Antiochia, în Cratco, in Ierapoli, tutte Città dell' Afia, imperocche non gli laliciava geoder ripolo la guerra fempre vius co i Perfani. Offerbraran. in quell' Anno i Figliatoli de i Veterani, protrec giunti all'est di ficliari, di cara di cara di cara di cara proposito di cara la considera di cara la considera di cara la considera di cara la considera di cara di cara di cara di cara considera della cara considera della cara considera di cara considera della cara considera della cara considera di cara considera di cara considera della cara considera di cara considera della ca

namenorbil vittoria di que Popoli, e molto meno un vero Triono, fo, Abbiano in oltre dal modefino Teofine, che la Città d'assimia nell'Ifola di Cipri per un fiertifimo Tremuoto reliò la maggior parte (mantellata, téccome ancora, che circa quetti tempi che be principio la perfecuzione molfa da Sapore Re di Perisa contra de' Critiani aphatona ne' parti di iliu domino.

Anno di CRISTO CCCXLIV. Indizione II.

di Giulio Papa 8.

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 8.

Confoli & LEONZIO, e SALLUSTIO.

N El di tt. d'Aprile ad Acone, o sia Aconio Catullino succedette nella Prefettura di Roma Quinto Rafico. Nulla di considerabile ci somministra per quest'Anno la Storia, se non che troviamo una Leg-

Legge (a), con cui Costanzo Augusto concede delle esenzioni a i Pro- Eza Volg. feffori di Mecanica, Geometria, Architettura, e a i Livellatori dell'ac- Anno; que. Il genio edificatorio veramente non mancò a quello Imperadore, (a) L 3. ed egli lasciò molte funtuole sabbriche da lui fatte in Costantinopoli, artifica Antiochia, ed altri Luoghi. Ma s'egli coll'una mano inalzava materiali edifizi nel fuo dominio, coll'altra incautamente fi fludiava di atterrare e distruggere la dottrina e Chiesa Cattolica, lasciandosi aggirare a lor talento da i seguaci dell' Eresiarea Ario. Però in questi tempi smisuratamente prevalie in Oriente la lor sazione: laddove Costante Augusto in Occidente, con dichiararsi protettore de i dogmi del Concilio Niceno, divenne scudo della Chiesa Cattolica. Se in Oriente si tenevano Conciliaboli contro la Fede Nicena, in Occidente aneora fi formavano Concilj per softenerla. Ma interno a ciò mi rimetto alla Storia Ecelefialtica. Intanto era flagellato da Dio l'Imperador Costanzo col tarlo della guerra Persiana, e benche Teosane (b) anco- (b) Tierri ra fotto quest' Anno raeconti, che vennero alle mani le due Armate in Circuigi. Romana e Persiana, e che gran numero di que Barbari lascio la vita ful campo: pure poco o nulla servirono questi pretesi vantaggi, perchè più che mai vigorofi i Perfiani continuarono a fare il ballo fulle terre Romane, senza che mai riuscisse a i Romani di cavalcare sul paese nemico. Abbiamo poi da San Girolamo (e), e dal suddetto Teo- (c) Niere fane, che nell' Anno presente Neocesarca, Città la più riguardevol del an Chronico. Ponto, fu interamente rovesciata a terra da un orrendo tremuoto colla morte della maggior parte del Popolo, effendosi solamente salvata la Cattedrale sabbricata da San Gregorio Taumaturgo colla Casa Episcopale, dove esso Vescovo, e chiunque ivi si trovo, rimasero esenti da quell' eccidio .

Anno di Cristo cccxiv. Indizione ii. di Giulio Papa 9. di Costanzo, e di Costante Imperadori 9.

Confoli & AMANZIO, ed ALBINO.

S Écondó il Catalogo del Culpinimo e del Bucherio, nel di r. di (10.1). de Collegio Printe la creaco Prettero de Roma. Una Legge (v) di printer. de Consulta cauguito data nel di 15, di Maggio, ci fa vedere quetto la sociazione con personare intornaziona dalla Bieragana a Treveri. Pero non fo fe fullati a ribini l'avec creduto il Tillemont (v), chi efio Augusto verio il fine del membro per partociazio contro la preporenza de gli Ariani. Ceramente communità verifo questi tempi il Cautolico Augusto a tempellar con lettere fine Reine Tim. III.

Toronto, Coople

Ena Volg. il Fratello Costanzo, acciocchè si tenesse un Concilio valevole a met-Anno 345. ter fine a tante turbolenze della Chiefa. Ma non si arrivo a questo se non nell'Anno 247, ficcome allora accesseremo. Da una Legge del

(a) 1, c, de Cole Theo.lof. in Chronic,

Codice Teodofiano (\*) apprendiamo, che l'Augusto Costanzo nel di ta. di Maggio del presente Anno si trovava in Nisibi Città della Mesopotamia, senza fallo per accudir alla guerra co i Persiani. Abbiamo poi da San Girolamo (\*) e da Teofane (r), ehe in quest. Anno ancora i Tremuoti cagionarono nuove rovine in varie Città, Fra l'altre la (c) Theoph. marisima di Epidamno o sia di Durazzo, Città della Dulmazia, restò quasa in Chronier, affatto abillata. Anche in Roma per tre giorni si gagliarde furono le fcoffe, che si paventò l'universal cadua delle fabbriche. Nella Cam-

pania dodici Città andarono per terra; e l'Hola, o vogliam dire la Città di Rodi fieramente anch'essa risenti la medesima seiagura. Se (d) Chron. crediamo alla Cronica Aleffandrina (4), Coftanzo Augusto cominciò dissassiriin quest' Anno la fabbrica delle sue Terme in Costantinopoli, ma in-num. (e: Du-Can- torno a ciò è da vedere il Du-Cange (e), che rapporta altre notizie ge Hift. Byz. Spettanti a quell'insigne edificio.

> Anno di Cristo cccxivi. Indizione iv. di GIULIO Papa 10.

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 10.

FLAVIO GIULIO COSTANZO AUGUSTO PER la quarta volta,
FLAVIO GIULIO COSTANTE AUGUSTO PER

P Erchè non fi dovertero spediramente accordare i due Augusti intorno a prendere insieme il Consolato, o pure a notificarlo, noi troviamo, che nel Catalogo del Bucherio, e in un Concilio di Colonia per gli primi Mest dell' Anno presente non si contavano i Consoli nuovi, perciò l'Anno veniva indicato colla formola di Depe il Confolato di Amanzia ed Albino. Nella Prefettura di Roma flette Probino (f) Cufpi- fino al di 26. di Dicembre dell' Anno presente (f), ed altora in quella carica succedette Placido. Noi ricaviamo dalle Leggi del Codi-Panvining, ce Teodofiano (g), (pettanti a quest' Anno, che Costante Augusto era in Cefena nel di 23. di Maggio, e in Milano nel di 21. di Giugno. Dall'Italia dovette egli paffare in Macedonia, perché abbiamo una Legge di Lui data in Teffalonica nel di 6. di Dicembre. Per conto (g) Gathefred, Chronoisg. Cod. dell'Augusto Costanzo, egli non altrove comparifee che in Costantinopoli, dove confermo, o pur concedette molte efenzioni a gli Ecciclialtici. All' Anno presente riferisee San Girolamo (b) la fabbrica

Bucherius .

del Porto di Scleucia, Città famosa della Soria, poche miglia distan- En a Vole te da Antiochia, Capitale dell'Oriente. Anche Giuliono (a), e Liba- Anno 346. nio (6) parlano di quelta impreta che riusci d'incredibile speta al Pub. (1) Julian, blico, perchè per formare quel Porto, non già alla sboccatura del (b) Liban. Fiume Oronte, come talun suppone, ma bensi alla thessa Sciencia, Orat. 111. convenne tagliar molti feogli, e un pezzo di montagna, che impedivano l'acceilo alle navi, a rendevano pericolofa e poco utile una fpocie di Porto, che quivi anche antecedentemente era, Perchè la Corte d-ll'Imperados Collanzo per lo più foggiornava in Antiochia, d' incredibil comodo e ricchezza riulci dipoi a quella Città il vicino Porte di Seleucia. Teofane (c) aggiugne, che Coltanzo con altre fabliri- (c) Tinche ampliò & adornò la stella Città di Seleucia; ed in oltre ab- phanes belli la Cirtà di Antarado nella Fenicia, la qual prefe allora il no-me di Coftanza. Mentre poi effo Augusto Costanzo impiegava in questa manera i suoi pensieri e i tesori, cavati dalle viscere de' sudditi, dietro alle sabbriche, il Re di Persa Sapore non Insciava in ozio la forza delle fue armi; e però secondochè scrive il suddetto Teofane, neil' Anno presente si portò per la seconda volta all'afsicdio della Città di Nisibi nella Mesopotamia. Vi stette sotto settant-otto giorni, e non ostante tutti i suoi sforzi su in fine obbligato a vergognolamente levare il campo e ritirasfi. Nella Cronica di San Girolamo un tale affedio vien riferito all' Anno seguente. Ma cotante hanno gli antichi multiplicato il numero de gli affedi di Nifibi con diteordia fra loro, che non fi sa che credere. Verifimilmente un folo affedio finquì fu fatto, cioè le fuffishe il già accennato all' Anno 338. un altro non tarà da aggiugnere all' Anno prefente. Parleremo andando imanzi d'altri affedj di quella Città. Pare, che in quell' Anno accadelle una sedizione in Costantinopoli, per cui quel Governatore dlessandro resto ferito, e se ne suggi ad Eraclea. Tomossene ben egli fra poco al suo impiego, ma poco stette ad esfere deposto da Costanzo, con succedergli in quel governo Limenio. Libamo (4) quegli è, (d) Liban. che ci ha contervata quella norizia, e che (parla forte d' ello Lime- in ijin vit. nio, perché il buon Sofiita fu cacciato da Costantinopoli d'ordine suo.

Anno di CRISTO CCCXLVII. Indizione v.

di Giulio Papa II.

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 11.

Confoli { Rufino, ed Eusebio.

A Bhiamo dal Catalogo di Cuspiniano, o sia del Bucherio, che nel di 11 di Giugno dell'Anno prefente Pleido Inscio la Pretitura di Roma, e in suo Juogo subentro Ulpio Limenio, il quale nello P p 1

Ena Volg. stesso tempo esercitava la carica di Prefetto del Pretorio dell' Italia. Anno 347. Più che mai trovandosi sconcertata la Chiesa di Dio in Oriente per la prepotenza de gli Ariani, a'quali l'ingannato Costanzo Augusto pre-Hava ogni poffibil favore, e vedendofi di qua e di la comparire in Italia Vescovi banditi, per implorar soccorso dal Romano Pontefice Giulio, e dal Cattolico Imperador Coftante : finalmente in queft' Anno si sperò il rimedio a tanti disordini. Non meno il Pontefice, che Costante, picchiarono tanto, che l' Augusto Cottanzo acconsenti, che si (a) Labbe tenesse un solenne Concisio (a) di Vescovi, al giudizio e parere de quili Collection. fosse rimessa la cura di quette piaghe. Ottenne Costante, che fosse Concilier . eletta per luogo del Concilio Serdica, chiamata anche Sardica, Città (b) Baren. di fua giurifdizione, e non già, come penso il Cardinal Baronio (b), in Annalib di quella di Cottanzo, perche Capitale della Dicia novella, la quale Becief. nelle divisioni era toccara a Costante. Quivi dunque su celebrato un riguardevolislimo Cancilia, dove tanto pel Dogma Cattolico, quantoper la Disciplina Ecclesiastica, suvono satti bei regolamenti, e fra l'altre cole confermato il gius delle Appellazioni alla Sede Apottoli-

> fente, fe non che probabilmente egli dimorò nelle Gallie, dove Santo Atanalio fu a ritrovarlo, prima di pallare al Concilio di Serdica. Anno di Cristo ecculviti. Indizione vi-

> ca, e proferita fentenza in favore di Santo Atanalio, e d'altri Veteovi Cattolici. Ma con poco frutto, perchè Cultanzo ammaliato da gli Ariani, in breve guatto tutto, e più che mai continuarono le dixifioni e gli sconcerti. Duc sole Leggi spettanti ad esso Costanzo cel fanno vedere nel Marzo in Ancira di Galazia, e nel Maggio in Ierapoli della Soria. Di Cottante Augusto nulla si sa sotto l' Anno pre-

> > di GIULIO Papa. 12.

di Costanzo, e di COSTANTE Imperadori 12.

Confoli & FLAVIO FILIPPO, FLAVIO SALIA.

gusti eleggeste il suo Console, si può perciò conghietturare, che questo Filippo Confole Orientale fosse quel medesimo, che nel Codice Teodofiano, e in altri monumenti dell'antichità fi truova Prefetto del Pretorio d'Oriente, uomo crudele, e partigiano fpafimato de gli Arus, ni, come s'ha da San Girolamo (r): del. che ricevette egli il galligo in Chronier. da Dio anche nella vita prefente, ficcome vederno. Era quett' Anno. il millesimo centesimo della Fondazione di Roma, e s'aspettavano i Romani quelle, feste, che in altri tempi furono fatte dal Paganesimo,

PErche s'era già introdorto il coffume, che cadauno de i due Au-

per celebrare un tal Anno. Niuna cura di ciò si prese il Cristianissi- En a Volg.

mo Coltante Augusto, nemico delle superstizioni: del che si duole Anno 348. Aurelio Vittore (4), con farci anche conoscere, che il Millesimo di (3) Aureliu Roma era ilato nell' Anno di Crifto 2,8. folennizzato fotto Filippo Filler de Augusto. Per lo contrario esso Imperadore, veggendo, che non vo- Cajaribus. nivano ristabiliti nelle lor Chiese Santo Atanzsio e gli altri Vescovi Cattolici, dichiarati innocenti nel Concilio di Serdica (6), prese tal- (6) There mente a cuore gl' intereffi della Chiefa Cattolica, che rifentitamente deret, Hife. sopra ciò scrisse al Fratello Costanzo, con giugnere a minacciare di L 1. c. 8. romperla con lui per questo. Un linguaggio si fatto mise il cervello Straini a partita a Collanzo, il quale percito parte nel prefente, e parte nel l. 3. Bifur, feguente Anno confentì al ritorno di que' Vescovi alle lor Chiese. Per quanto fi può ricavare da Santo-Atanalio (r), effo Imperador Coftan- (e) Athan. te venne a Milano nell' Anno corrente, e l'Augusto Costanzo su in in Apring. Edessa di Mesopotamia. San Girolamo (4) & Idazio (4) riferiscono sotto (d) Hurenquest' Anno la battaglia formidabile succeduta fra i Romani e Persia- in Chronic. ni presso Singara nella suddetta Mesopotamia. Ma il Gotofredo, e i (e) Masimi Padri Arduino, e Pagi han creduto, che quelta appartenga piu tollo in Fafiis. all' Anno 345. perche Giuliano Apoltata (1) Iascio scritto, che sei Anni (1) Jelian dopo d'ella battaglia falto su il Tiranno Magnenzio, e questi senza ora failo comincio le fue scene nell' Anno 350. All'incontro il Petavio, Arrigo Valefio, e il Tillemont, appoggiati al testo espresso de'suddetti due Storici, han rapportato quell'avvenimento all' Anno presente, e creduto qualche fallo nel tetto dell'Orazion di Giuliano. A me ancora sembra più verifimile l'altima opinione, perché Libanio (g) ne (g) Libani

parlo in manicra circa l' Anno 349 che fece intendere quel combat- Orat. III. timento, come azione accadura di fresco, e non già alcuni anni prima, e combastimento ultimo, che ne suppone de gli altri antecedenti. Lo stella Gotofredo (b) riconobbe per recitata nell'Anno 349, queli O- (h) Gubel razione di Libanio in lode de i due Augusti Costanzo e Costance, di fred. Chren. modo che nel tetto di Giuliano si può credere scappato per negligen- Codic. za de' Copitti un Sexto in vece di Tertio. Il fatto in poche parole fu cosi. Dopo il secondo affedio di Ni-fibi dovette segur qualche tregua fra i Romani e i Persiani, ma gli

ultimi poco curanti delle promeffe e de giuramenti (i), fi andarono (i) Liban. disponendo per far nuovi sforzi, e questi divamparono dipoi in questi ibidem. Anno. O fia che Collanzo non volesse, o pure che non potesse impedire i passi di così possente Armata, col mezzo di tre ponti gittati ful Fiume Tigri entrarono i Persiani nella Mesopotamia, e vennero uno ad un Luogo vicino a Singara, Città di quelle contrade, nel bollore della State. V'era in persona lo stesso Re Sapore. Costanzo, a cui non erano ignoti i preparamenti de'nemici, s'affrettò anch'egli ad unir gente da tutte le parti, ed essendo poi marciato con tutto il suo sforzo contra d'essi, andò ad accamparsi poche miglia lungi da loro. Stettero le due Armate per qualche tempo fenza far nulla, quando i Romani impazientatifi un giorno, dopo effere stati in ordinanza di -

Exa Vole battaglia fin pulfato il mezzodi, si mosfero senza poter effere ritemuti Anno348 da Costanzo Augusto, per affalire il campo nemico. Con uttochè fosse già fera, cominciarono inferociti il combattimento, ne la notre potè ritenerli dal menare le mani. Ruppero le prime schiere nemiche, forzarono ancora alcuni loro trincieramerei con molta strage d'esti Perfiani, fecern gran bottino, ed ebbero fin prigione il Principe primogenito del Re Sapore, che fu poi barbaramente uccilo, se pure, come vuol Rufo Fetto (a), egli non lascio la vita nel bollore della bat-

Fifter in Breviarie.

taglia. Era la notte, tempo poco proprio per combattere, e però Coftanzo a furia chiamava alla ritirata le fue genti; ma ebbe un bel dire, un bel gridare, Perché verifimilmente i fuoi fapevano, che più innanzi si trovava qualche fiumicello o canale, vegnente dal Tigri, siccome morti dalla sete, seguitarono i sugnivi Persiani, ed arrivati all'acqua, ad altro non attefero, che ad abbeverarfi. Allora gli arcieri Perfiani postazi in quel sito, un tal nembo di faette scaricarono contro degli affoliati Romani, che molti vi perirono, e chi pote, ben in fretta le ne tornò indietro. Aveano quelli ultimi per attellato di Fetto (4) accese varie fiaecole, che servirono mirabilmente a i nemici per meglio berfagliarli. Giuliano avendo prefo in quella Orazione (1) a

(b) Rufus (c. Julian. (d) Liber.

tessere le loci dell' Augusto Costanzo, non parla che di pochi Ro-mani restati in quel conflitto. Libanio (4) slarga un po' più la bocca. Per lo contrario Ammiano Marcellino (e), anch'egli vivente allora, (c) Ammia- e che volea poco bene a Coltanzo, scrive, che grande strage su ivi Festo . Altro non dice Eutropio (f), se non che i Romani per loro in Breviar. caparbietà si lasciarono toglicre di mano una sicura vittoria; e le di (g Hiera, lui perole furono copiate da san Carvanas (d. fuga, ne mai fi cre-la Chrones, van d'accordo m dire, che il Re Sapore prele la fuga, ne mai fi cre-

dette in falvo, finche non ebbe passato il Fiume Tigri. Giuliano pretende, che anche prima della zuffa quel valorofo Re, al folo mirar da lungi la poderofa Armata de' Romani, batteffe la ritirata, e lasciasse il comando al Figliuolo, che poi miseramente mori. Del pari è certo, che non :tardarono i Persiani a levar il campo nel giorno seguente, e a ritirarli precipitolamente di là dal Tigri, con rompere totto i ponti per paura d'effere infeguiti da i creduti vincitori Romani. Sicchè fe effi Romani non poterono cantar la vittoria, ne pure i loro nemici ebbero campo di attribuirla a se flessi. E San Girolamn nota, che di nove battaglie fuccedute durante da guerra fuddetta co i Perfiani, que-fia fu la più riguardevole e fanguinofa, ed effa almen per allora fece fvanire i borioli ditegni del Re nemico, il quale fenza aver prefa Città o Fortezza alcuna, mal concio fi nduffe al fuo pacie.

Anno

Anno di Cristo cccxlix. Indizione vii. di GIULIO Papa 13.

di Costanzo, e

di Costante Imperadori 13.

ULPIO LIMENIO, Acone, o fia Aconio Catulino Filo-Mazio, o Filoniano.

D<sup>A</sup>L Catalogo de Prefetti di Roma, pubblicato dal Cuspiniano Exa Volg e dal Bucherio (a), abbiamo, che il Console Limenio seguitò ad Anno 349.

and the complete of the comple colà, prima di passare ad Alessandria, giacche finalmente di consenso dell'Imperador Costanzo egli rieuperò in quest'Anno la Sedia sua. Truovasi poi Costante in Sirmio della Pannonia nel di 27. di Maggio, ciò apparendo da una sua Legge. Libanio (c) anch'egli attesta, che (c) Libani questo Principe nell'Anno presente visitò le Città d'essa. Pannonia. Oras. Ill. Quanto all' Augusto Costanzo, apprendiamo dalle Leggi del Codice Teodofiano, en egli nel principio d'Aprile foggiornava in Antiochia, e da Emefa leriste a Santo Atanasio per sollecitarlo a tornarsene in e da Limeta feritie a Santo Atanano per consectario a comunica-Oriente. Alcune Leggi da lui date in quell' Anno, e i fan conofere la presoura di lui per reclutar le militie fite, e per ben difepinarle. Imperciocebè i Perfani, con tutte le percoffe patie nell' Anno precedente, non rallentavano punto, le disposizione per feguitar la guerra, divenuta oramai una perniciosa cancrena de Romani in quelle parti, impereiocehè anno non passo, durante il Regno di Co-stanzo, in cui egli fosse esente dalle minaccie ed ineursion di quella nemica e potente Nazione, ora eon vantaggio, ed ora con ilvantaggio delle sue genti. Intorno a che convien offervare due diverse figure, (d Talianni che fecero i due Pagani Giuliano Apottata (4), e Libanio (4). Finche Oration. I. visse Costanzo, l'eloquenza loro trovò de i luoghi topici per elaltare er 11. il di lui valore; e la fua condotta in fare e foftener quella guerra. Ma e Liban, da che egli compiè la carriera de fuoi giorni, amendue se ne secero beffe, e formarono di lui un ben diverto ritratto. All'udir quetti due adulatori, Costanzo più volte gitto de i ponti sul Fiume Tigri, e patsò anche sulle Terre nemiche, tal terrore spargendo ne Persiani, che non olavano di lafeiarli vedere per difenderfi da i faceheggi. Paffava egli il

Esa Vole, verno in Antiochia, e nella State cra in campagna contro i nemici, i ANNO 349- quali fi flimavano felici, fe potevano fuggire, e nascondersi dal valore di quelto Augusto Eroe. Che se riusci talvolta a coloro di riportar qualche vantaggio sopra i Romani, fu solamente per mezzo d'imboscate, e col mancare alle tregue. Passato poi all'altra vita esso Co-stanzo, mutò linguaggio il Sostta Libanio con dire, che a lui non mancavano già buone milizie per vincere i Persiani, ma bensi un cuore di Principe, e una teffa di Capitano. Alla Primavera comparivano i nemici per affediar qualche torrezza, e Coftanzo aspettava la State per uscire in campagnas ed usciva non già per andar contra di loro con tutto il suo magnifico apparato, ma per fuggir con diligenza, informandoli studiolamente a tal fine de i lor movimenti per ischivarii i di maniera che terminava ordinariamente la campagna in tomarfene i Perfiani alle lor case pieni di spoglie de'miseri abitanti della Mesopotamia: dono di che Costanzo si lasciava vedere per le Città e Luoghi faccheguiati, quali che la venuta fua avelle mello lo spavento in cuore a i nemici, e fattili ritirare. In fomma ci rappresentano Coltanzo per un vile coniglio; e pur troppo, se si ha da parlare schietto, contuttoche, siccome abbiam veduto, \$2n Girolamo (4) parli di nove

in Chronic. mus, Secrates . Feftus , Entropins,

combattimenti, seguiti in tutto il corso di quetta guerra fra i Roma-(b) Ammie- ni e Persiani: pure ogni Storico (b) in fine confessa, che l'armi di Costanzo non contarono mai vittoria alcuna, anzi ebbero sempre delle buffe; e che i Persiani presero e faccheggiarono or questa or quella Città, fecero gran copia di prigioni, e quantunque d'esti ancora fosse talvolta fatta strage, secondo le vicende giornaliere della guerra, pure senza paragone fu il danno patito dalle Armate e terre Romane. Ed ecco in succinto un'idea della lunghissima guerra di Costanzo co i Persiani, guerra inselice per lui, perchè Principe sprovveduto di coraggio e saper militare, e perch'egli aveva ancora de i non licvi peccata, che meritavano poco l'affiftonza di Dio per felicitarlo in quella vita. Abbiamo da Teofane (c), che un fiero Tremuoto diroccò in quest' Anno la maggior parte della Città di Berito nella Fenicia, il che fu cagione, che molti di que Pagani ricorreffero alla Chiefa, e chiedesfero il Battesimo. Ma costoro dipoi separatisi da i Cristiani secero un'affemblea, dove praticavano le cerimonie imparate da effi, viven-



Anno

Anno di CRISTO CCCL. Indizione VIII. di Giulio Papa 14. di Costanzo Imperadore 14.

D Ermogene nella Prefettura di Roma succedette nel di 27. di Exa Volg. A Febbraio (a) Tiberio Fabio Tiziano. Funcitifimi furono gli avve- Anno 350.

Confoli. SERGIO, e NIGRINIANO.

nimenti e le rivoluzioni di quest' Anno spezialmente per la sventurata in Catalego. morte di Costante Augusto. Travavasi egli nelle Gallie, e perchè regnava la pace fra tutti i Popoli, il familiare suo divertimento consi-fleva nella caccia, dietro alla quale era perduto: il che dicono alcuni fatto, per tenersi con questo esercizio sempre disposto per le occor-renze e satiche della guerra. Non badò egli, che nel suo stesso seno undriva de più fieri nemici. Magno Magunzio (così il miriamo nomi-nato ne Marmie nelle Medaglie) Capitano allora di una o due Compa-gnie delle Guardie, prevalendoli della difattenzione del Principe, quegli fu, (4) che nella Città di Autun tramò una congiura contra la vita di (b) Idasia: lui, con tirar nel suo partito Marcellino, Presidente della Camera Au- in Fastis. gustale, Cresto, ed altri Ufiziali della Milizia. Venuto il di destina- Zofimus to a fare scoppiar la mina, cioè il di t8. di Gennaio, come s'ha da Zinaras, Idazio, e dalla Cronica Aleffandrina, Marcellino (se pur non fu lo Eutropias stesso Magnenzio) col pretesto di solennizzare il giorno natalizio di un Aurel. Vist. fuo Figliuolo, invitò i Ufizialità ad un lauto convito, e massimamen- Sociatio, te Magnenzio. Dopo aver costoro ben rallegrato il cuore, e fatto durare il banchetto fino ad una parte della notte, Magnenzio alzatofi, e ritiratofi in una camera, quivi fi vesti della Porpora Imperiale, e poi tornò a farfi vedere in quell'abito a i convitati. Una parte d'etli già congiurata l'acclamò Augusto: gli altri per le belle parole e promesse dell'usurpatore si lasciarono anch'essi condurre a riconoscerlo tale. Prefa poi la cassa del Principe, coll'impiego di quel danaro seppe Magnenzio guadagnar le milizie quivi acquartierate, e il Popolo di Autun, e qualche cavalleria venuta di fresco dall'Illirico. Proclamato che fu Imperadore l'indegno Magnenzio, non differi punto d'inviar gente per levar la vita all'Augusto Costante, con far anche tener serrate le Porte della Città, affinchè niuno uscendo gli recasse l'avviso della nata ribellione, e lasciando solamente l'adito a chi voleva entrarvi. Secondo Zonara, fu uccifo il mifero Coftante verso il Fiume Rodano. dove ritrovato a dormire stanco per le fatiche della caccia, da questo passò ad un più lungo sonno. Ma convengono i più antichi Storici (e) (c) Zosimus in dire, ch'egli non oftante la precauzion presa dal Tiranno, fu imldatini, mediatamente avvertito della succeduta novità, e però deposti gli abiliteray in.
Anti, Pist. Tom. II.

Exa Volg. ti e le insegne Imperiali, fuggi con isperanza di salvarsi in Ispagna, Anno 350. Ma avendogli tenuto dietro Gaisone con alquanti Cavalieri scelti, per ordine di Magnenzio, il raggiunfe ad Elena, Castello vicino a i Mon-ti Pirenei, a cui Costantino il Grande suo Padre avea dato questo no-

me in onor della Madre, e quivi il trucidò. Presero di qui motivo aleuni d'inventar una favola, narrata poi da Zonara (a) come una ve-rità, cioè che da gli Strologhi fu predetto a Costantino suo Padre, che in Annal. questo Figliuolo morrebbe in seno dell' Avola, cioè di Sant' Elena. Morta ella prima di Costante, su derisa la predizione suddetta, che poi in altra maniera si verificò, con esfer egli stato svenato nel sud-

detto Castello in età di soli trent'anni.

Come è il costume, dopo la morte di questo sventurato Principe, chi ne fece elogi, e chi mille iniquità racconto, o per dir meglio inventò della fua persona. Si può ben credere, che i partigiani di Magnenzio non lasciarono via alcuna per iscreditar lui, e nello stesso tempo scusare, se era possibile, la rivolta detestabile del Tiranno. E perch'egli fu Principe zelante della Religione Cristiana, non è da stupire, fe gli Scrittori Pagani (6), cioè Eutropio, Aurelio Vittore, e (b) Athana- il velenolo Zolimo, l'infamarono a tutto potere, attribuendogli gran

copia di vizj. E Zonara poi prestando sede a Zosimo, denigrò anch' egli Optatas I. 3. non poco la di lui memoria. Sopra gli altri esso Zosimo il deserive per un cane verso de'luoi sudditi, trattandoli con inudita erudeltà, ed aggravandoli con eccessive imposte, e tenendo al suo servigio de i Barbari, a'quali permetteva l'usare ogni sorta di violenza. Il tacciano ancora d'una sfrenata libidine, e fin della più abbominevole, di una fordida avarizia, e di avere sprezzato le persone militari. Sopra tutto dicono, ch'egli sommamente pregiudicò a se stesso colla cattiva scelta de i Governatori delle Provincie, vendendo le cariche, e che spezialmente i perversi suoi Ministri gli tirarono addosso l'odio d'ognuno . di modo che divenne insopportabile il suo governo. Può darli, che parte di tanti vizj non folle fognata, ma più verifimilmente ancora fi dee credere, che con alcune verità fieno mescolate molte calunnie. Certamente gli Autori Cristiani (c) parlano con lode di questo Principe, gran difensore della Religione Cattolica contro gli Ariani, e Donatisti, e propagatore del Cristianesimo, e che non cessava di escrettar la sua liberalità verso i sacri Templi. Consessano gli stessi Pagani (4), che gran pruove diede egli del suo valore in varie congiunture, e che era affai temuto da i Popoli della Germania, Libanio (e) poi

(c) Vifter in Epitome . Victor de Cafaribus. Eutrop. in Brevier (d) Aurelii Victores . Entroping. (c) Liban Orat. III.

nell' Orazione recitata nell' Anno precedente, di lui vivente fa un bell'enell'Organe rectata nell'Anno pricecciene, su idi vivette la un dell'e-logio, rapprefentandolo come Principe attivo, vigilante, infaticabile, fobrio, e nemico non folamente de gli ecceffi del vino e delle fem-mine; ma anche de i Teatri, e d'altri fimili divertimenti. Pare in fomma, che buona parte de i difordini nafcesse non da lui, perchè la poca fanità fua per effere gottofo di mani e di piedi, non gli permetteva di far molto, ma bensi da i fuoi cattivi Ministri . Comunque sia, non dovettero mancar de i resti di Coltante nel Tribunale di Dio; e

grande sopra tutto ne sarebbe stato uno, se fosse vero, cioè, che in- Exa Voig. piustamente e a tradimento cgli avelle proccurata la morte del suo mag- Anno 350. gior Fratello Costantino: del che parlammo di sopra. Non si sa ch'e-gli lasciasse dopo di sè figliuoli. È nè pur ebbe Moglie. Avea ben egli contratti gli sponsali con Olimpiade Figliuola di Ablavio, primo Ministro di suo Padre, ma di tenera età, e per la di lui morte violenra non fi effettuarono le Nozze. Questa giovinetta fu poi data da Coffanzo in Moglie ad Arface Re dell' Armenia, che se ne compiacque affaiffimo, come di un infigne favore, ficcome attella Ammiano (a). Ma a Santo Atanafio (b) parve uno strano mancamento di ri- (a) Ammiano (4). Ma a Santo Atanano (4) parve uno tirano mancamento ul risui Mareilfpettto al Fratello, l'aver Coftanzo Augusto maritata con un Barbalinui l. 20. ro, chi era thata confiderata qual Moglie dell' Imperador Coffante.

Restò dunque l'usurpatore Magnenzio padrone delle Gallie, alle (b) Athanaquali termero dietro le Spagne e la Bretagna; ed essendosi egli affret- fins in Ejitato a fpedir truppe, regals, e larghe promeffe in Italia (s), traffe anlitato a fpedir truppe, regals, e larghe promeffe in Italia (s), traffe anlitats cor quelle Provincie colla Sieilia, e coll'altr' líole, ed anche l'Affrite alla fua divozione. Ch'egli dopo aver ucció Coffante, feriveffe orasius. L
a pome di liviarie Large. a nome di lui varie Lettere a gli Ufiziali lontani, che o per lo me- Zefimat rito loro, o per l'amore a Coltante potellero disapprovar l'assunzione fus al Trono, e che per istrada li facelle uccidere, lo scrive Zonara (d), (d) Zonar. ma con poca verifimiglianza. Certo è bensì, che Magnenzio, confi- in Annalià. derando il bisogno, ch'egli aveva di buone braccia per sostenersi nell'u-

furpata fignoria, conferi dipoi, cioè nell'Anno feguente, il titolo di Cefare a Decenzio, che secondo il giovane Vittore (e) era suo Paren- (e) Anrelini Option 1 Determine the come vanol l'altro Vittore (1) ed Eutropio (2). Tairr n'e-Queffi fi truova nelle Monete (8) appellato Magno Determine Simil Primara mente diede dipoi il nome di Cefere a Defatrie (ao Francilo, di cui Print del Ca-fi truova antora qualche Medaglia, se di legittimo conio, non so Javian. Era Magnenzio (i) originario della Germania, nato da Magno, uno (i) Europe. forfe di coloro, che furono trafportari da paesi Germanici ad abitar (i) Media nelle Gallie. Però Aurelio Vittore (i) il fa nato nelle medielmo Gal- abria Nalie. Ma Giuliano Apoltata chiaramente scrive, che costui fu condotto mismat. prigioniere dalla Germania nelle Gallie a tempi di Coftantino il Gran-Imperatir. de, ed ottenuta la libertà, si diede alla milizia, dove sece di molte Grati. prodezze. Alto di statura, robusto di corpo, aves studiato Lettere, e (k) Aurelius si dilettava molto di leggere, nè gli mancava eloquenza e forza nel Faster ibid. difcorfo. Secondo Zonara (?), egli assastara etoquella e lotza de di difcorfo. Secondo Zonara (?), egli consandava allora ad alcune milizie di sidem. appellate Gioviane ed Ercuite, che fi fuppongono guardie del Corpo, formate da Diocleziano e Mafirmano Augufti. Filoforgio (\*\*) pretton (m.) pátiode, ch'egli fosse Pagano; ma le Medaglie cel rappresentano Cristia. Jungiani 3. no, sorse di solo nome, e di coloro senza fallo, ne' quali l'Ambizio- 600 26. ne sconciamente prevale alla Religione. Chiunque de gli Antichi (\*) (n) Julian. parla de costumi di lui, cel dipinge per uomo d'infopportabil avari. Libenius, zia e erudeltà, e che tutte le sue azioni spiravano quella barbarie e zioni, co

selvatichezza, ch'egli porto dalla nascita. Fiero nelle prosperità, timido e vile nelle avversità, dotato nondimeno (e) di tale accortezza, (o) Aureliu che

(1) Athanafins in A polog.

Exa Vo'g. che sapea comparire un bravo, allorchè più tremava. Santo Atanafio (a), il quale per isperienza sapeva, qual fosse il merito di costui, non ebbe difficultà di scrivere, ch'egli era un empio verso Dio, spergiuro, infedele a gli amici, amico de gli Stregoni ed Incantaiori, e finalmente una beltia crudele, un Diavolo. Non indegno certamente di questi titoli comparve, chi contra tutte le Leggi della Religione e della Natura aveva affaffinato il proprio Principe, e toltogli imperio e vita. Dovette ben tentare Magnenzio ancora di stendere le griffe alle Provincie dell'Illirico, anch'esse in addietro sottoposte al domi-

nio dell'uccifo Costante; ma gli andò fallito il colpo. Trovavati nella Pannonia Generale della fanteria Vetranione (6).

(b) Chronic. Alexandre meens. (c) Medieb. Num: m. Imperator (d) Aurel. Vitt. de

Cafaribus.

(c) Julian

(t) Eutres. in Briviar.

(g) Chronic.

(h) Idacius

uomo originario della Messa fuperiore, invecchiato nel mestier della guerra, Crittiano di professione, come eziandio si deduce dalle Medaglie (c). All'udire Aurelio Vittore (4), questi era persona di brutal barbarie, corrispondente alla vil sua nascita, che ne pur sapea leggere, che pareva uno stolido, ed era in fine un pessimo uomo. Ben diversamente parla di lui Giuliano l'Apostata (e), mostrando stima delle

di lui qualità; ed Eutropio (f) ne fa un elogio con descriverlo vecchio, fortunato nell'armi, che fi faceva amare da tutti per la fua civiltà ed umore allegro, per la sua probità, e pel suo vivere all'antica, ancorche nulla avelle fludiato, e comincialle solamente in questitempi ad imparar di leggere e scrivere. Vetraniene adunque intela che ebbe la morte dell' Augusto Costante, e trovata si bella occasione, fi fece acclamare Augufte dalla fua Armara, ed occupò tutte le dipen-

denze dell' Illirico, cioè la Pannonia, le Melie, la Grecia, la Macedonia, ed ogni altra parte di quelle contrade, e ciò nel primo giorno di Marzo, come s'ha dalla Cronica Alesfandrina (g), e non già di Maggio, come per errore si legge nel testo d'Idazio (b). Se abbiamo qui a prestar fede a Filostorgio (i), non di suo capriccio Vetra-

im Faftis. nione prese la Porpora, ma per consiglio di Costantina Augusta, So-(i) Philorella di Costanzo Augusto, e Vedova di Annibaliano già Re del Pon-Aurgius Hifor. iib. 3, c. to, la quale temendo, che Magnenzio non s' impadronisse anche dell'Illirico, con questo ripiego volle parare il colpo. Aggiugne quello Storico, che fi ando ancora di concerto con ella Coltanzo, e ch' egli mando il Diadema a Vetranione. Teofane (1) del pari lafeiò feritta la (k) Thes-

risoluzion fuddetta di Costantina, per opporre questo Augusto ereashaner in Chronege tura fua al Tiranno Magnenzio; e lo stesso vien accennato da Giulia-(1) Julian. no (1). Scrive in oltre Zonara (=), che Vetranione mandò a chiedere

1914ans. (occorfo di gente e danaro a Coffanzo, da eui, per teftimonianza di in Assalis. Giuliano, venne fornito di tutto, piacche Vernanione proteflava di vosia e tencre effo Coffanzo per fuo Imperadore, con far egli son altra figura, che quella di fuo Luogotenente. Dal che vegniamo ad intendere, perchè avendo anche Magnenzio inviato a lui de i Depurati, per tirarlo nel suo partito, tuttavia Vetranione presen sempre l'allean-24 di Coftanzo, e fi dichiarò contta del Tiranno Magnenzio.

Vc-

Vegniamo alla terza fcena. Avea ben Roma accettato per fuo En a Vole. Signore il suddetto Mignenzio, ma Flavio Popilio Nepoziano, già stato Anno350. Console nell' Anno 336. per essere Fighuolo di Entropia, Sorella del Gran Cottantino, trovo d'avere dal canto suo più diritto al dominio di Roma, che il barbaro traditore Magnenzio, e però (a) unita una (a) Zefinani

gran frotta di giovani (capetirati, ladri, e gladiatori, e prefa la Por-L. 1. c. 43. pora nel dì 3. di Giugno, venne alta volta di Roma. Ufcito con fue laterias, deresi vist. genti contra di lui Aniceto, o sia Anicio, Prefetto del Pretorio di Ma- Entropia. gnenzio, tardo poco a tornariene indietro fconfitto, e fece ferrar le porte di Roma. Per forza, al dire d'Aurelio Victore, Nepoziano v'entrò dipoi, e gran fangue sparse, verifimilmente di chi sotteneva la fazion di Magoenzio. Ma che? non paísò un Mele, che quel Marcellino, da cui li può dire, che Magnenzio avea in certa guifa ricevuto l'Imperio, e che era divenuto Soprintendente a tutta la di lui Corte, spedito coo grandi forze da esso Magnenzio, venne ad affrontarfi co i Romani (8). Abbiamo da San Girolamo (e), che per tradi- (b) Idacias mento di un' Eraclida Seoatore rimafero sconfitti i Romani, ed ucciso in Passis. Nepoziano, la cui testa sopra una picca su dipoi portata per Roma. (c) Hirran. A questa vittoria tenne dietro un gran macello di chiunque s'era di- in Chronico. chiarato parziale di Nepoziano. Stogo Marcellino in oltre la rabbia fua contra di qualunque persona, che avesse attinenza per via di Donne

alla Famiglia Imperiale, e vi perì fra l'altre la stessa Eutropia Madre di Nepoziano, e Zia dell' Augusto Costanzo. Anche Temistio fa menzione (4) delle crudeltà usate da Magnenzio contra del Senato e Po- (d) Themiaione (s) delle crudetta ulate da magnenaio courra un octavo (s) regiono polo di Roma: queste nondimeno si veggono attribute da Giuliano fina ora(s) a i Ministri di lui, cioè, per quanto si può credere, al suddetto sina. 171.

Marcellino. Santo Atanasio (f) parla anch'egli di tali carniscine, sicce (c) Justina. come altresi nella fua Storia Socrate (g), con afferire, che molti Se- (f) Athan. natori vi perderono la vita, e coo supporre, che Magnenzio in per- in Apolog. sona venisse a Roma: del che non resta alcun altro segnale nelle an- (g) Secrat. tiche Storie. Abbiamo bensi da Giuliano (6), ch'egli rece morir molti (h) Julian (h) Jul Ufiziali della propria Armata, ed obbligò con un eccesso di tirannia Orat. 1. i Popoli a pagare al suo Fisco la meta de i lor beni sorto pena della

vita (il che se non s'intende della metà delle rendite, io non so credere vero, e ne pur possibile). Diede anche licenza a gli Schiavi di (i) Idacias denunziare i lor padroni, e sforzo altri a comperar le terre del Prin- in Fafin. cipato coo altre iniquità, che non fono espressamente dichiarate da gli Secratio cipato coo altre iniquità, che non iono espressamente dichiarate da gia Bistir. Etc. Scrittori d'allora. E tutto per ammassar danaro e milizie, sotto pre- 1, 2, 4, 26. testo di voler muover guerra a i Barbari, ma in effetto per farla con- Chronic. tra di Costanzo. Mentre in queste rivoluzioni di cose si trovava involto l'Occi- Zanarai

dente, non era meno in tempesta l'Oriente. Imperocchè in quest' Anno galian. di nuovo ritorno Sapore Re della Persia (i) ad assediar Nisibi nella Oras, II. of nuovo retorno sapore Re usia reina (1) au anches a constant and (2) Tilla-Melopotamia, dopo aver dato un agrao guafto a que paefi, e prefi an (2) Tilla-cora vari Caftelli. Non ofo io decidere, fe quelto fia il fecondo, o mais Me-moiro dia pure il terzo affedio di quella Città, come fu d'avviso il Tillemont (1), Emperari,

ikidem.

Ena Volg. il quale scrive, che Lucilliano Suocero di Gioviano, che fu poi Anno 352 Imperadore; era Comandante allora di Nifibi, e fece una maravigliota difefa. Zofimo (4) parlando d'effo Lucilliano, e della fua bravura in 3. e. 8. difendere quella Città, chiaramente riferisce quell'assedio, non al prefente Anno, ma bensi all' Anno 360. siccome allora vedremo. Può in Notis ad effere, che Zolimo s'ingannaffe scambiando i tempi, come il Petavio avverti (6). Quanto al presente, l'abbiamo descritto da Giuliano (1), da Teodoreto (4), da Zonara (4), e da altri, i quali ci fan vedere i (d. Therefo- mirabili sforzi de' Perfiani, per elpugnar quella Fortezza. Giaochè a ritui Histor. nulla servivano gli assalti, gli arieti, e le mine, ricorse Sapore al ri-

piego di levar l'aqua a i Cittadini, con voltare altrove il Frume Migdonio, che pallava per mezzo alla Città. Ma pozzi e fontane non mancarono al bisogno di quegli abitanti . Quindi si studiò Sapore d'inonin Annalis. dar con quel Fiume la Citta; ma effendo alto il piano d'effa, altro non fecero l'acque, che allagarla d'iotorno. Se con delle macchine poste sopra navi fu fatta guerra alle mura, vi st trovarono anche valorosi difensori, che vano renderono ogni sforzo nemico. L'ultima e più formidabile pruova per vincere l'ostinata Città, fu quella di trattener l'acque del Fiume alla maggior possibile altezza, e pot di lasciarle precipitar addosso alle mura. In fatti ne restò abbattuta una parte, ed allora i Persimi alzarono un gran grido, come se gia si vedesfero Padroni di Nisibi. Ma affacciatifi dipoi alla breccia, per entrarvi, vi trovarono una relistenza sì forte, che furono obbligati a ritiraifi, avendo anche il Cielo combattuto coo pioggia e fulmini in favore de'difensori. Concordano gli Storici Criftiani, che l'affistenza e le preghiere del Santo Vescovo della Città suddetta Jacopo, quelle furono, che ottennero da Dio la preservazione di Nisibi tanto ora, quanto ne precedenti affedi, ficche non cadelle in man de Perfiani. Rifecero i Nisibini un muro interiore, e contuttoche Sapore continuasse pertinacemente anche un Mese l'assedio, pure altro non ne riportò che la perdita d'affaissime migliaia d'uomini e cavalli, e di moltissimi elefanti, per tal maniera che scornato dopo quattro Mesi si vide forzato a levar il campo, e a ritornariene al tuo paele, dove sfogò la sua rabbia contro molti de'suoi Ufiziali, imputando a lor difetto l'infelice riuscita di quell'impresa secondo l'uso de' Tiraoni d'Oriente, presso i quali ogni perdita si attribuisce a colpa de' Generali, e si punisce la sfortuna come un grave delitto. Restò con ciò abbassata non poco la superbia e fierezza del Re Persiano, nel cui Regno entrati intanto i Mallageti, fecero vendetta anch' esh de i danni recati al pacle Criftiano.

Durante questo celebre assedio s'era trattenuto l'Augusto Costanzo in Edella e in Aotiochia senza osare di comparir in campo contra dell'innumerabil efercito de' Perfiani ; e poiche intefe la loro ritirata, tutto lieto rivolic più che mai i penfieri a gli affari dell'Occidente, non parendo probabile, ch'egli partifie prima di quell'affedie dalla Soria, come ha l' Autore della Cronica Alessandrina (1). Aveva

egli in questo tempo raunata quanta gente atta all'armi egli potè rac- Ex a Vole. engliere da i suoi Stati, ed allestita anche una formidabil flotta di na- Anno 350. vi, che dall'adulatore Giuliano (a), vien chiamata fuperiore a quella (a) Talian di Serie. L'intenzione fua era di procedere con tutte quefte forze Oration. L. contra del Tiranno Magnenzio; ed affinchè i nemici Perfiani non fi prevalessero della sua lontananza, provvide tutte le Fortezze di frontiera di buone guarnigioni, di macchine, e di viveri, e poi fi moffe dalla Soria alla volta di Costantinopoli. Aveva più d'una volta Magnenzio spediti suoi Deputati ad esso Costanzo, per trattare un qualche accordo, a fin d'afficurare e legittimare l'ufurnazion fua: e di ciò parla anche Santo Atanasio (4). Ma Coltanzo, che si credeva avere (b) Athanadalla fua Vetranione, divenuto Imperadore dell'Illirico, e per confe- fut Apoles. guente giudicava il suo partito superiore di forze a quello del Tiranno. niun ascolto avea dato finora a si satte proposizioni. Restò egli dipoi ben forpreso e stordito, allorchè gli giunse l'avviso, che Vetranione e Magnenzio aveano fatta pace fra loro. Più ancora crebbe l'apprensione e l'affanno suo, quando arrivò ad Eraelea della Tracia, (\*) perche (c) Pursus via se spire prefentarono gli Ambasciatori di amendue, cioè Ansiso Pre- Particios fetto del Pretorio, Marcellino già da noi veduto il braecio diritto di Tem. I. Hi-Magnenzio e General delle sue armi, insieme con due altri primari far. Bycan-Ufiziali, cioè Nuneco e Maffimo. Esposero costoro, che Magnenzio ime Vetranione erapo pronti a riconofcere Coffanzo per Augusto primario, purch'egli volesse laseiar loro godere il medesimo titolo, cercando di persuaderglielo con ricordare gl'incerti avvenimenti delle guerre. Magnenzio inoltre, per affodar meglio l'amicizia, proponeva di torre per Moglie Coltanza, o pur Coltantina, Sorella del medesimo Coltanzo, esibendo nello stesso tempo a Costanzo una sua Figliuola per Moglie: segno ch'egli era vedovo allora. Trovosti ben minorogiato Coltazzo, ne fapea qual rifoltazion prendere, se non che minorogiato Coltazzo, ne fapea qual rifoltazion prendere, se non che Zonaza (s) serve, esfergii apparito in sogno Costantino suo Padre, (d) Zonaza che presentatogii Costante, gli ordinò di vendicarne la morte, e gli in dinasiis. promise la vittoria. Vera o falsa che sia tal diceria, certo è intanto, che Costanzo rigettà ogni proposizion di Magnenzio; ma forse trattò più dolcemente cun quei di Vetranione.

Quindi conggiolamene marcio immari, ed arrivò fino a Serdica Capitale della Dacia novella (O.) Turboli veramente Vetrainone (O Juliea.
Ill'improvvisi venuta di Collanzo, ma non lafeiò di andure ad incono
continue in territorio con un corpo vigorelo d'Armata, maggiore ancora di quella di
trario con un corpo vigorelo d'Armata, maggiore ancora di quella di
volunence con lui, e dopo avergli confermate il titolo d'Augusto, di
volunence con lui, e dopo avergli confermate il titolo d'Augusto, de
unite e fue colle di un milities, e fide de a tratta free delle maniere
d'opprimere Magnentio. Un di poi alla prefenza di tuttre le for truppe fairono amendue forpu un pale, o e Collanzo, come più privita
gano per la preminenza cella fia anticira, fere (f) un'arigna jui Lati (1) Zejoux
gano per la preminenza cella fia anticira, fere (f) un'arigna jui Lati (1) Zejoux
Collanzio (Go Parler, e il giuramento da effi prefutato di date stiffica

Eza Volg. za a i di lui Figliuoli, e pregando ognuno di mostrar la fedeltà e l'a-Axxo350 more dovuto, per vendicar la morte di fuo Fratello Costante, e per non lasciar impunito l'indegno usurpatore Magnenzio. Fini con dire, ch'egli non dimandava se non quello, che gli conveniva di ragione, essendo di dovere, che l'eredità di un Fratello pervenisse all'altro. Stava ben la lingua in bocca a Costanzo, e però tra il suo bel dire, e l'aver dalla fua tutto il fuo efercito, con aver anche guadagnato con regali fegretamente molti dell'Armata di Vetranione, ancorche nulla specificatamente proferisse contra d'esso Vetranione, tuttavia quelle milizie all'improvviso con alte grida si lasciarono intendere di non volere se non Costanzo per Imperadore, (a) a lui solo servirebbono, per

l. 1. c. 18. Zenar, ib.

lui folo spenderebbono sangue e vita. Accortosi allora troppo tardi il vecchio Vetranione della rete, in cui era caduto, altro feampo non obbe, che di gittarfi a piedi dell' Augulto, e di deporre la Porpora e il Diadema. Coftanzo fenza laficiarfi vincere in cortefia, l'abbracciò, chiamollo suo Padre, e gli diede volentieri la mano a scen-dere dal Trono. Succedette questo fatto nel di 27. di Dicembre dell' (b) Idacius Anno presente, e non già del seguente, come ha Idazio (4); imperciocche la Cronica Alelfandrina (e), ed anche Aurelio Vittore (d) non

in Faftie. Alexandri-(d) Aurelius Viller 4 Cafaribus. (c) Hieren.

danno più di dieci Mesi d'Imperio a Verranione. Che in Naisso Cirtà della Dacia novella si trovasse allora Costanzo, l'abbiamo da San Girolamo (e), ma Socrate, e Sozomeno dicono in Sirmio. Dan qui nelle trombe Giuliana (f), e Temistio (g), esaltando con lodi magnifiche Costanzo, per estersi egli con tanta animosità, eloquenza e destrezza sbrigato di questo competitore, ed aver con si poca fatica gua-(f) Inlian. dagnate tante e si fertili Provincie, piene di Popoli bellicofi, ed in-fieme un' Armata di venti mila cavalli, e d'una copiolifima fanteria. g) Themi-Quello, che indubitatamente ognun riconofeerà per lodevole in Co-Just Gras. 3. stanzo, è il trattamento, ch'egli fece al deposto Vetranione. Gli avrebbono fia poco tempo i Tiranni fotto qualche pretefto tolta la vi-

ta, acciocchè non potesse risorgere. Ma Costanzo (b) senza permette-

(h) Chrenic. ibidem . Phileflorg. Inlianns, or ain.

re, che gli fosse satto aleun torto, il tenne seco a tavola, poscia il man-do ad abitare in Prusa di Bitinia, con ordine, che gli fosse satto un trattamento onorevole ed anche deliziofo. Quivi secondo Zonara (i) e-(I) Zenar. gli tranquillamente campò anche fei anni, efercitandosi in opere di Cri-in Annalis, stiana Pictà, e in limosine a' Poveri, con trovar più dolce quella vita. (k) Socrates ficcome libera dalle spine de i gran governi. Sovente ancora (k) scris-1. 1. 141-28 fe a Coffanzo, ringraziandolo del bene fattogli, con liberar la fua vecchiaia dalle inquietudini del Principato, ed efortandolo ad abbracciar anch'egli un eguale stato di felicità. Il testo di Socrate pare che diment Memecres det Empereurs. ca ciò scritto da Costanzo a Vetranione, ma han creduto il Tille-(m) Fleurs n) Fieury (m), e il Fleury (m), che colla mutazion d'una fola parola, più naturale fia il primo fenfo, e al loro parere par giufto l'attenerfi.

Anno

Anno di Cristo cccit. Indizione 1x. di Giulio Papa 15. di Costanzo Imperadore 15.

dopo il Confolato di Sergio e Negriniano.

Colà è nostar in tutti i Fali, perchè ne parfi dipendenti di Co- Esa Voic, flamo Augusto no furnon riconoficuit i Condit, che Magnen auto i ci effet per quell' Anno in Roma. Per altro abbiamo la tellimoniana dell'Anonimo (o) Autore de l'Perfecti di Roma, i che Magnenzia, e (c) cafpira dell'Anonimo (o) Autore de l'Perfecti di Roma, i che Magnenzia, e (c) cafpira dell'Anonimo (o) per de

gil akri. Adelho fu folpettate di nudri pensieri pregiusizziali contra di Magnemio, come l'a da Ammino Marcellino (7). Pafo i l'Augusti (8), Amino Magnemio, come l'a da Ammino Marcellino (7). Pafo i l'Augusti (8), Amino Magnemio, come l'a contra del l'immo dello della d

Parenti, e fra gli attri del Padre d'elfo Gallo. Tomaso poi in ſe Ite-ſo, non folo latció plerfeguitare i due giovaneti logqini, (f) ma ebr (n) qualita, be cura di ſarli fignorilmente educare, con refibruire a Gallo buona de paje, ad parte de b'em juertini, e a Giuliano qui ed ella Mader, tenendoli ona de sidena diameno amendue come in una ſpecie d'eſilio in varj Luoghi, e ſspezialmente in una Terra della Cappadocia. L'occafione ſuddetta portò, che gli affari di Coſtanoa abbliognaſero di un braccio ſedele per cu-ʔów. Il. C

Exa Volg. stodir l'Oriente da i continuati insulti de Persiani. Costanzo adunque Anno351. chiamato a sè Gallo, gli conferì il titolo e la Dignità di Gefare nel di Zanaras in Annalibus, Hillor, 1, 2, cap. 28.

tr. di Marzo, (4) e nel medefimo tempo volle, ch'egli ipofaffe sua Sorella, chiamata da alcuni Gostanza, ma che per atrestato d'Ammia-no su veramente Gostantina, Vedova del già Re Annibaliano. Poscia il mandò alla difesa dell'Oriente, dandogli per Generale dell'armi Lucilliano. Benchè Gallo prendesse allora il nome di Costanzo, o per onorare il benefattore Augusto, o pure per ricreare suo Padre Giulio Costanzo, nientedimeno gli Scrittori continuarono a chiamarlo Gallo, per non confondere il nome di lui con quello del regnante Imperadore. Il (b) Gethe-Gotofredo (\*) fu di parere, che Gallo assumesse il nome non di Cofredu in stanzo, ma di Costante, citando in pruova di ciò Idazio (c), e l'Au-Chron. Cod. tore della Cronica Aleffandrina (4); ma il Tillemont (e) con più fondamento fostenne la precedente opinione; e pur troppo si truovano nelle memorie antiche sovente confusi e cambiati questi nomi per la loro vicinità, o per le abbreviature. Dovrebbono servire a decidere questa per altro poco importante quistione le Medaglie (f) rapportate da

vari Autori col CONSTANTIVS GALLVS, fe noi foffimo eerti

della loro legittimità. In passando esso Gallo per Nicomedia, (g) vi-

(c) Idacius in Fallis. (d) Chron. Alexande. (c) Tillement Memaires des Emperene (f) Medieb. Numifm.

fitò Giuliano suo Fratello, ivi dimorante sotto la disciplina di Eusebio Veseovo Ariano di quella Città. Solamente in quest' Anno fu, per attestato di Zosimo (b), e di Zonara (i), che il Tiranno Magnenzio trovandoli in Milano, diede

(g) Liban. Orat. XII. ibidem.

(h) Zofimus il titolo di Cesare a Decenzio suo Fratello, inviandolo poscia alla difehb. 2. 6.45. sa delle Gallie, che in questi tempi più che mai rimasero esposte alla rabbia ed avidità de Franchi, Saffoni, Alamanni, ed altri Popoli della Germania. Libanio (4) non ebbe difficultà di ferivere che Costanzo Augusto considerando più la ragion di Stato, fiera turbatrice del ripoto de Popoli, ehe ogni altro riguardo, e pensando solo a vincere, senza mettersi pensiero, se legittimi o no sollero i mezzi: quegli su, che mosse con sue Lettere e con danaro i Barbari a far guerra a Magnenzio nelle Gallie, per facilitare maggiormente a fe tieffo la ma-niera di atterrarlo. Di fimili esempli volesse Dio, ehe le susseguenti età, ed anche la nostra non ne avessero mai veduto, ed insieme deploratane l'iniquità. Certo è, che que' Barbari recarono incredibili danni alle Gallie, posero a sacco molte rieche Città, e scorrendo dapertutto fenza trovare refistenza alcuna, talmente fisfarono ivi il piede, che solamente si poterono far sloggiare di là a' tempi di Giuliano Cefare, ficcome diremo. Le tante elforfioni di Magnenzio, accennate di sopra, per adunare il nerbo quasi principal delle guerre, cioè il danaro, e le diligenze da lui finqui ufate, aveano fervito a metter infieme una si sterminata copia d'armati, non solo suoi Sudditi, ma anche Sasfoni, Franchi, e d'altre Nazioni Germaniche (/), prese al suo soldo, che pareva con tante forze atto ad annientare l'Augusto Costanzo, e ad allorbire il rimanente dell'Imperio. Per maggiormente ancora ani-

(1) Inlian. Orat, I.

mar le sue genti, promise loro la libertà de i saccheggi. In questo

mentre Costanzo stando nella Pannonia, niun movimento faceva; mo- En a Volg. Rrava anza paura, con dilegno di tirare il nemico nel pacle piano d'effa Annoggi. Pannonia, perché quantunque inferiore di fanteria, sperava di far meglio giocare la fua cavalleria, fuperiore di numero a quella di Ma-

gnenzio (a). În fatti dall' Italia pel Norico s'inoltro la policnie Ar- (a) Zefimat mata del Tiranno alla volta della l'annonia, e mando innanzi a sfidare L. 2. c. 45. Cottanzo, con dire, che nelle campagne larghe di Scifcia al Fiume & 46. Savo verrebbe a trovarlo, per chiarire, che fapelle più bravamente menar le mani. E peresocchè intele, che Coltanzo avea spedite in-

nanzi alcune schiere, per contrastargii qualche passo, in un'imboscata, che loro tese, le mite a filo di spada. Or mentre egli insuperbito per questo primo vantaggio si andava disponendo per passare il Savo, ecco grugnere Filippo, uno de Primi Ufiziali della Corte di Costanzo, per-che Prefetto del Pretorio, e personaggio di sperimentata prudenza, spedito dall'Augusto Padrone in apparenza, secondo l'opinione d'al-cuni, per tratture di pace, ma in sostanza per ilcoprire le forze e è difegni di Magnenzio, e ttudiarli di mettere fedizione nella di lui Armata. Diedegli udienza Magnenzio alla prefenza di tutte le sue mili-zie, e seppe ben valersi l'accorto Ambasciatore dell'occasione, mofrando di parlare al folo Tiranno, per fare un' Aringa anche alle afcoltatrici truppe di lui, con rappresentare come cosa vergognosa a gente Romana il portar l'armi contra d'altri Romani, e massimamente contra de' Figliuoli del gran Collantino, Principe, a cui tutti aveano tante obbligazioni. Aggiunie, che se Magnenzio volca cedere a Costanzo l'Italia, confentirebbe Costanzo a lui la fignoria delle Gallie: sotto il qual nome fembra verifimile, che fosse compresa anche la Spagna e Bretagna. Zosimo, e Zonara furono d'avviso, che Costanzo veramente desiderasse la pace, per sseniore le spargimento inevitabile del sangue di tanti Popoli. Fece tal impressione nel cuore de gli ascoltanti il discorso di Filippo, che durò fatica Magnenzio a sar intendere la fua rifposta, consistente in dire, ch'egli di buon cuore accettava la propolizion di pace, ma che gli bilognava un po' di tempo, per ma-turarne le condizioni. Con tale (cappata rimise l'affire al giorno seguente, nel quale aringò la fua Armata, e tanto diffe de i mancamenti ed eceessi dell'estinto Costante, che imorzò in cuore de i più d'essa l'inclinazione alla pace.

Tosto dunque fatto prendere l'armi, andò per passare il Savo in vicinanza di Scifcia (1); ma gli fu all' incontro la guarnigione di (b) Zofimus quella Città, che diede una fiera pereoffa alle di lui genti, parre precipitandole nel Fiume, e parte trucidandole colle ipade. Allora Magnenzio vedendo tanto scompiglio de' suoi, cacciata la punta dell' asta sua in terra, sece segno con la mano alle milizie di Costanzo di voler parlare di pace; e ne parlò in fatti, mostrando di passare unicamente per trattame con Coftanzo, di modo che o i foldati di Coftanzo, o Coftanzo medefimo, ch'era vicino, fecero ceffar la battaglia, e permifero il passo a Magnenzio. Tale è il racconto di Zosimo, in cui non-

Rrz

Exa Volg. dimeno apparisce poca verisimiglianza. Quel che e certo, valicato Annu351 ch'ebbe Magnenzio il Savo, stese il poderoso esercito suo nelle pianure poste fra il Savo e il Dravo, bramando intanto Cottanzo di ridurlo a Cibala, per dargli battaglia in quel Luogo dove Costantino suo Padre, ventilette anni prima, aveva sconsitto Licinio. Era appunto in Cibala Costanzo, e quivi teneva mirabilmente afforzato il suo campo, quando Tiziano Senator Romano, creduto il medelimo, che vedemmo poco fa Presetto di Roma, spedito da Magnenzio, venne a parlargli. Diffe costui un'infinità d'insolenze contro la memoria del gran Costantino, e de'suoi Figliuoli, conchiudendo in fine, che se Costanzo era cara la vita, dimettesse l'Imperio. Non altro gli rispose Costanzo, se non che rimetteva la sua caus alla Giustizia di Dio, sperando ch'essa combatterebbe in sua favore, e vendicherebbe la morte indegna del Fratello. Permise ancora a Tiziano di andarsene salvo, ancorchè i suoi Cortigiani fossero in affanno, perchè Filippo, già inviato a Magnenzio, non era per anche tornato indietro dal campo, e nuova di lui non fi fapeva. Accadde pofeia, che Silvano, il quale contandava un corpo di cavalleria di Magnenzio, con tutti i fuoi difertando, paísò a i fervigi di Coftanzo: azione, che quanto recò di giubilo all'efercito d'effo Costanzo, altrettanto di affanno apportò a Magnenzio, il quale per paura che altri imitaffero quell'efempio (a), (a) Zofimus si affrettò per venire alla decision della lite con qualche combattimento. Affali Scifcia, e prefala d'affalto, la deferto. Dopo aver da-

ibid. c. 49. Zenaret in Annalifes.

to il facco al paefe posto fra il Dravo, e il Savo, piombo addosso alla Cirrà di Sirmio, capitale del paese, credendosi di entrarvi senza contrafto. Trovò, che i Cittadini e il presidio militare avcano sangue nelle vene, e cuore in petto; e però lafciata quell'imprefa, ri-volfe i paffi e l'armi contro la Città di Murfa, fituata alla riva del-Fiume Dravo, dove ora è il Ponte di Effec; e poiche la trovò benmunita, e costò caro alle di lui genti un furioso assalto, per cui sperava di prenderla, fi mife ad affediarla. Allora fu, che Cottanzo, pernon lasciar cadere quella Città in man del nemico, mosse il suo campo a quella volta. Avvifato nel cammino, che Magnenzio gli avea tela un'imboscata, ebbe maniera di sar tagliare a pezzi quella nemica brigata: Furono dunque a vilta le due possenti armate, vogliose amen-

due di menar le mani, e net di 28. di Settembre & schierarono, per venire a battaglia. Stettero in ordinanza la maggior parte del di, fen-21 che alcuna d'effe cominciaffe la danza« nel qual mentre, fe vogliam credere a Zonara (4), Magnenzio per configlio d'una Maga fece un orrido fagrifizio d'una fanciulla. Finalmente accostandosi la sera, cominciò il terribil fatto d'armi, le cui particolarità fecondo il folitoson raccontate diversamente da gli Scrittori. Giuliano (c) pretende, che la vittoria non tardasse a dichiararsi in savor di Costanzo, con rimanere rovesciato il corpo di battaglia di Magnenzio dall'ala finistra, e dalla cavalleria d'esso Costanzo; e che Magnenzio non tardò a pren-

(b) Zener. in Annalib. Macros (c) Julian. Orat. II.

a far telta, animate dal coraggio de'loro Ufiziali. Zofimo (4) e Zo- Annoggi. nara (é) per lo contrario ferivano, che il combattimento reftò dub. (a) Zafim. binfo fino alla nera notte, quando le genti di Coftanzo fatto uno sfor- (b) Zana. zo, misero finalmente in rotta i nemici, buons parte de quali o relto, ibidem. fredda ful campo, o andò a bere la morte nel Fiume Dravo. Prefi furono gli allongiamenti de i vinti, che andarono a facco e e Magnen-zio allorefie vide disperato il caso, e d'aver anche corso pericolo d'esfere prefo, come feriffe Eutropio (e), deposti gir abiti Imperiali , e (e) Eutrop. travellito fi diede alla fuga, lafciando indietro il fuo cavallo ben ad- in Breviar. dobbato, acciocche si credesse acciso il Padrone, e niuno gli tenesse dietro. Abbiamo da Sulpicio Severo (d), che l'Augusto Costanzo nel (d) salpi-tempo della zusta stette aspettandone l'estro nella Chiesa de Martiri sia Sauras di Murfa. Certo egli non fu mai in concetto di gran guerriero, ed 111/1. 115. 2. allora dovotte: rancomandarfi: beti di cuore a Dio, edi impiorar l'intercessione de Santi. Fu questa una delle più fiere e sanguinose battaglio, che da gran tempo avelle veduta l'Europa, e vi perirono alfaillimi Ufiziali di raro valore dall'una parte e dall'altra, uno de'quali spezialmente è rammemorato da Zolimo (e), cioè Menclao Capitano (c) Zolimo de gli Arcieri, il quale con tal forza e difinvoltura nel medefimo tem- 16. 149. 52po icagliava tre freceie, che colpiva tre diverse persone. Con una d'esse avendo egli mortalmente ferito Romolo, Generale dell'Armata Magnenziana, questi non volle desistere dal combattimento, finche non ebbe tolta la vita al feritore, con lasciarvi apprello anch'egli la fua. Nuova più non fi feppe di Marcellino, altro Generale d'effo Magnenzio, e gran promotore della di lui ribellione, e però fu creduto, ch'egli perille nel Dravo. La mattina feguente (/) Costanzo Augusto si por- (1) Zonar. to a mirare da un'eminenza il vampo della battaglia, ed osfervato il in Annalib. functio spettacolo dell'innumerabil gente tanto sua, che nemica estinta, non puté cootener le lagrime, considerando come l'Imperio Romano fosse rimatto privo di si gran copia di bravi Ufiziali e forti soldati, che sarebbono stati il rerror de' Barbari, e il sostegno delle Provincie Romane. Eutropio (g) anch'egli nota, che di fommo pregiu. (g) Eurrop. dizio all'Imperio riufci la perdita di si valorofe milizie: Non fembra in Breviar. poi credibile il dirfi da Zonara, che Costanzo di ottanta mila combattenu, ch'egli avea ne perdè trenta mila; e Magnenzio di trenta fei mila, ne laiciò ful campo veneiquattro mila. Vi farà dell'error nel fuo testo. Ordino dunque Costanzo, che si desse tosto sepoltura a tutti i cadaveri tenza diffinzion d'amici, e di nemici, e che si curassero i feriti dell'una e dell'altra parte. Pubblicò ancora il perdono per chiunque avelle portate l'armi contra di lui, ed avuta parte nella morte del Fratello Costante. Intanto il fugitivo Magnenzio (b) cobe la for- (b) Zofimur tuna per ora di scappare il meritato gastigo, e di salvassi con ripassar il 1. 100 53. l'Alpi, tornandofene nelle Gallie, giacche non si fidava de Romani e de gl' Italiani, a'quali fapeva d'effere in odio. Nè Coftanzo fi fentì voglia di fargli tener dietro, ne di proceder oltre, perche trovo an-

dere la fuga; ma che le fue genri rimesse in ordinanza continuarono Exa Volg.

Fas Vole che l'Armata sua troppo affaticata ed infievolita di forze (e). La Flor-Anno 352 ta fua, che s'era lafeiata vedere fulle coste dell' Italia in questi melamente servi ad imbarcar molti, che fuggivano la crudeltà di Magnenzio, e fra est non pochi Senatori, e principali di Roma.

> Anno di CRISTO eccuir. Indizione x. di LIBERIO Papa I. di Costanzo Imperadore 16.

FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la quinta

volta. FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE. Ali furono i Consoli nell'Oriente, e nell'Illirico, cioè nelle Pro-I Ali furodo i Conton nett Oriente, e nett Infrieo, cioe nene erro-vincie dipendenti da Cottanzo Imperadore; imperciocchè per conto di Roma, dell' Italia, e delle Provincie Oltramontane, tuttavia ub-

(b) Cultimiennt. Bucherius . (c) Chronic, Damafi , Baronius Ann. Eccl.

bidienti all'uturpatore Maghenzio, abbiamo dal Catalogo de Prefetti di Rnma (6), che furono Contoli Decenzio (cioè il Fratello del Tiranno), e Pasto. Fece fine in quest'Anno a i suoi giorni il Romano Pontessoe San Giulio, dopo avere con incredibili sermezza e zelo fottenuta la Religione Cattolica contro la prepotenza de gli Ariani (r). Accadde il beato pallaggio di lui nel di 12. d'Aprile, e poscia nel di 21. di Giugno Literio in fua vece fu posto nella Sedia di San Pietro: Torno Valerio Procolo ad effere Prefetto di Roma, e a lui poscia nel di 9. di Settembre in quell'Ufizio fuccedette Settimio Mnafes, che lo tenne fino al di 26 del medefimo Mefe, in cui ebbe per Succeffore Nerazio Cessae. Patso l'Augusto Cottango il verno nella Pannonia, allestendo intanto le maggiori forze possibili, per catare nella proffima Primavera in Italia. Magnenzio, che già prevedeva il co:po, o fia ch'egli non fi fosse rittiato nelle Gaille nell'Anno prossimo addietro, o che tornalle da effe Gallie in Italia, fi ando a postare ad Aquileia, per quivi impedir la calata de nemici (d). Quivi credendofi egli più che ficuro, attendeva a lolazzarfi; quando Costanzo, renura la prima buona stagione, mise in marcia l'elercito suo; e la prima sua

impresa fu quella d'impadionirsi senza gran tatica di un Cattello, si-

(d) Inlian. Oration, L. O 11.

tuato sull'Alpi Giulie, creduto da Magnenzio incipugnabile per la nu-merosa guarnigione, ch'egli avea quivi collocata. Ammiano Marcel-(e) Ammia- lino (e) tembra attribuire la facilità di quella conquitta ad un Conte Atto, il quale fi lasciò prendere da quel presidio, e seppe poi con doni e promesse tirarlo alla divozion di Costanzo. Per questo colpo vegmas 1. 31. cap. 11. gendo Magnenzio (concertate le tue misure, si ritiro da Aquileia, la-(f) Aurilia: Iciando all'armi di Costanzo libera l'entrata in Italia. Di quello, che

Viller in E- dipoi avvenne in queste contrade poco si fa. Aurelio Vittore (f) in

due parole accenna, che Magnenzio verso Paviz diede delle percosse Exa Volg. alle milizie di Costanzo, mentte disordinatamente l'infeguivano: il che Anno 352. nondimeno a nulla fervi per impedire i progressi dell'armi di Costan-zo, le quali in fine il ridustero ad abbandonar l'Italia. Per quanto s'ha da Zonara (a), contribui non poco a farlo ritirar nelle Gallie, l'aver- (a) Zeneras lo abbandonato molte delle fue soldatesche, per darsi a Costanzo col- in Annalis. le fortezze raccomandate alla loro custodia. Non lascio per questo il Tiranno d'inviare un Senatore, e poi de i Vescovi a Costanzo, cercando pure, se poteva, d'intavolar qualche trattato di pace, con esi-birsi infino di sottomettersi, purche gli restasse qualche onorevol gra-do nella milizia. Costanzo senz'altra risposta rimandò indietro quegl' sa-

In fomma non passarono molti Mesi, che Costanzo Augusto divenna Richards von gemannen ausst verte til e General vagsate ven venna fille for state for til state venta fille state for til precedentemente stato Ufiziale della Corte di Costanzo, vegniamo ad defian. precedentemente litato Unzuae deila Lorte ul Continuo, veginimendere, che anche nel di 2d. di Settembre, Coftanzo fignoreggia- (c) Tillem, va in Roma, perch'egli ioviò cola un nuovo Prefetto, cioè il mede- Attoniru fino Cercale. Ricavali poi da Giuliano (d), che Coftanzo fipedì la fiu des Esser. Armata navale dall' Egitto e dall' Italia, per ridurre alla fua ubbidien- Oratica. L. za Cartagine, e l'Affrica: il che gli venne fatto. Veleggiarono fimilmente altre navi a prendere il possesso della Sicilia; ed avendo satto passar la Flotta in Ispagna, que Popoli sino a i Monti Pirenei l'accettarono per loro Signore. Ma questi felici avvenimenti appartengono piuttosto all' Anno seguente. Accudiva in questi tempi Gallo Cesare al governo dell'Oriente, quando per testimonianza di Zonara (e) Ma- (e) Zonar. gnenzio spedl colà un suo Sicario per affassinarlo, e dar con ciò apprensione di novità a Costanzo. Sovverti costur alcune persone militari; ma seoperta la trama, ognun la pagò colla vita. Ma forse non v'era bisogno d'immaginar costui inviato da Magnenzio, perchè si malamente, come vedremo, reggeva Gallo que Popoli, che da maravigliarsi non sarebbe, se nella stessa Soria si fosse maneggiata qualche congiura, per torgli la vita. A questi tempi vien riferita da San Girolamo (f), e da Teofane (g) una follevazion de' Giudei nella Paleftina. (f) Hirres. Prefe l'armi, uccifero di notte le guarnigioni Romane, poi sfogarono in Caranie. la rabbia loro contra de Samaritani con fieri faccheggi, e con giugne- (g) Thesla rabbia loro contra de Samaritani con heri faccheggi, e con giugine infino, fe Aurelio Vittore (b) non falla, a dare il titolo di Re ad Chronier. un certo Patrizio. Ebbero ben preste a pentirsene. Marciò colà da (h) Auril Antiochia Gallo Cefare; ne mife a fil di spada molte migliaia, senza vitt de Canè pur perdonare a i fanciulli; e diede in preda alle siamme alcune suribus.

loro Castella e Città, e fra l'altre Tiberiade, Diospoli, e Diocesarea. (1) Gente-L'ultima (opra tutto fu spianata da i sondamenti, perchè ivi era na-Godic. ta la ribellione. Varie Leggi (i) del Codice Teodosiano ci san vede-Thordy.

Exa Volg. re l'Imperadore Coftanzo ne' primi sei Mesi, ed anche nel Dicembre Anno 353- dell' Anno prefente, in Sirmio, e Sabaria della Pannonia; ma fi può ben temere, che non tutte quelle Date sieno giuste.

> Anno di Cristo cccliii. Indizione xi. di Liberio Papa 2. di Costanzo Imperadore 17.

FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la festa VOLER, FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE PET

Ontinuò ad esercitar la Presettura di Roma Nerazio Cereale sino al dl 8. di Dicembre, nel qual giorno ebbe per tucceffore Memmie Vitrafie Orfite. L'Anno fu questo, in cui l'Augusto Costanzo giune a terminar felicemente la guerra contra del Tiranno Magnenzio. S'cra, ficcome dicemmo, ritirato costui nelle Gallie, dove attese a premunirsi il meglio che potè, giacehè prevedeva, che le forze di Costanzo erano per cadere addosso di lui anche in quelle parti. Giuliano (a) ei afficura, ch'egli maggiormente si screditò per le tanto estorsioni c crudeltà, che allora commise per unir danari, di modo che abbondavano i defiderofi della di lui rovina. Abbiamo da Ammia-(b) Ammia- no (b), che la Città di Treveri chiuse le porte a Decenzio Cesare di

Orat. I. nut Marcel- lui Fratello, ed elesse per suo difensore un certo Pemenio, che poi

(a) Inlian.

linus L. 15. nell' Anno 355. ne pago il fio. Zosimo (c) ancora serive, che avvenne (c) Zahmas in questi tempi l'irruzion de' Barbari della Germania nelle Gallie, procl. 2. 449.53. curata fotto mano con regali dal medefimo Costanzo Augusto. Ma quello, che probabilmente ridusse a mal termine gli affari di Magnenzio, fu l'andare i foldati ed Ufiziali fuoi difertando con paffare al fervigio del nemico Imperadore. Perciò impoverito di forze, impedir non potè il passaggio dell'Alpi all'Armata di Costanzo, riducendosi solamente a contrastarle i progressi al Luogo di Monte Seleuco nell' Alpi Cozzie, posto nel Delfinato d'oggidi fra Die, e Gap. Quivi battaglia fegui fra i due nemici eferciti, e ne andò fconfitto quel di Magnenzio. Pereiò il Tiranno falvatofi a Lione con poca gente di seguito, si trovò presto in islato di disperazione; perchè avvedutosi, che i suoi soldati l'aveano come bloccato in casa, con pensiero di darlo vivo in mano di Coltanzo, usci per ricordar ad essi il loro do vere nel di 15. d'Agosto, come ha Soerate (4). Ma udito (e), che gridavano tutti: Pies Costanzo Augusto, rientrato nel Palazzo, e trasportato da rabbia e furore, uccise la propria sua Madre; feri graveer atti.

Mi dard. mente Defiderio Cefare suo Fratello; sveno ancora, o pure feri chi
vieto io 8- gli capito davanti de' suoi Cortigiani, ed in fine (f) colla punta della

(e) Seren Zenares. Zefimus, er atii .

foada rivolta al fuo petto, correndo contro al muro, tal ferita fi diede, Ea A Volg. che col sangue usci anche l'empia di lui anima, esentando in tal guisa Anno 353. le ftello da i cormenti, che poteva aspettarsi, cadendo in mano di Collan-zo, ma non già da quei della divina Giustizia per le tante iniquità da lui commesse. Deenzeio Gejare suo Fratello, che chiamato veniva in aturo di lui, arrivato alla Città di Sens'(a), dove intefe il fine di Ma-ignenzio, anch'egli con iltrozzar fe fteffo terminò i fuoi giorni nel di 18. di regionale di 18. di Fratello, quando v'ha chi il vuole ammazzato dal medesimo Magnen- Esterp. Fratelio, quando v ha ch il viole ammazzato dai mocilimo Magnen. Bareja.

cio, fcirio, che guarito elfo dalle ferite, andò policia a renderfi all' Au- si estrata
gutho Collanzo, fenza poi dire cofa ne divenife. Ed ecco il fine del Zefinia
Trianno Magnenzia, per la cui motre niuna fatica darò più Cotlanzo (b) Zanara;
ad aver l'ubbidienza di tutte le Gallie, e Spagne, e della Bretagna, in danara e videfi per confeguente tutto l'antico vasto Imperio Romano ridotto

fotto il comando di lui folo. Abbiamo el Codice Teodofiano Leggi (t), che ci fan vedere (c) Gubafr, quefto Imperadore in Ravenna nel di at. di Luglio, in Lione nel Chess. Cid. di 6. di Settembre, c in Arles nel di 3. di Novembre. Cetto è, Tàradaf. ch'egli pafiò nelle Gallie, per rallegrare i fuoi occhi in mirat si grandi conquiste, ma non già per recar allegrezze a i Popoli di quelle contrade. Giuliano Cefare (4) nell' Orazione seconda fatta in onore (d) Julian. d'esso Costanzo, esalta molto la di lui clemenza verso coloro ancora, che s'erano mostrati più appassionati in favor di Magnentio; ma è da credere, che la fua penna prendelle unicamente configlio dall'adulazione. Comincia qui a comparire in ajuto nostro la Storia di Ammiano Marcellino, Scrittore contemporaneo, eioè il Libro Decimoquarto co i susseguenti, giacchè il tempo ci ha rubato gli altri Tredici precedenti. Ora egli scrive (e), che pervenuto Costanzo ad Arles (c) Ammiafull fin di Settembre, o sul principio d'Ottobre, quivi passo anche il van Marcel-verno. E che nel di 8. d'esso Ottobre solennizzò i Tricennali del suo sinut. L. 1. Imperio Cefareo con fingolare magnificenza di divertimenti Teatrali, Imperio Ceiareo con ungolare magnincenza di uvertumenta scattara, e di Giucchi Correnti si che fatto s'applicò a contaminar la felicità ed allegrezza della vittoria, con divenii più fiero e superbo, come Zosimo (f) lasciò fentto, e con mettersi a far rigorosa giustizia de gli (f) zosmat de gio (f) allegio (f) più con mettersi a far rigorosa giustizia de gli (f) zosmat de gio (f) allegio amici e parziali dell'eftinto Tiranno. Il peggio fu, che da ogni banda faltarono su accufatori e calunniatori, a quali fi prestava facilmente credenza, perehè piacevano; e tanto addosso a i colpevoli (se pur colpa era l'aver dovuto ubbidire ad un Tiranno) quanto a gl' innocenti fi fearicò l'ira di Coftanzo, e l'avidità del Fisco, levando a non pochi di loro e roba e vita, e condennando altri all'efilio. Ammiano ci lasciò un lagrimevol racconto di tali crudeltà, delle quali spezialmente fu ministro un Paolo Spagnuolo, Notaio di Corte spedito anche nella Bretagna, per far quivi buona caccia: azioni tutte di grave diferedito alla riputazion di Costanzo, il quale si malamente pagava i beoesizi a lui compartiti da Dio. A i primi Mesi di quest Anno pare, che appartengano le Nozze d'esso Imperadore con Eusebia, Fi-

Tom. 11.

pierme. THEFT Grat. III. Acres Augus lib. 21.

Exa Vole, gliuola di un Confole di Teffalonica, lodata da gli antichi Scrittori (a) Anno 3'3- per la fun belta, ma più per la faviezza e regolatezza de' fuoi coftu-(a) Aard.
Vitter in E. mi, e per la Letteratura, superiore all'uso del suo sesso, ma non esente però da difetti, ficcome vedremo. Era Coftanzo da qualche tempo Vedovo, fenza aver potuno ricavar prole da più di uno antecedente Matrimonio; e quantunque egli amalle non poco quelta nuova Compagna, ne pur col tempo da essa riporto alcuno de' sospirati frutti . Due Fratelli ancora aveva effa Eulebia, cioè Eufebio, ed Idacio, che Zolim es lis. 3. 6. 1. furono poi Consoli, avendo ella principalmente fasta servire l'autorità

sua per esaltare i suoi parenti e gli amici della sua famiglia. Vero è, che Ammiano parla della di lei prudenza, ma non seppe ella guardarsi dal fatto e dalla superbia, miligni ed ordinari compagni delle umane

(b) Suidar in Lexue, ad perium Leontius.

grandezze. Intorno a ciò abbiamo un caso narrato da Suida (6). Tenevano i Vescovi Ariani d'Oriente un Concilio in una Città, dove anche foggiornava l' Augusta Eusebis; e portatifi ad inchinarla, furono da essa ricevuti con gran contegno ed altura. Il solo Lonzio Vescovo di Tripoli in Lidia, Ariano anch' esso, e di testa non meno alta, che quella dell'Imperadrice, si astenne dal visitarla. Fumò per la collera Eusebia; ma tuttavia si contenne, o contentossi di fargli ricordare il suo dovere, offerendosi ancora di dargli una somma di danaro, e di fargli fabbricare una Chicía. Leonzio le fece rispondere, che v'anderebbe, ogni qual volta ella fosse disposta a riceverlo col rispetto dovuto ad un Velcovo, cioè a venirgli incontro, e ad inchinarli per prendere la sua benedizione; altrimenti egli non intendeva di voler avvilire la dignità Epifcopale. A tale risposta smaniò l'altera Principessa, proruppe in indecenti minaccie, e corse in fatti al Marito, dolendosi come di un grave affronto, ed attizzandolo alla vendetta. Costanzo più faggio di lei, dopo aver lodata la generosa liberta del Vescovo, configlio l'adirata Signora ad attendere a i grandi affari della fua to-letta. Ma fe questo Prelato Ariano volle correggere il faito dell' Imperadrice con un maggiore dal canto suo, non si può già lodare; perchè lo spirito del Crittianesimo ha da essere spirito d'umiltà, e i saggi fanno accordar insieme questa Virtir col sostenere nello stesso tempo (c) Ammia il decoro doruto alla lor Dignità. Abbiano poi da Ammiano (c), che am lià. 14 non oftante così prosperosi successi dell'armi di Costanzo Augusto, le

Gallie non goderono in questi tempi pace, perchè insestate dalle scor-rerie delle Nazioni Germaniche, e da i soldati di Magnenzio o casfati o pertinaci nella primiera ribellione. In Roma ancora si provarono sedrzioni per la penuria del vino, o pure per gli mali effetti dell'ab-bondanza e dell'ozio. Un bel ritratto fa qui Ammiano del lusso, e de' corrotti coffumi de' Romani d'allora, confessando nulladimeno, che quella gran Città era tuttavia in venerazione presso d'ognuno. L'Oriente anch'esso fieramente restò turbato dalle incursioni de gl'Isuri, che si stesero per varie Provincie, dando il sacco dapertutto; e nel medefimo tempo i Saraceni infestarono non poco la Mesopotamia. Finalmente, se son giusti i conti del Gotofredo, appartiene a quest' Anno un'importante Legge (s) dell'Augullo Coltuno, inditizzata Ex. voy. Tarre Préfetto del Piettorio d'Italia, con enti in ordinato, che per 4 n. vo 131. Tutte le Città, e in ogni Luogo d'Italia fi chiadeffero i Templi, in tutte le Città, e in ogni Luogo d'Italia fi chiadeffero i Templi, in tutte del Città, e in ogni Luogo d'Italia fi chiadeffero i Templi, in tutte del Confile od itutti i beni. A quefa Legge pare, che un, cità vedle riqueto Soomeno (h), alloricha chia citigli accessari l'Imperial Totori, commandamento di chiadere i Templi del Paganetimo. E perciocche in tutti del commandamento di chiadere i Templi del Paganetimo. E coloniali, accessi al mentione in tutti del controllo del contro no un'importante Legge (a) dell' Augusto Costanzo, indirizzata a En a Volg. Il Iriano Viagonau commencione del mune de Orinin, ava lin. 3.6.16. permello loro i far de Sagrifigi in tempo di notte, Coltanco con al-tra Legge (c) casso quella licenza: il che non balto già ad ettingue-re le inveterate fuperfizioni, trovando i anche da il innazio de 1 Sa-Pacato grifizi nottumi fatti al Dio Mitra, cioè al Sole, come costa da alcu- (d) Teleja. ne Herizioni, che si leggono nella mia Raccolta (4), ed altrove.

Infeription.

Anno di Cristo cccliv. Indizione xii. di LIBERIO Papa 3. di Costanzo Imperadore 18.

FLAVIO COSTANZO AUGUSTO per la settima Volta, FLAVIO COSTANZO GALLO CESARE PET 12

Ontinuò anche per quest' Anno ad esercitar la Presettura di Roma A Memmie Vitrafie Orfite, ficcome costa dal Catalogo antichissimo pubblicato dal Cuipiniano, e poi dal Bucherio, che in quest' Anno viene a noi meno, convenendo cercar'altronde i Successori in essa Dignità. Dopo avere l' Augusto Costanzo passato il verno in Arles, Città allora delle primarie delle Gallie, avvicinandosi la primavera, paísò a Valenza (e), con animo di portar la guerra addosso a Gundo- (e) Ammiamade, e Vademario Fratelli, Re de gli Alamanni, per vendicar le fre- nui lib. 14 quenti incursioni fatte da loro nel pacse Romano. La massa delle mi- 149. 10. lizie si faceva a Sciallon sopra la Sona, ma perchè i tempi cartivi impedivano il trasporto de' viveri, l'esercito, che ne penuriava, si ammutino, e bisogno inviar colà Eusebio Mattro di Camera, che guadagnati eon danaro i principali, quetò il tumulto. Mifeli finalmente in marcia quell' Armata collo stesso Augusto, e dopo molti disagi pervenuta al Reno al di sopra di Basilea, quivi tento di gittar un ponte ful Fiume. Per le freccie, che diluviavano dalla riva opposta, si trovò quali impoffibile; ma avendo perfona pratica del pacie e ben regalata, scoperto un buon guado, per di la passarono tutti nel territo-rio nemico, ed avrebbono potuto lasciare una funesta memoria a gli Alamanni, se qualche Ufiziale dell'esercito Imperiale, ma d'essa Nazione, non avesse pietosamente avvertiti i Re nemiei del pericolo, in

### ANNALI D'ITALIA.

En a Volg. eui si trovavano, e per eui spedirono tosto Ambasciatori ad umiliarsi, Anno 354 e chiedere pace. Non durò satica l'Usizialità a consentire, forse perche sapevano, essere Costanzo fortunato nelle guerre civili, molto fventurato nell'altre. Fu dunque conchiusa la pace con accettar l'esi-bizione fatta da gli Alamanni di somministrare all' Imperadore delle truppe aussiliarie. Dovette poi Costanzo sare un giro per l'Italia (s), fredu in trovandofi Leggi da lui date in Milano, Cefena, e Ravenna, con tor-

Chron, Cod. nare in fine a Milano, dove per atteffato di Ammiano, egli fi trat-Theodof.

conne per tutto il verno feguente. Correva già gran tempo, ch'esso Augusto era disgustato di Gallo Cefare suo Cugino, a cui già vedemmo appoggiato il governo dell' Oriente; e ciò a cagione de'fuoi mali portamenti. Non aveva questo Principe più di ventiquattro anni, allorchè fu promoffo alla Dignità Cefarea da Coftanzo. Il trovarsi egli portato improvvisamente si alto dalla balla fortuna, in cui era vivuto per l'addictro; l'aver per Mo-glie una Sorella dell'Imperadore; l'effere fuo Cugino; e il godere un'autorità quasi sovrana in tante belle Provincie: gli mando tosto de i fumi alla tella, accresciuti da qualche buon successo dell'armi fue contra de'nemici dell'Imperio, e da gli adulatori e Panegirifti, fra'quali fi conta anche Libanio Sofista. A renderlo anche più cattivo e crudele contribui non poco Coffantina fua Moglie, che portava il titolo di Augusta, Donna piena d'orgoglio, che Ammiano (a), forze con eccesso di passione, arrivò a chiamare una Megera; la quale in vece di addolcirlo, l'andava incitando continuamente a i proceffi e alle morti, non mancando mai pretefti per opprimere anche le persone più illustri ed innocenti. Professava Gallo, è vero, la Religion Cri-

649. L

itiana (e), e per cura fua feguì in Antiochia la traslazione del Corpo aus Hiffer. del celebre Martire San Babila; ma non men di Collanzo Augulto mut in Gen. er alibi. (d) Phila forgus L. 3. cap. 27. (e) Julian. in Epift, ad

L. 4. 6. 19. favoriva anch' egli, e fomentava l' Arianismo: perloche Filostorgio (d) Ariano parla affai bene di lui. Ma convengono gli Storici tutti d'allora, che non lieve era la fua crudeltà ed ingiustizia; ed infin lo stesso Giuliano (e) fuo Fratello, turtochè fi sforzi di scular le di lui azioni, e di rigettarne la colpa addolfo a Coftanzo Augusto, pure confelfa, ch'egh fu d'umore felvatico e fiero, e non tatto per regnare. Ma lo Storico Ammiano fenza briglia fcorre nelle aceufe di questo Principe, dipingendolo per uomo di testa leggiera, pieno sempre di fospetti, credulo ad ogni calunnia, e però portato a spargere il fangue ancora de gl' innocenti, non che de i veri colpevoli. Faceva egli uno studio particolare col mezzo di affaishme spie per saper quello che si diceva di lui anche nelle case private; e per chiarirsene meglio, cominciò ad usare di andar la notte travestito per le osterie e botteghe. Ma non durò molto questa sua viltà, perchè essendo le strade di Antiochia illuminate da molte lumiere la notte, in guisa che quasi vi compariva la chiarezza del giorno (il ehe fi praticava allora anche in altre Città) egli fu più d'una volta riconosciuto, nè più a attentò ad esporsi a maggiori pericoli. Ma non gli mancavano relatori di quanto

fi diceva; o pur fi fingeva, che fi diceffe; e ad ognuno fi dava be- Exa Volg. nigno ascolto, e poi senza processi, e senza dar le difese, facilmente Anno 354. si procedeva alle condanne. Perchè Libanio Sofista (a) gli era assai (a) Liban. caro (verifimilmente per le fue adulazioni) la fcappò nettra un gior- in Visa. no. Da chi gli voleva male fu fubornato un uomo iniquo ad accufarlo di fortilegi contro la perfona dello stesso Gallo. Ma Gallo freddamente gli rispose, che andasse a produr tali accuse davanti a i Giudici ordinarj; e con ciò si sciosse in sumo la meditata trama. Accaddero dipoi vari disordini in Antiochia per la carestia del grano. Perchè a cagion d'essa i Magistrati non poterono soddisfare alla di lui premura per una fetta, ne fece morir alcuni, ed altri cacciò nelle carceri: il che accrebbe il male. Andoffene egli a Jerapoli, fenza provvedere al bisogno del Popolo, con aver folamente dato per risposta, che Teofile Governator della Soria avea gli ordini opportuni. Lascio in tal guita esposto quel Ministro al suror della Plebe, la quale vedendo sempre più incarire i viveri, un di gli pose le mani addosso, e dopo averlo barbaramente uccifo, strascinò il di lui cadavero per

le ftrade. Erano riferiti a Costanzo Augusto tutti questi ed altri disordini, ch'io tralascio, e però a poco a poco cominciò a ritirare di sotto al comando di Gallo le milizie di quelle parti. Poscia in occasione (b), (b) Ammia-che mancò di vita Talasse Presetto del Pretorio d'Oriente, mando mai lib. 14. colà Domiziano ad esercitar quell'autorevole impiego, riconoscendosi 44.7. da ciò, che gl'Imperadori nel dare allora i governi a i Cefari, fi riserbavano l'elezione almen delle Cariche principali. Seco porto Domiziano un ordine fegreto d'indurre con bella maniera e tutta dolcezza Gallo a dare una fcorfa in Italia. Ma ficcome coftui era un uomaccio ruvido ed incivile, arrivato ad Antiochia, paísò davanti al Palazzo del Principe, fenza curarfi di ufare con lui atto alcuno di rispetto, e portatosi all'abitazion consueta de i Presetti del Pretorio, quivi si fer-mò per qualche tempo senza uscirne, con allegar de gl'incomodi di fanità, ma intanto raccogliendo tutto il male, che si diceva di Gallo, per avvilarne l'Imperadore. Chiamato poi da esso Cesare ando in fine a visitarlo, e fra l'altre cose sgarbatamente gli disse, esservi ordine di Costanzo, ch'esso Principe andasse in Italia: perche altrimenti facendo, comanderebbe, che gli fossero trattenuti i salari e le prov-visioni solite a somministrarsi a lui e alla sua Famiglia: e ciò detto, dispettofamente se ne ando. Gallo, giacche Domiziano, benche invitato altre volte, non si lasciò più vedere, montato in collera, mandò (c) secon parte delle sue Guardie a rinferrarlo in casa; (c) e perciocche Mon- Hift. lib. 4. zio, o sia, come altri l'appellarono, Magno Quettore, parlò a quelle sat. 7. Guardie, con dir loro, che quando pur volevano far fimili violenze Scholafi. a un si riguardevole Ufiziale dell'Imperadore, dovevano prima ab- Theophan. battere le statue dell' Augusto Costanzo, cioè venire alla ribellione: in Chrange. Gallo Cefare di ciò avvertito, andò sì fattamente in furia, che spinse le Guardie addosso al Questore, il quale insieme col Prefetto Domi-

(c) Phile-

649. I.

Exa Volt ziano fu in breve mello a pezzi, e i lor corpi gittati nel fiume. A Axxo354 questi sconcerti ne tennero dietro de gli altri, che tutti riferiti a Coitanzo Imperadore, il mifero in grande agitazione, e tanto più, perchè falto su il timore, che Gallo fosse dietro a far delle novità, e meditaffe di ufurpare l'Imperio. Quafto timore agevolmente in cuore

di lui nato, perchè Principe naturalmente sospettoso, poseia fu avva-(a) Amnia- lorato (a) da Dinamio, e Picenzio, iniqui fuoi Cortigiani. e da Lamuni lib. 14 padio Prefetto del Pretorio, uomo fommamente ambiziofo, e da gli 6.8.07.15. Eunuchi di Corte, che gran credito aveano presso il Regnante. So-(b) Surates crate (b) fu d'avvilo, che ben fondati fossero i sospetti di Costanzo, ній. 11. ed Ammiano inclinò anch'egli a credere de i perniciosi disegni in Gallo. Giuliano (e) di lui Fratello, e Zosimo pretendono tutto ciò caj. 34. Gallo. Giuliano (e) di itu rraccio, e mallimamente deboli, è un (c) Julian fallo. La Gelofia di Stato ne Principi, mallimamente deboli, è un constitutioni e mi violente rifoluzioni e mantice, che di continuo loro ispira le più violente risoluzioni; e Athenienf.

così ora avvenne, con prendere Costanzo la determinazione di levare al Cugino Gallo non folamente la Porpora, ma anche la vita La maniera da lui tenuta per compiere tal disegno, fu la seguen-(d) Amnie- te. Chiamo prima in Italia Urficino, Generale dell'armi in Oriente (d), mu ib. c. 9. per paura, ch'egli non si unisse con Gallo, o facesse altra novità in quelle parti. Venuto ch'egli fu, Costanzo spedi a Gallo una Lettera, tutta profumata di espressioni amorevoli, pregandolo di venire a tro-

varlo in Italia, per confultar seco intorno a i bisogni presenti, e masfimamente intorno a i Perfiani, che minaceiavano un'irruzione nelle Provincie Romane. Nello stesso tempo sece sapere a Costantina sua Sorella, che se voleva dargli una gran consolazione, venisse anch'ella alla Corte. Attefta Filollorgio (e), che quelta chiamata pose in somforgius l. 4 ma apprensione tanto Gallo, che la Moglie: tuttavia fu creduto, che

andando Costantina innanzi, saprebbe essa ammollir l'ira del Fratello ed ottener grazia pel Marito. Però ella fi mife in viaggio, e Gallo le tenne dietro. Ma giunta Coftantina nella Bitinia al Luogo di Cene, quivi affalita da maligna febbre, terminò il corfo del suo vivere. e il corpo suo fu portato dipoi a Roma, e seppellito nella Chiesa di Sant' Agnese, già da lei fabbricata. Allora Gallo si vide come perduto; e se Ammiano dice il vero, pensò ad usurpar l'Imperio; ma non ne trovò i mezzi, perchè odiato da i più, e perchè Coltanzo gli avea tagliate le penne, con levargli le milizie. Incoraggito poi da gli adulatori arrivo a Coltantinopoli, dove si fermò a vedere i Giuochi Circenfi, benchè follecitato dalle Lettere di Costanzo, che l'aspettava a braccia aperte, e mandato aveva intanto Ufiziali, per vegliare fopra le di lui azioni, fotto pretefto di fervirlo nel viaggio. Lafciò Gallo in Andrinopoli buona parte della sua famiglia, e con pochi de'suoi giunse a l'etovione, oggidi Petau, vicino al Fiume Dravo, dove poco stette ad arrivar anche Barbazione Conte de' Domestici, o sia Ca-

(f) demis- di lui, (f) e non tardò a [pogliarlo della Popropa, e di trutti gli altri pari, parido a [pogliarlo della Popropa, e di trutti gli altri paridoge, conamenta l'interjetchi, afficuraidolo poi con più giuramenti a nome

di Coftanzo, che niun altro male gli secaderebbe. Ma il mifero fu Es a Volg. condotto dipoi alla Fortezza di Fianone fulle eoste della Dalmazia, o Anno354. fia dell' Istria, vicino a Pola, dove a Crispo Figliuolo del gran Costanrino ne gli anni addietro era stata tolta la vita, e dove Gallo su sequefirato fotto buona guardia. Credefi, che veramente l' Augusto Costanzo avelle intenzione di non far di peggio al deposto Cugino; ma tanto piechiarono Eufebio, e gli attri Euraschi di Corre, che muto maf-fima. Fu inviato lo stello Eufebio eon Pentado Segretario, per esaminarlo intorno alla morte di Domiziano, e d'altri, secondochè s'ha ministro intorno anta acrete de de contraporre a Girliano (\*), e Libanio (\*) de Salica de la dicono condennato (enza afcoltarlo. Rifpedi poi Colfanzo lo discono condennato (enza afcoltarlo. Rifpedi poi Colfanzo lo discono). Refio Pentado ad efeguir la fenenza di morte, fullminata contra di Gal (b) Libanio (\*). lo; e quantunque Filostorgio (e), e Zonara (d) scrivano, ch'egli pen- orat. XII.
tito invio un ordine in constario, questo per frode de gli Eunuchi non (c) Philearrivo a tempo, e Gallo ebbe mozzata la telta. Cattivo fine fecero firegua Hipoi coloro, che maggiormente colle lor bugie aveano contribuito alla 1. di lui morte, come Barbazione, Scudilone, ed altri. Scaricoffi ancora (d) Zenaras lo sdegno di Costanzo, Principe implacabile, come avviene a chium-in Annal. que é di picciolo cuore, sopra gli uceisori di Domiziano e di Monzio; giaechè trovandoli ello Augusto solo possessore del Romano Imperio, diviso per tanto tempo addietro fra più Imperadori e Cesari (e), (e) Ammiaandava ogni di più crescendo la di lui crudeltà ed orgoglio. Fatto an- nur lib. 15. che venir dalla Cappadocia Giuliano Fratello dell'estinto Gallo, poco . 1. 6 2. mancò, che a lui pure non levasse la vita per le suggestioni de adulatori di Corte i ma interpoltafi in favore di lui l'Augusta Eusebia. fu mandato a Como, e poscia ottenne di poter passare ad Atene, per

oli dell'Alamagna fatte più incursioni nelle terre Romane verso il Lago di Coltanza, Costanzo Augusto nella Stare mosse l'Armata contra di loro, e fermatoli nel paele di Coira, inviò innanzi Arbezione, ehe sulle prime ebbe delle busse, ma poscia in un secondo combattimento sconfisse i nemici: perloche Costanzo tutto glorioso ed allegro se ne tornò a Milano, dove- passò aneora il verno seguente. A quest' Anno appartiene pur anche la ribellion (f) di Silvano, nobile e (f) Anrelini valorofo Capitano Franzese, quel medesimo, che abbandonato il Ti-Filler in Eranno Magnenzio prima della battaglia di Muría, era passato a i ser- Zenarai in vigi dell' Augusto Costanzo, e creato dipoi Generale di fanteria, fu Annalibar. inviato nelle Gallie per reprimere i Barbari Germaniei, che mettevano a facco e fuoco quelle contrade. Che che dicano di lui Giu- 1. 15. 6. 5. liano (g), e Mamertino (b), si crede, che Silvano procedesse da uo- (g) Julian. mo prode ed onorato in far guerra contra de Barbari, Ma non gli Grat. II.
mancavano emuli e nemici alla Corte, i quali proceurarono la di lui (h) Mamerrovina. Dinamio, uno de bashi Corrigiani, per quanto si disfe, fu il megyric. Jul. fabbrieator della trama. Impetto egli Lettere commendatizie da Silvano a vari personaggi di Corte, e poi ritenuta la sottoscrizione, e ean-

continuar lo studio delle Lettere, che era il suo favorito. Abbiamo da Ammiano, che in quest' Anno per avere alcuni Po-

Ena Volg. cellate con pennello l'altre lettere della pergamena, vi fcriffe eiò che Auro354. volle, cioè delle preghiere in gergo ad effi fuoi Amici, per esfere suc-sato a falire, dove la fortuna il chiamava. Portate dall'iniquo Dina-mio tali Lettere a Lampasio Prefetto del Pretorio, che poi fi sosperto complice della frode, passarono sotto gli ocehi di Costanzo, e to-sto salto suori l'ordine della carcerazion delle persone, alle quali erano indirizzati que' fogli. Fu ancora spedito nelle Gallie Apodemo, per far venire Silvano alla Corte; ma costui prima di avvisarlo, si perdè ad occupare i di lui beni, e a tormentare alcuni de di lui dipendenti. Ciò diede impulfo a Silvano di non volersi arrifchiare al viaggio d'Italia, effendo egli affai perfualo, che in questi tempi l'effere accufato e condennato era facilmente lo stesso; e però non sapendo qual partito prendere, si riduste a farsi proclamare Augusto dalle milizie di suo comando. Troppo sventuratamente per lui, perchè in questo mentre essendosi scoperte le furberie di Dinamio alla Corte, e per conseguente la di lui innocenza, se avesse tardato a far quel gran passo, era in falvo l'onore e la vita fua. Giunto a Milano l'avviso della di lui ribellione, ne sguazzarono i suoi emuli, al vedere fortunatamente verificati i ler falli rapporti e Costanzo Augusto invio tosto nelle Gallie Urficino Conte, il quale a dirittura fi portò a Colonia; e fingendo d'effere colà andato per unirfi con Silvano, entrò feco facilmenre in eonfidenza, finebè fotto mano guadagnati alcuni foldati, il fece un di tagliare a pezzi, dopo foli ventotto giorni dell'ufurpato Imperio. Afpra giustizia fu dipoi fatta di alcuni complici di Silvano. Contuttociò si mottrò questa volta si discreto Costanzo (a), probabilmente per-Viller in E- chè capi, effere stato precipitato l'infelice in quella risoluzione non da pitome ... mala volontà, ma da un giusto timore, che presto desiste da persegui-ma siè. 15. tare i di lui Amiei, (\*) anzi volle, che sossero conservati tutti i di lui beni ad un fuo Figliuolo, lasciato dianzi in Corte per ostaggio della fua fede. V'ha chi metre all' Anno seguente il fatto di Silvano. lo

Orat, L. o (c) Hirren. egli fotto lo stesso Anno riferisee le Tragedie di Gallo, e di Silvano.

tenendo dietro a San Girolamo (e), ne ho parlato in questo, giacehè Anno di Cristo ccclv. Indizione xiii. di LIBERIO Papa 4.

di Costanzo Imperadore 19.

Confoli & FLAVIO ARCEZIONE,
QUINTO FLAVIO MESIO EGNAZIO LOL-

C Ol favore d'alcune Iserizioni da me rapportate altrove (4) sembrano a me sufficientemente provati i nomi di questi Consoli. fer. p. 380. Lelliane si truova ancora col nome di Maverzie. Continuò per alcu-

ni Mefi dell' Anno prefente nella Prefettura di Roma Memmio Vitra. En a Volg. fio Orfitto, ed ebbe poi per Successore Leonzie, personaggio assai lo-Anno 355-dato da Ammiano. Per quanto si raccoglie dalle Leggi del Codice Teodofiano (a), l'Augusto Costanzo per lo più foggiornò in Milano (a) Gethefr. nell' Anno corrente, ne andò a Roma, o a Sirmio, come per errore Chren. Ced. si legge in due Date. Fu appunto in essa Città di Milano tenuto in Theselof-questi Anno un samoso Conciliabolo, a cui intervenne lo stesso Imperadore, spasimato fautor de gli Ariani: il perché prevalse il loro par-tito. Quivi su deposto Santo Atanasio (6), e perché Papa Liberio con (8) sever. altri Vescovi ricusò di sottoscrivere gl'iniqui decreti, d'ordine di Co- lie. II. Ranzo fu mandato in esilio. Venne anche sorzato il Clero Romano Barranius ad eleggere un altro Pontefice, che su Felice; essendosi poi disputa- Annel. Ecc. to fra gli Eruditi, se questi fosse vero, o non vero Papa. Tolto di vita Silvano, l'unico Generale, di cui rispetto e paura aveano in addietro i Barbari della Germania, parve che si aprisse la porta al loro furore, per iscorrere liberamente per le Provincie Gallicane, e portar la desolazione dapertutto (4). Attesta Zosimo (4), che i Franchi, Ala- (e) dimitemanni, e Saffoni prefero e devastarono quaranta Città polle lungo il manile. 15. Reno, e fatto un immenio bottino, condullero in lichavità un'infi-da, 8. nità di perione. Nello fteffo tempo anche i Quadi e Sarmati, dandoli i. 3 e t. probabilmente mano con al latri Bubia. probabilmente mano con gli altri Barbari, mettevano a facco la Pan-nonia e Mesia superiore, senza trovar chi loro sacesse resistenza. Del pari i Perfiani non lasciavano quieta la Mesopotamia. Costanzo intanto fe ne stava da lungi osfervando questi malori, ne provvedeva al bilogno. Pieno fempre di diffidenze e timori, non ofava di paffar nelle Gallie, dove maggiore era il bisogno; e ne pur vi spediva Generali, paventando l'elempio di Silvano. Mentre vacillava, fenza appigliarsi a risoluzione alcuna, l'Imperadrice Eusebia, Donna di singolar prudenza, ancorchè conoscesse il sospettoso genio dell' Augusto Consorte, maffimamente verso de Parenti, pure con si bel garbo gli seppe di-pignere la persona di Giulisso di lui Cugino, e Fratello dell' estinto Gallo Celare, chiamandolo giovane d'ingegno semplice, che metteva tutto il suo piacere ne soli itudi delle Lettere, usando perciò il mantello da Filolofo, e poco comparendo pratico de gli affari politici,

Scoperta da i Cortigiani questa intenzione dell'Imperadore, e temendo di veder calare la loro autorità e possanza, non dimenticarono (e) di far quanta opposizione poterono, con rappresentargli i pe- (e) Ammi ricoli, a' quali si esponeva, massimamente inalzando un Fratello di Gal- nue ibid. lo, e tanto più perch'egli non avea bifogno di compagni per gover(f) tdatini
nar tutto !' Imperio. Ma più di loro fi trovarono possenti le persuain Fastii. five dell' Augusta Eusebia, di modo che raunate le milizie tutte in Secrate Milano (f), e falito Cottanzo ful Trono, dichiarò Cefare il fuddetto Hift. lib. 2. fuo Cugino Flavio Claudio Giuliano, gli diede la Porpora Cefarca, e 602 27. destinollo al Governo delle Gallie, per far testa a tanti Barbari sca- Huren. in Tom. II.

che bel bello indusse Costanzo a richiamarlo da Atene in Italia, e po-

scia a conferirgli il titolo di Cesare.

theden.

Trian.

sa>. 1.

Es a Volg. tenati contra di quelle contrade. Straordinarie in tal congiuntura fu-Anno 355- rono le acclamazioni e il giubilo de'soldati, ed orribile lo strepito de loro feudi battuti fopra il ginocehio: che quelto era il fegno confueto dell'allegrezza: laddove il battere colle lancie gli fcudi, fegno era di fdegno e dolore. Trovavasi allora il novello Cefare in ctà di venticinque anni, picciolo di statura, ma spiritoso ed agile, di volto nondimeno poco avvenente, al che contribuiva ancora l'aver egli vo-(a) Aurelius luto ritener la barba mal pettinata e rabbuffata (a), che affettavano i Victor in K-

Filosofi di quel tempo, benche avesse deposto il mantello Filosofico. Duttenne . Ma qui non finirono gli onori da Costanzo compartiti a Giuliano . Mijopigan. A lui diede aneora in Moglie Elens sua Sorella, e poscia nel di primo (b) Ammi4di Dicembre (4) l'incamminò alla volta delle Gallie, accompagnannus leb. 15. eap. 9.

dolo fino ad un Luogo posto fra Lomello e Ticino, o vogliam dire Pavia. Appena giunto a Torino intese Giuliano la funesta nuova, che l'infigne Città di Colonia, affediata da i Barbari, era finalmente caduta in loro mani, spogliata e diroccata dal loro furore: nuova, che il rattrillò forte, quali cattivo augurio a i fuoi paffi. Nè fi dee tacere, che il gelofo Costanzo si studiò per quanto potè di ristrignere l'autorità del Cognato e Cugino Cefare, per paura ch'egli fe ne abufasse, come avea fatto il suo Fratello Galio. Sotto specie d'onore gli mutò tutta la famiglia, gli dicde guardie scelte da sè, con ordini segreti ad ognuno di vegliare fopra i di lui andamenti, gli preferisse infino la tavola (e), come se si fosse trattato di un Figlio, che si mettesse in in Fpif. ad Collegio. Deputo per Generale dell'armi Marcello; in man di esso,

Athen. e non di Giuliano, doveva effere tutto il comando, con ordine espres-Ammianu so, che Giuliano nulla potesse donare a i soldati, e ne pure per la ibidem . fua promozione, come si stilò sempre in addietro. Tante precauziocap. 5. Zefimni ni del tolpettolo Augusto dove andassero a terminare, lo scorgeremo 1. 3. 6. 2. dopo qualche tempo. Intanto Giuliano Cefare passate l' Alpi prama che finisse l' Anno, arrivò a Vienna del Delfinato, ivi accolto con

gran festa da tutto il Popolo, ed allora fu, le merita fede Ammiano, che una vecchia cieca di quella Città grido, effere venuto, chi ristabilirebbe un di i Templi de'falii Du. Malcontento nondimeno feee Giuliano quel viaggio, perchè Coffanzo non gli avea dato seco, se non trecento sessanta soldati (d); quando le Gallie si trovavano in un (d) Zıfimus eltremo bisogno di forze militari, per resistere alla gran possanza e crudeltà delle Nazioni barbariche, alle quali il Reno non ferviva più Gration, "ad di confine. Nè manco gente maligna, per attellato di Socrate (e), Sunan. E che giudicò averlo Cottapzo Augusto inviato colà apposta per farlo for. wid. perire, foperchiato da i Barbari: il che niun colore ha di verifimiglianto Sperat. 23. La di lui nobile promozione, e l'illustre maritaggio imenuscono H.flor. L. 3.

abbastanza tal voce, e facilmente apparitee, aver solamente paventato Cottanzo, che questo Giovane, alzato tant'alto, potesse un di rivoltarfi contra del benefattore: come in fatti dopo qualche tempo avvenne. Quanto ad Eusebia Augusta, priva di Figliuoli considerando ella Giuliano per Successore del Marito, cerco per tutte le vie di

sempre più affezionarseto con proteggerlos e perché conosceva il di Eaa Vole, lui genio a i Libri, gli donò anche una bella Libreria, che sorse su Anno 356. a lui son men cara, che i ricevuti onori.

Anno di Cristo cccivi. Indizione xiv. .

di LIBERTO Papa 5.

di Costanzo Imperadore 20.

Confoli FLAVIO COSTANZO AUGUSTO PER l'Ottava Volta, FLAVIO CLAUDIO GIULIANO CESARE.

L Emzio Prefetto di Roma continuò ancora per quest' Anno in quel riguardevole impiego, fema che apparire, se alcuno gli succedesse dopo il Mese d'Ottobre, in cui si vede una Legge (a), a lui (a) 1. 13. 40 indirizzata da Cottanzo Augusto. In Milano si fermo per tutto il verno Episop. effo Imperadore, e qualche apparenza v'ha, ch' egli deffe, venuta la Thordef. Primavera, una scorsa nella l'annonia, perchè si sa, che chiamò a Sirmio il celebre Vescovo Osio (+), ritenendolo ivi, come in esilio. Ma (b) Athanaegli fi truova poi anche in Milano nel fuddetto Ottobre, dove con- fini ad Sefermò colla Legge poco fa accennata i Privilegi della Chiefa Roma-luar. na. In questi tempi ancora affascinato prù che mai da i Vescovi Ariani esso Imperadore fece un'orribil persecuzione al santo Vescovo d'Aleffandria Atanafio, il quale fu forzato a fuggire e a nascondersi, con effersi intruso Giorgio Ariano nella di lui Sedia. Mandò ancora in esilio il celebre Vescovo di Poitiers Sant'Ilario con altri Vescovi Cattolici, benchê nel medefimo tempo mostrasse grande ardore in favor della Religione Crittiana, e pubblicalle editti contra chiunque fagri-ficava a gl'Idoli. Per quel che riguarda Giuliano Cesare, egli foggiornò per tutto il verno in Vienna, dove per la prima volta procedette Confole (°), ed attefe a raccogliere quante milizie pote, e a (°) domnia-fra preparamenti (°), per uficire in campagna contra de Baibara nee anu ilé. 16. mici, i quali più fiert che mai feguitavano a dare il facco alle contrade Gallicane, Affediarono effi appunto verso questi tempi la Città de Linda di Autun, la quale ancorchè poco sortificata, su bravamente discia da & XIL i foldati veterani, che v'erano di prefidio. Le diedero i nemici un di la scalaza, e furono rispinti con loro gran danno. A quella Città per-venne Giuliano verso il fine di Giuggno, perchè gli antichi non lole-vano mettersi in campagna se non dopo il Soltàzio di State. Di là paíso ad Auxerre, e poícia a Troia, e nel cammino si vide attorniato da i Barbari con forze superiori alle sue, ma gli riusci di dissiparli con grande loro perdita. A Rems, dove i due Generali Marcello ed Urficino aveano avuto ordine di far la maffa di tutte le milizie, fi

mife Giuliano alla testa dell'Armata, e marciò dipoi verso l' Alfazia T t 2 conGrat. XIL. cap. 3-

Ex. Volg. contra de gli Alamanni, i quali ancorché aveifiero prefa Argentina, Axwo 357. Vormazia, Magonaza, ed altri Luoghi di quel tratto, amavano piutto-(a) Lilea fio di abitare alla campagna, che di ftar chiufi nelle Città (-). Un corpo d'essi, che assali la di lui retroguardia, su dissatto: dopo la qual (b) Ammia- picciola vittoria (b), giacchè non compariva più oftacolo veruno, rivolfe nut lib. 16. i passi verso la Città di Colonia, ed entratovi attese a ristabilire quell'abbattuta Città. Colla promella ancora di un tanto di danaro per cadauna testa, che i suoi portassero de'nemici, animò ciascuno a far con ca-lore la guerra. Mentre quivi egli dimorava, vedendo i Re de i Franchi, che i Romani aveano alzara forte la fronte, propofero e conchiu-fero con Giuliano una tregua, che in questi tempi su creduta molto utile a i di lui affari. Così è a noi descritta da Ammiano la prima campagna di Gulliano, che fembra fiata gloriola per lui, e pure feri-vendo egli fieflo a gli Ateniefi () confelfa, che affai male procede-rono le cofe fue in quello primo Amo. Libanio (6) aggi upre, aver egli avuro da fofferir molto per la contrarierà de fuoi Afaltenti, i quali

(c) Julian Epifiol. ad Athenient. (d) Liban. Orat. 1X. C XIL

(e) Julian.

in vece di secondare i di lui buoni disegni, parevano stargli al fianco folamente per contrariarli, a tenore de gli ordini fegreti, che teneva-no dal gelofo Coffanzo Augusto, quafiche tutta la sua sutorità avesse da conssiltere in solamente lasciarsi vedere per que pacsi, ma senza far nulla: il qual dire ha ciera di un'esagerazione maligna di quel Sosi-sta Pagano. Parla Giuliano (e) dell' andata di Eusebia Augusta a Ro-Grat. 3. in ma, mentre il Conforte Coftanzo facea guerra a gli Alamanni con aver passato il Reno, e del grande onore a lei fatto dal Senato e Popolo Romano, e de' donativi d'essa i Capi delle Tribù, e Centurioni d'esso Popolo. Può essere, che questo suo viaggio accadesse nell'Anno presente. Ma noi nulla altro sappiamo della guerra suddetta contro gli

Alamanni.

Anno di Cristo ccclvii. Indizione xv. di LIBERIO Papa 6. di Costanzo Imperadore 21.

FLAVIO COSTANZO AUGUSTO PER la nona Confoli FLAVIO CLAUDIO GIULIANO CESARE PET la feconda.

(f) Gorbofreins in Chron. Cod. Theodof.

A Nche per la seconda volta Memmio Vitrasio Orsito esercito in quest' Anno la carica di Presetto di Roma, come s'ha da Ammiano, e dal Codice Teodofiano. Le Leggi d'effo Codice (f) attestano, esfere soggiornato l'Augusto Costanzo in Milano ne primi Mesi dell' Anno presente. Giunta poi la Primavera, voglioso di vedere l'augusta Città di Roma, dove secondo tutte le apparenze non s'era mai

portato per l'addietro, verso colà s'inviò nel Mese d'Aprile, con-Esa Vole. ducendo seco Elena maritata già con Giuliano. Per attestato d' Ida- Anno 357. zio (a) v'entrò nel di 28. d'effo Mese con somma magnificenza, ed (a) Idacius aria di trionfante. Per questo suo trionso gli dà Ammiano (4) la burla, in Fasti, aria di trionfante. Per quetto fuo trionto gli da Ammiano ve la buila, merca in perchè nè egli, nè i fuoi Capitani vittoria alcuna aveano mai riporta Harsa. in to de'nemici dell'Imperio, nè egli aveva aggiunto un palmo di tere (b) Ammiareno al paese Romano, ne mai era intervenuto a verun combattimen- nue lib. 16. to; che se avea abbattuto Magnenzio, non solevano i Principi Ro- 409. 10. mani trionfare de propri fudditi ribelli. Vedesi appresso descritta da esso litorico quella splendidissima funzione coll'incontro del Senato e de'varj Ordini dell'immenso Popolo Romano, coll'accompagnamento delle schiere militari, e fra le incessanti acclamazioni della Plebe e strepiti d' innumerabili suoni di gioia. Poscia con vari Giuochi e Spettacoli rallegrò egli il Popolo Romano, e di mano in mano andò vifitando le tante rarità, e magnifiche fabbriche di quella Regina delle Città, le quali non aveano finqui provata la distruggitrice ficrezza delle Nazioni barbare. Attesta Ammiano, ch'egli alla vitta di si belle e ie Nazioni barbure. Attefta Anmiano, ch'egli alla vitta di si belte e grandiole opere de Precedenti Augulti e Cittadin, non capira in fe fleflo per lo l'upore, giugaendo in fine a dire, che per l'altre Città la finan era buggiard, perche troppo ne dicesa in ache non men bugiard era effa per Roma, perchè ne dices troppo poco. Siccome aitore accensamos, al fino correggio i rirrovase fempre Ornalde Fratello del Re di Perfaç, che tanti anni prima s'era ririgiato fotto Pombra di Collattico il Cirnele. Non increfe asi lectore, s'i ori Pombra di Collattico il Cirnele. cordo di nuovo, che interrogato questo saggio firaniero da esso Augusto intorno alle grandezze di Roma, qual cosa gli fosse più data ne gli occhi, rispose: Che nulla più gli era piacinto, quanta d'aver imparato, che anche in Roma fi meriva. In quelta occasione fu, che molte Città, e particolarmente Costantinopoli, inviarono delle pesanti Co-rone d'oro in dono all' Augusto Costanzo, secondoche s' ha da Temistio Sofista (e), il quale avea preparato per quelta congiuntura un' O- (e) Thimirazione in lode d'esso Imperadore, ma senza poterla recitare, perchè sius Oras. reitò interrotto il difegno da una malattia fopragiuntagli nel luo viag- 3. 6º 4gio. Ci resta tuttavia quella Orazione, siccome un'altra, ch'egli recitò in Cottantinopoli a gloria del medessimo Augusto.
Osservato ch'ebbe Cottanzo tante insigni memorie di magnifi-

Offervato ch'ebbe Coltanzo tante infigni memorie di magnificenza, laticiate in Roma da gli Anteccifori tosi, non volle effere da men di loro. Petranto ordino (1), che fi facelle venir dall'Egitto un (i) Annie, disperbitimo Dellicio (Gugiito ano le chimano) da collocati fine (1 cerco au 1d. 1). Maffino, per adempiere nello fletio tempo il diégno di Coltantno (1). Maffino, per adempiere nello fletio tempo il diégno di Coltantno (1). Pare intro contro da Alfelinoshi mos di Affindria, qui una lezione intorno a gli Obellichi, e ascenza il trafporto a Romani di qualta mintibi mole, la fletia, che poi l'antino grande di Papa (2). Linkania di Coltanto (1). Pare introducio di Coltanto (1). Linkania di Coltanto (1). Pare introducio di Coltanto (1). Linkania di Coltanto (1

nuo-

#### ANNALI D'ITALIA.

Fa a Vole. muova, cioè a Costantinopoli questo stupendo Obelisco, citando l'Iscri-Ann e 357. gione, che fi truova in un altro efiftente in ella Città di Coftantinopoli, prese un granchio, chiaramente parlando Ammiano, che il sud-detto sopra una similurata nave si pel Tevere introdutto in Roma. (a) These Degno e qui si memoria il glorioso zelo delle Dame Romane (a),

tran libro, per impertar la liberazione di Papa Librio, relegato per quali due l. 1. 6. 14 Anni a Berea. Si prefentarono elle animofamente all'Imperadore, per pregarlo di rimettere in libertà il loro Pastore, e perch'egli rispose, che avendo elle Felice, non mancava Pastore al Popolo Romano, ne mostrarono esse dell'orrore. Fu cagione un tal ricorso, che Costanzo pensasse a richiamar l'esiliato Pontefice; ma sedotto da i Consiglieri Ariani, tanto fece, che l'indusse poi a comperar la grazia con discapito non lieve della sua riputazione, siecome accennerò all'Anno seguente. Abbiamo ancora da Sant' Ambrosio (6), che Costanzo o pri-

ma di giugnere a Roma, o giunto, che vi fu, fece levar dal Senato la Statua della Vittoria, adorara tuttavia da i Pagani: il che quanto Sym. Epift. XII. sece risplendere la di lui Cristiana delicatezza, altrettanto diede motivo di mormorazione e collera a chi tuttavia professava il culto de gl'Idoli, e maffimamente al Senato; giacche tutti i Senatori d'allora,

o almeno la maggior parte erano Idolatri. Penfava poi e defiderava effo Augusto di termarsi più lungamente in quella macstosa e deli-(c) Ammia- ziofa Città, (c) quando gli vennero nuove, che i Svevi facevano delle nue lib. 16. feorrerie nella Rezin; i Quadi nella Valeria, o fia nella Pannonia; e i Sarmati nella Melia Superiore. Per tal cagione dopo la dimora di foli trenta giorni si parti di colà e tornossene a Milano. Convien eredere, che cessassero i torbidi della Rezia, perchè non si sa, che Co-

stanzo alcun movimento facesse per quelle parti. Le Leggi (4) bensì fred, Chran. del Codice Teodofiano, ed Ammiano (e) ci afficurano, che forte verso il fine dell' Anno per via di Trento egli passò nella Pannonia, (f) an-Thredaf. dando a Sirmio, dove fi trattenne poi per tutto il seguente verno (g). (c) Ammia-Visito le frontiere verso i Quadi e Sarmati, e da quelle barbare Nammr ibid. zioni ricevette quante belle parole di pace ed amicizia egli voleva, ma pochi fatti, ficcome vedremo. Non piaceva certo a Coftanzo il faticolo e pericololo mestier della guerra, e pero si studiava di accon-ciar le cose come poteva il meglio colle buone, guardandosi di ve-

Passiamo ora nelle Gallie, dove Giuliano Cesare si trattenne durante il verno nella Città di Sens, con ritener poche truppe presso (b) Ammis- di se, e diftribuire il rello in altri pacfi (b), perchè il paefe fi troau it. 6. 4 vava disfatto da i Barbari. Non tardarono le spie a ragguagliare i nemici dello staro presente di Giuliano; e però volarono nel cuor del verno ad affediario in quella Città. (1) Così bravamente si difese egli

con quel poco di guarnigione, che ivi stava di guardia, che da li a un Mese que Barbari levarono il campo, e se ne andarono. Quello, che spezialmente disgusto Giuliano, fu, che Marcello Generale dell' armi, acquartierato ia quelle vicinanze, niun penfiero fi diede per foc-

nire a rottura.

(f) Secomenus lib. 4. cap, 14-(g) Philecap. 3.

C.die.

perciò amare doglianze Giuliano alla Corre, e non le fece indarno, Anno317. perchè Costanzo, mentre soggiornava in Milano nella Primavera, richiamò esso Marcello, e toltogli il comando dell'armi, come a per-sona inetta per quell'impiego, il mandò a riposare a Serdica Patria fuz. Alla deposizion di costui contribui l'essere stato spedito alla Corte da Giuliano, Euterio suo Eunuco, uomo di vaglia, che sece ben valere le ragioni del fuo Padrone contro le informazioni dell'altro. Di quelta occasione (4) si scrvi l'Imperadrice Eusebia, per ottenere dall' (a) Zesimus Augusto Conforte, che Giuliano avesse il comando dell'armi, senza 1.3. 14. 2. dipendere dal Pedante. Per fuo Tenente Generale, e Generale della Cavalleria, (b) gli fu poi inviato Severe, uomo pratico del mestier (b) Julian militare, e discreto, a cui non rincresceva di ubbidire a gli ordini Epistol. ad

d'esso Principe. A questi tempi riferisce Ammiano (c) i rigorosi pro- Libanini cessi, formati per ordine di Costanzo contra chi ricorreva a i Maghi, Oras, XII. Strologhi, ed Indovini, per sapere il significato de'sogni, o de'sor- (c) ammio tuiti incontri de gli animali, o pure facea de fortilegi, per guarire mus lib. 16. da qualche male. Il che ci fa intendere sempre più la debolezza cap. 8. di Costanzo, che pien di sospetti, tutte queste inezic, per altro ridicole, ed infieme viziofe e condannabili, interpretava fempre come tendenti contro la vita propria; ed infieme ci rapprefenta la ttoltizia, riferita anche da altri, de gli antichi Gentili, prodigiofamente attaccati a fimili fuperstizioni ed auguri. Per questo fu pubblicata nell' Anno (eguente da esso Imperadore una rigorosissima Legge (4) contra simili Împostori, riguardandoli come rei di lesa Maestà. (d) 2. Înviò poscia Costanzo dall'Italia verso l'Elvezia in soccorso di Giuliano Cefare Arbezione con titolo di Generale della fanteria, (e) dan- (e) Ammisdogli feco venticinque mila combattenti, con intenzione di cacciar mui ibidem da quelle contrade gii Alamanni, i quali continuamente le infestavano. 44. 11. Era cotlui un bravo folenne, ma folamente di parole, e non già di

fatti; (f) e fi trovo poi, che non perdonava alle calunnie, per abbat- (f) Liban far la gloria di Giuliano. Giunfe egli colle sue genti fino alle vici-nanze di quella Città, che oggidì porta il nome di Basilea, ma senza fare impreta alcuna meritevol di lode in quelle parti. Riufci intanto circa quetti tempi a i Leti, Popolo Germanico, di giugnere con una feorreria fin totto la Città di Lione, che andò a pericolo d'effere occupata e bruciata, come era il loro difegno, ma felicemente quel Popolo si difese, e il solo territorio ando a sacco. Giuliano armò i passi, per dove coltoro doveano ritornare, e ne fece tagliar a pezzi la maggior parte. Il reito passò in vicinanza del campo di Arbezione, che non volle, che si facesse guardia alcuna, e pure ferisse dipoi alla Corte contra d'alcuni Usiziali, mal veduti da lui, incolpandoli di non aver

guardati i posti, e li sece cassare. Uno d'essi fu Valentiniano, che poi divenne Imperadore. Venuta la State, Giuliano colle fue milizie fi mife in campa(b) Liban. widem .

(h) Amm

Exa Volg. na di trovar dell'armi in un vecchio magazzino, ne fece buon uso (a) Anno357. Marcio alla volta del Reno, e trovo, che i Barbari parte s'erano af-(a) Zofimus forzati in varj siti di qua dal Fiume con diversi trincicramenti d'albe-1 3 cis. 3. torzati in varj liti di qua dal Fiume con diverti trincieramenti d'albe-Ammanas ri tagliati, e parte accampati nelle Ifole di quel Fiume quivi fi ripu-1. 16. 1. 11. tavano ficuri . Avendo inviato a dimandar deile barche ad Arbezione. nulla petè ottenere. Non per quetto lasciò d'andare innanzi, e tro-Orat. XIL. vate l'acque balle, foce transitar in alcune di quell' l'ole alquanti de'suoi foldati, che dicdero la mala pasqua a que Barbari rvi sorpresi, e s'impadronirono delle lor barche, con valeriene poi ad affalir le altre Ifo-le, in guifa che ne inidarono tutti i nemici, con ridurli a falvarii di la dal Fiume. Allora Giuliano attefe a formarii un buon afilo, forti-

ficando Saverna, Luogo dell'Alfazia, e provvedendola di viveri per un anno. Per lo contrario Arbezione coll'aver tentato di gittare un un anno. Per lo contrator avocessome con aver entato al gittare un ponte di barche ful Reno, moffe i Barbari a (caglarti contra di lui. Tanti albert tagliati mandarono effi giù pet E-ame (t), che ruppero il ponte, uccifero moltifimi Romani e gl'infeguirono fin preffo a Bafilea. Contento di quella bella imprefa Arbezaone, o fin Barbazione,

mandò le sue genti a quartieri d'inverno. Non così operò Giuliano (c) Amnia- Cefare (c). Caudomario Re de gli Alamanni, informato dalle spie, che

muib.e. 12- questo Principe non avea seco più di tredici mila persone, gli spedi per uno, o pure per più suoi Deputati Lettera, con cui imperiofamente gli comandava di levarsi da quelle Terre, perche a lui cedute da Coltanzo Augusto, mentre Magnenzio viveva, e fece anche veder le Lettere d'ello Imperadore. Giuliano mostrando di credere che quel Messo fosse inviato per ispia, il ritenne fin dopo la battaglia, di cui ora parlero, e poi gli diede la libertà. Non veggendo Cuedemario nè rifpolta, ne Mello, volle venir in persona ad abboccarsi alla testa della fua Armara con Giuliano. Dicono, ch'egli feco menaffe trentacinque mila armati, e fra Saverna ed Argentina attaccò un fatto d'armi, in tempo che era matura la melle, cioè probabilmente dopo la metà di Luglio. Stette dubbiolo un pezzo l'esito del combattimento, descritto minutamente da Ammiano (4). La cavalleria Romana ass studen, andò quasi in rotta; la fanteria tenne si forte, che infine sbaragliata la nemica, e fconfitti gli Alamanni diedero alle gambe. Strage non

(c) Idem ib. poca di loro fu fatta, e forie più d'esti ne assorbi il Fiume (e). Chi Liban ib. dice sei, chi ottomila di loro vi peri. E' gualto il testo di Zosimo (f), t) Zefimus che parla di sessantia nemici estinti. Dalla parte de' Romani alcune sole centinaia rimalero sul campo. Ma quello, che rende più gloriosa la vittoria di Giuliano (g), fu la presa del medesimo Re Cnodomario,

colto fugitivo in un boico, che fu poi prefentato a Giuliano alla vista di tutto l'efercito, ben trattato da lui, e fra pochi giorni inviato prigioniere all'Imperador Costanzo. Noi troviamo esaltata forte da gli Scrittori Pagani (6) questa felice giornata di Giuliano, ed essa ve-But Marcel Asral, Fiff, ramente liberò tutte le Gallie dal peso delle Nazioni Germaniche, che

fi ritirarono di là dal Reno. La vittoriosa Armata in quel bollore d'al-Libanius. legrezza proclamò Giuliano Augusto; ma egli ripresse le loro voci, e Eutrebine . Mamertin.

227

diede poi tutto l'onore di tale impresa a Collauto, il quale in farti fi e a 10%, paroneggiò d'ella vittoria, come le in periona ficili intervento a que l'aveo ja. Paparoneggiò d'ella vittoria, come le in periona ficili intervento a que l'aveo ja. Conflitto: ciò apparendo da un fino Editto, secensato da Temiflo (c), (o) Thomps of a di artello Vittoria. Vittoria vittoria vittoria con l'aveo della considera di artello con la considera di considera di deci di artello con la considera di deci di artello con la considera al darifi Olumente in quedli templi, e che condicera silora i un Catallo posto di cercino dell'Isola della Senna.

Anno di Cristo eccuviti. Indizione 1. di Liberio Papa 7. di Costanzo Imperadore 22.

# Confoli & DAZIANO, e NERAZIO CEREALE.

NE la grado di Prefetto di Roma continuò Momini Fitrafo Orfis anche per quell'Anno. Seguitò ancora l'Imperador Collanzo a tratenerdi rella Pannonia; ciò apparendo da varie fue Leggi (9), pubblicate in Simula e Murda, filtata effendo la Data di due, come in considera di consider

(a) Asoni. Il ridultero i Limiganti a ecdere il paele a gli antieni loro Factorni, e a Prili de Cardi dire per Re. a i Sarmati un Principe delli lor Nazione, per none Prili de Cardi dire per Re. a i Sarmati un Principe delli lor Nazione, per none Prili delli loro di dire per Re. a i Sarmati un Principe delli loro Nazione, per none principe di controlo di c

(6) Amais- (foggioralo poi nel venos feguente. Ma son fi dec ommettere un altro de samolo, sare quat certe ega (6). Amais- (6). Li, firito fertuste al medelmo Augulto (2). Avea nell' Ano procedente est. 9. Notamis Preferto del Pretorio d'Oriente mollis parola di puec con 2. Notamis Preferto del Pretorio d'Oriente mollis parola di puec con 2. Notamis Preferto del Pretorio d'Oriente mollis parola di puec con 2. Notamis per del presenta del Prefini, il quale vermente ne Criffic al Re Sapore luo Padrone, ma con termini, che moltravan I Imperador Romano.

(6) Lézim tamia. Serive Idazio (6), che quella Ambalectia pado per Collanti\*\*\*Polin nopoli nel di st. 31 Febbrio dell'Amon perione, e (a) perio à Sir(c) Trimi, mo a trovar l'imperadore. Anche Temilito (\*) la vide prina prinmorate, per distributha. Collanon foran volte cargo perione description neurolara più che mi di confervare interamente l'Imperio, e che darche
mano alla pace, purchi ne fosfire noneroroi, e non vergognote le condizion. Pefeis anch' egli inviò per fuoi Ambalestori a Sapore con
(\*) Ammalia dell'Amon dell

\*\*\* 18. 77. uno de fuoi Segretari), pareme di Libanio, che ne parla in varie fue de f. Lettere, ed Eufatis Filosfo, Difeepolo di Jamblico, di cui parla (g. Euro.). Eunapio (g.) en molta lode, o per dir meglio con troppa adulazio-710. sapida ne. Nulla di pace fu conchiuso, avvegnache Gostanto dopo qualche-45. 4.

### Annali D'Italia.

tempo spedisse altri Ambasciatori al Persiano: cioè Lucilliano Conte, e Esa Vol Palente, che vedremo a fuo tempo ribello all'Imperio; il perchè con- Anno 318. tinuò la rottura, ne andrà molto, che la vedremo passare in guerra viva. L'Anno fu questo, in cui Papa Liberio ottenne da Costanzo Augusto d'esfere richiamato dall'esilio, ma con pregiudizio del suo onore, perchè si lascio indurre alla condannagione di Santo Atanasio, per non condifeendere alla quale s'era esposto in addietro con eroico coraggio a tanti patimenti. Venne egli in quell'Anno alla Corte di Co-fianzo, efistente in Sirmio, e il Padre Pagi (a) presende, che fola- (a) Pagini mente nell' Anno seguente egli ritornasse a Roma, dove ripiglio il Pon- Gritic. Bar. tificato coll'esclusione di Felice già posto sulla Sedia Papale in luogo fuo, e caccisto fuor di Roma all'arrivo di Liberio: interno a che è da vedere la Storia Eccleliastica. Terribile avvenimento ancora dell' Anno presente fu il Tremuoto, che nel Mese d'Agosto si fece sentire spaventosamente in Oriente, ed e mentovato e compianto da più Scrittori (6) di que Secoli. Nicomedia Città della Bitinia, una delle prin- (6) Idacius, cipali e più popolate dell'Imperio Romano, che Diocleziano cotanto Ammiana. amo, ed abbelli, bramando di farne un'altra Roma, in un momento Hieren, in fu rovelciata a terra, con perit ivi, fe Libanio (e) non efagera di tropSerrata,
po quella gran calamità, quasi tutti gli abitanti. Ammiano ci lascio serrata, un lagrimevol ritratto delle sue rovine. Si stese quell' orrenda scossa er alia della terra per le contrade dell'Asia, del Ponto, e della Macedonia, (c) Liban. con iscrivere Idazio, che ben cento cinquanta Città ne provarono gran Grat. PIII.

Per conto di Giuliano Cesare, egli durante il verno, dimorando in Parigi, attefe a regolar le imposte tolite delle Gallie con tale etattezza, che fenza metterne delle nuove, ricavo il danaro occorrente per continuar le guerra in quett' Anno (d). Le mire sue, giacche du- (d) Ammiarava la tregua con gli Alamanni, tendevano contra de' Popoli Franchi, nas lib. 17. divisi in varie popolazioni, l'una indipendente dall'altra, e governara cap. 8. da i suoi Principi, o Re, de' quali non sappiamo il nome. Venuto dunque il tempo proprio, uscì in campagna, e rivolse l'armi sue verfo i Franchi Salii, abitanti fra la Scheida e la Mofa, dove ora è Breda, ed Anverfa. Arrivato a Tongres, trovo ivi i Deputati di quella gente, che erano inviati a Parigi, per parlare con lui, ed ascoltò le lor preghiere di lasciarli come amici nelle terre, dove abitavano. Con belle parole li licenzio, ed entrato dipoi nel loro paefe, obbligo quella gente a rendersi. Passo di la contra de' Franchi Camavi, i quali arrischiatifi a far fronte, rimasero in una zuffa sconfitti, e buona parte prigionieri. Di quelti Popoli foggiogati, non pochi ne arrolò, ed accrebbe il suo esercito. Quindi avendo trovati sulla ripa della Mosa tre Forti smantellati da i Barbari, immediatamente ordino, che si rimettellero in piedi con buone fortificazioni, e li forni di viveri. A quefto fine, ed anche per iuffidio dell' Armata, fece venir gran copia di grani dalla Bretagna. Zolimo (e) Storico Pagano, che scrive delle ma- (e) Zolimus raviglie di quelle spedizioni del suo Giuliano, racconta, ch'egli a tal l. 3. 4. 5.

danno

## Annali d'Italia.

En a Volg. effecto fece fabbricare ottocento piccioli Legni, i quali poi falendo ANNO358. pel Reno (cota non praticata in addietro per l'oppolizione o padronanza de Barbari) portarono la provvisione opportuna all'efercito, e alie Fortezze di quel tratto. Ma forfe questo fatto appartiene all' Anno seguente. Dovette intanto spirar la tregua con gli Alamanni, e per-(a) Ammia- che Giuliano non volle aspettare (a), ch' essi tentassero cota alcuna con-

nur is. c. to. tro il pacie Komano, e conosceva il vantaggio di far la guerra in cafa de'nemici: gittato un Ponte iul Reno, palso nelle terre Alamanniche eoll'efercito suo. Si diiponeva a sar gran cote, se il suo Generale Severo (non si sa bene il perche) dianzi si ardito, non fosse divenuto paurolo ed alieno da ogni rischio di battaglia. Cio non ostante, Suemario, uno de i Re Alamanni, intimorito per quelta vilita, venne in persona a dimandar pace a Giuliano. L'ottenne con patto di rendere tutti gli Schiavi Romani, e di tomministrar vettovaglie alle occorrenze. Colle condizioni medefime accordo Giuliano la pace ad Ortario, altro Re, o Principe dell' Alamagna. Fatto dipoi con diligenza mirabile raccogliere il nome di tutti i Romani, già menati in ischiavitù da que Barbari, volle rigorofamente la reflituzione di chiunque non era mancato di vita, e ne vide ritornate ben venti mila alle lor cafe.

e poi conduste l'Armata a'quartieri d'inverno.

Con tali imprese termino Giuliano la campagna dell' Anno presente, Anno di Cristo ccclix. Indizione 11. di LIBERIO Papa 8. di Costanzo Imperadore 23.

Confoli & FLAVIO EUSEBIO, e FLAVIO HIPAZIO.

E Rano questi Consoli amendue Fratelli di Eusebia Angusta, Mo-glie di Cottanzo Imperadore, la quale non lasciò indietro diligenza alcuna, per efaltare i fuoi Parenti. Sono amendue lodati da Am-(b) Ammia- miano (b); ma fotto Valente Imperadore, benehè innocenti, patirouns lib. 19. no delle gravi disgrazie. Memmio Vitrafio Orfito fi truova nel di 25. (c) Guibefe. di Marzo di quelt' Anno tuttavia Prefetto di Roma (e). Giunio Basso Giron. Ced. gli succedette, ma il rapi la morte nel di 25. d' Agosto (4), dopo aver (d) Barenius ricevuto il facro Battefimo. In quella Dignità, elercitata per qualche ad An. 358. tempo con titolo di Viceprefetto da Artemie, entro dipoi Tersullo . (e) Ammia-Giaechè Ammiano Marcellino (e) da principio a quest Anno con racnus lib. 18. contar le imprese di Giuliano Cesare, seguitandolo anch' io, dico, ch'egli dopo avere nel tempo del verno avuta gran cura di rimettere in piedi, e fornire di vettovaglie varie Città ful Reno, già rovinate da i Barbari, usci al consucto tempo da'quartieri coll' esercito,

difegnando di paffar di là dal Reno, e di far guerra a quegli Ala-

manni, che tuttavia restavano nemici. Non volle gittar ponre su quel Ex a Vo's. Fiume a Magonza, per non disgultar Suomario Re, o Principe ami- Anno 359. co, e ne gli altri fiti trovo le opposte ripe ben guardate dalle milizie nemiehe. Fatti nondimeno una notte passar in barche taeitamente trecento de' più valorosi suoi soldati, questi presero posto di là dal Fiume, misero in suga quelle Guardie, e diedero campo all' Armata Romana di formare il ponte, e di passare il Reno; il che fatto, si stefero i faccheggi per tutte quelle parti. Macriano, ed Ariobando Re, o Principi d'ello paele, altro scampo non ebbero, che di umiliarsi, ed ottenuta licenza si presentarono supplichevoli a Giuliano. Venne ancora a trovarlo Vadomario padrone del pacte, dove oggidi è Spira, il quale già vedemmo divenuto amico de'Romani, ma per aver infolentemente voluto da Giuliano il Figlio suo (a) laseiato per ostag- (a) Enney. gio, senza nè pure restituire i prigioni promessi, era eaduto in disgra. In Except. zia di lui. Fu eon cortessa aecolto, e si può eredere, che soddissa at Legaile. Tem. 1 cesse a gli obblighi suoi. Ma non impetro già perdono per altri Prin- Hist. Byr. cipi di quelle contrade, come per Urio, Urficino, e Vestralpo, efigendo Giuliano, eh'essi o venissero, o mandassero Ambasciatori con plenipotenze. In fatti coftoro dopo d'aver tollerato il guafto del loro paese, spedirono Deputati, a' quali su conceduta la pace, con obbligo di rendere i prigioni. Non altro di più fi sa di questa terza campa-

gna di Giuliano, il quale poi fi ridufle alle stanze del verno. Soggiornava tuttavia ne' primi Mesi di quest' Anno in Sirmio di

Pannonia l'Augusto Costanzo, quando gli su portata una Lettera (\*), (b) Amnie-pazzamente sertita a Barbaziane, Generale della fanteria, dalla di lui mu sis. 18. Moglie, la quale, perche uno leiame d'api s'era fermato ed annisa- «4». 3. to in fua casa, secondo la folle credenza de gli auguri d'allora, si figurò, che il Marito dopo la morte di Costanzo diverrebbe Imperadore, raecomandandoli pereiò, che non abbandonalle lei, per ispofare Eulebia Augusta. Balto questo, perenè Costanzo facesse levar la vita ad amendue, e fossero tormentate varie persone innocenti, come complici del fatto. Ed ecco i perniciofi effetti de i superfizziofi cacciatori dell'avvenire. In que' medefimi tempi (e) giunfe av- (e) tiem ii. vifo alla Corte Augusta, che i Limiganti caeciati nell' Anno prece- cap. 11. dente dalla Sarmazia, partendofi dal paefe, dove già fi ritirarono, fi accoltavano al Danubio, parendo disposti a passario coll'occasione del ghiaecio. Costanzo sul principio della Primavera per tal novità andò ad accamparti colle truppe lungo quel Fiume nella Valeria Provincia della Pannonia, e mandò per sapere, che pensiero bolliva in capo a que'Barbari. La risposta su, che troppo scomodo trovavano il paese, dove s'erano risugiati, pregando percio l'Imperadore di voler prenderli per Sudditi, con dar loro qualche sito nell' Imperio, e di permettere, ehe venissero a i di lui piedi. Piacque a Coltanzo la lor propolizione, c li ricevette ad Acimineo, creduto oggidi un Borgo vicino a Petervaradino. Era egli falito fopra un luogo eminente, per

ascoltar le loro preghiere, le quali poco corrispondevano all'aria de i

La Vols, loro volti, e alla positura rigida delle lor teste; e mentre si prepara-Anno 169. va per parlare ad effi, ecco un loro capo gridar, marba, marba, fegno di battaglia fra loro. Ebbe la fortuna Cottanzo di falvarfi, posto a cavallo da alcuni de' fuoi Cortigiani. Fecero a tutta prima le guardie colle lor vite argine al furor di que' perfidi, da' quali fu presa la Sedia Imperiale coll'aureo cufeino . Intanto l' Armata Romana . dato di piglio all'armi, furiofamente volò contra de Barbari, e a niun d'essi lascio la vita. S'effettuarono poi in quell' Anno le minaccie di Sapere (2) Ammis- Re della Perlia contra de' Romani (4), avendolo spezialmente confernut lib. 18. mato a questa guerra un Antonino già Mercatante ricchillimo della cap. 5. Mesopotamia, ma poscia fallito, che si ricovero nella Persia, e ben aecolto alla Corre di Sapore, gli diede un miouto ragguaglio delle Fortezze e guarnigioni, in una parola di tutte le forze, e debolezze dell'Imperio Romano. Fatto dunque un potente armamento, fi mife alla teffa d'un efercito, compotto almeno di cento mila combattenti, affithito anche da i Re d' Albania, e de' Chioniti. A tale avviso la Corte dell'Imperador Costanzo gran bisbiglio sece, e gli Eunuchi, che vi comandavano le feste, seppero sar richiamare dalla Soria Ursicino. Ufiziale di gran valore e sperienza nella guerra, per dare il comando dell'armi d' Oriente a Sabiniane, usmo vecchio, e poltrone di prima riga, ma rieco. Fu poi rimandato indietro Urlicino, con titolo bensi di Generale della fanteria, ma con rettare la principal autorità del comando nel fuddetto Sabiniano. Paffato il Tigri, entrò il Re Perfiano nella Mesopotamia, e per consiglio del tradstore Antonino penfava di tirar diritto all' Eufrate, e passando in Soria, di dare il sacco a quel ricco paefe, con isperanza ancora d'impadronirsene. Ursicino a i primi movimenti del Re nemico mando ordine per la Mesopotamia, che i Popoli fi ritirassero ne' Luoghi forti co i lor viveri, e che si desse il suoco alle biade già mature, per levare ogni sussistenza all'Armata Perfiana. Fece parimente sortificar le ripe dell' Eufrate, e guernirle d'armati: provvitioni, che fecero mutar difegno a Sapore, e de-terminarlo a portarti all'affedio della Città d'Amida. Ammimo Marcellino, che diffusamente racconta questi fatti, vi fi trovò in persona, e suo mal grado si vide chiuso in quella Città. Grande fu la ditesa di Amida, fatta da quella gua oigione, pure dopo due Mesi e mezzo d'oftinato affedio, in essa entrarono per forza i Persiani. Furono impiccati i principali de gli Ufiziali Romani, e gli abitanti condotti tutti in ilchiavitù, a riferva di chi potè falvarfi con la fuga, come fortunatamente riusci ancora al suddetto Ammiano. Cotto nondimeno ben caro al Re Persiano un tale atquisto, perche vi restarono morti circa trenta mila de' fuoi : la qual perdita unita alla stagione avanzata indusse Sapore a ritirarsi a'quartieri del verno nel Regno suo. Nulla fece Sabiniano il Generale primario, per foccorrere Amida, e Urficino non avendo mai potuto ottenere alcun braccio da lui, fu contretto a veder cadere quella Città fenza maniera di foecorrerla. Se n' andò

egli poscia alla Corte dell' Augusto Costanzo, dove se gli formò ad-

doffo un gran processo per quella perdita. Fini poi la faccenda, che En vole. Ursieino ebbe per grazia il poterti ritirare a casa sua, con esfere poi Anno 359. dato il posto di Generale della fanteria ad un Agilone di Nazion Germanica (a). A cagion di tali difgrazie Coftanzo dalla Mesia passò a (a) Anmia-Costantinopoli, per accudir più da vicino alle piaghe dell'Oriente, e nui lib. 19. per reclutare le sue milizie, ben persuaso, che il Persiano continue- 44. 11. rebbe con più vigore la guerra nell' Anno vegnente. Per attestato del fuddetto Ammiano invio egli nel prefente, Paolo fuo Segretario, e principal Ministro della sua crudeltà a Scitopoli nella Palestina, a fare una rigorofa inquisizione di chi tanto nella Soria, che nell'Egitto avesse consultati gli Oracoli de' Pagani, o commesse altre superstizioni, ed auguri per indagar l'avvenire. Moltiffimi, ed anche de primari, procellati per quetto, a diritto o a torto, vi perderono la vita o ne tormenti, o per mano del boia; ed altri con pene pecuniarie, o coll'esilio sehivarono la morte. Per colpa anche (é) del medesimo Co- (b) Labba stanzo il numeroso Concilio di Vescovi, tenuto in quest' Anno a Rimini, dopo aver condennati gli errori d' Ario, e confermata la dottrigaraitati na de Padri Niceni, andò a terminare in un lagrimevol Conciliabolo, danai. Estcon trionfar ivi la fazione e prepotenza de gli Ariani: Conciliabolo, che fu poi deteftato da tutta la Chiefa di Dio.

Anno di Cristo cccix. Indizione 111. di LIBERIO Papa 9. di Costanzo Imperadore 24.

Costanzo Augusto per la decima volta, Confoli & FLAVIO CLAUDIO GIULIANO CESARE PET la terza.

P Refetto di Roma in parte di quest' Anno continuò ad effere Ter-tullo, di professione Pagano, che nell' Anno precedente corse pericolo della vita in una fedizion del Popolo affamato, perchè i venti contrari non lasciavano venir le navi solite a portare i grani. L' Anno pretente su quello, in cui si seonciò fieramente la competente armonia, durata finqui tra l'Imperadore Colhanzo, e Giuliano Cefare, tuttoche anche in addietro per tellimonianza d' Ammiano (1), nella Corte (c) Ammiad'esso Costanzo abbondassero coloro, che screditavano a tutto potere nas ub. 17. Guidane, e mettevano in ridiciolo ogni azione di dui, non mi armito piater sai in. 19 Guidane, e mettevano in ridiciolo ogni azione di dui, non mi armito dei in nandolo le na riogi, (c) quando gli giune l'avento in Pouliano pallato il verno in Piato (il quanto della Brengan, ficevano delle teorrerie nelle 1, 15, 16, 11. Provincie Romane di quelle garandi finda. Speci regli, codi con un corpo di foldatefehe Lupicino Generale, nomo valorofo, ma crudele ed avaso, e cusi boriofo, che Giuliano abbe ben cara questa occasione di

#### Annali d'Italia.

Ena Vole, allontanarfelo da i fianchi. Parti coftui ful fine del verno da Bologna Auno360, di Picardia, ed arrivo felicemente a Londra. Altro di più non lappiamo della di lui spedizione. Ma eccoti arrivar nelle Gallie Decenzio, uno de' Segretarj di Costanzo, con lettere ed ordini indirizzati a Lu-

Epiff. ad Athenienf. 344

picino (era questi andato già in Bretagna), e a Gintonio primo Scu-diere, (a) di condurre in Levaote gli Eruli, i Batavi, i Petulanti, e i Celti, con trecento altri scelti delle truppe di Giuliano. Era fatta istanza di tal gente pel bisogno pressante della guerra Persiana, ma credesi, che v'entrasse ancora un'invidia segretamente portata da esso Augusto al plauso e buon concetto, che s'andava Giuliano acquistando coll'armi nelle Gallie. Intanto ad effo Giuliano unicamento fu feritto di efeguir certi ordini dati a Lupicino. Noi qui non abbiamo fe non Istoriei Pagani (+), che parlano di questo fatto, e può dubitarsi della lib. 3. 4. 10. lor fede. A udir costoro, procedette onoratamente Giuliano in tal mamente se ne affliggesse, perchè così veniva a restare spogliato del

OFAILER. X. 1. 20. 4. 4.

impresa poteva egli più tentare, ma restavano anche le Gallie esposte alla violenza de Barbari Trasrenani. Rappresentò ben egli a Decenzio il pericolo del paese, e la difficultà di menar in Oriente que soldati, che s'erano arrolati, o pure come ausiliari militavano con patto di non passar l'Alpi, ma Decenzio non aveva autorità di mutar gli ordini Imperiali, e però feetti migliori foldati, fenza rifiparmare ne pur le Guardie del medefino Gillano, intimò a tutti la marcia. Giliano () anche gli volle, che abbandonalfero i quarieri, e foffero letti al viaggio. Ma fi cominciarono ad udir pianti, gridà, e querele di quella gente, fi fiparlero biglierti pieni di lamente contra di Codi quella gente, fi fiparlero biglierti pieni di lamente contra di Costanzo, e in favor di Giuliano, quasiché si volesse condurli alla mor-te, facendoli passare a si remoti paesi. Giuliano, per facilitar la soro andata, ordino, che potessero condur seco le loro famiglie, ne volea,

miglior netbo della fua Armata, per modo che non folamente niuna

che transitaffero per Parigi, dove egli dimorava, affinché non succe-desse sconcerto alcuno. Ma Decenzio su d'altro parere. Vennero a Parigi, e quanto quel Popolo li scongiurava di non andare, affinchè il paele non rimanesse esposto alla crudeltà de' Barbari, altrettanto i foldati mottravano defiderio di rettarvi. Tenne Giuliano alla tua tavola i più cospicui Utiziali, usando con loro ogni corresia, e sacendo ad essi ogni più larga esibizione, in guisa tale che tra queste dolci parole, e l'abborrimento a lasciar quel paese, se ne ritornarono tutti molto pensosi ed afflitti al loro quartiere.

(d) Zojim.

l. 3. c. 11. Julian. cb. Amm:4um lib. 20. Libanius. Oral. XII.

Ma non terminò la giornata, che i foldati già commoffi da i biglietti, fi ammutinarono, e prese l'armi andarono ad assediare il Palazzo, dove era Giuliano, e con alte grida cominciarono a proclamarlo Imperadore Augusto, e che volcano vederlo. (d) Fece Giuliano ferrar le potte, e i toldati costanti stettero ivi sino alla mattina seguente, in cui rotte le porte l'obbligarono ad uscire, ed allora rinforzarono le acclamazioni, dichiarandolo Augusto. Mostro Giuliano colle parole

e co i fatti quanta refistenza potè; ma perchè i soldati minacciarono Ena Voisdi torgli la vita, se non si rendeva, forzato su in fine di acconsen- Anno sec. tire. Allora posto sopra uno scudo, su alzato da terra, e fatto vedere ad ognuno. Occorreva un Diadema per coronarlo, ed egli protesto di non averne. Si pensò a prendere una fafcia gioiellata della toletta della Moglie; ma non parve buon augurio il ricorrere ad un ornamento donneico. Fu proposto di pigliare una redine ricamata di ca-vallo, acciocche servisse almeno all'apparenza; ma si stimò cosa vergognofa; finchè un Ufizial Moro, cavatafi di doffo una collana d'oro gioiellata, l'esibi, e con questa applicatagli al capo, comparve in certa maniera coronato. Il che fatto, egli promise a i soldati cinque Nummi d'oro, e una Libra d'argento per telta. Nella Lettera scritta agli Ateniesi Giuliano protesta, e giura per tutti gli Dii (a molti Pa-gani dovea costar poco un tal giuramento) ch'egli nulla sapeva della rifoluzion prefa da i foldati, e nulla operò per indurli a tale atto, e ch'egli sece quanto fui in fua mano, per fottrarfi alla lor volontà; ma che dopo avere acconfentito, benche per forza, non era più ficura la fua vita, se avesse voluto retrocedere. Ne creda il Lettore quel che vuole. Ammiano serive (a), che nella notte precedente, mentre (a) Ammia-Giuliano ondeggiava, invocando i suoi Dii, per sapere, se dovea ce- ant lib. 20 dere al voler de solutio, gli comparve un'ombra, qual si dipingeva seb. 5. il Genio del Popolo Romano, che gli diffe d'effere più volte venuto alla fua porta per entrare, e far lui falire in alto; ma che se fosse rigertato anche quella volta, e ne partierbbe ben mal contento; a vvifandolo nondimeno, che non illarebbe gran tempo con effo lui. Comunque fia di quella o inventata; o pazzamente creduta fantafica vifione, ci afficura Eunapio (4), che Giuliano in quella (teffa notre, a(b) Ennel. vendo seco un Pontefice Gentile, ch'egli segretamente avea fatto ve- 10, 250/6/1.

nir dalla Grecia, sece con lui certe cole, delle quali eglino solt ebbero 64). 5
conoscenza, potendos non senza fondamento sospettare, che sostero fagrifizj, o incantamenti di Magia, per cercar l'avvenire, de quali è certo, che si dilettò forte l'empio ed ingannato Giuliano. Ritiratosi poi egli nel Palazzo, parve pieno d'inquietudine e malinconia, e per-chè corfe nel giorno leguente voce, ch'egli era flato uccifo, (leri-vendo in fatti Libanio (c), effere flato guadagnato un Eunuco, fuo (c) Liban. vendo in latti Libanio (2), eltere itato guadagnato un cumuco, suo (6) Eisso. Atutante, o Maltro di Camera, per fare il colopo) i foldati volarono costa: xil. al Palazzo, e vollero vederlo, con far fuffeguenteamene itanza, che foffero uccifi gli amici di Coltanzo, i quali i erano oppoti alla di lui promoazione. Ma Giulliano protetto, che nol fofferireobe giammai, e dono anche la vita all' Eunuco suddetto. Perchè ad una parte di quelle milizie, che già erano partite, arrivò dietro la nuova dell'efaltazion di Giuliano, se ne ritornarono anch' esse a Parigi, dove esso novello Augusto, raunata tutta l'Armata, fece un'aringa, lodando il lor co-raggio, e protestando, che non darebbe mai le Cariche alle racco-

Tom. 11.

l'afcoltò.

Хх

mandazioni, ma folamente al merito : il che piacque di molto a chi

E ta-

ERA Volg. (b) Green. Nagionzen, Orat, II. Philogeorg: 11 lib. 4. Toesdores .. in H.f. Ecc. Sotom. In

Hift, Eccl.

Annalib.

E tale fu la maniera, con cui Giuliano falì alla Dignità Impe-ANNO 360. riale, verifimilmente nel Marzo, od Aprile di quest' Anno. Certamen-(a) Liban. te gli Storici Gentili (a), partigiani spasimati di quello Apostata Im-Annual peradore, cel rappresentano portato per forza al Trono, e senza sua precedente brama o contezza. Ma gli Scrittori Cristiani (\*) furono d'opinion diversa, e condensarono la di lui ribellione ed ingratitudine verso Costanzo, sospettandola, o credendola figliuola della di lui Ambizione. Ora dappoiche Decenzio ebbe veduta quetta feena, non tardò a ritornariene alla Corte di Costanzo. Fiorenzo Prefetto del Pretorio delle Gallie, che s'era ritirato appolta a Vienna, perché prevedeva de i torbidi, anch'egli s'affrettò ad uscir dalle Gallie. Ebbe Giuliano tanta moderazione, che gli mando dietro tutta la fua Famiglia con provvederla ancora del comodo delle Poste. Vi reitava il folo La-Zinaras in picina, creduto capace d'imbrogliar le carte. Ma Giuliano affai accorto, spedi un Ufiziale a Bologna di Picardia, affinche non patfalle perfona in Bretagna a portargli le nuove; ed intanto con fue premurofe Lettere il chiamò di là, e ritornato che fu, il ritenne progione. Non

tardo poscia a spedire Euterio suo Maggiordomo, e Pensado Mastro de gli Ufizi, all'Augusto Costanzo con Lettera, in cui rappresentava la violenza a lui fatta, pregandolo di confentirvi, e promettendo d'ubbidire come prima a gli ordini fuoi, d'inviargli alcune milizie, di secettar dalle sue mani un Prefetto del Pretorio, con riferbarsi l'ele-(c) Ammia- zione de gli altri Ufiziali. Leggefi quefta Lettera preffo Ammiano (c). (d) Julian. Il bello fu, che a gli: Ambasciatori suoi, se non falla Ammiano, diede

in Epif. ad. un'altra fegreta Lettera, indirizzata al medefimo Cottanzo, piena di-

fentimenti ingiurioli e mordaci, che lo stesso Storico contessa indecenti, e tali da non effere rivelati al Pubblico. Fonara (e) veramente rapporta più tardi, cioè dappoiche legui aperta rottura fra Costanzo e ui, quetta Lettera; ma Ammino ha il vantaggio sopra di lui d'essere Scrittore contemporaneo, & adoratore dello tteffo Giuliano. Andaron gli Ambasciatori, passando con difficultà, è con assa ritardi per l'Italia, e per l'Illitico, e finalmente arrivati in Afia, trovarono l'Imperador Cottanzo in Cefarea di Cappadocia. Era già tiato prevenuto l'arrivo loro da Decenzio, Fiorenzo, ed altri fuggiti dalle Gallie . Costanzo ammise que' Legati all'udienza, si mottro alterato stranamente contra di Giuliano, ne più li volle ascoltare: Tuttavia contenendo la. collera fua, e configliato da i favi, fece fapere colla spedizione di Leowas Questore a Giuliano di non poter approvare il fatro, e che s'egli voleva provvedere alla falute propria, e de fuoi amici, fi contentaffe del titolo di Cefare, e di ricevere gli Ufiziali, che gli verrebbero spediti, cioè Nebridio eletto Prefetto del Prerorio delle Gallie, e Felice Maîtro de gli Ufizj: Arcivato Leonas a Parigi, fu ben accolto (f), ed espotti gli ordini di Costanzo, Giuliano si mostro promo ad ubbidi-

(f) Liban. re, purchè l'efercito v'acconsentisse (¿). Leonas non volle rimessa la in Annalis. decision dell'affare a tante telle, per paura d'effere tagliato a pezzi.

Accettò bensì Giuliano per Ufiziale Nebridio, ma rifiutò tutti gli al- Ex a Volg. tri, con rimandar poscia Leonas a Costanzo, e dargli, secondo Zona- Axrosco. ra, la Lettera suddetta, ben fornita di querele ed ingiurie contro il medefimo Augusto. Andarono poi innanzi e indietro altre Ambascerie, ma senza che aleun de i due retrocedesse un passo; con che rotta affatto restò fra di loro l'armonia, e crebbe l'odio e lo spirito della vendetta.

Si preso dalla rabbia per questo tradimento del beneficato Giuliano fi trovà l'Augusto Costanzo, che pose infino in consulta, s'egli dovesse lasciar la guerra strepitosa de' Persiani, per volgere l'armi contra del Cugino. La vinse il parere de saggi, che gli configliarono di continuar la dimora in Oriente: altrimenti non la Iola Melopotamia, ma anche la Soria correvano rischio di cader nelle mani del Re Sapore. Esfo Re appunto, venuta la stagion del guerreggiare, usci in campagna nell' Anno prefeute anoara con grandi forze (a). Caddero i primi fuoi fulmini fopra la Città di Singara nella Mesopotamia, la quale nas tito, 20. fece per qualche di gagliarda difesa, ma soccombendo essa in fine al- cap. 6. la nemica potenza, furono tutti i fuoi abitanti col prefidio condotti in una mifera schiavitù, e la Città restò smantellata. Di là Sapore passò addosso alla Città di Bezabde, appellata anche Fenice, Città forte alle rive del Faume Tigri, cultodira da tre Legion: Romane: Dopo al-cuni giorni d'affedio il Veleovo della Citta in perrò al campo Perfis-no, per proceurar la liberazione o la faltue del fuo Popolo. Parlò a i venti, e la Città da lì a qualche tempo fu presa a forza d'armi. Chi de' Cittadini scappò al furor delle sciable, andò a penare schiavo nelle contrade Persiane. Con quelta felicità camminavano gli affari di Sapore; ed ancorché l'Imperadere Coftanzo, dimorante in Coftantinopoli, udiffe tanti fuoi progreffi, fembrava più applicato a rovinar la Chiefa Cattolica, che a difendere i propri Stati. Quando Dio volle, paíso pur egli in Afa, e giunfe a Cefarea di Cappadocia, dove poco ta dicemmo, che gli capitarono le disgustose nuove della ribellion di Giuliano. l'ece maneggi per tener faldo nella fedeltà verso l'Imperio Arface Re dell' Armenia, il qual veramente con tutte le minaccie di Sapore corrapole alle speranze de Romani. Passò dipoi Costanzo a Melitene Città della picciola Armenia, per unir ivi tutta la fua Armata, e questa non fu all'ordine, che dopo l'Equinozio dell'Autunno. Se un così timido e negligente Generale d'armi fosse capace di grandi imprefe, e di far paura a i Perfiani, ognun fel vede. Marciò egli alla per fine, e paffando per Amida, non potè mirarne le rovine senza un tributo di lagrime. Si credette di poter ricuperare Bezabole, e l'affediò; ma fopravenendo le pioggie e la cartiva ftagione, fu costretto a levare il campo, e a rigirarii coll'esercito ad Antiochia, dove si fermo per tutto il verno. In questo mentre (+) il novello Impe- (h) Ammisrador Giuliano, a fin di tenere io escreizio le sue truppe, passo all'im- nui lib. 20. provviso il Reno, per quanto fi crede, verso Cleves, e diede addos- cap. 10. so a i Franchi cognominati Attuarj, che aveano in altri tempi colle

## ANNALI D'ITALIA.

Exa Volg. loro feorrerie inquietata la vicina Gallia. Durò poca fatica a vincerli. ANNO 360. Perche umilmente chiefero pace, loro la diede, e poi dopo aver vi-ficate fin verso Basilea le Fortezze potte sulla riva del Reno, per Be-

ntate an verio Danies le Protezze polte luita riva del tencho, per neficio del la compositio a Permare in Vienna del Delfanto. Mort circa quelle
(c) Gilaszoo per solo a Permare in Vienna del Moglie, e Sorella dell'Impe(Tofinata).
(d) Aomis- 20 (4): e non mancò chi parlò di veleno, come s'ha per attellato del
ma ils. 1. Viello, de una Ozzoo manuferita d'Libanio. Fiorita i quelli terma

ni la 1. Viello, de una Ozzoo manuferita d'Libanio. Piorita i quelli terma pi l'infigne Vescovo di Poitiers nelle Gallie Sant' Ilario, che per la Religion Cattolica tanto foffri, e tanto feriffe.

## Anno di Cristo cccixi. Indizione iv. di LIBERIO Papa 10.

di Giuliano Imperadore i.

# Confoli & FLAVIO TAURO, C FLAVIO FIORENZO.

L fecondo Confole, cioè Fiorenzo, quel medefimo è, che vedemmo Prefetto del Pretorio delle Gallie, e fuggito di là dopo la ribellion di Giuliano, da cui poscia su condennato a morte, ma egli sinascose, tanto che venifiero tempi migliori. Fauro era anche Prefetto del Pretorio d'Italia, e per ben servire a Costanzo, aveva oppresso i Cattolici nel Concilio di Rimini. Permife Iddio, che anch'egli foffedipoi condennato all'efilio da Giuliano, tuttoche nulla avelle operatocontra di lui. Tertullo in quest' Anno ancora si truova Prefetto di Roma. In luogo suo su poi creato Massimo, dappoiche Giuliano divenne padron di tutto. Paísò effo Giuliano Augulto, fiecome già accen-co, dononia- nal, il verno in Vienna (c), dove ful principio di Marzo gli giunfo-mu lil. 21. avvilo, che gli Alamanii ludditi del Re o Principe Padamaria verlo Basilea aveano fatto delle scorrerie nel pacse Romano della Rezia. Spedi egli Libinone Conte con una brigata di foldati, per mettereal dovere que Barbari; ma essi misero lui a morte, avendo egli disordinatamente voluto venir alle mani con loro. Fama corfe, che Vadomario, uomo furbo, trattando con Giuliano, gli dava i titoli d'Augusto, e di Dio (d); menava poi segreti trattati con Costanzo Imperadore, e da lui avea ricevuti ordini d'infestare il medesimo Giulia-

no, dicendosi di più, ch'erano state intercette Lettere comprovanti-tal fatto. Vero, o fallo, che ciò sosse. Giuliano se ne prevalle per uno de'iuo pretesti di far guerra « Costanzo. Intanto diced commer-

fione a Filagrio suo segretario, che poi su Conte d'Oriente, di attrapolar, se poteva, Vadomario, con cui continuava l'apparenza della pace; ed in fatti gli riusci di sarlo prigione in un convito. Altro ma-le non gli avvenne, se non che Giuliano il relegò nelle Spagne, di

£49. 3.

(d) Liben. Or H. F. U XII. Julian. Ezifiel. ac

dove uscito ne' tempi susseguenti su creato Duca della Fenicia. Passò Exa Volgi poi lo stesso Giuliano di la dal Reno, per gastigar coloro, che avea. Anno361. no uccifo Libinone; ma non ebbe molto a faticare, perche tutti dimandarono pace, o pure la confermarono: con che restarono quiete quelle contrade. Ma questi non erano i gran pensieri di Giuliano. Giacchè durava la nemicizia insorta fra lui e Costanzo, andava egli da gran tempo ruminando, qual partito convenifie prendere, cioè di ve-nire a guerra aperra, o pur d'inesvolare qualche accordo con lui an-che con proprio (vantaggio. Ma perchè conoficeva, non effere Costanzo Principe da poterii fidare della di lui parola, antepose la risoluzion di passare all'armi contra di lui. E tanto più si animò a questa impresa, perchè essendo egli perduto nell'arte d'indovinare (a) o (a) Ammieper auguri, o per negromanzia, s'immaginò, che Costanzo avesse da mui lib. 20. mancar di vita in quest Anno, e nel Mese di Novembre. San Gre- 44. 1. gorio Nazianzeno scrive (b), non effere da stupire, a'egli previde la Ores, XII. morte d'esso Imperadore, perchè avea guadagnato uno de i di lui Cor- (b) Gregar, tigiani, per avvelenarlo; e per quelta fidanza s'incamminò dipoi Nazianess. coll'armi verso Levante. Osfervò ancora Sozomeno (s) la follia di Gru- Oras. III. liano in prestar fede a i suoi auguri & indovini, perch'egli non pre- iib. S. Historia vide punto la propria morte, ne il funesto fine della sua impresa con- cap. I. tro i Persiani. Ammiano il vuole scusar su questo con dire, ch' egli riguardava non come cose certe, ma solamente come conghietture le predizioni de' fuoi indovini: fcufa familiare ad altri, che s'immergono

La risoluzion presa da Giuliano di sguninar la spada contra di Costanzo Imperadore, ognuno può scorgere, quanta occasion desse a tutti i saggi di mormorare di lui, trattandosi di volgere l'armi contra di un Cugino, che l'avea colmato di benefizi, valendofi dell'au-torità a lui conferita, per ispogliare ed abbattere il medessmo suo benefattore. Cresceva anche l'iniquità ed ingratitudine sua, perchè Costanzo non si movea punto contra di lui, e trovavasi allora in angustie per la svantaggiola guerra, che avea co i Persiani. Si studiò le stesso Giuliano di parare quella odiosità con varie seuse e pretesti, esfendoli (pezialmente studiato di giustificar la sua condotta presso le Città della Grecia, come apparifce dalla lunga fua Lettera, o fia dal Manifesto, scritto a gli Ateniesi (4), che si legge stampata. Il bello (d) è, ch'egli pretendeva d'effere stato o configliato, o pure obbligato Epifel. ed da i suoi Dii a ribellarsi, e Zosimo scrive (c), che una Deità apparendogli in sogno l'animò all'impresa senza badare, ch'egli covava in 1, 3, 449-50. cuore un interno iniquo Dio, cioè l'Ambizione, da cui era più che da altro spronato a tanta sconoscenza verso chi l'avea tanto beneficato. Anche i fuoi foldati e partigiani dicevano promeffo a lui da esti. Dii un felice successo: il che quanto si verificale, si vedrà a suo tem-

nell'arre empia e vanifima di voler conoscere l'avvenire.

po. Intanto fece egli quanti preparamenti mai feppe di gente e da-naro, per marciare verio l'Oriente. L'amore, ch'egli s'era guadagnato fra i Popoli delle Gallie, induste molti ad offerirgli spontanea-

#### Annali d'Italia.

Es a Vole, mente ori ed argenti per isperanza di ricavarne buon frutto a suo rem-Auxo361. po; ne si trovò più difficultà ne soldati per ulcir delle Gallie, e passar l'Alpi, facendo egli credere alla fua Armata di non cercar altro per ora, che d'impossessarsi dell'Illirico fino alla Dacia novella, per pren-

dere poi altre miture o di accordo, o di guerra . Nebridio, mandato
(a) Ammia gia per Prefetto del Pretorio nelle Gallie da Coftanzo, il folo fu (a), nas iib. 21. che protesto di non poter impegnarsi contra dello stesso Costanzo Aunon l'avesse coperto col suo manto, e datagli poi licenza di ritirarsi

(b) Liban. in Toscana. Da Libanio (\*) vien chiamato esso Nebridio un mezzo uomo. Se vuol dire per avventura un codardo : da quando in quà merita nome di codardo la fedeltà verso il Principe suo? Se non si trattasse di un Nobile Romano, si crederebbe, ch'egli parlasse di un Eunuco. Fece Giuliano una promozion d'Ufiziali, creando Generale della sua cavalleria Nevitta Dagalaifo Capitan delle Guardie, Mamertine Teforiere, quello stesso, che poi compose il Panegirico di Giuliano, e distribuendo ad altri varie cariche militari e civili lasciò Sallustie per Prefetto del Pretorio nelle Gallie, e finalmente mise in moto l'efercito suo, diviso in vari corpi, parte inviandone per l'Italia, e parte per la Rezia, per far credere, che fossero più che non erano le forze sue, quando non più di ventitre mila persone, se non

(c) Zofimu, s'inganna Zofimo (s), egli conduceva feco. Con gran diligenza marciarono, ed ordine v'era di trovarfi tutti a Sirmio. Era allora tempo di State. Arrivato, che fu Giuliano, dove il Danubio comincia ad effere navigabile, trovata ivi fortunatamente gran copia di barchette, con tre mila foldati s'imbarcò, e ando a prendere terra in tempo di notte a Bononia, nove miglia lungi da Sirmio, Capitale della Pannonia. Di là spedi Dagalaito con una brigata di soldati a mettere le mani addofto a Lucilliano Conte, Generale dell' Armi di Coftanzo nell' Illirico, il quale per sua negligenza niun sentore pare, che avesse avuto de' frettolofi movimenti di Giuliano. Coltolo a letto, il menarono via, e presentaronlo ad esso Giuliano : dopo di che a direttura egli marciò a Sirmio, dove fu con gran pompa e festa accolto da quel numeroso Popolo : cosa che gli fece sperar facile la conquista di tutto l'Illirico. E così in fatti avvenne, perchè fenza adoperar lancia o fpada, in poco tempo tutto l'Illirico, la Macedonia, e la Grecia, il riconobbero per loro Signore (4). Creò egli allora Governatore del-(d) Ammia-

ma lit. 21. la feconda Pannonia Aurello Vittere, quel medefimo, che ci lasciò un cap. 10. compendio delle Vite de i Cesari. Venuto già era l'Autunno, e Giuliano fi riduffe a Naisso nella Dacia novella, o della Mesia, dove se-Orat. XII. condo le apparenze fi fermo fino alla morte di Costanzo, applicandofi intanto ad ingroffar la fua Armata, e a munir le fortezze, con difegno poi d'entar nella Tracia, e far maggiori progressi.

Libanins

Quello, che può parere strano, si è, che non sappiamo, avere Giuliano inviato altro corpo di milizie in Italia, se non quel tenue, che passando per Aquileia, andò a congiugnersi seco a Sirmio: e pure certa cosa è, che Roma e l'Italia tutta, quasi con universale concor- Ena Volg.

dia, abbandonò Costanzo, e si mise sorto la signoria di Giuliano: Con- Anno 361. vien credere, che quelli Popoli fossero ben malcontenti del governo d'effo Coftanzo, e del 100 Arianismo, credendo effi tuttavia Cristiano e Cattolico Giuliano, e che si prevalessero di questo leggier vento, per fottrarfi dal di lui dominio. Si aggiunfe ancora un panico terrore, perchè fi sparse voce, (a) che Giuliano calava in Italia con un (a) Ammiadiluvio di gente: laonde ognun s'affretto a rendergli ubbidienza. Tale unt lib. at. dovette effere in Roma stessa la commozione e paura, che Taure, e 149. 9. Fiorenzo Consoli scapparono, non so se di là, o da altro Luogo, dove flesser allora, e passarono per le poste verso l'Oviente, parendo loro disperato-il-caso, e paventando lo silegno di Giuliano, il quale poi per testimoniaza di Zossino (b) mandò ordine, che mettendo il loro nome ne gli Atti pubblici, si aggiugnesse Conseli fugitivi, o fuggiti. In l. 3. 6. 10. mezzo poi a i pensieri della guerra non dimenticava Giuliano quei del governo civile, scrivendo Ammiano, ch'egli si occupava ad ascoltar e decidere le liti de' particolari, a riformar gli abufi : notando nondimeno ello Istorico, ch'egli talvolta commetteva delle ingiustizie, per correggere quelle de gli altri .. Mamertino (e) fi stende qui all'uso de' (c) Man Panegirifti nelle lodi di lui, dicendo, ch'egli mife in buon ordine e tinar na Pa-ftato le Città tutte dell'Illirieo, della Grecia, Macedonia, Epiro, e Dalmazia. Carestia di grani si provava in Roma. Fu inviato colà da Giuliano per Prefetto di quella Città Massimo, il quale contutrochè permello non folle all'Affrica di mandar frumenti colà, pure seppe trovar maniera di provvedere al bifogno, e di prevenire i pericolofi tumulti, a'quali fu fottopotto il fuo Predeceffore Tertullo. Diedefi poi meglio a conofcere in tal occasione la vanità e l'ingratitudine di Giuliano, (4) perché già scorgendo tolta affatto la speranza di ricon- (d) Ammiatiliarfi con Cottanzo Augusto, scriffe contra di lui al Senato Romano ner il. 6.10. un'invettiva, piena di mordacità, con efagerar tutti i vizj e difetti di lui: il che parve si improprio a gli tteffi Senatori, che al leggerfi nella loro affemblea quella Satira , non porrrono contenerfi dal gridare ad una voce, che il pregavano di portar più rispetto e riverenza a chi l'avea creato Cefare, e beneficato cotanto. Lo steffo Ammiano, tuttoché adoratore, non che parziale di lui, non potè di meno di non condennare una si ingiuriofa Scrittura, e tanto più perche non contento egli di sfogarti contra di Coftanzo, addento anche la memoria di Cottanemo il Grande, proverbiandolo come novatore e perturbatore delle antiche Leggi, e perchè avelle innalizate persone barbare fino ai Contolato: fesocea accufa; come Ammiano confessa, perchè lo stesso Giuliano poco stette a crear Console Nevitta, Goto di Nazione, e persona selvatica, anzi crudele: laddove Cottantino non promoffe te non persone di raro merito, e di gran ripurazione e virtù (e). (e) Ammia-Avvenne intanto un affare, che avrebbe poruto imbrogliar nnn poco nai il. c. 11. le mifure di Giuliano, se non fosse intervenura la morre di Costanzo Augusto. Due Legioni, e una Compagnia d' Arcieri, che già fervivano

Eas voig. a Confanto, provute da Giulino in Sirmio, perché d'eff. egil non fi 8 a voi 1. Indivas, prefe la tribiulure d'inviale nelle Callej, e queste andernon. Ma giunte al Aquileia, rieca Certà, e forte non meno pel fito, elte per le busen mura, e trovata la plebe turtaria dirosta al nome di Cotanzo Augulto, che fi folievo all'arrivo loro, quivi fernarsono il pietarta diretto delle brutte configenzee, Guillano mando ordin a Citcisa General della Cavalletia, ehe era in marcia verfo la Pannonia, di accorrer colà, e covenne formane l'affelio, che fi languamente follemuto con bravura e fuggimento di fangue. Ne finiva si prefu quell'impegno, fe non reniva la norso delli morre di Colanzo, per gno di Giulino il promotore di quella fedizione Nigrino Tribuno, che fis bruttaro vivo, ed a leuni pochi latti, a'quali fit recifo il capo.

ficiammo a quarrieri d'inverno in Antochia. Le applicazioni fue trute crano in preparamenti di gurra, e in far maffe di Militzia, per opporti a i fempre nesuici Perfani. Ma non era codi occupato da pende del guerrieri, che non ne udoffite nonco del multurei geniali (o).

70. Zunz.

Donnas, che non l'avea mai arricchito di prole a cole (ficcome puectoristica).

Donnas, che non l'avea mai arricchito di prole a che (ficcome puetetto a faria concepire, abbreviò a fe fieffa la visa. Voce ancora cor
toto a faria concepire, abbreviò a fe fieffa la visa. Voce ancora cor
stato a faria concepire, abbreviò a fe fieffa la visa. Voce ancora cor
to d'amini, 15 (e, c) che effa cou una bevanda daza de Eusa fia. Coparas, albreche

(o) Amini, quella fu per nazitati con Giuliano Colere, la conciale in maniera,

sila, st. che est e conciale con Giuliano Colere, la conciale in maniera,

sila, st. che e conciale con conciale in maniera,

sila, st. che e conciale con conciale in maniera,

sila, st. che e conciale in conciale con conciale in maniera,

sila, st. che e conciale in conciale con conciale in maniera,

sila, st. che conciale in maniera,

sila, st. che conciale in conciale con conciale in maniera,

sila, st. che conciale in conciale con conciale in maniera,

sila, st. che conciale in maniera,

sila, st. che conciale in conciale con conciale in maniera,

sila, st. che conciale in conciale con conciale in maniera,

sila, st. che conciale in maniera,

Tempo è oramai di parlare dell' Augusto Costanzo, che noi la-

regit normale in tuttige gravità, cel offerne una: "matterialità di appellata Favira Maffina Capitara. Quella poi prebi per Marito Graziana, che vedereno a fuo tempo Imperadore. Forfe non si figurava Co-funto, che Giuliano 3 variefi a muovere dalle Gallie, ce, però non prefe le coavenevoli precuuzioni per munite l'Italia e l'Illirico come di la lui centrativi. Provvide bensi all'Affrica (s), con invitare unità 1: 1 dei si lui centrativi. Provvide bensi all'Affrica (s), con invitare unità 1: 1 dei si lui centrativi. Provvide bensi all'Affrica (s), con invitare unità 1: 1 dei si lui centrativi. Provvide bensi all'Affrica (s), con invitare dibi. 1: 1 dei si lui centrativi. Provvide bensi all'Affrica (s), con invitare dibi. 1: 2 sinse Conte, disposic con ben le cole, che durante la vita d'elfo Autorità dei si lui centrativi di quelle Provincie. S'udivano instano le grandiole disposizioni di Sapore. Re della Perfis, per tornure collimente ali univader la Mesopetania. Il perche Coltanzo fi

tomute oftlimente al invadere la Mefopotamia. Il perché Coditazo fi procesció con diverfi regul l'affilienta e il favore de i Re confinante o'Perfiani, e mafimamente di Myter Re dell'Armenia. Pofísi al-lorde venetre nouve, che pratre s'immiente il gallaggio de Perfiani nella Mefopotamia, circa il Mefe di Maggio ulci tach' egli in campagna, e peffato di il dall'Enfrate, ando a fermari fin Edefia, con un'urare nello teffo tempo i fasi Generali Arbetaine, ed Aglines alle

rive del Tigri, ma con espresso ordine di non azzardare una bat- Exa volg. taglia. Stettero ivi le foldatesche Romane gran tempo, aspettando il Annogot. nemico, fenza mai vederlo comparire; ed intanto giunfe a Cottanzo la dolorofa novella, che il ribello Giuliano s'era già impadronito dell' Illirieo. Facile è l'immaginare, che turbazione ed affanno gli recaf-fero i paffi dell'odiato Cugino. Ma nel di feguente ricevette il grato avviso, che il Re Sapore, o sia perchè da suoi Indovini gli furono predette disgrazie, se s'inoltrava, o pure perchè gli diedero appren-tione le forze de Romani, se n'era tornato addietro. Allora su, che Coftanzo tenendosi come liberato dalla molestia de' Persiani, lasciate folamente le guarnigioni opportune nelle Città e Fortezze della Mefopotamia, fe ne tornò indietro, con difegno di procedere armato contra di Giuliano, giaechè si teneva sicura la vittoria, combattendo eon quell'ingrato. Partecipata all'esereito questa sua intenzione, tutti ne fecero fetta, e si animarono al viaggio. Partissi egli d'Antiochia nell'Autunno avanzato, ma arrivato a Tarso nella Cilicia, su preso da una pieciola sebbre, per cui non desistè dal cammino. Si trovò poi forzato dal male, che andò crefcendo, a posare in Mopsuerene, poi forzato dal male, che ando crettorno, a potare in proprietture, Luogo fituato a i confini della Cilicia preflo il Monte Tauro (4), (a) Hintadove nel di 3. di Dicembre (Ammiano ferive nel di 5.) in età di appun in circa quarantacinque anni diede fine al fuo vivere, con efferti detto, distanti che Giuliano l'avelle fatto avvelenare.

Lascio quelto Principe dopo di sè una assai svantaggiosa memo- Chranican ria. Certamente a lui non mancavano delle belle qualità, come l'effe- diexandr. re indurato alle fatiche, e a dormir poco, fe il bisogno lo richiede- Theophan. va (b). Ne gli efereizi militari niuno gli andava innanzi, e quanto su (b) Ammia moderatissimo sempre nel mangiare e bere, altrettanto si guardò dal mu, luffo, e da i piaceri illeciti, in guifa tale, ehe ne pur chi gli voleva duretimo male, arrivò mai ad accusarlo d'aver contravenuto alle leggi della Caflità. Oroato delle belle Lettere, sapea far discorsi ben tensati e gra- faribus. vi. Chi prese a lodarlo vivente (il che secero Giuliano e Temistio (c)) (c) Themis. cel rappresenta moderato in tutte le passioni, e spezialmente padrone Orat. 1. 072. della fua collera, eon fofferir le ingiurie, fenza farne vendetta. E cer- Inien. to fensibili fegni di clemenza diede talvolta (4) sino a perdonare con facilità alle Città, che aveano fatta follevazione: laonde da molti per (d. Farra). questa sua indulgenza era amato non poco. Fece ancora ritplendere il in Breviar. suo zelo contra dell'Idolatria, e di sopra accennammo le rigorose sue Leggi contro d'essa. Rittaurò pur anche, o di nuovo edificò molte Chiele in Oriente, e le arricchì, e gran rispetto conservò sempre verfo i Vescovi, facendoli mangiare alla sua tavola, e ricevendo da loro eon umiltà la benedizione. Tali erano i pregj di Costanzo in poche parole - Ammiano (e) più a lungo ne lafeto deferitto quel poco o mol- (e) Ammiato, ch'egli aveva di buono. Ma voltando carta troviamo, che contra- mui lib. 21. pefavano ben più i di lui difetti. Gran difgrazia è l'aver Principi de- 44. 16. bott di tetta, e che si figurano nondimeno d'aver testa superiore in intendimento a quella d'ognuno. A Costanzo ne era toccata una di Tom. II.

Exa Volg questo tenore. Peggio poi se il Principe non ama e non soffre, se non-Anno 361: chi il loda, e folamente fi compiace degli adulatori, difprezzando o-rigettando chi ofa dirgli la verità, e non fa lodare i difetti, ne far plufo alle azioni viziofe, o mal fatte. Coftanzo era appunto un di (a) Tulian.

questi (a), pieno di una vanità ridicola, per cui voleva a guisa de à Tiranni dell'Oriente essere appellato Signore di tutta la Terra (b), o si sece alzar archi trionfali nelle Gallie, e nella Pannonia per aver vin-Orat. VII. Libanius Orat. XI. (b) Athere to de i Romani ribelli: gloria abborrita da tutti i faggi Imperadoria
fini de 5yu, pavoneggiandosi aneora delle vittorie riporrate da fuoi Generali (e), eo-(c) Ammia- me se în persona foss egli intervenuto alle battaglie. Ne la sua cle-nus sid. 10. menza ando molto innanzi, perche spietato eomparve contro chiun-c. 6. 67. 21. que o tento, o fu sospettato di tentare contro la di lui Corona. Non cap. 16.

fi può poscia abbastanza esprimere, che predominio avessero nella Cor-te di lui gli Adulatori, e quanta sosse la prepotenza de suoi Eunuchi, i quali abusandosi della tenuità del di lui intendimento, e della timidità del fuo cuore, l'ingannavano continuamente, ed arrivarono in certa guifa a far esti da Imperadori di fatto, con lasciarne a lui il solonome, perehè nulla operava, nulla determinava senza il lor consiglio, ne pur ofando di far cofa, che venisse da lor disapprovata. Di qua poi venne la vendita delle Cariche e della Giustizia, e l'elezion de gl'indegni Ministri e Governatori eon immenso danno de' Popoli. Ne venne inche un peggior male, cioè un gravifismo feoncetto alla Chiefa di Dio, perche quella vile, ma fuperba canaglia guadagnasa da gli Ariani, il porto a fpolir gli empi loro infegnamenti, e a perfeguitare i Vefcovi della Chiefa Cattolica, e ad abbattere per quanto porte il dottrina della vera Chiefa di Dio. Però nella Storia Ecclisfitica noi il troviamo dipinto (e ben fel meritava) eon de i neri colori, spezialmente da Sant Ilario, e da Lucifero Vescovo di Cagliari, come Principe, o Tiranno, che contra le Leggi del Vangelo fi arrogò l'autorità di far dipendente da suoi voleri la Religione santa di Cristo, e volle esser arbitro delle controversie della Fede, che Dio ha riserbate al giudizio de facri fuoi Pastori. Lo stesso Ammiano, aneorche Gentile, il condanno per questa sua prepotenza. Imbevuto egli così de gli errori dell' Arianismo, in essi duro poi sino alla morte, senza mai prendere il faero Battefimo, fuorene ne gli ultimi di di fua vita (4)

(d) Athonefins de Syn. ne' quali fu battezzato da Euzoio Vescovo Ariano. Ma finiamola di Socrates lib. 2. Hift. parlar di un Regnante cattivo, per passare ad un peggiore, che provphilafterg. 1. 6. 6. 6.

Faftis . Chronicen

veduto da Dio di molte belle doti personali, avrebbe potuto sar bella figura fra gl'Imperadori de'Romani, ma per la sua empietà si screditò affatto prello de'Cristiani, che tuttavia rammentano con orrore il di (c) Mamer. lui nome. Parlo di Giuliano, che già aveva usurpato il titolo d'Impe-ia Pantyr: radore Augusto, e si trovava nell'Illirieo, allorchè gli giunse la gra-Anniana; radore Augusto, e si trovara seu anniana; libi anniana; ridima nuova della morte di Costanzo Augusto. Riferbando so di favellare più precisamente di lui all' Anno seguente, solamente ora dirò, eh'egli veggendo tolto ogni oftacolo alla fua grandezza, marciò a dirittura a Costantinopoli nel di 11. di Dicembre (e), dove fu ben ac-Alexandr.

colto, e fatto portat colà il cadavero del defunto Cugino Augulto, gli Ena Vole, fece dar fepoliura colla pompa confueta de gl' Imperadori nella Chie-Anna 36. fa de gli Apoltoli, intervenendo egli fiello alla faera funzione, come Criflusio in apparenza, aneorene qual folic internamente, flaremo poeco a vederlo.

Anno di CRISTO CCCLXII. Indizione v. di LIBERIO Papa 11. di GIULIANO Imperadore 2.

Confoli & MAMERTINO, e NEVITTA.

FU alzato Nevitta alla Dignità Confolme, perchè uomo di molto eredito nel meltiere dell'armi, e perchè di lui fi fidava molto Giuhano, dopo averlo ereato Generale della eavalleria. Effendo eottui Barbaro di Nazione, e probabilmente Goto, di costumi crudeli, ebbe motivo Ammiano Marcellino (4) di riflettere, come accennammo di (3) Ammiafopra, alla malignità di Giuliano, il quale poco prima avea tacciato aus lib. 21. Costantino d'aver conscrito il Consolato a personaggi barbari, quando e. 11. 012. egli poco appprefio fece lo steffo. Quanto a Mamertino, primo Confole, Giuliano l'avea dianzi ereato Prefetto del Pretorio dell'Illirico. Essendo egli uomo eloquente, compose e recitò nel di primo di Gennaio di quell' Anno, cioè nell'entrar Confole, un Panegirico in Iode di Giuliano, componimento falvato dalle ingiurie del tempo, e giunto fino a i di nostri. Ma prima di raccontar le azioni spettanti a Giuliano nell' Anno presente, non dispiacerà a i Lettori di conoscere prima, chi fosse questo novello Augusto. Altrove dicemmo, che Fiavio Claudio Giuliano avez avuto per Padre Giulio Coltanzo, Fratello del gran Costantino, e per Fratello Gallo Cefare, da noi veduto ucciso da Costanzo Imperadore. Nacque in Costantinopoli (4) nell' Anno (b) Julian. 331. Allorche maneo di vita Coftantino il Grande nell' Anno 337. e Epil. Li. fu uceifo suo Padre con altri Parenti d'esso Augusto per ordine di Costanzo, anche Giuliano eorse rischio di perdere la vita (c). Il sal- (c) Usm in vo la sua tenera età. In Macello Luogo della Cappadoria, in Costan- Misory. tinopoli, e poseia in Nicomedia s'applieò allo studio delle lettere, avendo per Maestro Eusebio Vescovo di quella Citta (4), famoso Ca- (d) secretos po dell'Arianismo. Essendogli toceato per Aio un Eunuco, uomo di Histor. I. 3. gran senno, chiamato Mardonio, questi per tempo gli diede buo- 69-2-ni documenti di moderazione, di spezzzo de i divertimenti, e di fare resistenza alle passioni. Fu provvedeno sempre di eccelenti Maettri, ma Criftiani, da Costanzo, e siecome a lui non mancava la felicità del talento, così fece non lieve profitto neile Scienze, e massimamente nell' Eloquenza. Ma questa felicità d'ingegno

Ena Volg. confisteva piuttosto in una prontezza d'intendere, e in una vivaeità Anno 362 d'esprimere i suoi sentimenti, e non già in una soda penetrazione e rificifione fopra le cofe, effendo superficiale la forza della sua mente, e portata sempre alle novità la di lui inclinazione. Già si offervò che di nuovo fu in pericolo la di lui vita, allorche quella di Gallo Cefare fuo Fratello mancò. Il fottraffa e quel rifichio Eufebia Augunta, la di cui protezione fervi ancora a fato promuovere alla Dignità di Cefare, e al governo delle Gallie, dal che poi naeque la di lui ribellione contra del benefattore Coltanzo.

Ma la più obbrobriofa delle azioni di Giuliano è quella, che riguarda la sua Religione. Era egli, non men che il Fratello, stato al-levato in quella di Gesù Cristo sotto varj Precettori Cristiani, la professava egli, e con varie opere di pietà si dava a conoscere (ed era an-che in fatti allora) persuato della verità e santità della medessima (a). Confessa egli stesso, che sino all'età di vent'anni stette saldo in essa Religione, anzi per togliere a Costanzo i sospetti, ch'egli aspirasse in guisa aleuna all'Imperio, si arrolò nella milizia Ecclesiastica, e col Fratello Gallo esercitò nel Clero l'usizio di Lettore. Ma siccome egli

era un cervello leggiero e fantastico, insensibilmente si lasciò portare (b) Secretes al Paganesimo. Ordine espresso avea dato Costanzo (b), ch'egli non Hifter. 1. 3. praticalle con Libanio Sofifta, Letterato di gran eredito allora per la

cap. I. lua Eloquenza, ma Gentile, per timore, ehe nol sovernifero le di Cost. V. e lui eiance. Giuliano tanto più s'accese di voglia di leggere, e di studiar segretamente le di lui Opere, che servirono non poco ad inset-tarlo: tanta era la stima, ch'egli prosessa a quel Sossita. La scuola principal nondimeno della sua apostassa ed empietà su, l'essersi egli

dato a praticar con degl' Indovini, Strologhi, Maghi, ed altri Impo-ftori, che gli fecero sperar la cognizion dell'avvenire: con che maggiormente le gli ammaliò e riempiè il capo d'illusioni, di oracoli, e della potenza de falsi Dii, eon terminar poi i suoi studi in un'aperta empietà e fomma profunzione. Libanio stesso (c) non ebbe difficultà (c) Liban.

di confessare, en egli era visitato da gli Dii, da loro sapeva quanto fi faceva sopra la Terra: il che chiaramente ci fa comprendere le il-Orat. X. lufioni della Magia. Per Macftri di così facrileghe arti e dottrine ebbe (d) Ennap Vit. Sophil. (pezialmente Giuliano (4), Massimo Efesio, Mago di professione, Eu-

sebio Discepolo di Edesso, un Jamblico diverso dal Pitagorieo, ed alcap. 5. Secrat. ib. tri simili ciurmatori, più tosto che Filosofi, i quali coll'empie loro T ibaning istruzioni il trassero in fine ad abbandonare il Crittianesimo, e ad ab-Oration. V. bracciare il culto de gl' Idoli. Ma come mai potè passare uomo in-tendente della santità della Religion Cristiana, e della sua celeste Mo-rale, all'aperta sciocchezza dell' Idolatria, e a credere e a dare alle creature e a forde statue di Numi o sia di Demoni il culto ed incenso

dovuto al folo vero Dio? In poche parole ne dirò il perchè. Da che la Religion Criftiana luminofa comparve ful candeliere con tanta raccomandazione di verità, i Filosofi Pagani non sapendo come difendere tanta deformità dell'Idolatria, ricorfero al ripiego di fostenere, che

fotto le più ridicole favole ed azioni vergognose de i lor creduti Dii, Ex A Vole, fi nascondeva qualche Mistero o verità o Teologica, o Istorica, o Anno 362. Morale; e riconoscendo non esfervi che un Dio, dicevano poi, che nelle differenti Deità si adorava quel medesimo Dio, cioè qualche suo attributo, rappresentato da i Poeti fotto il velo di molte Favole. In fomma inorpellavano tanto la deteflabil empietà e superstizione del Paganefimo, ne predicavano l'antichità, ne efaltavano l'ampiezza, che Pagmefino, ne predictivano l'antichità, ne citativano l'ampietta, che il tella legigiera di Giuliano per utile il riguiudo sucche Ammino (2) (2) (2018). Il tella legigiera distributione di Giuliano per utile il riguiudo successi di State fenza metterfi penfiero, s'egli tradiva Dio e la propria coscienza. Ma chi sapeva ben esaminare le di lui azioni, i ragionamenti, e quel suo spirito volubile, inquieto, buffone, sprezzante, giugneva a scorgere, ch' egli non era Cristiano, o pur era un mal Cristiano, e che si allevava in lui un siero mostro all' Imperio Romano. San Gregorio Nazianzeno (2), che il conobbe a imperio recuratio 3 3m (Gregorio Nazianzeno (2), che il conobbe e pratice in Atene, ce ne (e) Grapa. Iafeiò un vivo ritratto, per cui predife quello, che in fatti poi fu. 4 Grat. 4 Aggiungafi ora, che Grulano dopo effetti applicato alla Filofofia di que tempi, affettò da li innanzi di comparir Filofofo non folamente in molte azioni, ma con prender anche l'abito proprio de' Filosofi, cioè il mantello, e nudrire la barba: tutto per acquiftarfi credito con tale apparenza presso chi solo misura gli uomini dal portamento esterno. La fua fobrierà era grande (d); poco fonno prendeva, e questo (d) Ammi. fopra un tapeto, e una pelle. De piaceri e divertimenti del Teatro, manista. del Circo, de combattimenti nulla fi dilettava, in una parola da che Julien. in oct citros, de compartimenti diana a discussio, in una pariota de che Misson, for creato Cefare, con questa (everità di costumi molta riputazione Lisanna s'acquittò nelle Gallie col ministrar buona giustinia, con frenar le in- Orat. X. er folenze e l'avidità delle arpie, cioù de' pubblici Uficiali, che con ta XII. glie ed avanie cercavano di accrescere le calamità de' Popoli, e d'empiere la propria borfa.

Ritornando ora al corso della Storia, convien ripetere, che nel Dicembre del precedente Anno, mentre effo Giuliano foggiornava in Naisso Città della Dacia (Socrate (e) scrive nella Tracia) gli giunse (e) Socrate l'avviso della morte di Coltanzo, avviso il più grato, che mai gli po- (1) a. s. 1. tesse avvenire. Secondo Ammiano (1) secono a lui credere gli Am- as ili. 1. teie avenire. Secondo Ammando U) teceto a un creocre gii Am- sin idi, 11 bidicitori, che Coltanzo, prina di fiprar l' naima, l'aves dichiarto cap. 1. fuo Successor, 12 de la gii nora. San Gregorio Nazianzono (19 de la gii nora. San Gregorio Paranti, d'aven capato il fingue de fino I Parenti, d'aven corte. Con l'arenti para del present d'aven faprio il fingue de fino I Parenti, d'aven corte. ferita a Giuliano la Dignità di Cefare, e d'aver cagionato tante tur-bolenze nella Chiefa di Dio. Quando pur fi accettalle per vero, che Costanzo, giacche non potea togliere a Giuliano la successione, glie l'avel-

Annogos. Fauttina Augusta sua Moglie, la quale restava gravida, e partori dipoi una femmina. Tutto lieto, ficcome già dicemmo, pasò Giulia-no a Coltantinopoli, dove qualche poco ancora fece la figura di Cri-(d) Greger. ed. Oral 3. (c. Julian.

(a) secrates fliano, e policia per atteffato di Socrate (a), e di Ammiano (b), cavataff la malchera, aperramente professo l'Idolatria. Anzi non aveva aspet-(b) annua tato fino a questo tempo, perche Libanio (r), e il Nazianzeno (d) "" (c) Liban, atteltano, che appena giunto nell'Illirico avea ordinato, che fi aprii-ceat. XII. [cro i Templi de Pagani, e che fi fagnificaffe a gl'Idoli (e), ne rardarono punto gli Atenieli a valersi di quetto facrilego indulto. Che allegrezza per questa metamorfosi provatiero i Gentisi, che orrore e dispiacere i Criftiani, non occorre, ch'io lo dica. Corfero a gara r Deputati delle Città e Provincie a riconoscere il nuovo Sovrano (1), (f) Javian portandogli delle Corone d'oro, e gli Armeni, ed altri Re dell'Orini Miller functioni il Perfiano, e fin gli Indiani tributarongli de i regali.

"""", sppiga Anche da gli fteffi Got igli furono l'opetiti Ambalciatori, per rinovare i precedenti trattati, ma Giuliano su vicino a romperla con loro, perchè non volca legge da que' Barbari, nè lasciarsi far paura, come era avvenuto fotto il precedente Augusto. Quindi fi diede a riformar la Corte Imperiale, per risparmiare le spese, cassando una prodigiosa

quantità di Cuochi, Barbieri, ed altri fimili, ed anche più riguardevoli Ufiziali, che mangiavano a tradimento il pane del Principe. Spezialmente mandò a spallo tutti coloro, che avcano servito a Costanzo, non dittinguendo i buoni da i cartivi (g), e sustituendone degli Gratien. X. altri a suo talento. Ancorchè Ammiano (b) pretenda, che la maggior

(h) America parte di coltoro folle picna di vizj, c s'ingraffaffe a forza d'iniquità e di rubamenti, con dire fra l'altre cofe, che avendo Giuliano dimandato un Barbiere per farfi tosarc, te gliene presento uno si magnifiin Annalib. chiamasse un Barbiere, e non già un Senatore: contuttociò lo stesso Am-

miano condanna si rigorofa riforma da lui fatta, con ridurre tanta gente ad una milera poverta. Libanio (k) all'incontro il loda forte per que-Drauen. Z. Ito, aggiugnendo, ch' egli ristrinse al numero di mille e settecento coltro, che si chiamavano Azenes in rebus, Usiziali del Fisco, poco diversi, o pure gli stessi, che i Curiosi, e Frumentari, cioè lipettori ed Elattori, che fi mandavano per le Provincie. Dianzi fi contavano

dicci mila di costoro. Qui nondimeno non si fermò Giuliano. Ereste un Tribunal di

Giustizia, affinche quivi si ascoltassero le molte querele de particolari contro gli Ufiziali del defunto Cottanzo. Capo ne su Salluftio Seconde, dichiarato Prefetto del Pretorio d'Oriente, a cui furono aggiunti (1) Ammie Mannertino, c Nevitta, Confoli di quest' Anno, Arbezione, ed Agilone (1). nu lit. 21. Colloro iti a Calcedonia cominciarono a proceffar chiunque non godea la grazia di Giuliano, e principalmente chi gli era in dilgrazia. Palladio già Mattro de gli Ufizi (splendida Dignità della Corre) fu relegato in Bretagna. Tauro già Prefetto del Pretorio a Vercelli, benche

cap. 3.

non fel meritaffe. Fiorenzo anch'effo Mastro de gli Ufizj in un'Ifola Exa Volg. della Dalmazia. L'altro Fiorenzo, già Prefetto del Pretorio delle Gal- Anno 361. lie, che aveva irritato forte Giuliano, se ne fuggi colla Moglie, e nascolo stette, finche visse Giuliano, perche contra di lui fulminata fu la fentenza di morte. D'altri cofpicui Ufiziali proceffari e condeonati chi all'efilio, chi a perdere il capo, parla Ammiano, e perchè non folo a i colpevoli, ma anche a molti innoceoti fi stesero le condannagioni, Giuliano fi titò dietro le maledizioni, non che le mormorazioni de luoi parziali, e molto più di chi gli era nemico, per sì fatte erudeltà. Con tal'occasione si può dire, che cominciò la persecuzion di Giuliano contra de Cristiani, perehè tutti i Cortigiani professanti la Legge fanta di Crifto, furono da lui cacciati fuori del Palazzo. Dalle Lettere del medesimo Giuliano (a) risulta, aver esso invitato alla (a) Julian. fua Corte Massimo Filosofo, quello stesso, ehe poeo sa dicemmo es- Epist. 38. sergli stato Maestro di Magia (b), e dell'arte empia ed ingannatoria (b) Liban. di cercar l'avvenire. Allorene fegul l'arrivo di collui alla Corte (e), (c) Ammie-Giuliano era nel Senato, e dimenticata la propria Dignità, corfe ad in- nos lib. 22. contrar l'Impostore, come se fosse stato qualche Re, o divinità, abbrac- 449. 1. ciandolo e baciandolo: azione lodata da Libanio, ma ritrovata affai impropria da Ammiano. Questa sua eccessiva degnazione verso le barbe de' Filosofi cagion fu, che altri di tal professione (4) a folla accorsero (d) Gregor. da varie parti alla Corte; alcuni anche vi furono chiamati. Di carez. Naziane ze e belle parole certamente si mostro liberale con esso loro il Filofofo Imperadore; di tanto in tanto teoeva ancora alcun d'effi alla fua via. Sephifi. tavola, e beveva alla lor falute; pavoneggiavasi in oltre nell'uscir di Cap. 5. Palazzo d'effer corteggiato da effi; ma in fine i più di loro lasciava Serratri colle mani piene di mosche, e laddove erano coloro venuti lusingandosi di far gran fortuna, si trovavano poi costretti, per non morir di fame, a ritornarfene delusi a i lor paesi, maledicendo non so dire se più la furberia ed avarizia di Giuliano, o pure la stolta loro credulità. Ci lasciò San Giovanni Grisostomo (e) una descrizion della Corte (e) Chrysted'effo Giuliano, tale, che fa orrore. Imperocchè appena fi feppe ri- Jiana flabilita da lui d'Idolatria, e come egli era perduto dietro allo fludio Gist. dell' avvenire, che da ogni banda floccarono cold Maghi, Incantatori, Auguri, Indovini, e fimil razza di gente, alcuoi de quali di pezzeoti divenivano appresso noo solo Sacerdoti, ma Pontesici del Gencilesimo. Con costoro si tratteneva Giuliano, poco curando i Generali e Magistratis e qualora usciva in pubblico, il seguitava uo infame corteggiodi tali Ciurmatori; ne vi mancava quello di molte femmine, che professavano le medefime empie arti ed illusioni, uscite de' bordelli; e d'altri Luoghi, dove vendevano le inique loro mercatanzie. Io testimonio di quetta verità il Grifostomo chiama moltissimi, tuttavia allora viventi, e ben pratici della Corte dell'Apostata Augusto. E il Nazianzeno (f), che fioriva nell'istesso tempo, ci assicura, che si vedeva (f) Gregor. Giuliano mangiare pubblicamente e divertirsi con quelle infami Don- NAE. 111 jup. ne, coprendo quetl'obbrobrio col pretello, ch'effe fervivano alle cerimonie de'fuoi fagrifizj, e milterj...

Exa Volz. E tale era la vita di questo Imperadore, il quale nientedimeno Association non ometteva di applicarfi a i pubblici attari, come conta sia monte (a) Galdejr. (ise Leggi (4)) ed era frequente al Senato, dove [pezialmente cam-chevanier. Is di lui vanità nel recitar delle aringhe ed orazioni, e nel decidere le liti. Volendo poi esercitare la gratitudine verso di Costan-(b) Zofim. tinopoli Patria sua, per attestato di Zosimo (2), vi costitui un Sena-to, simile a quel di Roma. Ma sapendosi, che anche prima d'ora un

Senato v'era in quella gran Città, vorrà egli dire, che gli concedè i privilegi medelimi, e lo stello decoro, che godeva il Senato di Roma. Vi fabbricò eziandio un Porto, che difendelle dal vento Australe le navi, ed anche un Portico, ehe guidava ad esso Porto, della figura del Sigma Greco, che si solea allora scrivere, come il C. de Latini.

(c) Julius. Formo ancora (r) fopra il Ponico Regale una Biblioteca, dove ripole Espista: 45. Trimiliai Quanti Libri egli polifedeva. Studiolli ancora di condurre da Alellan-post. IP. dria colà un Obelitoc: octo già meditata dall'Imperador Collanzo, ma ne pure da lui efeguita di poi per la sua morte. Di questo parla (d) Anesto egli in un' Epistola da me data alla luce (d). Bella azione dovette poi parere quella di Giuliano (e), allorche liberò dall'esilio tutti i Velei domie- scovi già banditi da Costanzo Ariano, uno de'quali su Santo Atana-

in 16. 22. fio, benche poi nel seguente Anno per ordine del medesimo Giuliano di nuovo ne fosse cacciato. Ma infin lo stesso Ammiano, e poi So-(t) Sezem. zomeno (f), ed altri chiaramente riconobbero, aver ciò fatto il maliziolo Augusto, non già per alcun buon cuore verso i Pastori del Popolo Cristiano, ma affinche trovandosi eglioo liberi, si continuassero Chronicon Alexandr. come prima le civili discordie tra loro, cioè tra Cattolici e Ariani, Chrison. 11. Donatisti, Macedoniani, ed Eunomiani, e la Plebe interessata in quelle oration. 11. contese non pensasse a far tumulti e sedizioni contra del Regnante: il

che fu ancora avvertito da Santo Agostino in riguardo ad essi Dona-(g) zofosu titi Dieci Meli pretenda Zofimo (g), che Guiliano fi fermaffe in 3.5.11. Coftantinopoli. Dovea dire quali otto; imperciocchè le Leggi del (h) Gashop. Codice Teodofiano (b) el rapprefentano in quella Città forte per Coranio: tutto Maggio. Di là poi mosse per passare ad Antiochia con dis-cad. There, gno di far pentire i Persiani di tanti danni recati al Romano Impe-

rio. Per qualche tempo si fermò nella Bitinia, e massimamente in Nicomedia, Città si grandiofa ne tempi addietro, e diroccata dal terri-bil tremuoto dell' Anno 358. il che cavo le lagrime da gli occhi di Giuliano, e dalla sua borsa molto danaro per riparar quelle rovine.
Una sua Legge abbiamo, quivi data nel Luglio del presente Anno.
Per viaggio visitò quanti Templi famosi la Gentilità avea riaperti in uelle parti, sagrificando dapertutto con gioja immensa de Pagani, e dolor de Criftiani. Non fini il Luglio, che giunfe ad Antiochia, ricevuto con acclamazioni indicibili da quel Popolo, e molte Leggi

(i) Ammia- fi veggono date da lui ne fuseguenti Mesi in quella Città (i). Quivi si applicò ad ascoltar le querele de particolari, e a decidere le loro liti con giuste bilance, e senza guardar in faccia a chi che sia, nè qual fosse la di lui Religione. Confessa nondimeno Ammiano, eh'egli eam-

minava in ciò con troppa fretta, e che conoscendo poi la leggierez- Esa Vole. za del fuo ingegno, e l'impetuofità della fua collera, raccomandava Anxo 3/2. a i suoi Astessori di frenarlo, per non fallare. Un di si presento a suo piedi Teodoto, uno de primi Cittadini di Jerapoli, ma tremando, perchè sapeva d'essere in disgrazia di lui. Giuliano il ricevette con volto cortefe, e gli diffe (a): che se ne ritornasse a casa senza paura, affida- (a) idem to dalla clemenza di un Principe, che solamente bramava di sminuire cas. 24-il numero de suoi nemici con farseli amici. Belle parole, quand' anche in Antiochia fece continuar i processi e le condanne contra di molti, da quali si pretendeva osseso. Ed in essa Città ancora si diede più che mai a perleguitare i Cristiani per l'odio, che portava alla lor Religione, e per rabbia, sapendo d'essere detestato da ess, essendovi flati alcumi, che a visiera calata l'aveano rimproverato per la sua apo-flassa ed empietà. Fin sotto il precedente Anno già dicemmo aver egli dato principio a ssogar questo suo mal animo contra d'essi Criftiani, cacciando da la fua Corte chiunque abborriva di adorare i fuoi falsi Dii, uno de'quali specialmente su celebre (6), cioè San Cesario, (6) Greger. Fratello di San Gregorio Nazianzeno, e Medico fuo, che generofa- Nazianzen mente abbandono il posto, per non abbandonar la Fede di Gesù Cri. (c) Gratt. IV. (c) Grigor. (c) Grigo tio. Eschule dipol und a mular until 1 Crittaini, oraino ten sinia Ca- kiezaston.

Trica ii deffe, fe non a gli avantori de gl'I dolis jorobia i Criffinia ora: Ilil'infegner ed impatra le Scienze, e le belle Lettere. E quantunque Trabatori.

Oriflo, perché infinito cra il lor amaron, ed egli paventava delle folperazioni: pure in fegreto gran copia ne fece uecedere, e fotto dilu (d) 2 crim in la Chiefa contò moltifimi gloriofi Martiri (4), fenza poter ne pute Annal. Ecc. raccogliere il numero di tutti. Mife anche in opera tutte l'arti, lu- (e) Tilisraccognere is numero di tutti. Mine anche in opera tutte l'arti, su mant Me-finghe, e premj, per sovvertire i medessimi Cristiani; e pur troppo mant pari non pochi ne trovò, che si lasciarono vincere da così dolei batterie. Ma l'insper intorno a ciò rimetto io il Lettore a gli Annali Ecclesiastici del Baronio, Esclasiasti-(d) e fopra tutto al Tillemont (e), che egregiamente ha trattato quello (f) Flexy argomento, ficcome ancora al Fleury nella fua Storia Ecclefiaftica (f). Hift. Pecisf.

Anno di Cristo cccixiii. Indizione vi. di Liberio Papa 12.

di Gioviano Imperadore 1.

Confoli { FLAVIO CLAUDIO GIULIANO AUGUSTO PER la quarta volta, SECONDO SALLUSTIO,

E Ra questo Sallustio Console, anche Prefetto del Pretorio delle Gal-Lie, e diverso da un altro Sallassio, Prefetto del Pretorio d'Oriente, siccome pod vedersi presso il Padre Pagi (g). Lucio Tarrio Secon-Jon. II.

## Annali d'Italia.

Exa Volg. de Apreniano Afierio, uno de' Senatori, che da Roma furono inviati a Auno 363. Giuliano, fu creato Prefetto di Roma in quest' Anno, ed è somma-(a) Ammis- mente lodato da Ammiano (a), pel buon governo, che fece col manmai lis. 26. tenervi l'abbondanza de'viveri, e la pace, e col perfeguitar fevera-649. 43: mente gl'incantatori e malefici, che il Paganelimo produceva in gran copia. Volle Giuliano, onorato il suo Consolato da un Panegirico di Libanio Sofifia, e questo l'abbiam tuttavia. Vari segni diede in questi tempi Iddio dello sdegno suo con molte calamità inviate all' Imperio

Romano, le quali avrebbono potuto avvertir Giuliano della fua empietà, s'egli fosse stato capace di correzione (4). Frequenti surono i (b) Greger. Tremuoti, che afflissero molte Città. Nicomedia stessa, che per or-Natiantes. Oration, 4. dine di Giuliano cominciava a riforgere, torno di nuovo alle primiere Chryteflam. rovine. Nicea in gran parte ando per terras e Costantinopoli corse in Gent. rischio di un eguale esterminio. Libenio (e) è testimonio, che ne pa-Secomenus 1. 6. siglir. tirono forte le Città della Palestina, e della Libia, e traballarono le più grandi della Sicilia, e tutte quelle della Grecia. Si bruciò in Ro-(c) Liban ma il Tempio d'Apollo, e nell'Ottobre antecedente era del pari ri-Orat. XIL.

masto divorato dalle fiamme l'altro insigne Tempio d' Apollo, esistente (4) Ammia- in Dafne, Luogo posto in vicinanza d'Antiochia (4). Trovavasi alloans lib. 22. ra in ella Città Giuliano, e perchè sospettò, che il fuoco fosse stato c. 13. attaccato da i Criftiani per l'odio, che professavano contra di lui, fe-

ce far molti processi, tormentar molte persone, e chiudere la Chiesa Maggiore. Anche Aleffandria in Egitto resto fieramente inondata, e danneggiara dal Mare a difmifura gonfiato. A questi mali s'aggiunse un'orribile carettia, che affliffe tutto il Romano Imperio, e fu leguitara dalla Peste: malori, che secero perire una gran quantità di perfone. Entro la fame con Giuliano in Antiochia, o pur crehbe a ca-(e) Julian gion della numerofa fua Corte (e) Il Popolo fmaniava, e portò i fuoi in Mijopog. lamenti ad esso Imperadore, con accusare i ricchi, come cagione del

caro de viveri, tenendo chiufi i loro granaj. A quello difordine fi credette di rimediare col fuo gran fenno Giuliano, taflando il prezzo d'effi viveriafia bafamente. Ne fegui appunto un effetto uttocontratio a fuoi difegni, perchè laddove prima fi fearfeggiava folamente di grano, ven Oral XII. ne anche a mancare l'olio, il vino, ed altre specie di comettibili, non potendo i Mercatanti vendere a quel baffo prezzo la vettovaglia (f) Ammie- senza rovinarsi. Questa imprudenza di Giuliano vien condennata fin

cap. 14. Ma il Popolo d'Antiochia, che oltre all'effere naturalmente in-(c) Lifan clinato alla Satira e alle Pasquinate, si trovava per la fame affai malin Vita fan-(h) 2/penus
h) 3.c.t.t. vezzo a gli fpettacoli pubblici, offervò, che Giuliano gli abborriva, e di alcun d'esti non li regalò: quel Popolo, datti, ne sece quella ven-

Libaning

detta, che potè, dileggiandolo pubblicamente con de i morti pungen-(1) Julian. ti, e deridendolo con de i versi Satirici (i). Spezialmente mettevano in burla la di lui picciola statura, benche marciasse eon passi da gigante, e la fua lunga Barba, per cui fomigliava un caprone, e con cui fi

po-

poteano far delle funi. Gli davano il titolo di Macellaio per le tante Exa Volg. bestie, ch'egli svenava ne'suoi empj sagrifizi. Similmente il bestava- Anno 363. no per la vanità di portar egli colle proprie mani i vasi ed altre cose facre, facendo piuttofto la funzion di Sacrificatore, che di Principe. Si può ben credere, che molti Cristiani, de'quali era senza paragone più che di Pagani piena Antiochia, ebbero parte con imprudenza a questi scherni dell' Apostata Augusto. Al vedersi Giuliano sì sconciamente messo in Commedia, (\*) smaniava ben per la collera, e minac- (a) scenario ciava pene e scenarja quell'insidereto Popolo, ma perche la positu- ciava pene esta compia quell'insidereto Popolo, ma perche la positu- ciap. 17. ra de suoi affari non gli permetteva di venir per ora a verun pub- scumenta. blico gastigo, la vendetta, che ne sece, su di comporre coll'ajuto di lib. 5. 11/2. Libanio un' Invettiva (b) fatirica contra il Popolo d' Antiochia, intito- (a). 19. Libanio un' Invettiva (\*) latifica contra il Popolo d' Attiouria, intito
(b) Grajer.
lata Milopogen, cioè Nemico della barba, carica di velenose ironic, spac.

Raziatani. ciando que Cittadini per gente intereffata, data al luffo, alla crapola, Oration de vana, e perduta unicamente dietro a' Teatri e alle bagattelle. Pubbli-cò egli folamente nel Gennajo di quest' Anno essa Satira, applandita non poco da i parziali Pagani, ma derifa prima e dopo la morte di lui da i Cristiani. Il peggio fu, ch'essa ad altro non servi (s) che ad a- (c) ammieguzzar maggiormente le lingue di quel Popolo contra di lui. În quemassă.c.14.
lti tempi evidente fu, celefte, e degno di grande attenzione, un miracolo operato dalla mano di Dio. Avez conceduto Giuliano, per far dispetto a i Cristiani, che i Giudei potessero rimettere in piedi il loro Tempio di Gerusalemme. Corsero da tutte le parti costoro con immente oblazioni d'oro, per efeguire la difegnata fabbrica. Demolirono le reliquie dell'antico Tempio, per farne un nuovo, venendo essi a verificar (empre piu la predizione di Gesù Cristo (4). Ma da che (d) Timele ebbero ben cavato, per cominciare i fondamenti, ecco un tremuoto, resa ilis, 3, che rovino tutte le cave, e case vicine colla morte d'affaissime percone, e spezialmente di moltissimi di quegli operari. Non rallentarono Regional per questo i Giudei il lavoro; ma nel più bel del cavare, sboccò da Oratina. più lati de'fondamenti, e più d'una volta, un fuoco, che abbruciò Serrain L.; gran numero di persone; e beato chi ebbe tempo da fuggire. In som- Hift. c. 20. ma questi ed altri flagelli riconosciuti per prodigiosi fin da gli stess Gudei, écre o effer l'imprésser une possible par le mais et mois et l'action de la Saixtore, e alla fanta las Religione. E non pai 1 foil Scrittor fopul, et Criftiani di quello, e del feguene Secolo, come il Nazianzone, San - Innai, Conflinai di quello, e del feguene Secolo, come il Nazianzone, San - Innai, (1) Criftiano la Venta del miracolo, ma unche lo fleffo Ammiano (2) Gen - Judan uttellarono la ventà del miracolo, ma unche lo fleffo Ammiano (2) Gen - Judan uttellarono la ventà del miracolo, ma unche lo fleffo Ammiano (2) Gen - Judan uttellarono la ventà del miracolo del production del producti ta crebris assutibus erumpentes secere locum exustis aliquoties operantibus nus lib. 13inacce [um . (\*)

(4) Terribili globi di fiamme presso i fondamenti sboccando fuora spesso ed impetuosamente, rosero il loco inaccessibile, alquante volte abbruciati gli O-

Zzz

En N'ole. Le applicazioni maggiori dell' Augusto Giuliano crano flate fin a Na-uyō; qui intorno ai preparamenti della guerra, ch' egil medistras di fine a Sapone Re di Perfia, per vendicare, dicera egil, i tanti oltraggi e dani rividità di gioria, figurando in ond a mone d'altra Augusti predicceffori, che avenno portate l'armi e il terrore nel cuor della Peris.

Giunno della Peris.

G

(a) Libra ec, con efferir anche delle condizioni vantaggiofe (b): Giulliano Rraccio la Lettera, nè volle afcoltario. Socrate (b) pertende, che gli Ambafciatori vennero, ma non riportarono altra nipolta, se non che verrebbe l'Imperadore a tratture in persona con quel Re senza bisigono d'Ambasciarori. Ampressa quante un focultimo e properte eferetio.

1, 3, e. 19. Daltottori venerete, dat non riportatifici aura nipolita, fe mon te venere de la l'Imperadore a tratture in person con quel Re fema birgono estable per l'Imperadore a tratture in person con quel Re fema birgono fena voler aiuto the molte Nazioni Orientali, che l'erano cibite un filiatrie, a rifera d'un corpo di Gott, mosfe Giuliano da Antechini nel (ci domine di r, di Marzo (c). A i nobili Anticcheni, che l'accompagnatono nu mon viaggio, e un feite e tronda friorno, no, con pregario di venir più plastro e clemente verso di loro, sipramente rispoles, che nol vederbobono più, perchè volca pellare il verno mente rispoles, che nol vederbobono più, perchè volca pellare il verno.

mente tifopfe, che nol sveferbanos più, perchè vote puffare il verno in Tarfo della Clitici. Ve lo patio, ma diveriamente da quelle ch'egli credeva. Il vinggio del guerriero Augusto, e della fiu Armata, e
gli reparte del propositione del guerriero Augusto, e della fiu Armata, e
puffare, no (d), da Ammiano (r), e de Zoffmo (f). Guitte ch'egit fiu a Carpariso 43, res, alicio uno flaccamento di circa venti mita perfone tori a demanfre della prima di Principia, e del Conte Stelafiana, acciocche cultodificro i tento
(r. Johnson, do di Principia, e del Conte Stelafiana, acciocche cultodificro i tento
(r. Johnson, do di Principia, con fictivere nei medienno tempo ad dripiar
4.), s. 12.
4.), s.

1.6. nijne. Lettera, e il di lai veleno contra di Coltanzo-Augusfo: Lettera, fe il di lai veleno contra di Coltanzo-Augusfo: Lettera, fe il contra di Coltanzo-Augusfo: Lettera, fe il guartrocenno iltre di careco, feendera per la secono di fettecenno barche, e di guartrocenno iltre di careco, feendera per to magnore il numero. Prefe allora Gillaino il cammino a feconda di quali Fiume, e dopo aver pasifico il fiame Abora, e fatto rompere il Potre, a finche i foldati conocicleriro, che conveniara menari le ma-

oi, e non fuggire, gl'incoraggi poi coi dourre a cadaun foldato cencomità de l'accionato terrata Numma d'argonto (1). I fuio principali Commandint dell'Arth- e l'a mate crasso Nevelta, drintere, Ornalida Fratello bandito del Re Sapore,
de l'accionato del l'accionato Alexandro Alexandro del Re Sapore,
de l'accionato del l'acciona

ib. 6 17. vava in quella spedizione, oltre a Libanio (1), e Zosimo (m), descri-

\*\*

ve minutamente il continuato viaggio di Giuliano, a cui niuno fi tro- Exa Volg:

vava, che facelle refittenza. Prese alcune Castella, e spezialmente la Anno363 Città di Bersabora, una delle maggiori di quelle contrade, e poscia a forza d'armi Maozamalca, altra gran Città. Non era egli lungi da Ctefifonte, Capitale allora della Perfia, quando arditamente fece paffare il Fiume Tigri all'Armata fua in faccia a i nemici, che ne ditendevano la ripa opposta, e andarono ben presto in rotta. Vero è avere Socrate (a) scritto, che Giuliano imprese l'affedio di Ctelifonte, do- (a) serat, ve era chiuso lo stesso Re Sapore; ma da gli Autori contemporanei, 13. 6.21. cioè da Ammiano, Libanio, e San Gregorio Nazianzeno, altro non sappiamo, se non ch'egli sece dar il guatto a i contorni d'essa Città, e che Sapore si trovava lungi di là, sutento a metter infieme una poderota Armata per refittere a i Romani. Non lasciò celi di spedir altri Deputati a Giuliano per dimandar pace; e quetti s'indirizzarono ad Ormisda Fratello d'effo Re, il quale militava in favor di Giuliano. Ne parlò Ormisda, ma Giuliano fenza volerne intendere parola, gli ordinò di licenziar tolto que' Messi, e di coprire il motivo della lor venuta per timore, che le lufinghe della pace non ismorzassero l'ardor delle truppe. Giacche si conobbe pericoloso l'assediar Ctesisonte, non che difficile l'impadronirsene, determinò Giuliano di tornarsene addietro alla lunga del Tigri. (b) Ma lasciatosi sovvertire da un surbo (b) Jianus. difertore Persiano, al dispetto de' consigli d'Ormisda si allontano da Malala quel Fiume, e prese a passare per mezzo al paese, insperanzito anco- Cirra. ra di trovar Sapore, e di dargli battaglia. Fece prendere a i soldati de in Breviar. i viveri per venti giorni, ed affinche la Flotta, da cui ritirò le milizie, non cadelle in man de i nemici, a riserva di alquante barche, tutta la brució. Dio, che voleva al fin liberare la Terra da quello nemico del nome Cristiano, e che tanto considava ne suoi falsi Dii, per-mile, ch'egli si accecasse in questa forma, appigliandosi ad una riso-

luzion tale, che da Ammiano e da altri altamente vien condennata.

Si mile in marcia l'Armata Romana, ma piena di mormorazioni, nel di 16. di Giugno: ed ecco comparir Sapore con quante forze pote, non per decidere la forte con una giornata campale, ma folamente per infeitar e pizzear da ogni lato i Romani, sperando spezialmente di affamarli, perchè preventivamente avea desolato il paele, per dove aveano da passare (s). Così appunto avvenne. D'uopo fu assa sili. 15. lo star quasi sempre in armi, frequenti furono le scaramuccie, man- cap. 1. cr carono in fine i viveri, e foraggio non si trovava: però i lamenti e segula conternazione si distratero per tutto l'esercito. Venne il di 16. di liviu Fest. Giugno, in cui più arditi che mai giunsero in grosso numero e in va-latina. rj corpi i Persiani ad assalire i Romani, che erano in marcia, mole-Fister in Estandoli quà e là, e massimamente alla coda. Giuliano all'intendere pitone. il gran rumore e la strage, che faceva de' suoi il nemico, senza far calo del trovarfa allora fenza usbergo, anzi affatto difarmato, dato di

piglio ad uno seudo, volò ad incoraggire i suoi. Ma mentre egli dà (d) Aumia-la caccia a i nemici (d), un'asta lanciata da un Cavaliere, gli volò ad- mi ib. s. s.

Ena Volg. dosfo, e trapasfategli le coste, penetrò sino alle viscere. Caduto da A n n o 363. cavallo, fu immediatamente portato fopra uno fcudo in luogo ficuro ; si mile mano a i medicamenti; tale nondimeno era la ferita, che nella notte seguente il trovo disperata la sua falute. Dimandò egli, che Luogo era quello. Gli fu ripolto: Frigia. Allora Giuliano si tenne spedito, perchè dicono effergli stato gran tempo innanzi predetto, che morrebbe nella Frigia. Di fimili predizioni altri efempli ci fomminifirs la Storia, con apparenza, che fieno state inventate dopo il fatto da i Gentili, per accreditar le pazze loro superstizioni. In somma Giuliano in quella stessa notte termino i suoi giorni in età di circa trentadue anni. Tale è il racconto, che fa della morte di Giutiano lo Storico Ammiano, il quale si trovava in quella stessa Armata, ed aggiugne, efferfi nel conditto d'esso giorno fatto gran macello de Persiani, finchè la notte diede fine alla pugna, e che restarono sul campo morti cinquanta de' loro Satrapi. Io non la finirei si prefto, se volesti qui riferir la varietà de' racconti, che abbiamo intorno alle circoftan-(a) Theodo ze della morte di questo Apostata Imperadore. Scrive Teodoreto (a), retus lib. 3. ch'egli prefo colla mano del fuo fangue, lo gittò in aria dicendo,

Hift. c. 20. L'hai vinta, o Galileo. Così foleva egli chiamare il Signor nostro Gesù (b) Sezame- Crifto. Altrettanto abbiamo da Sozomeno (b). Secondo Filostorgio (c): mar Hifter. egli bestemmiò il Sole, suo gran Dio, e tutti gli altri Dii, trattanin de la colle de traditori. Quanto al cavaliere, che colla lancia (altri (4) dieo-forg, lib. 7. no con un dardo, ed altri colla spada) diede il colpo mortale a Giuliano, mai non fi potè sapere chi fosse. Libanio Sofista Pagano (e), (d) Zonaras spacciato adorator di quelto Apostata, il solo è, che ne fa autore un Cristiano, giacehè egli dice aver prima d'allora i Cristiani tramate Chronicen altre infidie contro la vita di lui; e che il Re Persiano per quante Alexandr. (c) Liban diligenze facesse, e per quante ricompense promettesse, non pote tro-vare alcun de suoi, che si vantasse d'aver fatto quel colpo. Ma il me-Orat. XII.

desimo Libanio altrove (f) tien un altro parere, attribuendo ciò ad un (f) Idem Orat. XI. Aquemenide, cioè ad un Persiano, Eutropio (g), che si trovò anch' (g) Entres. egli in quella spedizione, Rufo Festo (b), ed Aurelio Vittore (i) scrim Breviar. vono, che la ferita venne dalla mano di un cavalier nemico, che gli (h) Rufas gittò l'afta in fuggire, com'era l'uso de Persiani. Ammiano, e Zo-timo, se un Cristiano fosse stato l'uccisore, siccome Pagani, verisi-Feffes in Breviario milmente non l'avrebbono taciuto. Il primo d'esti solamente scrive, (i) Aurel. Viller in Eeffere corfa voce, che un Romano l'avesse mortalmente ferito. Quapiceme . lunque nondimeno fosse un tal cavaliere, certo egli su esecutore e mi-

nistro della volontà, e giustizia di Dio, nel cui tribunale era acceso il processo della nera apostasia di Giuliano, e peroravano le lagrime (k) Frances e preghiere de Santi contra di questo persecutore del Popolo e della Religion de Cristiani. Però essi Cristiani attribuirono all'onnipossente mano di Dio la di lui caduta (\*), e il rappresentarono dipoi come trafitto con una lancia da S. Mercurio Martire. Fu porrato il corpo dell'eftinto Giuliano a Tarso di Cilicia (1), dove accompagnato da Commedianti e buffoni (che tale era l'uso de'Gentili) ebbe un'assai vile

Chrin. Chronice Alexandr. (1) Greger. Nations. Grat. 4-

#### Annali d'Italia.

fepoltura, e per accidente fu posto vicino a quello di Massimino II. Es a Volg. Augusto, cioè di un altro fiero nemico della Religion Cristiana. Non Axxo363. fi potrebbe abbastanza dire, con che gioia da i Popoli Crittiani, con che dolore da i Pagani fosse intesa la morte di questo empio Imperadore. Libanio (4) confessa, che su vicino a darti la morte a questo (a) Liban. avvifo: ma volle sopravivere, per poterne far l'Orazione funebre, ed in Vita jna. in fatti la compose dipoi con impiegar la sua adulatoria Eloquenza a tiem Cradare rifalto alle apparenti di lui virtà, e a caricarlo di lodi eccessive. xii. Ma ne pur fra Cristiani manco, chi con migliore pennello lasciò di-pinti i vizi e le iniquità di Giuliano, e questi fu San Gregorio Nazianzeno (1), il quale con foda facondia compose due celebri Orazio- (b) Gregor. ni contra di lui, e ci lasciò un ritratto più somigliante al vero di quel, isidem.

che feeero i Gentili.

Questo avvenimento poi, quanto men pensato, tanto più dovette recar di confusione non solo al medesimo Giuliano ferito, ma ancora (c) Ammia-al Paganesimo tutto . Sforzaronsi ben Ammiano (c) e Libanio (d), san sis 23. per far credere, che gli Aruspici, Indovini, e Maghi, de' quali co- cat. 3. tanto abbondava, e si forte si fidava il superstizioso Augusto, osfer- (d) Liban. varono più prefagj della di lui vicina morte; ma il fatto grida in con- de Tempi. trario. Certo è, che Giuliano badando a quegl' Impostori, si promet-teva gloriose vittorie, ed aveva già spedito Memorio Presidente della Cilicia, perchè gli preparaffe buon quartiere in Tarfo, dov'egli penfava di svernare. Si sa in oltre, ch'egli avea minacciato un fiero scempio a i Cristiani, tornato che fosse glorioso per la sognata vittoria de Perfain: Fuor di dubbio è ancora, che Giuliano (1) prima di ufcitron di uglici de la compagna, e per tutto il viaggio, fece innumerabili fagrifa; ma lib. 13,
tanto per aver favorevoli gi'infenfati fuio ili, quanto per cerca nelle evi
vifetre delle vittime la cognizion dell'avvenire. Lo fleffo Ammiano (f) (f) 24m ib. confessa, ch'egli alle volte in un fol fagrifizio faceva scannar centinaia di buoi, ed innumerabili gregi d'altre bestie, e bianchi uccelli, cercati per mare e per terra, di modo che quafi non paffava giorno, in cui colle carni di tanti animali uccifi non folamente s'ingraffaffero i falsi suoi Sacerdoti, ma ne sguazzassero ancora tutti i suoi soldati: spesa indicibile, condennata fin da quel medesimo Storico Gentile. Così nel celebre Tempio di Carres dedicato alla Luna, per quanto narra Teodoreto (g), chiusosi Giuliano un giorno durante la suddetta (g) Thudes fpedizione, non si seppe cosa ivi facesse, se non che useito, mise le reine sit. 3. guardie a quel Luogo, con ordine di non lasciarvi entrar persona sin 116. 6. 31. al suo ricorno. Venuta poi la nuova di sina morte, su aperto il Tempio, e vi si trovò una douna impiccata col ventre aperto, per qualehe incantefimo fatto da Giuliano, o pure per cercar nelle di lei viscere quel, che gli dovea succedere nella guerra co' Persiani. Che Impostore solenne dovette mai essere il primo, che sece credere, e trovò poi tanti, che stoltamente credettero, potersi nelle viseere de gli

animali fcoprir l'avvenire de fatti de gli uomini, e de gli accidenti

Ea & Volg. ficate a caso, colle azioni umane, onde si potesse leggere quivi, come ANNO 363. in un Libro, le cifre di quel, che dovea accadere? L'evento poi fece pur conotcere, quante folfero in ciò le illufioni di Giuliano, quanto vana la di lui fidanza ne fuoi Idoli. Allorche egli fi credea vicino al colmo della gloria, e nel tempo flesso, come osservo il Nazianze-(a) Grape, no (a), che tutto il Paganessimo immolava vittime per lui: eccolo steso Nazianzes, a terra dalla dell'a di Dio, e andare rin un fissico le sue glorie, e seco

Negamen. 4 terra dans units de Gentili, i quali già fi figuravano di dover cal-pettare la Croce, e rendere Idolara di nuovo il Romano Imperio. Perchè erano ben'iscamminate le Lettere in quefit tempi, fi possiono rammentare forto il breve Regno di Giuliano vari Scrittori, che registrarono le azioni di lui, come Ammiano Marcellino, Eunapio, millio, e Libanio, celebri Sofisti Pagani. Abbiamo ancora alcuni Libri del medefimo Giuliano, pieni di Satira, e di buffonerie. Non refta più quello, ch'egli scrisse contro la Religione Cristiana, ma bensi ne abbiamo la confutazione fatta da San Cirillo Vescovo di Alessandria. Altri Sofisti e Filosofi fiorirono allora, de'quali fi son perdute l'Opere, e fu in credito ancora Oribato Medico, di cui si son con-servati varj Libri. Ma se i Gentili coltivavano allora le Lettere, non men di loro vi fi applicarono i Cristiani, fra quali spezialmente gran nome e venerazione venne a i Santi Bafilio, Gregorio Niffeno, Gregorio Nazianzeno, Cefario, Ilario, e ad altri, de' quali parla la Storia Ecclefiaftica e Letteraria. Trovavafi l'Armata Romana per l'imprudente condotta di Giu-

liano in grandiffime angustie, perché in un paese incognito e difficile, priva di vettovaglie, e fenza fapere onde condurne; fminuita di in Breviar. molto per gli patimenti, e per le battaglie, attorniata tuttavia e continuamente infestata dall'armi Persiane. A questi malanni s'aggiunse Chronico. l'inaspettata morte dell'Imperadore: il perchè tutto era confusione vider in E- ed affanno. Si ficra contingenza obbligo gli Ufiziali d'esso esercito a proyvedersi di un Capo senza perdere tempo; e perciò nel di sepitamer. Ammiamus lib. 25. guente giorno 27. di Giugno concordemente eleffero Imperadore Giomus lib. 25. viamo (b), ch'era allora Capitan della Guardia appellata de' Domesti-(d) Themist. ci, personaggio di gran riputazione nella Corte, e per la sua dolcezza, onoratezza, e prudenza amato e stimato da ognuno. (c) Era stato (e'Du-Can- fuo Padre Varroniano Conte, nativo di Singidono Città della Mesia, ge Hift. Byz. che aveva esercitata la stessa carica nella Guardia de' Domestici, e poi s'era ritirato, per godere il resto de'suoi giorni in riposo. (4) Anche Imperator, il credito del Padre contribui non poco all'efaltazion del Figliuo-(f) Ammia- lo, Secondo i conti di Eutropio, nacque Gioviano circa l' Anno 331. nus ibid. e nelle Medaglie (e) il troviamo chiamato Flavio Claudio Gioviano. Sophift. Ci vorrebbe far credere Ammiano (f), che quafi accidentale fosse la (h) zafimas di lui elezione, e molti fe ne mostraffero malcontenti , e vorrà dire

1. 3. 6. 30. i Pagani. Sparla ancora de i di lui coftumi. Altrettanto fa Eunapio (x). 1. 4. Hifer. Erano amendue Gentili. Ma Zosimo (b), che pur era anch'egli Pagano, e Teodoreto (i) l'attestano eletto di comun consentimento; e

ciò vien confermato da Entropio, che si trovò in quell' Armata. Cri- En a Volg. stiano di professione era Gioviano, e ricavasi da Socrate (a), che a- Anno 364. MARIO UN PROFESIONE E A GIOVIAGO, E PICEMBI O A SOCRETE (49), CHE A PANO SALVE VENDO I PADOFITACI GUILDAN CITIMATO E BI UNITARIO E IL TIMO PARE AL PROFESIO CHIRIANA, O pur a i lor impeggi, Gioviano allora Tribuno I salvejar. Escelle l'utilimo partico. Ma perché egli era uomo feprimentato nella militata, gli confervo il fuo polto. E di quello fuo attaccamento una pruova gloriofa diede egli appena creato Imperadore. (b) Imperocote (b) Zafin.
fenza temere la possanza de Generali, e il capriccio de Soldati, prosocrati. Istal cuffere in Politanto e a controllar e a comprobate de Journal, pro-leta e area de partir da Giuliano l'empiret, e el fendo a babadonna 2 tradour. de Dio, altro non dovera sipetturfi, che l'ultimo eccidio. Al che risportos al si avoce i foldat, o con dichiarat fi Chillian, perche parte tul crano, e gli altri eleftero di farfi. Quello che dipoi fuccedelle per conto della guerra co l'ertaini, penche persanae ai prefente Anno, pure chieggo licenza di riferirlo al feguente.

Anno di Cristo ccclxiv. Indizione vii.

di LIBERIO Papa 13.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 1.

Confoli & FLAVIO CLAUDIO GIOVIANO AUGUSTO, FLAVIO VARRONIANO, Nobilifimo Fanciullo.

Bbe Gioviano Augusto per Moglie Caritone, Figliuola di Lucilliano Generale, rinomato in questi tempi, che gli partori una Figlia, ed un Figlialo a nomato Parraniano, in età allora, per quanto si puo raccogliere da Amminao (e), di circa un Anno. Conferi Gio ese la circa un Anno. Conferi Gio ese la circa un Anno. La conferi Gio ese la circa un Anno. Conferi Gio ese la circa un Anno a questo su con con contra contra con contra contra con contra contra con contra co Console seco per l' Anno presente: ma perchè co i vagiti e colla ripugnanza mostro di non voler esfere condotto nella Sedia Curule, i superstiziosi Pagani presero cio per un presagio di disgrazie. Tornando ora alle avventure dell' Anno precedente, da che Gioviano su proclamato Augusto, comincio a pensare a i mezzi di salvare l'Armata dall' evidente rischio di perire affatto o per le armi del Persiani, o per la mancanza de' viveri. (d) Intanto un Alfere Romano, tra cui e Gioi as. c. s.
viano erano paffati de i disgusti, deserto, e porto al Re Sapore la Luca. nuova della morte di Giuliano, e che effendo eletto in luogo di lui Pira fia. un Imperadore dappoco, era venuto il tempo di subiffare i Romani. Animato da tali avvisi il Persiano, per tre giorni con tutte le sue forze infegui la marcia del nemico efercito, non tenza strage di molti Romani, ma sempre con perdita maggiore dal canto suo. Arrivò nel primo di di Luglio l'afflitta Armata Romana alla Città di Dura, non lungi dal Tigri, e si stento forte a tener in dovere le ammutinate Tom. II. Azz

Esa Vole milizie, che faceano istanza di passar tosto quel rapido Fiume, benchè Anno 364- senza ponte, e prive-assatto di barche, perchè la fame li pungeva, e toccava a i poveri cavalli uccisi di servir loro di pane. In questo miserabile stato, e in pericolo di restar tutti preda de'nemici, come si può conghierturare, mosso Iddio in riguardo del pissimo Imperadore (a) Greger. a pietà, (a) fece, che il Re Persiano spontaneamente inviò persone Nazuranea. a Gioviano Augusto per trattar di pace. (b) A tale spedizione si crede

Orat. 4-Theodoret . 1. 4. 6. 1. Secrates ,

spinto Sapore dalla notizia d'essere stati in ogni scaramuccia e fatto d'armi perditori i fuoi foldati, e dal timore di peggio, e dal defiderio di liberare il suo paese da un si poderoso nemico. Riconobbe lo stesso Ammiano, benchè nemico di Gioviano, per un favore partico-(b) Ammie- lare di Dio, una tale spedizione e dimanda, quando le apparenze tutte Romano. Trattoffi dunque di pace nello spazio di quattro giorni, e perchè i Romani fi trovavano in troppo svantaggio, e si udiva, che Presopis, parente del defunto Giuliano, macchinava ribellione, su astretto l'Augusto Gioviano a competar da i nemici una Pace, ver-

(c) Eutrop. gognosa bensi per l'Imperio Romano, ma necessaria. (c) Gli con-(c) Fatrap, gogitosa ocusa per a surpris Perfiani cinque Provincie picciole con alcune Castella, ch'essa aveano già ceduto a i Romani sotto Diocleziano, ed in oltre abbandonar loto le Città di Nisibi, e di Singara,

(d) Zafimus con ritirarne prima gli abitanti. Zofimo (d) aggiugne, che anche buons id. 3. c. 31- parte dell' Armenia passò allora in poter de Persiani, ma ciò accadde in altro tempo. Non lasciarono gli Scrittori Pagani, cio Ammiano, manto ecupo. Avon aicarono gu Scrittori Pagani, cito Ammano, Eutropio, e Zolimo di procella Giovinan Imperadore, quafiche con queflo trattato di pace egli facelle perdere il credito al Romano Imperjo, il cui chimerico Dio Termine il goloriavano una volta i Romani che non rinculava giammai. E pure abbiam veduto, che Adriano, Aureliano, e Diocleziano abbandonarono a i Barbari varie Provincie, che già erano dell'Imperio. Oltre di che non si doveva a Gioviano attribuir questo infelice successo, ma bensi all'imprudenza e temerità di Giuliano, per aver fatta bruciar la Flotta necessaria, e poscia impegnata l'Armata Romana così innanzi nel paese nemico, fatto altresì devastare da lui, senza aver punto di comunicazione col proprio, e senza prendere buone misure per l'importante sussistenza e provvisione de'viveri. In tali strettezze il consiglio si prende non all'amore della gloria, nè dalla propria volontà, ma benii dalla neceffirà, e dall'arbitrio di chi gode il vantaggio. Che fe da Eutropio ()
è biafinato Gioviano, perchè dopo effere giunto in falvo non ruppe
il trattato: di quefta infame Politica non fi ferrono i Principi vera-

mente Cristiani, che rispettano Dio più della propria utilità, nè adoperano mai il Giuramento per ingannare altrui, fapendo quanto Iddio, chiamato in testimonio de patti, abborrifca e gastighi gli Spergiuri. Stabilita la Pace, e dati gli ostaggi, quietamente, ma con gran (f) Ammia- fatica e perdita di molte persone annegate, o morte di fame, (f) passò

sas lib. 25. l'Armata Romana di là dal Tigri, e le convenne far tuttavia viaggio

per sei giorni, senza trovar nè pur'acqua, non che cibo, supplendo Ena Volg.
al bisogno l'erbe, e la carne de Camelli uccisi. Arrivati finalmente Anno364. al Castello d'Ur, trovarono ivi qualche rinfretco, finche giunsero in fiti da poterfi ben fatollare. Allora Gioviano Augusto spedi in Italia. nell'Illirico, e nelle Gallie Ufiziali a portar la nuova della fua efaltazione, e distribui i Governi e le Cariche. Giunto poi che fu a Nifibi, volle efeguita la Capitolazione, confegnando a Persiani quella rices e popolata Città, con trasportarne altrove gli abitanti: seena lagrimevole descritta da Ammiano (a), e da Zosimo (b), e più pateti- (a) Ammiacamente dal Grifoltomo (c), in guita che intenerifce i Lettori. Nel mu lib. 25. camente dal Grilottomo (6), in guita con interierite i actioni. Act 64, 8. 8. Mefe d'Ottobre finalmente pervenne ad Antiochia, il cui Popolo, (b) 28/mus da che intefe la morte dell' Apostata Giuliano, avea fatta gran festa, ili. 1, 1, 31. gridando dapertutto: (d) Dio l' ba vinta, e Gesti Crifto con lui : con (c) Chryfoft gridando dapertutto: (a) Dir 180 anno, composito principe, e Mattimo Filosofo, in Gential, paffar poi a dileggiare l'ellinto odisto Principe, e Mattimo Filosofo, in Gential, e tutta l'altra cuurma degl'Incantatori e Indovini, che l'aveano burlato con tante loro promesse. Applicossi tosto il novello Imperadore Hist. 6, 22. a ristabilire la pace della Religione Cristiana. Se vogliam credere a Temittio (e), egli permife ad ognuno la libertà di offervar quella, (e) Themiche più gli piacesse, ne a i Pagani viero l'uso de i loro Templi e simi or. 5. Sagrifizj. Altramente ne parla Socrate (1) con dire, che d'ordine suo (1) secratire furono chiusi di nuovo i Templi de gl'Idoli. Quel che è più, lo 629, 15. sessioni (2) Sossita si caro a Giuliano, constess, che dopo la (g. Likon. morte di lui ognun poteva a man falva parlare contra de' falsi Dii, c Gras. XII. che i Templi de Gentili rettavano ferrati, e andavano in rovina; e che i Sacerdoti, Filosofi, e Sofitti Pagani erano maltrattati, derisi, imprigionati. Libanio anch'egli corfe gran pericolo della vita (b), (h) tdem perche non cellava di piagnere e lodar Giuliano; ma il buon Gio- in Vita fua. viano non gli volle mai fare un reato di questo suo pazzo impegno. Furono dunque dal pissimo Augusto restituiti tutti i privilegi alle Chiefe, al Clero, alle Vergini e Vedove facre, e richiamati dall'elilio i Vescovi Cattolici, molti de'quali erano stati banditi dal perfido Giuliano, e massimamente l'insigne Vescovo d'Alessandria Santo Atanafio. (i) Andò egli a trovar Gioviano in Antiochia, e la fua prefenza af- (i) Green. faillimo giovo, per prefervare il di lui cuore dalle fuggettioni degli Aria- Kacianten, ni, de' Macedoniani, e de gli altri Eretici o Scismatici di quelli tempi. Grat. 21. Ma che? Mentre il buon Principe s'affatica per la tranquillità della Chiefa, e per la pubblica felicità, ecco un' improvvifa morte troncar il filo di

serate. sua vita, e far abortire tutti i di lui gloriosi disegni. S'affecttava egli per venire in Occidente a fin di mettere riparo alle sedizioni e rivolte, che si temevano. Ed in fatti essendo egli pervenuto a Tiana nella Cappadocia, gli giunie avvilo, che Lucilliano Suocero suo, creato ultimamente, o pure confermato Generale dell'armi nell'Illirico (1), (k) Ammiessendo passato nelle Gallie, quivi da i soldati Bacavi ammutinati era "ni lib. 15. stato privato di vita . Valentiniano Tribuno, che era scco, ebbe la Zefimati fortuna di falvarsi, destinato da Dio, per divenir Imperadore sia po- 1, 3, 4, 35. chi McG. Di peggio non accadde nelle Gallie; e que' Popoli fre-

Aza 2

### Annali D'Italia.

Ex. Vol. disposed from the many disposed from the first the many disposed from the many disposed

ruttwis. Anexochè i rigori del Verno dovoffero perfudere a Giovie.

(a) Loranza arrivare a Coltanzinopoli (a), che non fi pote trattenere dal conti
20-junui A. 1, 6, 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ... 15, ..

o) ¿mass. giorni: în eră, Reconda Ammilno (d), ed Eutropio (d), edi trenstere:

« d. mai, vărie furono le dictierie introna sila cagion di si finello cafo.
(d) Europi. Chi l'artribui all'aver egli dornito in una camera, poco dianti improporti de la compressione de la compressione con consideratione de la compressione de la compressi

e ain fatto fospetto. Fu poi portato a Costantinopoli il di lui corpo, ed (c) Chrylo onorevolmente seppellito nella Chiefa de gli Apostoli. Caritone Au-Armus Homil. 1c. in gusta sua Moglie, che vivente non l'avea potuto vedere Imperadore, Philipp. l'aceolse morto nel venirgli incontro a Costantinopoli. Si trova po (f) Ammia effa tuttavia viva nell' Anno di Cristo 380, insieme col Figliuolo Varmus sbid. (g) Zener. reniano (g), a cui nondimeno era stato cavato un occhio, affinche non ofalle un di di pretendere all'Imperio, vivendo egli nondimeno femin Annalib. Cedermus pre in timore di qualche peggior trattamento, che venisse consigliato Hifter.

dall'iniqua Politici del Mondo.

Settetro gli Ufixiai dell'Armata Romana dopo la morte di Gioviano per nove o dicci giorni fenas Principe, confultundo fempre,
chi foffe degno di si eccello Dignità. Varj fisono i Candidati; mi
in fine i voti concordi andarono a cadere in Palaviniasa», per opera
fepezialmene di Salladia Senanda, Prefetto del Pretorio d'Oriente, e

(9) Asmire d'Aristes, e Dagalaife Generali dell'Armi (4). Per Patria lua riconona ils. 15. feces. "Fistive Falsatissians (che cois qu'il e ominato nelle ll'ersioni e
1. m. 1. m.

ce il noviziato della fua fortuna, mostrando in varie occasioni non men coragcoraggio, che perizia dell'arte militare (a). Per una calunnia del Ge- Ez A Vole. neral Barbazione, Coltanzo Augusto il casso nell' Anno 357. levando- Anno 364. gli un corpo di cavalleria, a cui nelle Gallie comandava in grado di (a. Zafimar Tribuno. Sotto Giuliano esercitò la carica di Tribuno d'una Compagnia delle Guardie d'effo Augusto, nel eui servigio gli occorse un glo-Noto accidente, che fece molto parlare di lui (6). Trovandofi effo (b) Zofim. Giuliano in Antiochia, ed entrando in un Tempio de gl'Idoli, un di 84.6.1. que' Sacerdoti, che spargeva dell'acqua sopra chi l'aecompagnava, h. 4 set 6. come per purificarlo (rito antichissimo santificato nella Religion Cri- Theodores stiana) con una goccia toccò la veste di Valentiniano. Era questi di L 3. 44.11. profession Cristiano, e però sembrandogli d'essere contaminato per quell'acqua, spruzzata dalle mani d'un'idolatra, il quale fors' anche carieò la mano appunto, perche sapea, ch'egli era Cristiano, gli disse una mano d'ingiurie, e v'ha chi crede, ehe gli desse un pugno, o pure che si tagliasse quel pezzo dell'abito, dov'era caduta l'acqua. Pu offervato un tal atto da Massimo Filosofo Pagano, che ne informo tofto Giuliano, Irritato l'Apostata Augusto per tale sprezzo delrituale Gentilesco, ordinò a Valentiniano di sagrificare a gl' Idoli, o pure di dimettere la earica. Generosamente elesse egli la perdita di tutto, più tosto, che di mancare alla fede verso Dio, il qual poi per tanta fedeltà il ricompensò fulla Terra, e più dovette farlo in Cie-lo (e). I più de gli antichi tengono, ehe Giuliano il cacciasse in esi- (e) orosius lio; ma quelto non è certo. Di sopra aecennammo, che Valentiniano 1.7.6.32. fotto l' Augusto Gioviano accompagno nelle Gallie il Generale Lucil- Secomenas, liano, e per buona ventura scappo dalle mani de' Batavi, allorchè nella Theodoret. Città di Rems toliero la vita ad effo Lucilliano. Esfendo egli poi venuto a trovar Gioviano in Oriente, e creato Capitano della seconda Compagnia delle Guardie, rettò in Aneira, con ordine di tener dietro all' Imperadore dopo qualche tempo. Ma venuto a morte Gioviano, ed ef-fendoli aceordati i principali dell'efercito ad eleggere lui per Augufto, giunfero i Deputati ad Ancira con questa lieta nuova, facendo-

Arrivò Valentiniano nel di 24. di Febbraio a Nicea, ma nel dì feguente non volle farfi vedere in pubblico, se è vero ciò, che scrive Ammiano (4), perchè nel di 25. di Febbraio di quest' Anno corre- (8) Ammiava il Biffelto, e per una ridicola superstizione doveano i Romani d'al- nui lit. 26. lora crederlo gierno di cattivo augurio. Ora nel di 26. essendo schie- 14. 1. rato l' efercito Romano fuori di Nicea, monto Valentiniano sopra un paleo alla vista di tutti, e con incessanti aeclamazioni fu dichiarato Augusto, vellito della Porpora, ed ornato col Diadema. Fece egli cenno di voler parlare, ma i foldati fenza lasciarlo dire, rinforzarono le grida, con efigere, ch'egli in quel punto diehiaraffe un Collega nell' Imperio, non volendo più restar senza capo, se l'Imperadore per disav-

gli iltanza, che s'affrettaffe a raggiugnere l' Armata, la quale con impazienza l'aspettava in Nicea, Capitale in questi tempi della Bitinia (ma fenza pregiudizio di Nicomedia) dove era feguita la di lui ele-

Ex a Vole, ventura mancasse di vita. Parevano anche disposti a violentario, ma Anno364. egis fenza punto lasciarsi intimidire, allorchè potè farsi intendere, intrepidamente disse (a) che dianzi dipendeva da essi il creare lui Impe-(a) 1-lem cap. 2. radore, ma da che aveano creato lui tale, a lui toccava il penfare a Secomenus, quel che più conveniva al pubblico bene, non ricular già egli di pren-Thesdoret. Philoflorg. dere un Collega, ma che un affare di tanta importanza efigeva matura considerazione: e così cessò il tumulto. Ci vien dipinto Valentiniano

(b) Aurelius Augusto da Aurelio Vittore (b) per uomo di bell' aspetto, nel cui Viller in Eportamento ed operare compariva la gravità ed un ingegno ivegliato, picome . inclinante alla feverità e alla collera. Poco parlava, ma quel poco, be-(c) 2s/m. ne e con proprietà, ancorché fe vogliam eredere a Zolimo (r), egli l. 3 · 10 non avelfe fludiato Lettere, e ne pur lapelle bene il Greco, come par le che fi rieavi da Temifito (d.) Si offervò fempre in hai un abbordimo oras. 6 rimento a i Vizi, e all'avarizia. Pratico dell'arte militare de gli an-

tichi, andava studiando nuove armi da osfesa e difesa. Dilettavasi di lavorate statue di terras e nella guerra compariva sperto in valersi de' luoghi, de'tempi, e d'ogni menoma occasione per cavarne profitto. In fomma tante doti in lui concorrevano, che s'egli avesse tenuto in fua Corte Uomini professori d'onoratezza al pari di lui, e che gli avesfero detta la verità, in vece d'altri infedeli da lui prefi, credendoli di buona legge, avrebbe potuto gareggiare co i più accreditati Regnanti. Certo è, che nel mediocre impiego, ch'egli esercitava, non doveva immaginare un si glorioso ascendente; o almeno non dovette far brighe per ottener l'Imperio, trovandofi allora lontano dall'Ar-mata, anzi Vittore sembra dire, ch'egli fece anche della difficultà ad accettarlo. Comunque fia, alzato al Trono, egli riconobbe dalla mano di Dio l'efaltazione sua, e gliene mostro da li innanzi la sua gratitudine, con proteggere la Chiefa e dottrina Cattolica (e), e con telis. 6. c. 12. ner baffo il Paganelimo: intorno a che molte fue Leggi abbiamo,

non però di molto peto, perch'egli, sto per dire, non voleva che la Religione sconciasse la Politica sua. Le stesse suo azioni dipoi mostrarono, che non erano assai radicati in suo cuore i documenti del Vangelo. Ora egli non tardo ad impiegar le sue applicazioni per togliere gli abufi introdotti ne tempi addietro, come costa da molte sue (f) Goslafe. Leggi (f) di questo medelimo Anno, a noi confervate nel Codice Correntes. Teodofiano, le quali ci fanno nello stesso comofere al progref-

Ced. Theed. fo del fuo viaggio da Nicea a Costantinopoli, e di là fino a Milano. In Coftantinopola appunto volle Valentiniano foddisfare alle pre-(e) Ammie- mure dell'esercito, con eleggersi un Collega (g). Se n'era trattato in mes let. 16. un gran Configlio tenuto in Nicea, dove niuno osò di fcoprire il fuo interno, a riferva di Dagalaife, il quale animofamente gli diffe, che

s'egli amava la propria l'amiglia, non gli mancava un fratello; ma fe il pubblico bene, cercasse il migliore. Dichiarossi appunto Valentinia-(h) Marins no in favor del Fratello, cioc di Flavio Valente, nel di 28, di Marin Chromes. 20 (b), e gli diede la Porpora e il Diadema in un Luogo lontano dalla Città fette miglia, e percio appellato Hebdomon. Era anch' egli Cri-

fiano, e secondo Teodoreto (a) seguitava allora i dogmi del Concilio Exa Volg. Niceno, ma col tempo divenne persecutore del Cattolicismo, con la- Anno 364. sciarsi sovvertir da gli Ariani, de quali comparve sempre gran protet- (a Theodetore. Fu applaudita allora, almeno in apparenza, da tutti l'elezion di cap. 11. Valente, come utile all' Imperio; ed in fatti la concordia, che passò da li innanzi fra i due Fratelli nel governo, parve cosa mirabile, e gio-vò non poco al Pubblico. E di vero merito non poca lode Valente, per aver sempre conservata una sedel dipendenza dal Fratello maggiore, nulla di rilevante operando fenza confultario, ed ubbidendo a i di lui cenni, come avrebbe fatto un suddito col Principe suo. Scrive Zosimo (4), che nel viaggio da Nicea a Costantinopoli Valentiniano (b) Zosimus si ammalo . Ammiano (c) più autentico Scrittore racconta, che dopo (s. 4.6.). la promozione fuddetta amendue gli Augusti Fratelli furono prefi da (c) Ammie-gagliarde febbri: il che fece lor fospettare originata la lor milattia da ces. 4. qualche fattucchieria lor fatta da gli amici del defunto Giuliano. Perciò fu data incumbenza ad Orfacio Maestro de gli Ufici, o sia Maggiordomo, uomo crudo, e a Giuvene Queltore di esaminar questo af-fare. Nulla si scoprì; e contuttochè fossero denunziate molte persone illustri, pure la destrezza di Sallustio Secondo, Prefetto del Pretorio, tagliò le gambe a tutti i processi. Per altro erano i due Principi assai portati ad odiare chiunque avea goduto della grazia ed amicizia di Giu-liano; e però non la poterono l'appare nell'Anno seguente Massimo e Prisco l'ilosofi, che più de gli altri erano stati considenti dell'Apostata, e riguardati di mal occhio anche dal Popolo. Prisco su rimandato alla Grecia, come innocente (d), Massimo condennato alla pri- (d) Eunap gionia, finche avesse pagato una grossa pena pecuniaria. Avendo amen- Via. Septist. due gli Augusti ricuperata la fanità, e le applicazioni ad affari più 40, 5. importanti, fecero poco dappoi cellar quel rumore e i procelli sud-

Venuta la Primavera, si misero essi in viaggio alla volta dell'Occidente, e sul fine d'Aprile apparisce da una for Legge (e), che era- (e) i. s. de no in Andrinopoli. Di là passati a Filippopoli, a Serdica, e finalmen- ra wilirar. te a Naisso della Dacia nuova, quivi nel Castello di Mediana, lonta Cod. Thord. no da Naisso tre miglia, divisero fra loro il governo dell' Imperio (1). (1) Ammia-Valentiniano ritenne per se l'Italia, l'Illirico, le Gallie, le Spagne, la Bretagna, e l'Affrica. A Valente cedette le Provincie dell'Afia tutta coll'Egitto, e colla Tracia. Partirono anche fra loro le milizie e gli Ufiziali, con avere Valentiniano voluto al fuo fervigio Dagalaifo Generale della cavalleria; Giovino General delle milizie delle Gallie; Equizie, ch'ebbe poi il comando dell' Armata dell' Illirico; Mamertino Prefetto del Pretorio dell'Illirico, dell'Italia, ed Affrica; e Germaniano Prefetto del Pretorio delle Gallie. Con gran vigore, e credito di molta giultizia avea Lucio Turcio Aproniano efercitata la carica di Prefetto di Roma. Egli ebbe in quest' Anno per Successore Gaio-Ceionie Rusia Peliusiano, che poco dovette godere di tal Dignità, per-chè molte Leggi del Codice Teodosiano (g) ci san vedere Presetto di indem. Ex. Volg. Rain Lavie Arrille Actionis Simuser Pagno di credenza, e Padre di Assava 94- quel Simunao, parimeter Pagno, che Tedici ciebre per vuec cariche, e per la Letteratura, di cui ci reflano le Lettere. Se noi afecició Arminis-tionis Arminino (5), in quelle tempi l'Imperio Romano fi trovava da rai 101. Se più parti infeltato da i Barbari il che accrebbe i motivi a Valentivia di noi differi Pelecinos del Collega. Ción edia Gollis, e nel-

pie parti mieltato da i Barbari i che accreebbe i motiva à valentiniano di non differii "elecizione dei Collega. Cioci nella Gallia, en lanano di non differii "elecizione dei Collega. Cioci nella Gallia, en laSarmati e Quadi cra infeltata la Pannonia: la Bretagna da i Saffoni,
Pitti, ed Ataccott, Popola bellicori di quella grandi folsa. Nel da fomiglianti mali andava efenta l'Affrica, perché varie Nazioni More di
taxo in taxto correano a darle il facco. I Perfaini poi dal canto lora
varson mofia guerra ad Artice Re dell'Armenia, con pretello di porea, come ferve-Aminista. A eggiono di tali turboltare il affrica Vilettinino di venire a Milano, per illar vicino e pronto per accorrere, dover maggoro fossi i bilogno. Chi vuole approtare i buoi regolamonti fatti da lui in quell'Anno, non la che leggere nel Codice
Teodoliano varie fue Leggi, ferctaria a quell' tempo. Non piacque-

Teodotisno varie fue Leggi, spettanti a questi tempri. Non piacque-(b) 1. 7. de ro già a i Popoli Cattolici due d'esse. Coll'una (s) proibi a i Paga-Malshii restatorio i iolamente i lor Sagrifazi notturni, ma non già quei del giorno, ed cattorio di transferi del la Politica, tuttochè certamente egli sossi e la altronde si fa, che la sua Politica, tuttochè certamente egli sossi e

a tutto l'Imperio.

Cattolico, e favorifie la vera Chiefa, il portò a lafciare ad ognuno la Gontamber della coficinaz, e a non inquiera veruno per cagion di Relicontroli.

Giamber della coficinaz, e a non inquiera veruno per cagion di Relicontroli.

La cattolico Coll'atta Legge (d) probia la Victoria il ricevere nei Clero

La cattolico Coll'atta Legge (d) probia la Victoria il ricevere nei Clero

La cattolico per gii Magiltaria, e perche i non fi pregiudicalle al bifogno del Pub
lori della colliazione per gii Magiltaria, e perche i lori beni non colifiero nelle Chie
Torritoria di controlico di colliazione di proportione di colliazione di proportione di Pubblico dili Beni. Ma forfaquelta Legge, fatta per la Pro
vinicia Bizzenta dell' Affrica, fiu un regolumento particolare, nei fitteli

Anno

Anno di Cristo cccexv. Indizione viii.

di LIBERIO Papa 14.

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 2.

FLAVIO VALENTINIANO, C FLAVIO VALENTE AUGUSTI.

Tom. II.

S Iccome fi ricava dalle Leggi del Codice Teodofiano, la Prefettura Ena Volg. di Roma per gli cinque primi Mefi fu appoggiata a Simmaco, e Anno 3/1. dopo lui a Polifamo, de quali s'è parlato di lopra. Per buona parte dell' Anno presente si fermo l' Augusto Valentiniano in Milano, e ch'euch Amb presente it etimo i August Valentama in Stataol et n'est gif faceffe an feorfa per varie Città d'Italia, fi feorge da alcune fue Leggi (e) date in Sinigaglia, Fano, Verona, Aquileia, e Luceria, che (a) Griloft, non può effere quella del Regno di Napoli, e forfe fu Luzzata, Terra Cod., Thei-del Mantovano, o fis del Guaftallefe. Nelle Date nondimeno di quelle da del Mantovano, con fis del Guaftallefe. Leggi fi offerva qualche sbaglio (4). Paísò dipoi Valentiniano nelle Gallie, e andò a pofare in Parigi; veggendosi ancora qualche Legge (b) diminisdata in quel Luogo, che a poco a poco erefeendo d'abitatori nel uto cap. 5. fuori dell' Ifola della Senna, divenne poi famossifima Città. I movi-menti de gli Alamanni quei furono, che trassero l' Imperador nelle Gallie. Imperocchè que' Popoli avendo spediti i lor Deputati di buon' ora alla Corte, per rallegrarfi con Valentiniano, in vece di riportare a cafa de i regali funtuofi, come era il coftume, non ne ebbero che poehi e di poco prezzo. Furono anche trattati con afprezza da Orfaciò Maggiordomo dell'Imperadore, a eui fumava prefto il cammoino. Il perene disgustati, per vedersi poco apprezzati da quello Augusto, rifiutarono que'doni, e poi suriolamente cercarono di vendicarsene addoffo a gl'innocenti loro confinanti della Gallia, e fecero Leghe con altre Nazioni barbare, istigandole tutte a i danni dell' Imperio Romano. Comando Valentiniano, che il Generale Dagalaife mareiasse coll'Armara contra d'essi Alamanni, ma questi il ritrovo già ritirati di là dal Reno. Era vieino il primo di di Novembre, quando ad essi Augusto arrivo la dispiacevo nuova, che Precepia s'era ribellato in Levante contra del Fratello Valente, con impadronirsi di Costantinopoli. Per timore ehe coditi non volgelle l'armi verio i Illinico, ehe era di fia giurifdizione, fpedi Valentiniano colà Egaizia, erato General delle milizie di quel pacefe, con buon numero di truppe, ed egli fiello facea gli i conti di tenergli dietro, ma non meno i fuoi Configlieri, che L'Legati di varie Citti Gallièhe il trustrearore, con rappretentargli il perieolo, a eut restavano esposte le Gallie, e con fargli conoscere, che Procopio era nemico di lui e del Fratello, ma

Bbb

Exa Volg. che gli Alamanni erano nemici di tutto l'Imperio Romano. Perciò fi ANNO 365. fermo, e folamente ando a Rems. Ed affinche non penetralle nell' Affrica il rurbine molfo in Oriente, spedì colà Nesterie, che fu poi Confole nell' Anno di Cristo 300. ed altri Ufizzali, raccomandando loro, che ben vegliaffero alla quiete di quelle contrade. Molte Leggi abbiamo pubblicate da esso Augusto in quest' Anno, e registrate nel Codice Teodofiano (4), colle quali proibi il condannare alcun. Criftia-(a) Gothofr.

Thredef.

Chron. Cad. no a fare da Gladiatore; ficcome ancora l'efigere danaro dalle Provincie, per regalare chi portava le nuove di qualche vittoria, o de' Confoli novelli. Parimente levò i Privilegi de particolari, volendo, che ogoun portaffe il fuo pelo ne pubblici aggravi. Inventò ancora i Di-fensori delle Città, acciocchè proteggellero il Popolo contro la prepotenza de Grandi, e decidesfero anche le lor liti di poco momento. Questa istituzione fatta per bene del Pubblico duro poi gran tempo; e cagion fu, che anche gli Ecclesiastici ottenessero da gli Augusti de i Difensori, per affistere a i loro interessi ne' Ttibunaii.

Per conto di Valente Imperadore, ful principio dell' Anno prefente egli procedè Confole in Costantinopoli, e venuta la Primavera passò nell'Asia, perchè faceodo i Persiani guerra viva all' Armenia, le apparenze erano, che volessero rompere la pace già stabilità da Gio-viano, ed affalir le terre del Romano Imperio. I fatti mostrarono, che tale non era la loro intenzione. Ancorchè Socrate (4) feriva, che Va-(c) d'amis- leote giunfe ad Antiochia, pure abbiamo da Ammiano (c), che s'inmus tió. 26. camminò bensì a quella volta, ma poi fi fermiò a Cefarca di Cappadocia, dove cominciò a farfi conofcere parziale affai caldo de gli A-

(d) Hacins n Chrome. ( Cheans. diexa.de. (f) Hare-ETHAL IN Chronico. to Thresh

(b) Secrat.

1. 4. 6. 2.

cup. 7.

riani, e perfecutor de' Cattolici. Mentr'egli dimorava in quelle parti, un fieriffimo Tremuoto nel di 21, di Luglio, fecondo Ammiano, co Idazio (d), o pure nel di 21. d'Agosto, come ha la Cronica Alessandrina (e), fi-fece feotire per tutto l'O iente. San Girolamo (f) scrive per tutto il Mondo: il che ha ciera d'iperbole; tuttochè anche Teofane (g) co' termini stessi ne parli. Amendue lo riferiscono all' Anno feguente, quando pure non fosse cosa diversa. In Alessandria il mare si ttranamente fi gonfiò, che portò le navi fopra le cafe e mura più alte (ancor questa poffiam contacla per un' iperbole), e poscia con pari in Chronegr. reflusso retrocedendo lasciò que Legni in secco. Accorsero quei Cittadini (i quali doveano pure effere flati tutti annegati, fe vera foffe la prima parte) per dare il facco alle merci, ma ritornando indietro l'acqua, tutti li colfe ed annego. Gran danno è scritto ancora, che patirono l'Ifole di Sicilia e Creta. Soggiornava tuttavia in Cappado-

(h) Jamies (ta Valente (b), quando arrrivò per le polte Sofrenie, uno de fuoi Senes de la gretarj, che poi fu creato Prefetto di Costantinopoli, portandogli la
sep. 7.
Innesta muova della follevazione e ribellione di Presepie. Era costiui d'una Famiglia illustre della Cilicia, e Parente dell' Apostata Giulia-(i) klaw ib. no (i), uomo d'umor malenconico, e riconofciuto prima d'ora per cap. 6. cervello capace di far delle novità. Già il vedemmo lafciato da effo Giuliano nella Mesopotamia con Sebastiano Generale al comando di

un' Ar-

un' Armata di trenta mila persone, mentre esso Giuliano marciava Exa Volg. coll'altro maggior esercito contro i Persiani. Ebbe poi da Giovia- Anno 365no Augusto l'incumbenza di condurre il corpo dell' estinto Giulizno alla fepoltura di Tarío. Fu creduto (e lo racconta Ammiano), che nel Tempio di Carres fegretamente Giuliano gli avelfe donata una vette di Porpora con dirgli di vestirifene, e di fari proclamar Imperadore, in caso che accadesse la morte sua. Aggiunsero altri, che Giuliano negli ultimi disperati momenti di sua vita il dichiarasse suo Succoffore: il che si niega da Ammiano. Ma per quel, che riguarda la Porpora Zosimo (a) racconta, che Procopio, dappoiche fu eletto Gio. (a) 2sim. viano Augusto, andò a presentargliela, e nello stesso tempo il pregò ist. 4. 4. 4. di lasciarlo ritirare colla sua famiglia a Cesarea di Cappadocia, per menar ivi una vita privata, ed attendere all'agricoltura, perche in quelle parti vi posfedea molti stabili. Vero o fallo che sosse i saffare di quella Porpora, si dece ben credere sparsa voce, ch' egli avesse all'agricoltura de la companio de la companio del propora si dece ben credere sparsa voce, ch' egli avesse sparsa de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio de la companio del compani rato all'Imperio, e però si appigliò al partito della riturata. Ma nè pur credendosi ficuro in Cappadocia, passò dipoi nella Taurica Cher-loneso, oggidi la Crimea; e conoscendo fra poco tempo, che non era da fidarli di que' Barbari infedeli, e trovandosi anche in necessità, venne a nascondersi in una Villa vicina a Calcedone in casa d'un Amico suo, nominato Stratego. Di là passava talvolta travestitto a Costanti-nopoli, e raccogliendo quanto si dicera dell'avarizia di Valente Au-gusto, e della crudeltà di Patranio Suocero d'esso Imperadore, s'avvide, che il Popolo era mal foddisfatto del prefente governo, e questo essere il tempo di tentare un gran giuoco, giacche non sapea più lungamente sofferire quel suo infelice stato di vita. Gli accrebbe ancora l'animo la lontananza di Valente, e però passato in Costantinopoli, e guadagnato un Euroco affai ricco (b), si diede a conoscere (b) Ammiaad alcuni foldati fuoi vecchi amici, ed animofamente fi fece proclamare Imperadore Augusto. Niun forse giammai si temerariamente co- 20smui il. minciò una si grande e pari imprefa, perché fenza gente, fenza da-Técnié. naro, e fenza altre difpolizioni, per andare innanzi, e follenerfi. E Oras. VII. pur fi vide cottui fecondato dalla fortuna, perché a forza di artifizi, di bugie, di promeffe, e di far venir di qua e di la persone, che asserivano morto Valentiniano, ed incamminati rinforzi di gente in aiuto fuo, egli giunfe a rirare nel fuo partito (e) un' incredibil quantità (c) Eurap. di foldati, o defertori, o tratti dalla plebe, in maniera tale che i pri- va. 50 marj dell' Imperio dubitavano già, che egli potesse prevalere a Va- cap. 5. lente. Uno de gli artistaj suoi ancora su, che avendo trovato in Costantinopoli Faustina Augusta, Vedova dell'Imperador Costanzo, con una fua Figliolina di età di cinque anni (4), vantandoli fuo Parente, (d) Ammiala facea venir feco in lettiga a i combattimenti, e mostrava a i foldați mu ibid.

quella fanciulicita, per riivegliar in loro la cara tuemoria di Coftanto Augusto. Non folamente venne Coftantinopoli in poter di Procopio, ma anche la Tracia tutta, e gli riutci ancora di occupar Calecdone e Ni-Bb L 2 380

En a Volg. cea, ed in fine tutta la Bitinia, e di guadagnare con mirabil destrez-Anno 365: za un corpo di milizie, che era stato spedito contra di lui. Valente Imperadore, siccome Principe allevato sempre nell'ozio e nella pace, e di poco cuore, a tali avvili accrefciuti anche dalla fama, restò si stiportito, che già gli paffava per mente di deporte i Porpora. Pu-re animato da i fuoi, inviò Vadamario, già Re de gli Alamanti, all'af-fedio di Nicea. Ma Rumitalea, che la difendeva per Procopio, con una sortita il fece rittrat più che in fretta. Portoffi lo fleffo Valente all'affedio di Calcedone, dove non riportò se non delle fischiate e de gli scherni ingiuriosi da que difensori, e su anch'egli costretto a battere la ritirata. Accadde poi un caso curioso. Essendosi Arintee, uno de'bravi Generali di Valente, incontrato in una brigata nemica, comandata da Iperechio, in vece di affabria con l'armi, con quel poffefo, ch'egli ufava ne'tempi addietro con que'foldati defertori, loro comandò di condurgli legato il loro Capitano, e fu ubbidito. Quel nondimeno, che sconcerto non poco gli affari di Valente, fu, che effen-dosi ritirato Sereniano suo Ufiziale nella Città di Cizico colla cassa di guerra, con cui dovea pagar le Armate Imperiali, un groffo corpo di gente di Procopio quivi si colfe, ed espugnata la Città, s'impadroni di tutto quel tesoro. Fece in oltre esso Procopio votar la casa di Arbezione, già uno de' Generali d'Armata fotto Cottanzo, che non s'era voluto prefereare a lui, colla feufa della vecchiaia e de gli acciacchi fuoi. Valfero un teforo tutti que' preziosi suoi mobili. Diede poscia Procopio in Proconfole all' Ellesponto Ormisda, Figlipolo di quell'Ormisda, che già vedemmo Fratello di Sapore Re di Persia, e rifugiato presso i Romani. Intanto arrivo il verno, ed altro più per allora non seppe far Procopio (4), che caricar d'imposte i Popoli, e lasciar la

(a) Themil.

reper la roccipio (v.), cue carriar a impone i ropori, e inariar is briglia alla giá coperta fua malignat è ferezaz: per cui cominciò a calar ne fudditi l'avversione a Valente, e si freglio l'odio contra dell'imquo ultrapatore. Sembra ancora, ch' egli pubblicasse qualche Editto pregiudiziale a i Filosofi, avvegnache anch'esso pretendesse con l'accominatore dell'accominatore dell'accomina fere un gran Filosofo. In segno di ciò portava un'allai bella barba, in cui forse consisteva tutta la di lui Filosofia.



Anno di CRISTO CCCLXVI. Indizione IX.

di Damaso Papa 1.

di Valentiniano, e

di VALENTE Imperadori 3.

Confoli & GRAZIANO Nobilissimo Fanciulto, e

A Mendue questi Consoli appartengono all'Occidente. Sembra, che Era Volg.

\*\*Presestato sossile Presetto di Roma. Il Panvinio ci da Lampadio, Anno 366. e poscia Juvenzio; ed in fatti la Presettura di Juvenzio vien confermata da Ammiano. Accadde (a) nel di 24, di Settembre dell'Anno (a) Pagint presente la morte di Liberio Papa, il quale ne i torbidi della Religio- Crit. Roren. ne non avea fatto comparire quel petto, per cui sono stati si commendati tanti altri fuoi Anteceffori e Succeffori. Si venne all'elezione di un novello Pontefice, ma questa non succede senza un lagrimevole scisun novello rontenee, ma que un novello rente un agrunarios cui ma (b), avendo una parte eletto Dama/o Diacono della Chife Romana, perfonaggio digniffimo; ed un' altra Ursas, appellato da altri contro la fede de Manuleritti, Ursias, Diacono anch' effo della medefisias parte ma Chiefa. Per questa divisione in gravissmi sconcerti si trovo invol. Talienassi ta Roma, e ne feguirono ferite ed ammazzamenti non pochi tanto dell' Memeir. de una che dell'altra arrabbiata fazione, e fino nelle Chiefe facrofante. I Hift. Est. Chi ne attribuì la colpa a Damaso, e chi ad Urfino; ma in fine riconosciuta la buona causa e l'innocenza di Damaso, la quale si vide allora esposta a non poche caluonie de suoi avversari, resto egli pacifi-co possessione della Sedia di San Pietro, e governo da li innanzi con gran plaufo la Chiefa di Dio, Celebri tono in questo proposito le parole e rifleffioni di Ammiano Marcellino (c), Scrittore Pagano, e pe- (c) Ammiarò nulla mischiato in quelle sanguinose fazioni. Racconta egli, che per sus lib. 17. questa maledetta gara in un sol giorno nella sacra Basilica di Sicinio si 149. 3contarono fin cento trentasette cadaveri; nè Juvenzio Presetto di Roma fu con tutta la fua autorità ballante a reprimere la matta inviperita plebe, anzi convenne a lui stesso di rivirarsi fuori della Città ne Borghi, per non reftar vittima del loro furore. Serive dunque Ammiano: uanto a me, considerando il fasto mondano, con sui vive chi possiede in doni a sforzo ed arte alcuna per uttenerla. Perocchè ottenuta, che l' banno, son certi di arricchirsi assaissimo mercè delle oblazioni delle divote Matrone Romane; e che se n'anderanno in carrozza per Roma a lor talento, magnificamente vestiti, e terranno buona tavola; anzi faranno conviti sì (untuofi, che fi lasceranno indistro quei de i Re ed Imperadori. E non s'avveggono, che potrebbono effere veramente felici, fe fenza forvirsi del preteflo della grandezza e magnificenza di Roma, per iscusar questi loro eccessi,

En a Volg, volessero riformare il loro vivere, seguitando l'esempio di alcuni Vescovi Anno 366. delle Provincie, i quali colla faggia frugalità nel mangiare e bere, coll'andar poveramente vefiti, e con gli occhi dimeffi e rivolti alla terra, rendono venerabile e grata non meno all'eterno Dio, che a i veri suo adoratori, la purità de' lor coftumi, e la modeftia del loro portamento. Così Ammiano. Noi secondo l'ulanza de miriamo eccessi ne Pastori della Chiesa. e Vizi nel Popolo, fubito caviam fuori i primi Secoli della Religion Cristiana, come lo specchio di quel, che si dovrebbe fare oggidi; e certo è, che grandi esempli di Virtà s'incontrano in que tempi; ma ne pur mancavano allora i Vizj e i mali de i nostri di, e le Opere di Eulebio Celarienfe, e de Santi Gregorio Nazianzeno, Giovanni Grisoftomo, e Girolamo, per tacer d'altri, ei afficurano, non effere stati si fortunati i lor tempi, che facciano vergogna a i nostri. L'Ambizione è mal vecchio, e di tutti i Secoli; e dove son ricchezze sempre fon tentazioni. Lo stesso Romano Pontificato già era divenuto un macítofo oggetto de i defiderj mondani; ed è altresì famoso ciò, che (a) S. Hier. San Girolamo (a) racconta di Preteftato, uno de'più Nobili Romani, che fu Proconsole, e circa questi tempi Prefetto di Roma, e morì poi Console difegnato. Essendo egli Pagano, Papa Damaso l'an-

dava efortando ad abbracciare la Religion Cristiana: ed egli allora ridendo nipole: Fatemi Vefcovo di Roma, ch'io tofto mi fare Criftiana. Continuò Valentiniano Augusto in quest' Aeno ancora il suo soggiorno nelle Gallie, dimorando per lo più nella Città di Roms, dove

ii veggono date alcune fue Leggi (4), per opporfi occorrendo a i non

mai quieti Alamanni. Sul fine dell' Anno precedente avea quella gen-

fred, Chre-

te (1), senza esfere ritenuta dal verno, fatta un'irruzione nel paese Ro-(c) Ammia- mano. Cariettone e Severiano Conti, che guardavano que confini. (c) Assistation and in the common cavalcarono contra d'effi, e vennero alle cap. 1. mani. Andò a finir la zuffa colla morte di que'due Conti, e d'altri Romani, cella fuga del resto, e colla perdita della bandiera de gli Eruli e Batavi, portata poi da que Barbari come in trionfo a cafa loro. Con rabbia e dolore inteso ch'ebbe tal fatto Valentiniano, diede ordine a Giovino Generale della cavalleria di marciar contra de'nemici probabilmente nella Primavera dell'Anno presente. Giunto questi fra Tullo e Metz, all'improvviso piombò addosso al maggior corpo di que' Barbari, e gran macello ne fece. Trovò dipoi un altro corpo d'effi, che dopo il facco stava a darsi bel tempo, e a questi ancora fece provare il taglio delle spade Romane. Vi restava il terzo corpo d'essi Alamanni verso Sciallon. Fu a visitarli Giovino, e li trovo coll' armi in pronto per far testa. Venuta dunque l'aurora, messe le sue schiere in ordinanza di battaglia, sece dar fiato alle trombe. Duro per tutto il giorno l'ostinato combattimento colla rotta in fine de' Barbari, de' quali restarono sul campo sei mila, e quattro mila se ne andarono feriti. De'Romani fi contarono mille e ducento morti, e ducento foli feriti: il qual ultimo numero par ben poco. Preso il Re di quella gente nel dare il facco al campo loro, fu fatto impiccare

fenza faputa del Generale da un Tribuno, il qual corfe pericolo di Exa Vole, perdere la telta per quelta fua profunzione. Abbiam tutto quelto da Anno3/6. Ammiano, la cui autorità val più che quella di Zofimo (a), diversa (a) Zofimas mente parlante di questi fatti con dire, che Valentiniano stesso in persona diede battaglia a gli Alamanni, e che finì la zuffa con suo svantaggio. Avendo cereato per colpa di chi, trovò rea di tal mancamento la Legione de' Batavi, cioè de gli Ollandefi, che, ficcome dicemmo, aveano lasciata in man de'nemici l'Insegna. Il perchè alla vista di tutto l'esercito ordinò, che i Batavi fossero spoglisti dell'armi, e come tanti schiavi dispersi per l'altre Legioni. S'inginocchiarono tutti ehiedendo mifericordia, e pregando, che non volelle caricar di tanto obbrobrio quella gente, e l'Armata ittessa. Tanto disfero, promettendo d'emendare il fallo, che ottennero il perdono. Il che fatto, tornò Valentiniano ad affalire i nemici con tal bravura, che un'infinita moltitudine d'essi vi restò tagliata a pezzi, e poehi poterono portar l'avviin di tanta perdita al loro paele. Vero farà ciò, che riguarda i Batavi, ma non già l'effere intervenutn a que'fatti d'armi lo stesso Imperadore. Anche Idazio (+) di quelta vittoria riportata contra de gli (b) Idacias

Alamanni lasciò memoria. In Oriente all'aprirsi della buona stagione si misc in campagna Valente Augusto, per procedere contra del Tiranno Procopio; (e) c (c) Ammioperche conobbe, quanto potefic in tal congiuntura giovare a i propri nui lib. 16. interests Arbezione, vecchio Generale, ennosciuto ed amato dalle milizie, fattolo chiamare, a lui diede il comando dell'Armata. Ottima rifoluzione, che produffe tofto buon frutto. Era Arbezione irritato forte contra di Procopio pel facco dato alla fua cafa, e non tralafcio diligenza alcuna, per ben servire a Valente. Tirò egli al suo partito Gomeario, uno de' Generali di Procopio. Zofimo (d) ferive, che ciò (d) Zofimu avvenne in una battaglia, in cui mancò poco, che a Valente non toc- ité. 4 c. 8. casse la rotta per valore del giovane Ormi/da Persiano, da noi veduto di fopra Utizial di Procopio. Ammiano nulla ha di quella battaglia, parlando folamente di quella, che ora fon per narrare. Cioè paffato Valente fino a Nacolia Città della Frigia, quivi trovò Procopio, e con lui venne alle mani. Dubbiolo fu un pezzo l'elito della pugna, finclic Agilone Tedesco, uno de Generali di Procopio, all'improvviso colle fue squadre passò alla parte di Valente. Per questo inaspettato colpo atterrito Procopio, prese la fuga, ma in fuggendo da due suoi Capitani Fiorenzo e Barcalba tradito, fu preso e legato; e questi il menarono nel seguente giorno a Valente, che immantenente gli secc mozzarc il capo. Il premio, che ebbero i due fuddetti Capitani del fatto tradimento, fu d'effere per ordine di Valente anch'essi uccisi. E tal fine ebbe il Tiranno Procopio, la cui morte vien riferita da Idazio (e) al dì 17. di Maggio dell'Anno prefente. Prima della di (e) tdacini lui caduta Equizzio Generale dell'Armata di Valentiniano nell'Illirico, in 1941. vedendo ridotto lo sforzo della guerra nell' Afia, (f) era entrato colle (f) demusfue genti nella Tracia, con imprendere l'affedio di Filippopoli; ma cap. 10.

. 3

Eas Vode, ritoro quella Città più dura di quel che penírea. Non 6 volle mai Arma 306, rendere il nemico, preidioi, finché non vide co propri) occili la tella (v. 1888) di Precopio (c.), che Valente invisva al Fratello Valentaineo. A queli di 27.0. e difendori tocco poicia la disguai di prover la crudeltà d'ello Valentaineo, che contra di consultata de valentaineo, che il capo del fuddetto Procopio fu prefentato a Valentiniane, mentre fi en comava a Parigi il General Giussi, gliorido per le vitione del fiopra narrate; e però vegnismo a conofec-

gloriotò per le vitonie di fopra narrate, e però vegniamo a conoficere, che le dini fortunate imperie contro e gli Alamsoni apparengono anch' effe al Maggio dell' Anno pretènee. En ienza figliacil i Ancolorio del Maggio dell' Anno pretènee. En ienza figliacil i Ancolorio dell' Anno Domorie da Maggio: il tech fin prefo per bom pretàgio di que' felici avveniment, che appretfo fi videro. Nel teflo d' Idazio (N. 1481).

1 Aggio: Alamo Domorie del Figliando di Padrainiase, ma ficcomo offero del Adaio (N. 1481).

1 Aggio: Alamo Domorie del Figliando del Padrainiase, ma ficcomo offero del Adaio (N. 1481).

1 Aggio: Alamo Domorie del Figliando del Padrainiase, ma ficcomo offero del Adaio (N. 1481).

1 Aggio: Alamo Domorie del Figliando del Padrainiase, ma ficcomo offero del Adaio (N. 1481).

1 Aggio: Alamo Domorie del Figliando del videro. Nel teflo d' Idazio (N. 1481).

1 Aggio: Alamo Domorie del Figliando del videro del Padraio (N. 1481).

2 Aggio: Alamo Domorie del Figliando del videro del Padraio (N. 1481).

2 Aggio: Alamo Domorie del Padraio (N. 1481).

3 Aggio: Alamo Domorie del Padraio (N. 1481).

3 Aggio: Alamo Domorie del Padraio (N. 1481).

4 Aggio: Alamo Domorie del Padraio (N. 1481).

4 Aggio: Alamo Domorie del Padraio (N. 1481).

5 Aggio: Alamo Domorie del Padraio (N.

(1) Sayung Portis and Sandard Sandard

deraisone dopo la vistoria, perché puin folamente i principali autori
della cofinizione, con fole parole galigite altri, che fenna fatica a cnno faromenti al Tiranno; e nulla percié della di lui grazia, chi per
no faromenti al Tiranno; e nulla percié della di lui grazia, chi per
no faromenti al Tiranno; e nulla percié della di lui grazia, chi per
no faromenti al Tiranno; e nulla percié della di lui grazia, chi per
no faromenti della condetta
(Chi Jimme) di lui condetta
(Chi Jimme) della condetta
(Chi

(1) Libanio (1), il quale ferivendo la propria Vita, e però lungi dal voin Vita fue. let quivi incensar Valente, attesta, non aver egli fatto morir gli amici
di Procopio, ed esfersi contenuta in molta moderazione la sua giustizia.



Anno

Anno di Cristo cccixvii. Indizione x.

di Damaso Papa 2.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 4.

di GRAZIANO Imperadore 1.

# Confoli } Lupicino, e Giovino.

Bbiam veduto di fopra Giovino Generale di Valentiniano Augu- Exa Volg. A fto nella Gallia. Ebbe quelti l'onore del Confolato in ricom- Auxo367. penía delle vittorie riportate contra de gli Alamanni. Era Lupicino anch'egli Generale di Valente Augusto in Oriente, e con avergli condotto a tempo un foccorfo numeroso di truppe, ebbe gran parte ad atterrare il Tiranno Procopio, perlochè fi guadagnò la Trabea Con-folare. Libanio (a) ne parla con lode, e Teodoreto (6) con efaltare (h) That la di lui Pietà e Virtù, ci fa intendere, ch' egli dovette effere Cri- rit. Patr. fliano. Ricavasi poi da Ammiano, e dal Codice Teodosiano, che la Presettura di Roma su per aleuni mesi dell' Anno presente esercitata da Juvenzio, e poi da Vettio Agorio Pretestato, di cui s'é parlato di fopra. Servono poi le suddette Leggi a dimostrare la continuata permanenza di Valentiniano Augusto nelle Gallie. L' ordinario suo soggiorno era in Rems, perché quantunque fossero cessate le insolenze de gli Alamanni, e sors'anche sosse succeduta qualche pace con loro, pure conveniva tener sempre l'occhio alle barbare Nazioni troppo volonterose di bottinar ne paesi altrui. Trovavasi egli nella State in Amiens (e), quando gli fopravenne una pericolofa malattia, che crebbe (c) Ammiaa fegno di far disperare della di lui vita: il che diede occasione a molti "" (16. 27. cap. 6. fegreti brogli, per eleggere in mancanza di lui un novello Augusto. l'urono in predicamento per questo due personaggi, amendue temuti per la loro indole fanguinaria, cioè Ruflico Giuliano, e Severo Generale della fanteria. Dopo lungo combattimento col male si riebbe l' Augusto Valentiniano (4), ed allora i suoi fedeli Cortigiani, ristettendo (4) Zosimus al pericolo, in cui egli s'era trovato, non durarono fattea a perfuadergli la neceffità di eleggerfi un Collega e Succeffor nell'Imperio.
Veauto dunque il di 2-4, d' Agolto (-6), e fatto raunar l'eferento fuori (e) Edacias Venuto durque ii ii 14, u 18500 V. lato prefentò a i foldati il in Fafit. d'Amiens, falto Valentiniano fopra un palco, prefentò a i foldati il in Espir. fuo Figliuolo Flavio Graziano, a lui partorito da Valeria Severa fua in Lobena. prima Moglie, tuttavia vivente; e con una marstosa allocuzione espose strates la risoluzion presa di dichiarario suo Collega, ed Imperadore Augusto; ité. 4. c. 11. fopra di che dimandò la loro approvazione. S'udirono allora inceffanti Viva, e le trombe e il battere de gli scudi collo strepito loro mag-Tom. II.

(a) Idacins ibidem . Alexandr.

Ea a Volg, giormente attestarono il giubilo universale delle milizie. Era allora Anno 2011: Graziano in età di otto anni e di qualche Mese (4), perchè nato prima che il Padre fosse Augusto, cioè nell'Aprile, o nel Maggio dell'Anno di Cristo 379. benche Ammiano il dica adulto jam proximum, di graziofo afpetto, d'ottimi coftumi, e buona inclinazione, talmente che prometteva affanlimo per l'avvenire. Molti nondimeno fi maravigliarono, come il Padre in vece di crearlo Cefare ad imitazion di tanti

altri fuoi Predeceffori, il voleffe in un fubito Augusto. Aurelio Vitto-(b) Aurelius re (b) pretende ciò fatto per impulso della Suocera, e della suddetta

Vitter in E- fua Moglie Severa. pasame.

E qui convien riferire una strana e biasimevol azione di Valentiniano, imbrogliata nondimeno dal disparere de gli Storici tanto in riguardo al tempo, che alle circostanze. Certa cosa è, che vivente ancora la medelima Severa Madre di Graziano, riconosciuta da ognuno per sua legittima Moglie, su sposata da lui Giustina, la qual poi divenne Madre di Valentiniano II. Imperadore. Essendo azion tale contraria alle Leggi de gli stessi Gentill, non che della Cristiana Relib. 4. c. 31.

altri una ce ne fa sapere, che sembra ben mischiata con delle favole. Padre di Giuttina era stato un Giutto, Governatore del Piceno, il quale per aver divulgato un suo ridicolo sogno, in cui gli pareva d'aver partorita una Porpora Imperiale, fu fatto morire dal lempre fospettoso Costanzo Augusto. Sua Figlia Giustina cresciusa in età ebbe la fortuna di entrar'in Corte di Severa Augusta Moglie di Valentiniano, ed arrivò a tal confidenza con lei, che seco si lavava al Bagno. Severa in offervar la rara beltà di quelta Fanciulla, se ne innamorò sempre più; ma sconsigliatamente avendone lodata la bellezza al Marito, cagion fu, ch'egli s'invogliaffe di sposarla. A quelto fine pubblico una Legge, che sosse lecito il poter'aver due Mogli nello stesso tempo, e poi la sposò, avendo poco prima creato Augusto il Figlio di Severa Graziano, e per conseguente in quest' Anno. Ma giusta ragion

(d) Boffnet ci è di credere, come ha infegnato il celebre Vescovo di Meaux, (4) Des Variatient. favoloso un tal racconto, che su poi preso per cosa vera da Giorda-no (s), Paolo Diacono (s), e Malala (g). Se Valentiniano avesse fatta (e) Jordan. una Legge sì contraria all'uso de' Gentili, e molto più de' Cristiani, Succest. (f) Paulus Ammiano e Zosimo non avrebbon lasciata nella penna cotal novità per Discount iscreditarla. E Zosimo (b) chiaramente scrive, effere stata Giustina dianin Continu.

zi Moglie di Magnenzio Tiranno, e però non quale essa ci vien di-(g) Johann, pinta da Socrate. Pertanto è più tosto da credere, che Valentiniano Malala in o per qualche fallo di Severa, o pure per suggestion della propria paf-fione, ripudiasse Severa, e sposasse dipoi Giuslina: il che non era vie-Chron. (h) Zıfimus hit. 4. 6.43, tato dalle Leggi del Paganetimo, benche contrario a quelle del Van-(i) Chrome, gelo. Di quetto abbiamo un barlume nella Cronica Aleffandrina (i) Alexandr. e in quella di Malala (k) dove scrivono, che per l'ingiusta compra (k) Johann. di un podere fatta da Marina, o Mariana Augusta (così chiamano que-

gli Autori Severa) Valentiniano la bandi, e che poi Graziano suo Fi-Coren.

gliuolo dopo la morte del Padre la richiamo dall'efilio. A quell'Anno Es a Vole. ancora appartengono alcuni fatti d'effo Valentiniano per relazion di Anno 367. Ammiano (a). Cioè ch'egli s'era ben fatto forza ne primi anni del (a) Ammiafuo governo" per reprittere il fuo natural" afpro e fiero, ma che in mus tib. 27. quello cominciò a lafeiargll' la briglla, con fai morire in Milanb a 44b. 7. fuoco lento Dioele Come, e Diódoro altro Ufiziale con tre Sergenti, e per quanto fembra indebitamente, perchè i Milanefi li riguardarono da li innanzi come Martiri, e chiamavano il luogo della lor fepoltura a gl' Invocenti. D'altre fue azioni crudeli fa menzione il fuddetto Ammiano. Abbiamo parimente da lui, che Magonza, un di che i Cristiani facevano festa, fu all'improvviso occupata e saccheggiata da Randone uno de' Principi Alamanni. All'incontro i Romani recero affaffinar Viticalo Re di quella nazione, Figlio del fu Re Vadomiro, per mano di un di lui familiare. Scrive in oltre quello Storico, che i Pitti e gli Scotti, entrati nella Bretagna Romana, vi aveano commesso de i gravi disordini, e minacciavano di peggio. Fu spedito colà Teodosso Cente, Padre di Teodosso, che su poi Imperadore, il quale con tal prudenza e valore si conduste in esta guerra, che non solamente ripulso i Barbari, ma loro eziandio tolfe una Provincia, che rettò da li in-nanzi aggiunta alle terre dell'Imperio Romano. Succedette nella stessa Bretagna, una ribellione di un certo Valentiniano, o pure Valentino, che cerco di farsi Imperadore (b). Fu preso dal Conte Teodosio, e (b) Zosimus pagò la pena dovuta al suo missarco. Dalla parte ancora de Franchi il. 4.6.12. e Saffoni fu fatta un'irruzione nel paese Romano della Gallia. Pare, che lo stesso Teodosio quegli fosse, che per mare e per terra li sba-

Vegniamo ora a Valente Augusto. Pareva, che dopo la caduta del Tiranno Procopio avesse in Oriente da risiorir la Pace; ma non tardarono ad imbrogliarfi gli affari co i Goti, abitanti allora di là dal tardarono ad imbrogliarii gli attari co i Gotti, aditanti aliofa di a dii Danubio, verfo dove quel gran Fiume sbocca nel Mar Nero (s). A. (c) Ammiaveano effi Goti inviato un loccorfo di tre mila combattenti al fuddetro Procopio, e costoro udendolo uccifo, se ne tornavano addietro cap. 10. verso il loro paese, ma lentamente, perdendos sin dare il sacco a quel de i Romani. Avendo Valente invisto con diligenza un buon numero ou i recomment une coloro, gli intici di cogliciti, edi obbiggirii quani di milizie contra di coloro, gli intici di cogliciti, edi obbiggirii quani firibiure per varie Terre lungo il Danubio, ma fenza obbiggiri quani carcere. Eza in que tempi d'azanziea, il più upoffente tra i Principi Goti, quegli tleflo, che avea provveduto di quella gente Procopio, acoroche d'unella la pace fra il Romano Imperio i Goti; unono certamente di gran coraggio, e di non minor fenno ed eloquenza (d), il (d) The quale fra i fuoi non ufava il titoln di Re, ma bensi quello di Giudi- ###.00- X. cc. Udita ch'egli ebbe la prigionia de' fuddetti fuoi foldati, mandò Legat. a Valente per riaverli, allegando per ifeufa d'averli inviati ad un Im-perador de Romani, e facendo veder le Lettere di Procopio. All'incontro Valente spedi Vittore General della cavalleria ad esso Atanari-Ccc 2

388

Ena Volg. co a dolerfi dell'affiftenza da lui data ad un ribello d'effo Imperio. ANNO 367. Le scuse da lui addotte non furono accettate, e però Valente determino di fargli guerra, configliato anche a ciò da Valentiniano Augusto, per quanto pretende Ammiano. La riputazione, in cui erano allora i Gori, perchè ufati a vincere i vicini, e a non mostrar paura, ficcome gente fiera; e l'effer eglino Collegati con altre Nazioni barbare della Sarmazia e Tartaria, faceva apprendere per pericolofo l'impegno di tal guerra non folamente a i privati, ma anche allo stesso Valente. Il perchè non avendo egli finquì preso il sacro Battesimo (a), (a) Thee-

rap. 12.

dort. lib. 4- volle in tal congiunrura premunirii con effo, e fi fece battezzare, ma per disavventura sua, e della Chiesa Cattolica, da Eudoffio Vescovo di Costantinopoli, Capo de gli Ariani, il quale si fece prima promette-re, ch'egli costantemenre terrebbe l'empia dottrina della sua Setta : Così fu. Da li innanzi Valente, gran protettore dell' Arianismo, perfecutore del Cattolicismo più che prima fi mostrò. Dopo il ritorno di Vittore inviato a i Goti s'inrese, che Atanarico facea de gagliardi preparamenti di guerra, ma Valente non perdè tempo ad ulcire in campagna, e da Marcianopoli Capitale della Mesia inferiore, nella Primavené fi portò al Danublo (4), e gittaro quivi un Ponte, pidio cull' Armata addollo al paefe nemico. Senza trovare per tutta la State re-fillenza alcuna, effendo fuggiti quegli abitanti alle loro afpre monta-gne, altro non feet l'efericio Cefareo, che dare il guaflo al paefe, e prendere chi non fu pretlo a fuggire. Venuto poi l'Autunno fe ne tromò indietto Piefericio a prendere i quatrieri d'inverno, e che Va-

mus lib. 27. cap. 5. Themiflins Orat. X.

(c) Gethefred. Chronol. Codic. Thredef. mus leb. cod. cap. 9.

lente lo passasse nella suddetta Città di Marcianopoli, si raccoglie da alcune Leggi del Codice Teodofiano (e). Fa Ammiano (d) anche menzione di varie scorrerie fatte circa questi tempi da gl'Ifauri nella Panfilia e Cilicia. Loro fi volle opporte Mulonio Vicario dell' Afia, ma (d) Ammia- con tutti i fuoi tagliato fu a pezzi. Miglior forte ebbero i pacfani ed altre milizie Romane, alle quali venne farro di costrignere que' masnadieri a chieder pace: dopo di che per alcuni anni cellarono i lor ladronecci. Mancò in quest' Anno di vita Santo Ilario, celebre Scrittore della Chiefa di Dio, e Vescovo di Poitiers.



Anno

Anno di Cristo ccclxviii. Indizione xi.

- di Damaso Papa 3.
- di VALENTINIANO, e
- di VALENTE Imperadori 5.
- di GRAZIANO Imperadore 2.

FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO PER la feconda volta, (FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la feconda.

V Estio Agorio Pretefiato, per quanto apparifice da una Legge del Ena Volg. Codice Teodofiano (a), efercitava tuttavia nel Gennaio del prefente Anno la Prefettura di Roma. A lui succedette in quella Digni- fred. Chrotà, come costa da altre Leggi, Quinto Clodio Ermogeniano Olibrio. Era nales. Cod. questi della Famiglia Anicia, la più potente, la più nobile, che si Theodof. avesse allora la Città di Roma, divisia in più rami, essistata da tutti gli antichi Scrittori, ma maggiormente gloriofa, per aver effa data il primo Senatore alla Religion Cristiana, quando tanti altri confervavano, e conservarono anche dipoi il Paganesimo. Intorno alla Nobilta, e a tanti personaggi illustri di questa Casa, si può vedere il Reinesio (6), e spezialmente il Tillemont (c), che disfusamente ne tratta (b) Reines.
all'Anno presente in parlando di esso Olibrio, e di Sesso Petronio Probo, a cui fu appoggiata la Prefettura del Pretorio in questi medesimi devio, tempi. Scrive qui Ammiano (d), essere stato Probo conosciuto per turto l'Imperio Romano a cagion della fua chiara Nobiltà, poffanza, e ricchezze, perch'egli possedea delle gran tenute di beni per tutte le Pro- (d) Ammiavincie Romane. Leggonsi moltissime Leggi pubblicate da Valentinia- \*\* 1th. 17. no Augusto nel preiente Anno, e rapportate nel Codice Teodosia- (a). 11. no (c). Con una d'esse egli restitui a i Cherici Cattolici della Provincia Proconfolare dell' Affrica i Privilegi, loro già tolti dall' Apostata Giuliano. Con un'altra egli ordinò, che in cadauno de' quattordici Rioni di Roma fi mantenesse un Medico per servigio de' Poveri. Riformo ancora vari abuli de gli Avvocati nelle caule civili, comandando loro di non ingiuriare alcuno, di non tirare in lungo le liti, e di non far patti per la ricompensa delle lor fatiche. Pel tempo del verno era foggiornato Valentiniano in Treveri, facendo intanto le dispofizioni opportune, per continuar la guerra contra de gli Alamanni. Alla flagione folita d'utcire in campagna, avendo chiamato all'Armata Sebafiiano Conte (f), infieme col Figliuolo Graziano, e co i Genera- (f) Ammioli Giovino, e Severo, paísò egli il Reno fenza opposizione d'alcuno, aux ib. 6. 10. e spedi poi vari distaccamenti delle sue truppe a dare il guasto a i se-

## 390 ANNALI D'ITALIA.

En volg. minati, e alle cafe de menici. Per quanto s'inoltraffero i Romani, reduto da alcuni nel Ducato arti Wirtemberg. S'era ritirato un grofo corpo d'Allammi lorgo una montagna, e i fudo non poco a sloggurii di la colla morre di molti de gli aggreffori, Pere, pte in inque l'posi chiedeffero di mipertaffero pere dell'imperadore. Il che que l'posi chiedeffero di mipertaffero pere dell'imperadore. Il che que l'posi chiedeffero di mipertaffero pere dell'imperadore, il che que l'posi chiedeffero di mipertaffero pere dell'imperadore, il che que l'admonsi, ma per aver defoitate le lor campagne, ricavandoli (s). Asyra. da Autonio (a), che in tal congiuntura Valentiniano celebro del Gius-

in Mof. chi trionfali, e diede de folazzi al Popolo.

Poche, faceende ebbe in quest' Anno Valente Augusto, tuttoché fosse viva la guerra di lui co i Goti. Le Leggi del Codice Teodofiano cel fanno vedere in Marcianopoli, ne Anmaino accenna di lui impresa alcuna militare, che si creda appartenente a quest' Anno. Perche il Da-

(b) Tamif, nubo fu oltre mitura groffo, non fi pore palfare. Temidio Sodifu (c).
Tem. Yll. ciso Charcer, nella idudetta Gittà recità un Panegirico, truttuis efitente, in lode di lui. Giscehé quivi fi legge, che un Principe Oriontale avenda abbandouse gil Statti del Paries, Stati di molta sampietas,
recita del proposito del propos

(c) Ammia- Padre rieorfe alla protezion di Valente. Parla appunto Ammiano (c): nurit. 6. 12. eirea questi tempi de gli affari dell'Armenia. Pretendeva Sapore Re di Perlia, che in vigore del trattato di pace conehiufo con Gioviano Auguito, non potesiero i Romani in caso di guerra preslar aiuto all' Armenia. Però da li innanzi parte colla forza, e parte colle infidie fi fludio d'impadronirsi di quel Regno, con ricorrere in fine al tradimento. Inviato ad un convito Ariace Re d'effa Armenia, fece prenderlo, cavargli gli oechi, e il privò in fine di vita. Cio fatto non gli fu difficile di rendersi padrone d'essa Armenia, con darne il governo a Cilace ed Artabano, due Nazionali di quel paese. Erasi ritirata la Regina Olimpiade con Para suo Figliuolo in una Fortezza chiamata Artageralta, dove fu affediata da i due Governatori del Regno. co'quali paffando d'intelligenza un di ebbe maniera di far tagliar'a pezzi i Perfiani, ch'erano in quel prefidio. Posto Para in liberta, ri-corfe allora al padrocinio di Valente Augusto, e per qualche tempo fi fermo in Neocefarea del Ponto, finche affilhito per ordine fegreto d'esso Valente da Terenzio Conte cbbe la fortuna (probabilmente nell' Anno (eguente) di rientrar nell' Armenia, e di possederla, ma senza titolo di Re, perchè Valente non volle conferirglielo, per non dar orcasione a Sapore di pretendere rotto il suddetto trattato di Pace. In tale stato era intorno a questi tempi l'Armenia. La Città di Nicea,

Bieran.
Chronic tale state era intorno a questi tempi l'Armenia. La Città di Nicea, Chronic per attestato di San Girolamo (d) restò in quest' Anno totalmente attestata da un orrendo tremuoto.

Anno

Anno di Cristo cccixix, Indizione xii.

di Damaso Papa -4.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 6.

di GRAZIANO Imperadore 3.

FLAVIO VALENTINIANO Nobilissimo Fanciullo, FLAVIO V Confoli

R Esta ora deciso fra gli Eruditi, che questo "Palentiniano Console Esa Vog. on su già il Figliuolo di Valentiniano Augusto, e molto meno da me 250. (2) Panesto. di Pari Palentiniano como penso il Panesto (2), ma bensì il Fi in Palenti. gliuolo di Valente Augusto, sopranominato Galata, di età di tre anni, perchè a lui nato, come vedemmo, nell' Anno 366. Per opinione d'alcum il secondo Console Vittors lo stesso fu che Sesso Aurelio Vittere, di cui abbiamo una Storia Romana, ma avendo offervato il Gotofredo (b), e il Padre Pagi (c), che questo Console Vittore su Cri- (b) Guafr. stiano, ciò ricavandosi dalle Lettere de Santi Basilio, e Gregorio Nazianzeno, e da Teodoreto, cotal qualità non conviene allo Storico, che Cod. Thee-23026000, e da l'Octorolo, coas quanta mu convience auto convoya ne dis di cuopre Gentie. Continuò Quinto Cloido Errogeniano Olivien de lo Pagina Prefettura di Roma. Valentiniano Augusto nell'Anno prefente, come cu-condi da varei feno e l'Agrico, e di Finico, col altri di Con-ghi verfo il Reno (4). Le fue maggior applicazioni condifereno in far ma tila, 35. Tabbricer per ruttu di lungo d' e del Finime, cominciando dalle Recte cap. 1. fabbricare per tutto il lungo u euro riume, cominanto uni-fino all'Oceano, Torri, Catella, e Fortezze in gran copia, in fiti propri, affinché fervillero di freno alle Nazioni barbare, le quali trop-po spesso, e troppo volentieri venivano a fir delle scorretie e a bot-tinare nel paese Romano. Ma perchè volle azzardarsi ad alzare di là dal Reno una di queste Fortezze nel Monte Piri, gli Alamanni pre-tendendo ciò contrario a i patti della Pace, giacchè non trovavano giustizia, nè volevano desistere da quella fabbrica i Romani, tutti un di li mifero a fil di spada, e non ne scappò alcuno, fuorchè Siagrio Segretario dell'Imperadore, che ne portò la dolorofa nuova alla Corte, e n'ebbe in ricompensa la perdita dell'Ufizio. Ma questi col tempo rifali in posto, ed arrivò ad esfere Console, siccome vedremo. Furono in quetti tempi le Gallie afflitte da una gran copia d'affaffini da strada, che non perdonavano alla vita delle persone; e fra gli altri fu colte da loro ed uccióo Costanto, Soprintendente alla scuderia Imperiale, e Fratello di Giultina Augusta Moglie di Valentiniano (e). (e) 1dem Abbiamo poi totto il prefente Anno una lugubre descrizione delle giu- ib. sap. 1. ftizie, anzi delle crudeltà fatte in Roma da Massimino Presetto dell' Annona, con permissione dell' Augusto Valentiniano, Ptincipe pur troppo

cap. 5.

Ena Vog. privo di Clemenza, ed inclinato al rigore. Ne parlano ancora Sui-ANNO, 100 da (a), Zonara (b), e la Cronica Alcflandrina (c). Si fecero dunque in Roma de fieri processi contra di molti Nobili dell'uno e dell'altro in Anar tello, per veri, o per preteli delitti di veleni, di adulteri, di mal'am-to Corani- ministrazione, e fimili, con essere stati tormentati in tal congiuntura e condennati a morte vari di que Nobili, forfe giultamente i più, ma

fizioni continuaffeo molto tempo dipoi, e che non sia scorretto il te(d) Haren. sto di S. Girolamo (d), il quale ne parla all' Anno 371, perchè anche in Circa. Ammiano in favellarne rammenta Ampelio Prefetto di Roma, il qual veramente in esso Anno esercitò quella carica.

In poche parole racconta Ammiano (e) le imprese di Valente (c) Ammia-

nu lib. 27. Augusto ipettanti all' Anno presente, con dire, ch'egli verso la State passato il Danubio sece guerra a i Grutingi, e Gotunni, Nazion bel-licosa fra i Goti. Osò ben Atanarico, il più potente de Principi di quella Nazione, di sar sronte a i progressi dell'armi Romane; ma allorche si venne ad un combattimento, toccò a lui di voltare le spalle : il perene non indugio a spedir Deputati per pregar Valente di dargli la Pace. Vittore cd' Aristeo, Generali l'uno della Cavalleria, e l'altro della Fanteria, spediti a trattarne, non poterono mai indurre Atana-rico a passare di quà dal Danubio, allegando egli un giuramento fatto di non toccar mai il terreno de Romani. Perciò in mezzo a quel Fiume, dove egli venne in nave, fu d'uopo, che anche Valente in un'al-(f) Zofimur tra si conducesse, per istabilire i patti della concordia (f). Dopo di

16.4 c. 11. che Valente si rettirui a Costantinopoli. Temistio (g) parla di questo Themi- abboccamento vantaggiofamente per la parte dell'Imperadore, come doven fare un Panegiritta. Verifimilmente quelta pace quella fu, che dicde motivo ad effo Augusto di restituire al Popolo di Costantinopoli un combattimento, o sia Giuoco pubblico, che già era stato a-bolito (b). E se sosse vero, ch' egli rendesse a i Pagani la libertà de i (1) Gedren. (agrifiz), come laício feritto Cedreno (1), avrebbe egli mal riconoiciuta l'affillenza prestatagli da Dio in quella guerra. Certamente an-

Though che Teofane (4) racconta, ch'egli concedette licenza a i Gentili di Chronogr. fare i loro fagrifizi, e le feste lor proprie: e quell' Agon restituito ed accennato da San Girolamo & Idazio, forse è un indicio di questo.



Anne

Anno di Cristo cccexx. Indizione xiii.

di Damaso Papa 5.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 7.

di GRAZIANO Imperadore 4.

Confoli { FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la terza volta terza volta.

FLAVIO VALENTE AUGUSTO PET la terza.

Pen qualche Mese ancora dell' Anno presente Olibris sossena la Esa Volg. coracta di Presetto di Roma, come s'ha dialle Leggi del Codice Ana ossimo. Teodosfano (a). Una d'effe ci rappresente Principi in quella tteffa Di-gnità nel di 12, d'Aprile. Se ne può dubtare, da che Ammiano (b) cult. John d'oppo d'aver patata de'i buoni e cattivi coltumi d'Olibrio, immedia del. tamente vine a quelli d'Amprio, come faccellor di lui în quelli es- 00 Amaria.

cia. Chi poi amafie di mirare un irritato della Nobilità, e Pelee Ros. sea tist. 31.

mana di quelli tempia, non ha che da leggere quanto il fiaddetto Am
imano (con pena più d'un poco faritra) lafciò feritto, dopo sere favellato de i due fopra nominati Prefetti. Il luffo, l'ignoranza, il dictural di buffoni e adulatori, il darii al 
l'afficialitatezza, il dilettural di buffoni e adulatori, il darii al giuoco, e ad altri non pochi vizi, si veggono ivi descritti. Così la dappocaggine ed oziosità della Plebe, l'estere spasimati dietto a gli Spettacoli, ed altri loro ridicoli difetti, truovansi dipinti in quello Spettacolli, ed altri loro ridicoli difetti, truorann dipinti in quello Storico, pinta chi oni creda in obbligo di rapporter qui troto in fossorico, pinta chi oni creda in obbligo di rapporter qui troto in fossorico, pinta chi o di come di come di come della come di com the di Religione, cullindo con ciò ogni contraria diffostitone. Non fi viettra gia con quella Leggei d'onne alle Chiefe; ma non lo come fi fece poi ella valere per elciudere generalmente tutte le perione Eccardina del contraria del contrari

### Annali D'ITALIA.

Ex a Volg. degli Ecclefiaftici Romani, giunta oramai all'ecceffo: cotanto anda-ANNO 370. vano esta a caccia della roba altrui sotto titolo di divozione, e in profirro proprio. Di quelto abuso in più d'un luogo sa menzione San (a) Hieran Girolamo (a) dolendosi non già della Legge, ma bensi che il Clero se la sosse meritata, con fare mercatanzia della Religione. E il santo Epift. 2. ad Arcivescovo Ambrosio (6) nè pur egli si lamenta di tal divieto, per-Ambres. chè è più da desiderare, che la Chiesa abbondi di Virtù, che di roadverf. relat. 59mmale or

ba. Solamente a lui pareva firano l'essere permesso il donare a i Ministri de' Templi de' Gentili quel che si voleva, e vietato poi il fare lo steffo per quei della Chiesa.

Da i Saffoni Corfari furono in quest'Anno maltrattati i paesi

maritimi delle Gallie, arrivando essi all'improvviso per mare addosso (c) Ammia- a i Popoli di quelle contrade (c) e bottinando dapertutto. Contra di nur lib. 28. costoro su da Valentiniano spedito Severe Generale della fanteria, che li mife in tal difordine e paura, che dimanderono pace, e di poterfene tornar colle vite in falvo alle lor cale. Si conchiuse il trattato, ma nell'andarfene que' Barbari, Severo fece tendere ad effi un'imbofeata, e tagliarli tutti a pezzi, con pericolo nondimeno, che i fuoi restaffero (confitti, fenza alcun riguardo a i giuramenti e alla fede pubblica, la quale secondo la Legge Cristiana dee essere osservata anche verso gli Eretiet e Turchi, e verso qualsivoglia altro nemico. Penfando poi Valentiniano alle maniere di reprimere la superbia ed infolenza de gli Alamanni, e del Re loro Macriano, che sì spesso portavano il malanno alle frontiere Romane, segretamente mosse i Borgognoni Popoli confinanti alla Lamagna, e che si vantavano di trarre la loro origine da i Romani, a muovere l'armi contra d'essi, giacchè con essi aveano spesso liti a cagion de confini e delle faline. Vennero costoro sino alle ripe del Reno con un fioritiffimo esercito. San Girolamo (d) scrive, che ascendeva il lor numero ad ottantamila persone. Avea loro promesso Valentiniano di passare anch' egli il Reno, per se-

(d) Hieren. condar colle fue le forze loro. Non mantenne poi la parola, e percio se ne tornarono essi indietro mal soddisfatti, dopo aver ucciso tutti i prigioni da lor fatti. Già era stato creato Generale della cavalleria Teodofio, che già vedemmo vittoriolo nella Bretagna, e che fu Padre di Teodofio Augusto. Si fervi questo valoroso Ufiziale di tal congiuntura, per dare addofio a gli Alamanni, i quali per paura d'effi Borgognoni s'erano sparsi per le Rezie, cioè pel paese Romano. Molti ne uccife, che vollero fat tella. Tutti gli altri, ch'egli fece prigioni, per ordine di Valentiniano furono mandati in Italia, e sparsa paesi contigui al Po, dove assegnate loro delle buone terre da coltivare, divennero poi fedeli fudditi del Romano Imperio. A questi (b) Ammis- pochi fatti aggiugne Ammiano (e) una lunga descrizione de i mali ca-

rai ib. c. 6. gionati da Romano Conse nella Provincia della Libia Tripolitana dell' Af-frica, e cominciati molto prima dell' Anno prefente, fenza che que' Popoli potessero mai ottener giustizia e riparo dalla Corte Imperiale: tante cabbale seppe adoprar quel malvagio Ufiziale. Nulla di riguar-

in Chronice .

Ep.ft. 12.

cap. 5.

Anno di CRISTO CCCLXXI. Indizione XIV.

- di Damaso Papa 6.
- di VALENTINIANO, e
- di VALENTE Imperadori 8.
- di GRAZIANO Imperadore 5.

Confoli E FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO PER la seconda volta, SESTO ANICIO PETRONIO PROBO.

I. Lecondo Confole Probe quel modefino è, che di fopra vedemmo il principi mobile della Cafa Ancia, riguardevole perfonggio per le sance Dignici da lui foltenute, e per le eforbitanti fine rischezze. Electricars egli nello fiello tempo la crisca di Preferendo di
Control, control della cont

cap. 12.

Fan Vule, tando una man di crudeltà ufate da Maffimino inumano fuo Ufiziale. ANNO 371. e dallo stesso Valentiniano Augusto, le quali ci fan sempre più co-noscere, ch'egli benchè professasse la Religione di Cristo, poco ne dovea studiare i fanti insegnamenti. Ardeva tuttavia questo Imperadore di voglia di abbattere il Iopra mentovato Macriano Re degli Alamanni, che gli stava molto sul cuore. Colla forza delle sue armi non si credeva egli da tanto di poterio opprimere. Si rivolfe alle infidie. Passo all'improvviso nell'Autunno il Reno con un buon corpo di milizie, sulla speranza datagli dalle spie, che potrebbe sorprendere il ne-mico Re, senza aver seco ne tende, ne grosso bagaglio. Seco andarono i due Generali Severo e Teodofio. Contuttoche ordini rigorofi foffero dati a i foldati di non faccheggiar ne bruciar cafe, aeciocche non ne seguisse dello strepito, egli non tu ubbidito. Le grida delle perfone giunfero a gli orecchi delle guardie di Maeriano, le quali fospettando quel, ehe era, postolo incontanente in una carretta, il sottrasfero all'imminente pericolo. Se ne tornò indietro Valentiniano molto mal contento, dopo aver dato il fuoco ad un tratto del paese nemico. A gli Alamanni appellati Bucinobanti, che abitavano di là dal Reno in faccia a Magonza, diede, appresso per Re Frasmario della lor Nazione; ma perchè questi trovò delolato il paese per la suddetta scorreria de'Romani, amò meglio d'ellere inviato nella Bretagna per Tribuno del Reggimento de'tuoi Nazionali, che in quella Ifola erano al fervigio dell'Imperio.

Avea Valente Augusto passato il verno a Costantinopoli . Venuta la Primavera, di nuovo si mise in viaggio, per andare ad Antiochia, ma fenza che chiato apparifca, ch'egli vi arrivasfe in quest' Anno, per quanto pertende il Padre Pagi (a). Una Legge fua data nel di 13. Grit. Barea. di Luglio, cel fa vedere in Ancira, Capitale della Galazia. Socrate (b) (b) Serat. e Teofane (c) suppongono, ch'egli veramente nel presente Anno per-lis. 4. Hist. venisse in Soria, e ad Antiochia almen verso il fine dell'Anno, e quivi Theoph. poi fi fermaffe nel fuffeguente verno. Zofimo (4) anch'egli ferive, che in Coronair. mossosi Valente in viaggio, lentamente lo continuò per dar sesso di di Zesimum mano in mano a i pubblici affari e bisogni delle Città, per dove pas-18. 4.6.13 fava, e che giunto ad Antiochia, attefe più che mai a i preparamenti per la meditata guerra di Perfia. Non lasciò egli di stabilire nel me-

desimo tempo dovunque potè il suo caro Arianismo, e di ssogare l'empio suo zelo contra de i difensori della verità Cattolica. Era in queiti tempi Sapore Re della Pertia parte colla forza e parte colle infidie intento ad occupare affatto il Regno dell' Armenia : del che s'è parlato di sopra. Vedemmo, che Para Figlio del già tradito Re Ar-face era ricorio all'Imperador Valente per ajuto. Ma Valente (e), che non amava d'esfere il primo a rompere i trattati, andava temporegnur lib. 27. giando, e solamente ordinò ad Arinteo suo Generale di postarsi a i confini dell' Armenia, per mettere in apprensione con tale apparenza i Per-

fiani. Cilace ed Artabane erano stati in addietro, le due potenti braccia di Para, per guardare gli Stati dalla violenza Persiana. Sapore che

li teneva per traditori della fua Corona, e voleva togliere all' Arme- Ex a Volg. nia il loro antemurale, con lufinghe ed offerte segretamente fatte Annograall'incauto Para, l'indusse a mandargli le loro teste. Dopo questo crudele sproposito sarebbe perita l' Armenia, se l'arrivo di Arinteo coll'efercitò Romano in quelle vicinanze non avesse trattenuti i Persiani dall'ingojarla. Spedi Sapore Ambasciatori a Valente, per dolersi di que' movimenti, pretendendo infranța la pace. Valente fostenne il suo punto, e li rimandò mal foddisfatti. Si mischiò ancora ne gli affari dell' Ifauria, disputata fra due Cugini (4); e consentì, che quel paese (a) Themist. fi partiffe tra loro : il che accrebbe le doglianze de' Perfiani . Però Orat. XL. dall'un canto e dall'altro fi accingeva ognuno a venire ad un' aperta rottura. Circa questi tempi il Tillemont (6) sospetta, che trovandosi (6) Tille-Valente in Cefarea di Cappadocia gli folle rapito dalla morte l'uni- mont Megenito suo Figlio, che già vedemmo appellato Valentiniano Juniore, e moira dei lopranominato Galata: del che s'ha memoria nella Vita di San Basi-Emperarr. lio, Vescovo chiarissimo di quella Città. Tal morte di lui è certa, ma non già il tempo, in cui essa accadde. Per un gastigo di Dio interpretata fu da i Cattolici quella perdita fatta da Valente faccome persecutore della vera Chiefa.

Anno di Cristo cccixxii. Indizione xv.

- di Damaso Papa 7.
- di Valentiniano, e
- di VALENTE Imperadori 9.
- di GRAZIANO Imperadore 6.

# Confoli & Domizio Modesto, ed Arinteo.

A Mendue quefti Confoli crano Ufailai di Valente Augustio in Oriente. Nelle Leggi del Cosici. Tedodiano (°) fi truova trutta (°) Gabafo,
via Prefetto di Roma "Impolio ful principio di Marzo dell' Anno preciente, « fembra ch' egli consinantia enche per utore il Maggio. Timo
fetto d'eff. Città un Baparo. Non e certa la Prefettura Romana di
coffui, ficcome perfonggio, di cui non rela altra memoria. Pretende il Parvinio, che ad Ampelio fuccedeff Clasafo in quell' Anno, ma
cia avrenne pui tadi. Nulla abbiano di paricolore di Valentiano
po in Treveri e in Nationero, che fi crede Luogo delle Gallic.
All'Anno premer riferifica il Garofredo l'irrusione de' Quadi e Marcomanni in Italia, secentata da Ammisno (ch), ferivendo egli uver elli (b) Annoriscoltata Aquideita, e fipianzo Octoro. Ma uno de i difetti della Nov.

"», e 3º

Exa Volg. ria d'Ammiano, oltre l'effer venuta a noi con molte lacune, è quello ANN 0372. di non notare per lo più i tempi precifi delle imprefe, di modo che possima ben essere sieuri de i fatti, ma non già assegnarne con certezza gli anni; e verifimilmente accadde più tardi il movimento di que' Batbari contro l'Italia. Forse sul fine del precedente Anno era giunto Valente Augusto ad Antiochia, ed è almen certo, che nella Primavera del presente egli dimorava in essa Città, e si truova anche in Seleucia, Città poche miglia distante di là. Quali imprese militari egli facesse, non si può ben discernere. Quando appartenga a quest' (a) Themi-Anno ciò, che vien riferito da Temistio (4) nel di lui Panegirico, refline Oras. citato nell' Anno feguente, egli fece un giro per la Mesopotamia con arrivar fino al Tigri, dando gli ordini opportuni per le fortificazioni

Chronegr.

de' Luoghi esposti a i Persiani, e conciliandosi l'affetto de i Barbari, ebe non erano loro suggetti, ed insieme animando gli Armeni a tener forte contra de' comuni nemici. Non obbliava egli intanto di far guer-(b) Serates ra a i Vescovi e personaggi Cattoliei (é), togliendo loro le Chiese, lib. 4-6-17. e facendo altri mali descritti nella Storia Ecclesiastica. Ma ne pur egli

godè molta tranquillità, perebè eirca questi tempi furono fatte varie cospirazioni eontro la di lui vita, le quali nondimeno rimasero seoperte e punite. D'una fa menzione Ammiano con dire, ehe un certo Sal-luftio, Ufiziale delle fue Guardie, avea formato il difegno d'ueeiderlo, mentr'egli dormiva al freseo in un bosco. Ma Dio sa a qual Anno s'abbia da riferir questo attentato. Abbondano certamente le tenebre nella Storia civile per gli tempi presenti, ed è anche imbrogliata la Storia della Chiefa per quel che concerne la Cronologia,

Anno di Cristo ccclxxiii. Indizione i.

di Damaso Papa 8.

di VALENTINIANO, e

di VALENTE Imperadori 10. di GRAZIANO Imperadore 7.

Confoli { FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO PER la quarta volta, FLAVIO VALENTE AUGUSTO PER la quarta.

(c) Gosef. N On Claudie, come feriffe il Panvinio, ma Gaio Ceissio Rufio Vo-profes. N lafasse, come ritulta dalle Leggi del Codice Teodofiano (c), foc-ciol. Tisse. Itane in quell'Anno la Prefettura di Roma. L'aveva egli goduta anche del. nell' Anno 364. Prefero nell' Anno prefente la Trabea Confolare i due (d) 53mma- Augusti, perehè si celebravano i Decennali del loro Imperio. Abbiamo da Simmaco (d), che in occasione di tal festa il Senato Romane

fece un considerabil regalo di danaro non solamente a Valentiniano, Exa Volg.

rece un consideration regator in canado nost operationes a construction a vogena anche a Valente, tuttoche quelli non comandalfe a Roma. Pari Anno 373-rimenti ci resta un Panegirico di Temissitio Sossista (e) in lode d'esso valente, recitato secondo tutte le apparenze, non già in Costantino. poli, ma bensi in Antiochia, dove per questi tempi sece esso Augusto in lunga dimora. Per testimomianza delle Leggi spettanti all'Anno pre-fente, Valentiniano si truova in Treveri nel Mese d'Aprile, e nel seguente Giugno in Milano, dove fi scorge, ch'egli sece dimora almen fino al Novembre, senza apparire alcuna delle azioni sue. A lui nondimeno non mancarono le applicazioni, perchè forse nel precedente Anno s'era formata in Affrica la follevazion di Fermo, e quella gli dava non poco da peníare. Era costui (4) Figliuolo di Nabal, poten- (b) Ammiate Principe fra i Mori, ed avea molti Fraselli. Perchè un d'elli ap- mu lib. 29. pellato Zamma s'era molto introdotto nella confidenza di Romano Con- cap. 5. te, Governatore di quelle Provincie, Fermo segretamente il sece ammazzare. Caricato per questo da Romano di varie accuse alla Corte di Valentiniano, e vedendo egli in pessimo stato e pericolo i propri asfari, prese il partito della disperazione con ribellarsi, e sollevar varie Nazioni di que' Mori, gente già disgustata per la strabocchevol avariziade gli Ufiziali Romani (e). Preso il titolo di Re, e il diadema, aspra (c) dareliai guerra fece nella Mauritania, e in altre Provincie a i Romani, con im- Viller in Epadronirsi di varie Città, e rallegrare i seguaci suoi col sacco di quelle Piteme contrade. Questo incendio obbligo Valentiniano Augusto a spedire in contr. Par-Affrica un buon corpo di milizie, alle quali diede per Generale Teo- men lib. 1, defio Conte, il più valorofo e prudente Ufiziale di guerra, ch'egli avef- 14. 10. se in questi tempi. L'arrivo e la riputazione di Teodosio sostenuta dalle forze seco menate, bastò per consigliar Fermo ad implorar il perdono; ma non osò già di comparir davanti al Generale Cefareo, fe non dappoiche questi ebbe ripigliate varie Città, e date due rotte alle genti di lui. Allora dicendo daddovero spedi alcuni Veseovi a trattar di sommessione e grazia, e con esso loro, aeciocchè restassero per oftaggi, vari Parenti fuoi. Fu egli dipoi ammesso da Teodosio all'udienza, ottenne il perdono e la libertà, e reflitui i prigioni. Continuò poscia Teodosio il suo viaggio contra de' ribelli, e s' impadroni della ricca Città di Cefarca, creduta da molti l'Algieri moderno; ma non tardò ad accorgersi della mala fede di Fermo, perche lo spergiuro tornò all'armi, e diede più che mai da fare a i Romani. Seguirono perciò vari e dubbiofi combattimenti, ma per lo più favorevoli a Teodofio, il quale continuò la guerra nell'Anno seguente, e fors'anche nell'altro appresso, finche vedendosi orami Fermo in rischio di cader vivo nelle mani di Teodosio, da se stesso con lo strangolarsi si libero da i soprastanti pericolt, e colla sua morte tornò la tranquillità in quelle

Provincie. Ammiano diffusamente descrive tal guerra, e i fatti dei suddeto Generale Teodofio. In questi tempi (se pur è possibile il registrare a gli anni precisi gli avvenimenti d'allora) Valente Augusto, come poco sa accennai,

Faa Volg. dimorava in Soria, e spezialmente nella Capital d'essa, cioè in Antio-Fas Volg, dimorara in Soria, e ipezialmente netta capita a etta, cioe in nutico Anno 313: chia. Seppe egli, ci) che Sapare Red i Perfis finalmente era in moto (1) Amuse con polfente Armata per pafare nella Medopotamia Romana, e però ma ida. 39. cm atta di lui feedi Marciane Catte e Vadamaria già Re d'una parte cap. i. dell'Alemagna, con ordine nondimeno di fatre all'erra, e di non cominciar effi le oftilità, se non forzati, affinche non a se, ma a i Perfiani fi attribuisse la rottura della pace. Appena conobbe il barbaro Re, tale essere le forze Romane, che giuoco troppo pericoloso era il venire ad una battaglia campale, che si contentò di consumar la campagna con varie scaramuccie solamente, ora vantaggiose, ed ora infe-lici, tanto che giunto l'Autunno, e conchiusa una tregua amendue le Armate si ritirarono a i quartieri del verno. Scrive Ammiano, che Sapore se ne tornò a Ctesisonte, e Valente Imperadore ad Antiochia, dove poi succedette la scena di Teodoro, di cui parleremo all'Anno feguente. Ma non lascio io di dubitare, se al presente appartenga il detto di sopra, perciocene abbiamo due Leggi del medesimo Valente (\*), date nel Dicembre di quest' Anno in Costantinopoli, che non fred. Chra- s'accordano col raceonto di Ammiano, il qual pure, ficcome Storico

(b) Gethenel. Cedic. Theadel (c) Pagins Crit. Baren. ed Ann. \$72.

contemporaneo, non dovrebbe in tal circoftanza fallare. Secondo i conti del Padre Pagi (e), terminò la sua gloriosa vita in quest' Anno Santo Atanafio Arcivelcovo di Aleffandria, uno de'più infigni Scrittori e Campioni della Fede Cattolica, per cui fofferi tante traversie, chiamato da Dio a ricevere il premio delle fue virtù e fatiche. A quest' Anno ancora verifimilmente appartiene un'irruzione fatta da i Goti (d) Ammis- nella Tracia, di cui s'ha un barlume presso Ammiano (d), e ne parla ms: lib. 30. ancora Teodoreto (e) Valente, che si trovava impegnato con tutte le fue armi contra de' Perfiani, inviò lettere all' Augusto Valentiniano, (e) There are a regardolo di volerlo foscorrere con un corpo delle fue foldatefche aper. up. 4. dalla parte dell'Illirico. Se dice il vero Teofane (f), la risposta di Valentiniano fu di non potere in coscienza ajutare un Fratello, che sace-(f) Though va nello stesso tempo guerra a Dio, cioè che perseguitava i Cattoli-Chrosseg. ci, esaltando continuamente la fazion de gli Ariani. Ma non è molto ficura in questi tempi la Cronologia di Teofane, e forse Valentiniano

non fi diede mai a conoscere si zelante della vera Religione.



Anno

# Anno di Cristo ccclxxiv. Indizione 11.

di DAMASO Papa 9.

di Valentiniano, e di VALENTE Imperadore 11.

di GRAZIANO Imperadore 8.

Confoli & volta, ed Equizio. (FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO PER la terza

I L Relando (a), appoggiato ad una delle Iscrizioni del Gudio, chia- Ena Volg ma il secondo Console Gaio Equizio Valente. Già s'è detto, che Anno 374. non si può far sicuro fondamento sulle memorie antiche del Gudio; (a) Reland e da che osferviamo, che l'ordinario stile in nominar i Consoli era quello di notar l'ultimo lor Cognome o Sopranome: qualora tali fofero stati i nomi di questo Console, pare che non Equizio, nia Valente, dovesse comparire la di lui appellazione ne Fatti. Fu in quest' Anno Prefetto di Roma Eupreffo, e dopo lui Claudie. Una Legge del Codice Teodofiano (6), data nel di 7, di Febbraio dell' Anno pre (6) Gala-fente, ci fa veder uttavia Valentiniano Augusto in Milano, dove egli fred. Ca si dovette fermare nel verno. Se ne ritorno dipoi venuta la primavera nelle Gallie, e s'incontrano alcune fue Leggi date in Treveri ne' Mefi di Maggio e Giugno. Dopo aver lungamente descritto Ammiano (c) le rigorofe, anzi crudeli giustizie, satte in Roma da Massi. (c) Ammia-mino Vicario di Roma, tali certo, che sereditano il Regno di Valen- est. 18. tiniano Augusto: egli parla d'altre fatte da Simplicio, succeduto a lui nel Vicariato di quella gran Città, e non men di lui sanguinario. Nobili non pochi dell'uno e dell'altro sello, o furono tormentati, o esi-liati, o privati di vita. Se tutti con ragione, se ne può dubitare. A me non piace di rattriftar qui i Lettori con si funelli ritratti, ma non vo già tacere, che questi, per così dire, illustri carnefici di Valentiniano, cioè Massimino, Simplicio, e Doriferiano, dopo la morte d'esso Augusto pagarono anch'essi il sio della lor crudeltà. Volle in quest' Anno esso Imperadore tentar di nuovo la fortuna delle sue armi contra de gli Alamanni, e passato il Reno coll' Armata, lascio che le soldatesche sue si facessero onore col saccheggiare un buon tratto del paese nemico. Poi si diede a fabbricare una Fortezza in vicinanza di quella, che oggidi chiamiamo Basilca. Quivi stando ricevette da Probo Presetto dell'Illirico l'avviso, che i Quadi fatta una fiera scorreria in quelle parti, davano anche da temere di peggio, ogniqualvolta non fosse spedito a lui opportunamente soccorso di gente. Il motivo, per cui que Popoli uscirono a i danni delle terre Romane, fu il seguen-Tom. II.

Esa Vols te. Già dicemmo le premure di Valentiniano, acciocchè a tutte le ANNO 374 frontiere verso i Barbari si fabbricassero delle Fortezze (a). Equi zio (a Ammia Confole di queft' Anno, e Generale delle milizio nell' Illirico, feccodo l'uso de i più potenti, ne pianto una di là dal Danubio nel paese de Quadi. Ne lece doglianza quel Popolo, e si fermo il lavoro. N'obbe avvio Marcellino, già divenuto Prefetto del Pretorio delle Gallic, uomo fempre portato all'alterigia, e alla crudeltà, ed ottenne da Valentiniano, che fi spedisse colà Marcelliano suo Figliuolo, con

ordine e facoltà di compiere quel Forte. Questo Marcelliano è chia-mato Celestio da Zossmo (a), forse perchè porto anche questo nome. (b) 270mms mato Celettio da Lonimo (r), 1 mie person prima mato Letettio da Lonimo (r), 1 mie person prima fabbrica, fenza far Celo alcuno delle pretentioni e querele de i Quadi. Per que flo il Receio alcuno delle pretentioni e querele de i Quadi. Per que flo il Receio alcuno delle pretentioni e querele de i Quadi. Per que flo il Receio alcuno delle pretentioni e querele de i Quadi. Per que flo il Receio alcuno delle pretentioni e querele de i Quadi. Per que flo il Receio alcuno delle pretentioni e querele de i Quadi. Per que flo il Receio alcuno delle pretentioni e querele delle pretentioni e querele delle pretentioni e querele delle pretentioni delle loro Gabinio si portò in persona a trovar Marcelliano, e modestamente il pregò di desistere dal lavoro, con rappresentargli le sue ragioni. L'accolfe Marcelliano con civiltà, fi moltrò inclinato ad efaudirlo, il tenne anche feco a tavola; ma dopo il convito, mentr'egli voleva tornarienc a cafa, il fece affaffinare, e torgli la vita: tradimento infame, e troppo indegno del nome Romano, le cui conseguenze funeste

tardarono poco a vederfi.

Per tale ingiuria ed enorme prepotenza sommamente irritati i Quadi, traffero in lega i Sarmati, ftomacati tutti dell'iniquo proce-dere de'Romani; e paffato il Danubio, vennero a farne vendetta con dare il facco e guafto ad un gran tratto dell' Illirico. Peche crano al-lora nella Pannonia e nella Mefia le guarnigioni e forze de Romani, (c) Ammia- perché Valentiniano avea fatto paffare in Affrica alcune Legioni (c), nut thid. che ivi prima stanziavano: perciò niun ritegno trovarono al lor furore que Barbari. Palso in così perieolofa congiuntura per la Pannonia la

Figliuola del fu Imperadore Costanzo, che in una Medaglia (4) (se pure è fattura legittima) si vede appellata Flavia Massima Costanza. Aodava ella verso le Gallie, per unirsi in matrimonio con Graziano (d) Mediob. Imperator .

Augusto Figliuolo di Valentiniano . Poco vi mancò, che quelta Principella non foffe colta un di da que'Barbari in una Villa, chiamata Pittrenfe. Mesfalla Governator della Provincia ebbe la fortuna di trafugarla, e di ridurla falva in Sirmio. Crebbe poi cotanto la poffanza de' Quadi, che Probo Prefetto del Pretorio dell'Illirico trovandosi in effa Città di Sirmio, fu in procinto di abbandonarla. Ma avendo ripigliato il coraggio, e fatto quel preparamento che pote per difen-derli, i Quadi non la toccarono, intenti più che ad altro a perfeguitare Equizio, creduto da essi autore della morte di Gabinio loro Re. In fatti diedero una rotta a due Legioni Romane comandate da lui, e fleicro i lor faccheggi per buona parte della Pannonia. Vollero nello flesso tempo i Sarmati fare il medesimo giuoco nella Mesia superiore, ma quivi ritrovarono un forte oftacolo in Tesdefie juniore, Figlio di quel Teodofio Generale, che già vedemmo inviato in Affrica per la ribellione di Fermo. Con titolo di Duca governava allora esso Teodofio juniore quella Provincia, e benche giovinetto di prima barba,

e provveduto di poche truppe, (a) pure parte con afluzie militari, e ERA Volg.
parte con arditi combattimenti, e con riportame vittoria, così ben fi ARRO374. maneggiò, che que'Barbari giudicarono meglio di trattar di pace: (1) Tabmiz, ottenuta la quale, foornati fe ne ritornanon al loro pacie. Portati gli zafim. I. 4. avvisi di quella guerra dalle Lettere di Probo a Valentiniano Augu- 6a, 16. fto, ficcome poco fa accennai, non se ne fidò egli, e spedi colà Paterniane suo Segretario per chiarirsene meglio (4). Essendo pot quelti (b) Ammieritornato con più cattive nuove, allora Valentiniano tutto impazienza (ap. 3. volca cavalcare alla volta dell'Illirico; ma i fuoi Ufiziali tanto differo, con rappresentargli la flagion troppo avanzata, e il pericolo, che Macriano Re degli Alamanni trovando figuernita di truppe la Gallia, potrebbe far de i malanni, che rimile alla primavera leguente il fuo viaggio. Fu dunque prefa la rifoluzion di proporre la pace ad esso Macriano, con invitarlo a comparire alle Rive del Reno. Venne egli infatti pieno d'albagia al vedersi ricercato d'accordo, come s'egli avesse da dar le Leggi a i Romani. Comparve anche Valentimano al congrello in barca con un magnifico leguito; ed in fine fi stabili fra loro la deliderata concordia. Mantenne poi Macriano fedelmente l'amicizia co i Romani, ma avendo dopo qualche tempo voluto entrar nel paese de i Franchi, e dargli disordinatamente il sacco, questa infolenza gli costò ben caro, perchè costo in un'imboscata da Mellobande, chiamato Re bellicoto di quella Nazione da Ammiano, quivi lascio la vita. Credesi oggidi, che nell' Anno presente ac-cadesse in mirabil forma l'elezione (e) di Santo Ambrosio Arcivescovo (e) Hirron di Milano, alia cui confecrazione confenti volentieri Valentiniano, in Chren. che s'era restituito a Treveri: intorno al qual fatto si può consultare

viam tutavia Valente Augusto in Antochas (c), dove state et a due (f) oralge, rame ci l'eron si la foo foggomo. Quivi si (copera nua congiune, tra-clevatori, mata contra di lui. Actuai tagoni, e spezialnente certi Fisioló, dati collimate contra di lui. Actuai tagoni, e spezialnente certi Fisioló, dati collimate contra di lui. Actuai tagoni, e spezialnente certi Fisioló, dati collimate con contra de contra contra

Ne' primi Mefi di quest' Anno, ed anche nel Maggio, noi tro-

la Storia Ecclesiattica.

verità del fatto, un feminario fu questo di terribili processi e con-E e e a danExa Volg. danne non folamente di chi vi avea tenuta mano, ma ancora di molti Anno 374 innocenti; perché Valente non fi sapea saziare di perseguitar e punire chiunque ancora era fotpettato di attendere alla Negromanzia, e a i mezzi d'indovinar le cofe future. Teodoro fu strangolato, o pure gli fu mozzato il capo. De gli altri uccifi abbiamo una lunga litta preffo Ammiano, e Zolimo, e fra questi si contarono de primi Ufiziali della Corte (a). Altri furono banditi, e massimamente Ensebio, ed Ipazio,

£40. 10.

già stati Contoli nell'Anno 350 e Cognati del fu Costanzo Augusto, i quali da li a poco tempo surono richiamati con onore. Scaricolli ancora lo fdegno implacabile di Valente contra de Filolofi Gentili d'al-1, 6, 6, 35, lora, ficcome persone tutte in concetto di attendere alla Magia, e principali autori di quella cospirazione. Ebbe fra gli altri tagliata la testa Massimo (b) il più rinomato di tutti, che tanta figura avea fatto a' tempi di Giuliano Apostata discepolo suo. Libanio Sofista (c), ben-

Vis. Sophift.

chè anch' egli attaceato alla Negronianzia, la scappo netta, perchè nulla si pote provare contra di lui. Ed allora fu, che si fece una gran in Fita fue. perquifizione de Libri, che trattavano di Magia, e d'ineanti, di fortilegì, e di Strologia giudiciaria: perché non li può dire, quanto ubbriachi allora fossero i Gentili di si fatte facrileghe imposture. Gran copia d'esti fu pubblicamente brueiata nella Piazza d'Antiochia, e questo fu l'unico bene delle rigorosa giuttizia, o per dir meglio della crudeltà inudita, che Valente efercito in tal'occasione. Crudeltà, dico, la qual anche più deteftabil farebbe flata, se fosse vero ciò, che scrivono Socrate e Sozomeno, cioè ch'egli fece morir molte persone, perchè portavano il nome di Teodoro, Teodofio, Teodolo, Teodolo, e fimili, ma se ne può dubitare. Certo è, che Dio preservò il giovane Teodofio, da noi veduto Duca della Mesia, avendolo riferbato in vita, per farne un infigne Imperadore, ficcome a fuo tempo vedremo. Ne già finì in quell'Anno la carnificina fuddetta, perchè durò il resto della vita di Valente. Ed ecco quanti mali può produrre (e n'abbiam veduto tanti altri esempli ) la profunzion de gli uomini in voler indagare l'avvenire, paele riferbato alla cognizione del folo Dio. A quetle tragiche scene un'altra ne aggiunie Valente Augusto. Tutte le ap-parenze sono, che Para Re dell'Armenia, da che implorò il patrocinio d'esso Imperadore contro de Persiani, osservasse una fedelta onorata verso di lui. Terenzio Duca allora, per quanto sembra, difensor dell'Armenia, con piu lettere l'andò screditando presso del medesimo Augusto (4), rappretentandolo per inumano verso de' suoi sudditi, e vicino ad accordarli co i Persiani. Valente percio il chiamo a Tarso

nus lib. 30. 449. 1.

Città della Cilicia, dove dopo efferfi fermato non poco tempo fenza ottener licenza di paffare alla Corte, venne scoprendo i mali ufizi fatti contra di lui, e che si meditava di mettere in Armenia un altro Re, Balto quetto, perch'egli con trecenro de'fuoi, che l'aveano accompagnato, se ne fuggisse, ed ebbe la fortuna di ritirarsi, al dispetto di chi il seguito, salvo ne propri Stati. Non lascio egli per quetto di star fedele verso i Romani, ma Valente, che non sel potea persuade-

### ANNALI D'ITALIA.

re, diede fegreta incumborus a Trainus Carte, Comandante dell'irmit Las Voje, Romane in Armenia, di brigarfi di lui in quilehe maniera. In fatta Awways, Trainou tunto feppe adefeare l'incuane Re con fine lufinghe, che in train contra de la companie de la compan

Anno di Cristo cccexxv. Indizione 111.

- di Damaso Papa 10.
- di VALENTE Imperadore 12.
- di GRAZIANO Imperadore 9.
- di VALENTINIA NO. juniore Imperad. 1.

Dopo il Confolato di Graziano Augusto per la ierza volta, e di Equizza.

On presente, perché niun su disegnato per empiere la sedia Curule, e vestir la trabea Consolare. San Girolamo (4) attribuisce la ca- (a) Hier gion di tale ommifione all'irruzion de Sarmati nella Pannonia: quafi- in Chrenie, chè le guerre dell'Imperio Romano impediffero la Creazion de' Confoli. Sembra ben più probabile, che non paffaffe buona intelligenza fra i due Fratelli Augusti nella nomina d'essi Consoli, con iscorrere poi l'Anno fenza dichiararne alcuno. Probabilmente Eupraffie continuò anche per quest' Anno nella Prefettura di Roma. La stanza di Valentiniano Augusto per tutto il verno dell' Anno corrente su in Treveri. dove anche troviamo una sua Legge (4), data nel di 9. di Aprile. La- (6) Guilefri seiato poscia alla guardia delle Gallie Graziano Angusto suo Pigliuolo, Chro. Col. egli ne seguenti Mesi esegui la risoluzione presa si portarsi nell'Illi-Thosdossi. rico, per reprimere l'Infolenza de Quadi e Sarmati, che tuttavia malmenavano le contrade Romane. Oltre ad un buon esercito, menò seco Giustina Augusta sua Moglie, e Valentiniano juniore, suo minor Fi-gliuolo, da esta a lui partorno, il quale si crede, che sosse la cidi quattro o cinque anni (\*). Per la strada se gli prefentarono i (c) Aumie-cta di quattro o cinque anni (\*). Deputati de Sarmati, per trattar di pace. Valentiniano li timando con ant lib. 30. dire, che giunto egli al Danubio, allora se ne parlerebbe. Arrivato a Carnunto, Città che vien creduta il luogo del moderno Haimburg trenta miglia in circa di fotto da Vienna d'Austria, quivi fermata la Corte, fi applicò alle disposizioni militari convenevoli per date la mala

Es A Vole Pasqua a i Barbari suddetti; ma senza fare alcuna ricetca dell' affaffi-Auxo 375- nio fatto a Gabinio Re de' Quadi. Mottroffi folamente vogliofo di abbattere Probe Prefetto del Pretorio , il quale, fe s'ha da ctedere ad Ammiano Gentile, cioè ad un nemico de Cristiani, avea commesso di grandi eftorsioni ed ingiuttizie, per far colare l'oro nella borsa del Principe, e sostener se fessioni quella illustre carica. E certamente su creduto, che se Valentiniano non si fosse affrettato a morire, non mancava la rovina di Probo. Durante il tempo di tre Meli, che quefio Imperadore dimorò in Carnunto, egli fece tagliar la telta a Fau-ftino Nipote di Giuvenzio Prefetto del Pretorio delle Gallie, accufato d'aver uccifo un afino per far de i fortilegi; ed in oltre perchè avendogli per burla un certo Negrino dimandato d'effere fatto Segretario di Corte, ridendo avea rispolto: Fammi Imperadore, se vuoi quest' Usizio. Per questa burla Faustino, Negrino, ed altri perderono la vita; e di questo passo camminava la Giuttizia sotto Valentiniano, che non

voleva effere da meno di Valente suo Fratello.

Venuto il Settembre, spinse egli innanzi Merobaudo, e Sebassiano
Conte con diverse brigate d'armati addosso a i Quadi (4), ed egli stefof the fo in persona col retto dell'Armata passo dipoi il Danubio, e rece dare il sacco e il fuoco ad un buon tratto del nemico paese, effendosi ritirati alle montagne que' Popoli. Senza far'altra bravura che questa, fe ne ritornò poi indietro, e dopo effersi fermato in Acinco per qualche tempo, si rimite in cammino alla volta di Sabaria con animo di fvernare in quella Città. Arrivato che fu alla volta di Bregizione, comparvero colà i Deputati de i Quadi, per chiedere perdono e pace. Fu-rono ammessi all'udienza, e perene si volcano scusare con pretendere fatte da persone particolari senza assenso del Comune le insolenze pasfate, a Valentiniano si accese la bile, di maniera che fremendo rimproverò forte a quella Nazione, come ingrata, i benefizi ricevuti da Romani. Calmoffi dipoi, ma all'improvviso cominciò a vomitar fangue, e il prefe un fudore mortale. Portato a letto, non fi trovò fe non tardi un Cerufico, che gli apriffe la vena; fatto anche il falaffo non ne usei ne pure una goccia. Sicche da li a poche ore termino il corso di sua vita (4) nel di 17. di Novembre in età d'anni cinquantacinque, e dodici d'Imperio. Ammiano fa qui un compendio delle qualità buone e cattive di questo Imperadore (4). Altri ancora commendarono la di lui gravità, la castità, la perizia militare, il coraggio, la vigilanza per dar le Cariche a persone degne, e gastigar i delitti, con altre belle doti, per le quali fu creduto, ch' egli avrebbe pouto ugua-gliar la gloria di Traiano, e di Aureliano, s'egli non avefle avuto il contrapelo di vari difetti. Il principale fu l'eccessivo suo rigore, che

m Faffes hieronymus Secrat. I. 4. Viller .

Aufanini ,

passò ad effere crudeltà, e talvolta involse non meno i rei, che gl'inno-Zafimui, or centi. Ne abbiamo accennato alcuni efempli, ed Aufonio stesso in parlando a Graziano Augusto di lui Figlio, confessa, che sotto suo Padre la Corte era tutta piena di terrore, e in volto de' Magistrati sempre si leggeva una continua inquietudine e tristezza. Questo suo genio

fanguinario bastante ben è a far parere un nulla tutte l'altre sue Vir- E a a Volgi tù. Padri amorevoli e clementi, e non implacabili aguzzini o carne- Anno 375. fici de' Popoli, han da effere i Principi, che tendono alla vera gloria, e fan conto delle Leggi del Vangelo. Vi si aggiunse ancora l'avarizia, perchè sebben su i principj si guardò dall'aggiugnere nuovi ag-

gray) a i suoi fudditi, col tempo poi mutò registro, e per attestato d'Ammiano (4), e di Zosimo (4), egli si acquistò l'odio d'ognuno (1) Ammiaper le eccessive imposte, che faceva anche esigere con tutto rigore, ans lib. 30e si studiava per tutte le vie anche indecenti di ricavare ed accumular danaro. Fu offervato, che nello spazio di trenta anni addietro era- lis, 4. c. 3. no cresciute il doppio le gravezze de'sudditi del Romano Imperio.

Sicche ben pefato il tutto, benche Santo Ambrolio, Aurelio Vittore, Sozomeno, e altri esaltino la persona e il governo di Valentiniano, tuttavia nelle bilance di Dio e de gli Uomini non avrà mai gran credito un Principe Cristiano, a cui manchi la Clemenza e la Carità verfo de'fuoi Popoli. Fu poi portato il di lui corpo imbalfamato a Costantinopoli, per effere seppellito appresso gli altri Augusti Cristiani.

Da che cessò di vivere questo Imperadore, apprension non poca vi fu, che qualche sedizione potesse insorgere nell'Armata, e che taluno macchinasse di occupar il Trono Cesarco. Però Merebaude uno de' primi Generali, trovata maniera di allontanar Sebastiane Conte, tenne configlio con gli altri primari Ufiziali, e fu rifoluto di proclamare Augusto Flavio Valentiniano juniore, secondogenito del defunto Imperadore (e). Era troppo lontano Graziane Imperadore, suo Fratello (e) Zefimat maggiore, perchè dimorante allora in Treveri, per poter impedire le ib. cap. 19.
novità temute; e fapendo gli Ufiziali, qual fosse la di lui bontà e retimmanute. titudine, si avvisarono di poter innalzare questo Principe, stante il pericolo presente, senza incorrere nella di lui disgrazia, per aver ciò osa-to prima di ricercarne il di lui consenso. E così su. Certamente Gra-ziano se l'ebbe a male, e non men di lui Valente suo Zio, ma non

tardarono amendue ad approvar questo fatto: Valente per non poter di meno, e Graziano per la sua buona indole e Virtà, per cui non laício mai finche viffe, di far conoscere il suo buon cuore verso d'esso Fratello. Trovavasi il fanciullo Valentiniano allora, siccome accennammo, in età di circa cinque anni, lungi dall' Armata ben cento miglia. Furono spediti corrieri a chiamarlo, e venuto che fu ad Acin-Impria de la particio de la particio de la particio de la particio del particio del

attribuilcono la di lui promozione principalmente a Merobande, e ad le: dure Equizio Generali; e il primo d'essi Storici, siccome ancora Eunapio (f), vittur in E-lateiarono seritto, che i due Battelli divisero fra loro l'Occidente, con pinne. aver Graziano ritenuta per se la Gallia, la Spagna, e la Bretagna, con (1) Eune affegnar al Fratello l'Illirico, l'Italia, e l'Affrica. Ma quelta divisio- Tem. L. ne si tien più tosto fatta dopo l'Anno di Cristo 379. ed il Gotefre- Hiffer. Byz. ne si tien più tosto fatta dopo l'Anno di Gritto 3/9. cu il Granditto do (g) offervo, che stante l'esser Valentiniano II. in età pupillare, e (g Gashife, do (g) offervo, che stante l'esser Valentiniano II. in età pupillare, e (g Gashife, Cod. però incapace di reggere, Graziano Augusto continuò ancora da qui Therdel.

408

Ena Volg. innanzi il governo di tutto l'Occidente. Abbiamo in oltre dalla Cro-ANNO 376 nica Alessandrina (a), ch'esso Graziano dopo la morte del Padre ri-(a) Chranic, chiamò alla Corte Severa sua Madre già esiliata da Valentiniano senio-

re, che utilmente il fervi dipoi co'fuoi configli. Parimente in questi (b) Zesimus tempi per attestato di Zosimo (b), si secero sentire degli orrendi Treii. 18. muoti, che spezialmente danneggiarono l'Isola di Creta, la Morea, e tutta la Grecia, a riserva dell'Attica. Per conto di Valente Auguslo,

(c) Gethefr. le Leggi del Codice Teodoliano (e) ci afficurano, efferti egli trattenuto in Antiochia fino al principio di Giugno, e vi fi truova anche (d) Ammia- nel di 5. di Dicembre. Andarono innanzi indietro (d) varie Ambascia-Nul lib. 30. te d'esso Augusto, e di Sapore Re di Persia per intavolar la pace; ma cap. 1. in fine nulla si conchiuse, e durò tuttavia la guerra aperta fra loro: laonde ognun d'essi seguitò a sar preparamenti per sarsi giustizia coll'

Anno di Cristo cccexxvi. Indizione iv.

- di Damaso Papa 11. di VALENTE Imperadore 13.
- di GRAZIANO Imperadore 10.
- di VALENTINIANO II. Imperadore 2.

FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la quinta Confoli } · volta, FLAVIO VALENTINIANO juniore Augusto.

in Faftis. (f) Gethefr. Chranoleg. Victor in Epitome . Themillins Anjenius in ritò gli elogi di Santo Ambrofio, e d'Aufonio. Della fua delicatez-

Panegyric.

(c) Panvin.

Portò opinione il Parvinio (e), che la Prefettura di Roma soffe in in quett' Anno esercitata da Euprafio, e poi da Probiano. Il Codice Teodosiano (f), a cui si dee più sede, ci mostra ornati di quella Ced. There Dignità Rufino, e poi Gracco, il qual ultimo, per attettato di San Gi-(g) Hieras. rolamo (2), bruciò e roveficiò gran copia d' Idoli in Roma flefla, e 15/fl. 1. de 1700[siò dipo) la Religione Crititana. In età di circa diecifette anni era Graziane Augusto allorchè l'Imperador Valentiniano suo Padre terin Symmet, minò il corfo del fito vivere. Giovane ben fatto di corpo, ma più (h) Ammia- d'animo, perchè dotato di un eccellente naturale, come conteffano gli nus lib. 27. steffi Storici Pagani (b). Di buon ora su istruito nelle belle Lettere, con aver per Maestro un insigne Letterato, cioè Ausonio, al quale anche dopo aver ricevuta la Porpora Imperiale, professo sempre un par-ticolar rispetto, e conserì varie cariche, alzandolo sino al Consolato. Parlano gli Autori d'allora (i) della moderazione nel cibo e nella be-(1) Referes vanda di questo Principe, della sua rigorosa Castità, Affabilità, Li-Hist. ilb. 3. beralità, e sopra tutto della sua Bonta e Pietà Cristiana, per cui me-

za in questo proposito diede egli su i principi una luminosa pruova, Ena Volg. col ricular l'abito e il titolo di Pontefice Massimo (a), che gli poi- Anno3.6. tarono i Pagani. In fomina arrivò a dire Ammiano, tutroche Storico (11 Zajinar Gentile, e poco amico de' Crittiani, efferfi unite in Graziano tante e si belle doti, che avrebbe potuto aspirare alla gloria de più rinomati Augusti, se breve non fosse stata la sua vita, e non avesse avuto a' nanchi de' Ministri cattivi, da'quali non pote guardarsi la sua non per-nche matura prudenza, e l'età sua troppo giovanile, per cui dandosi a i divertimenti, lasciava lor fare quanto volevano. Una delle sue prime azioni fu quel'a di ascoltar le querele universali de' Popoli, e masfimamente del Senato Romano contro i Ministri della crudeltà di suo Padre (b). Erano questi Massimino allora Prefetto del Pretorio delle (b) Ammia-Gallie, Simplicio, e Deriferiano. Proceffati costoro provarono anch' chi, aus il. 28. ma colpevoli, il fupplizio, che a tanti anche innocenti aveano fatto (af. 1. provare. E perciocene il Senato Romano dovette far doglianze per tanti dell'ordine suo o uecisi, o calpestati in maniere indebite da Valentiniano, in lor favore spedi Graziano un Editto, che con giola su letto dal celebre Simmaco (c), uno allora de' Senatori . Siceome ri- (c) Symmaporto plauso da ognuno la morte data a que crudeli Ministri, così fu Epist. 1. deteftata l'altra di Teodofio Conte, Governatore allora dell' Affrica. Aveva questo valente Ufiziale estinta già in quelle Provincie la ribellion di Fermo (d), restituita la pace a tutto il paese, e continuava con gran (d) Orofina faviezza il fuo governo in quelle parti. Ma gl'invidiofi, gramigna che spezialmente alligna in alcune Corti, mirando con gelosia il di lui merito. seppero così ben dipignerlo al giovinetto incauto Graziano, come periona pericolofa e capace di far delle novità, che andò in Affrica l'ordine di levargli la vita, e questo venne eleguito. Fu di parere Soerate (e), che ad iftigazion di Valente Augusto, per cagione (e) surratus del nome di Teodosio da lui odiato, siccome dicemmo di sopra, a 46. 4. 11/1. questo bravo Generale fossero abbreviati i giorni del vivere. Ma Va- 44. 15. lente non comandava nell' Affrica; e pare, che ne pur passasse grande armonia fra lui e il Nipote Graziano, oltre all' osservarsi già scorsi due Anni dopo la di fopra accennata congiura di Teodoro. Cemunque sia, dapposché il giovane Teodosse suo Figlio arrivo ad essere Im-peradore, il Senato Romano onorò con delle statue la memoria d'esso suo Padre, il quale giacché ricevette il Battessmo prima di morire per ottener la remifion de peccati, è da credere, che più gloriosamente softe coronato in Cielo. La di lui disgrazia intanto si tiro dietro quella del suddetto Teodosio fuo Figliuolo, il quale su obbligato a dimettere il governo della Messa, di cui era Duca, e a ritirarsi in Ispagna Patria fua. Nulladimeno non andò molto, che Graziano aperti gli occhi, e pentito il richiamo per alzarlo all'Imperio.

Probabilmente fu in quest' Anno, che Valente Angullo, seguitando a dimorare in Antiochia (non si as per qual motivo) invo il Filosofo Temistio () a Graziano suo Nipote, abitante allora in Treveti nelle Gallie. Pusso questo Pagano Filosofo per Roma, dove nel Fist Tom. II.

. .

Ena Volg. Senato ftesso egli pronunziò un'Orazione sua, che contien le lodi an-Anno 376 cora d'esso Graziano, rappresentando la di lui bontà e liberalità, e l'aver egli come annientati gli essatori crudeli delle imposte. Sappia-

(s) 474. m. si in farti da Andindio de de trauetto bernigno Augustio near interforme de la proposition della proposition della proposition

O Asanie no (0), Giordano (0), ed altri antichi Scrittori (0). Colfron invoglia1, it di migliar ablizzione, moffero prina la guerra a gli Alani, abrian(c) Jerka, ti lungo il Fiune Tanai, e il foggiogenon. Policia rivollero il rami
(c) Jerka, ti lungo il Fiune Tanai, e il foggiogenon. Policia rivollero il rami
(d) Jerka, ti lunguani di propositori di principali di propositori di principali di di lui Successivo vi perdevono la viu. Il terrore di princi
ka, k. t. il si lunguana, che non dava quartiere ad alcuno fi frarie per tutti que
ka, k. t. il si lunguana, che non dava quartiere ad alcuno fi frarie per tutti que
con si lunguani di propositori di principali di p

non avendo potuto fermarfi nella Podolia, y inoltrarono fino alla Moldavia. Di là Ipedinono Deputati a Valente Augulto, pregandolo di volerli ricevere ne' fino! Stati, promettendo di fervir nelle Armate Romano, e, ed vivere da fedeli finol' fadili. Utilia Vectoro Inore, ch'era, co. stato, e, e di vivere da fedeli finol' fadili. Utilia Vectoro Inore, ch'era, b. fin finole dell'Ambalferia. Quelli inlegno poi le Lettere a I Gott, tradufie in

fero state ben efeguire le precutationi prese per dar loro ricerto. Cole che si facesfero prima pallar di qui al Daubhoi i lor Figliani, i quali si trasporatiero in Asia, per service d'obtaggi della fedetà de Padris, e che ognud relli Gott prima si paltra eveste da configura l'armi in mano de gli Ufrazia Romani. Quest'utimo ordine si per discremone, odi riquiti de dell' Diziani almanere degiuno. Credes, della common della presenta della si della si della si della si della common della si della si della si della si della si della si della (O Massine e figliani (2), e quella si figuriero per la Tracia, e lange si Damie ne figlia.

(h) zépa. 615. de la valente de la constitución de la conferención de

innumerabili altri Goti da li a qualche tempo anch' effi paffarono di quà quà dal Danubio al difepetto de Romani, e con effo loro fi unirono Exi. Volç, anche i Talisti, Popolo infante per le fue impurità, di modo che fi Anno 171, vide inondata in brave la Tracia colle vicine Provincie da un'immenfa folla di Barbari, amici di quattro giorni, e poi nemeti perpetut, e dittruggiori del Romano Imperio. Cominceremo a chiarirenne nell'Anno feguence.

Anno di CRISTO CCCLXXVII. Indizione v.

- di Damaso Papa 12.
  - di VALENTE Imperadore 14.
  - di GRAZIANO Imperadore 11.
- di Valentiniano II. Imperadore 3.

Confoli. E FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO per la 4.ª volta, MEROBAUDE.

P Er qualche tempo dell' Anno prefente continuò ad effere Prefetto (2) Gisho-di Roma Gracco (4), ed ebbe poi per fuccessore Probiano. Abbiam fred. Cloroveduto di sopra, come una prodigiosa quantità di Goti aveva ottenu- nel. Codie. ta per sua stanza la Tracia, e il lungo del Danubio. Necessaria cusa Thudos. farebbe anche stata, che si fosse provveduto al loro bisogno di abitazione e di vitto (b). Mancò tal provvisione per colpa di Lupicino Con- (b) Anniete della Tracia, e di Massimo Duea in quelle parti, i quali saccoano (n) Mansimo mercatanzia di quella povera gente, obbligandola a comperar caro i (16). 4. viveri, e a venderfi schiavi, per ottener del pane. Ecco dunque condotti alla disperazione i Goti (e), i quali altro ripiego non conoscen- (c) Hirran, do alla fame, che di ricorrere all'armi, cominciarono a poco a poco in Chrence. ad ammutinarli. Accortofene Lupicino, ritirò dalle ripe del Danubio le guarnigioni per costrignerli colla forza a passar più oltre nel paese. Arrivò con effi a Marcianopoli nella Messa, e quivi invitò seco a pranzo Fritigerno, ed Alevivo Capi de' medefimi, ma fenza volere, che alcun altro de' Goti entrasse nella Città; e perchè alcuni v'entrarono, li fece uccidere. I Goti anch'essi infuriati per questo, ammazzarono alquanti foldati Romani. Fritigerno ebbe l'accortezza di falvarfi col fingere di portarsi a pacificare i suoi. Si venne per questo alle mani fra i Goti e Romani fuori di Mareianopoli, e gli ultimi ebbero una gran rotta. I Goti allora coll'armi de'vinti molto più vennero a farfi forti. In questo tempo un'infinità d'altri Goti, che erano di là dal Danubio, fenza aver potuto ottener la licenza di paffar nel pacfe Romano, trovate sguernite le rive del Fiume, e però niun ottacolo a i lor passi, se ne vennero di quà, e andarono poscia ad unirsi con Fritigerno. Altri Goti, che stanziavano in Andrinopoli, secero lo stesso; e con loro eziandio fi unirono affaitlimi altri Goti, che erano schia-

### Annali d'Italia.

Exa Volt. vi: fieche divenuta formidabile l' Armata de medetimi, fi mife a da-Anno 377- re il facco alla Tracia, e si vide infin crescere ogni di più il loro numero colla giunta di moltissimi Romani, ridotti alla disperazione per la gravezza delle imposte. Dimorava tuttavia in Antiochia Valente Auguito, e ricevute queste amare nuove, e premendogli più i serpenti, ch'egli s'era tirato in seno, che ogni altro affare: spedì Vistore suo Generale al Re di Persia Sapore, per conchiudere seco la pace . Fu ella in fatti conchiula; non ne sappiam le condizioni, si può ben credere, che furono svantaggiose per chi dovette comperarla.

Intanto Valente premurole Lettere inviò al Nipote Graziano Augusto, pregandolo di soccorso in così scabrosa congiuntura. Non (a) Ammis- manco Graziano (a) di mettere in viaggio un buon corpo di gente cap. 7.

uns tib. esd. fotto il comando di Ricomere Capitan delle Guardie e di Frigerido Duca. Ma per la strada molti di queste brigate desertando se ne tornarono alle lor cafe, e fu creduto per ordine tegreto di Merobaude General d'esso Graziano, per paura, che rellando sprovvedute le Gallie dell'occorrente milizia, i Germani passato il Reno facessero qualche irruzione. Frigerido anch'egli preso da vera o da falsa malattia si fermò per istrada. Il solo Ricomere colle truppe, che gli restavano, arrivò ad unirsi con Prosuturo, e Traiano, Generali spediti da Valente con alcune Legioni nella Tracia per accudire a i bilogni. Tenuto configlio di guerra, determinarono questi Ufiziali di andar offervando e stringendo i Goti, per dar loro alla coda, qualora andasfero mutando il campo. Ma i Goti non erano di parere di lasciarsi divorare a poco a poco: e però spediti quà e là avvisi a i loro Nazionali, che tutti coriero ad attrupparli, e formarono un' Armta prodigiofa, di lunga mano superiore alla Romana, altra risoluzione non vollero prendere, che quella d'una giornata campale. A questa in fatti si venne un di nel Luogo detto a i Salici fra Tomi e Salmuride nella piccola Tartaria. Durò la fiera battaglia dal mattino fino alla fera, fenza dichiararsi la vittoria per alcuna delle parti; ma perchè i Romani erano trop-po inferiori di numero a i Barbari, ogni lor perdita su più sensibile che quella de'nemici. San Girolamo (4) all'Anno seguente, ed Orosio (c), con iscrivere che i Romani rimasero sconsitti da i Goti, forse 7. 6. 33. vollero indicare questo sanguinoso satto d'armi. Non istimarono bene

(b) Hieron, (c) Großns

i Generali Romani di tentare ulteriormente la fortuna, e giacche si avvicinava il verno, fi ritirarono a'quartieri in Marcianopoli. Ingroffati poscia i Goti coll'arrivo di mosti Unni ed Alani, corsi anch'essi all'odore della preda, non si potè più loro impedire, che non facessero continue (correrie e faccheggi per la Tracia. Osò Farnobio uno de lor Capi con gran feguito di Taifali di tener dietro a Frigerido Generale di Graziano, ma quetti camminando con gran circospezione, allorchè se la vide bella, verso Berea gli assali, e li sconsisse colla morte dello steffo Farnobio. Non ne restava un di costoro vivo, se non avessero implorato il perdono, e si fossero renduti prigionieri. Frigerido mandò poi coftoro in Italia a coltivar le terre poste fra Mode-

Annali D'ITALIA. na, Reggio, e Parma. Con queste calamità ebbe fine l' Anno pre- Eas Vole. fente .

Anno di Cristo ccclxxviii. Indizione vi.

di Damaso Papa 13. di GRAZIANO Imperadore 12.

di VALENTINIANO II. Imperadore 4.

FLAVIO VALENTE AUGUSTO per la festa volta, Confoli & FLAVIO VALENTINIANO juniore Augusto per la feconda.

Tacchè niuna memoria ci resta di chi esercitasse nell'Anno presente Gia Prefettura di Roma, fia a noi lecito il conghietturare, che in essa continuasse Probiano. Le Leggi del Codice Teodosiano (4) ci (2) Gethefr. fan conofere Graziano Augusto tuttavia dimorante in Treveri nel Gress, Cod. di La d'Aprile di questi Anno. Poco però dovette stare a mettersi Islandi, di marcia colle sue milizie, per soccorrere Valente Augusto suo Zio, addoffo al quale facevano allora da padroni i Goti. Avvifati preven-tivamente gli Alamanni cognominati Lenziani (4) abitanti preffo le (b) Ammia-Rezie, da un lor Nazionale, militante nelle Guardie d'esso Au- mas lik. 31. gusto della spedizion, che si preparava verso l'Illirico, rotta la pa- 44. 10. cc, nè pur aspettarono la divistas parternza delle milizie Romane, per far un'irruzione di quà dal Reno. Cio fu loro ben facile nel Mefe di Febbraio, per aver trovato il ponte formato da i ghiacci di quel Fiu-me. Ma furono rifpinti dalle guarnigioni poste in que siti. Avviatesi dipoi le foldatesche di Graziano alla volta del Levante, ecco di nuovo con forze di lunga mano maggiori comparir gli stessi Alamanni di quà dal Reno, e mettersi a saccheggiar le terre Romane con terrore di tutto quel paele. Fece Graziano allora retrocedere dall'impreso viaggio le fue milizie, ed unitele coll'altre rimafte nelle Gallie, fpedi contra de'nemici quell' Armata fotto il comando di Naunieno prudente fuo Generale, e di Mellobaude Re, o sia Principe valoroso de Franchi, il quale non isdegnava di servire allora nella Corte Cesarea, in grado di Capitan delle Guardie, ne altro fospirava, che di venire ad un fatto d'armi. Vi si venne in fatti, essendosi affrontati i due nemici esercitiad Argentaria, creduta oggidi la Città di Colmar nell'Alfazia. Paolo Orofio (e) pretende (e par feco d'accordo Ammiano), che lo stesso (e) Orofiu; Graziano v'intervenisse in persona, confidato nella potenza di Gesù mi supra. Critto, ficcome buon Principe Cattolico, ch'egli era. Sulle prime i Romani piegarono foprafatti dall'eforbitante numero de'nemicia ma poi ripigliato coraggio, talmente menarono le mani, che gli Alamanni andarono in rotta, restandone trenta mila morti sul campo, se s'ha

### Annali d'Italia.

ERA Vols, da eredere alla Cronica di San Girolamo (a), a Cassiodorio (b) suo es-Anno 378. piatore, e at giovane Vittore (c). Ma l'ordinario coltume de gli Stories e de vincitors fi è de gecreteere il pregio delle vittorie. Ammiano folamente ferive, esfersi creduto, che non più di einque mila di co-toro si salvassero colla fuga, e che vi resto morto lo stesso Priarie Re in Chronico. (b) Caffirdering to di quella gente. Non batto a Graziano questo felice successo; ma pas-Faftis . fato all' improvviso il Reno colla sua Armata, entrò nel paese nemico (c) Auril Victor in eon intenzione di dittruggere un Popolo, che non sapea mantener la Epitomt. fede, ed inquietava si tovente il territorio Romano. Altro fcampo non

trovarono quegli abitanti, che di ritirarfi a i fiti più ripidi e feofeefi delle lor montagne colle proprie famiglie. Furono anche ivi perfeguitati e bloecati, tanto che si trovarono costretti ad arrendersi ed arrolarsi ne' Reggimenti Romani, col non aver più osato que' Barbari, durante l'affenza di Graziano, di far alcun altro moto o tentativo. lo fo, che S. Girolamo, a cui tenne dietro Cassiodorio, mettono questo (d) Guboft, fatto all' Anno precedente, seguitati in ciò dal Gotofredo (d), e dal Padre Pagi (e). Ma eht ben riflette a quanto di tali battaglie e vit-

Chronolog. torie parra Ammiano, e mallimamente al vedere, ch'esse accaddero po-Therds!. co prima che Graziano s'inviaste verso l'Illirico (il che egli esegui. (c) Pagina co prima che Graziano s'inviaste verso l'Illirico (il che egli esegui. Cris. Baren. nell'Anno presente) troverà più sondati i conti dell'Hermant (f), e del Herman Tillemont (g), the ne parlano fotto quett' Anno. Fa qui Ammiano (b), Vie de Saint benche Scrittor Gentile, un elogio di Graziano con dire, che sembra Bafil. ineredibile la prestezza, con eui egli assistino da Dio, sece questa im-(g) Tillepresa, giovane di primo pelo, d'indole buona, eloquente, moderato, ment Mebellicolo, e chemente, e che avrebbe potuto pareggiar la gloria de' più maires des rinomati Augusti, se non avesse traleurato, come anche attesta Vitto-Empereurs. (h) Ammiealle bettie, che queito era il tuo più favorito folazzo. Continuò po-

piceme .

Amelius fcia Graziano il tuo viaggio coll'etercito alla volta della Pannonia, per Vitter in E- foecorrere Valente, a cui già aveva inviato Sebastiano Conte, per comandare la fanteria. Avendo egli tolto a Frigeride il comando dell'armi dell'Illimeo, per darlo a Mauro Conte, creduto più animolo, se n'ebbe poteia a pentire, perché cottui in una battaglia co i Goti, data al paffo de Suchi, n'ebbe la peggio. Arrivo Graziano a Sirmio, e di là passato sino al Luogo appellato Castra Martis, spedi Ricomere suo Generale all' Augusto Zio, per avvisario del suo arrivo, e pregario che l'aspettasse.

Quanto ad esso Valente, stette egli fermo in Antiochia ne' primi Meli dell' Anno corrente, attendendo la Primavera per muoversi, ancorchè gli venifiero frequenti corrieri con avvilo, che i Goti deso-(k) Zefimui lavano tutta la Tracia (k), e seorrevano sino alla Macedonia e Tessalif. 4. 6. 21. lia, con effere giunte alcune loro mainade infin fotto Costantinopoli, (1) Euras, ita, con cuere giunt.

Leras, ed averne saccheggiati i borghi. Dopo aver egli spedita innanzi la cade Legar. ed averne saccheggiati i borghi. Dopo aver egli spedita innanzi la ca-(m) Idacias valleria de Saraceni, che bravamente sece sloggiare i nemici da i conis Faßis. torni di quella Regale Città (1), anch'egli arrivò là nel di 30. di Mag-(n) Secretes gio dell' Anno prefente (m). Fu mal veduto dal Popolo (a), che alla fua foverchia tardanza attribuiva i tanti danni e mali inferiti do i Bar- En a Volgbari a quella Provincia. Giunfero que' Cirtadini ne' Giunchi del Circo Anno 378. con una specie d'ammutinamento a chiedergli dell'armi, con esibirsi d'andar eglino a combattere co'nemici. Se l'ebbe forte a male Valente. Levato il comando della fanteria a Traiano Conte Cattolico, lo diede al poco fa memorato Conte Sebafiiano, disponendo tutto la giu-flizia di Dio, per punire il Principe Ariano, e questo Generale Ma-nicheo, amendue stati finora fieri persecutori di chi professava il Cattolicismo. Per configlio appunto d'esso Sebastiano venne Valente dipoi all'infelice battaglia, di cui ragioneremo fra poco, e cio contro il parere di Vittore Generale Cattolico, e di Arinteo altro suo Generale. Poco si fermò Valente in Costantinopoli, e ne usci nel di 11. di Giugno, minacciando fiera veodetta, fe poteva ritornare, delle ingiurie, che quel Popolo gli avea dette o fatte in quelta e in altre occalioni. Nel paffare davanti alla cella di un fanto Romito, appellato Jasso (a), quest il fermò con predirgli un funesto successo nella guer- (a) sezon. ra contra de Barbani, da che egli era in digrazia di Dio, a i cui fer- l. 4. c. 40. vi avea fatta tanta guerra finora. Valente il fece imprigionate, ordinando, che folle ben cultodito fino al fuo ritorno. Paíso dipoi a Me- La cap. 41. lantiade, Luogo distante da Costantinopoli circa venti miglia, e di là Chrone inviò Sebastiano Conte con un corpo scelto di gente a dar la caccia Zenarai in a i Goti. Riusci in fatti a questo Generale di sconfiggere alcune lo- Annalib. ro brigate, e di torre ad essi un grandissimo bottino; e se crediamo a Zofimo (b), il suo parere su di risparmiar la battaglia, e d'andar piz- (b) Zesim. zicando i Barbari in quella forma. Non volle ascoltarlo Valente, in- 1. 4. 44p. 23. fatuato della speranza di una vittoria, che non potea mancare alla bravura del poderofo fuo efercito, e con tal idea paísò ad Andrinopoli, dove arrivò anche Ricomere coll' Ambasciata di Graziano. Era di sentimento il General Vittore, che si aspettasse l'unione dell'Augusto Ni-pote; lo desiderava anche Valente; ma gli adulatori, e fra gli altri lo stello Sebastiano, mutate già le sue Massime, fostennero, non doversi permettere, che Graziano entraffe a parte della vittoria. In fomma fu risoluta la battaglia, e benchè giugnesse una deputazion di Fritigerno,

Er il di 9. d' Agolto, giorno in cui Valente credendo di raccogliere una glorioli vatrori, di divoi pecceti fi condorto alla perdizione. Avendo egli lafciato il baggglio dell'Armata prello di Andrinopoli con buno (corta: (d), e manda oi l'etforo nella Citrà, (d) far fe l'atta del giorno a' unvio in traccia de'nemici. Dopo otto o pur dodici mir sersato, (d) boliene mezzo giorno arrivò l'Imperiale Ar-6-1, 38, del giorno d'avendo (d) del proposito d

di cui era capo un Prete Cristiano, per proporre qualche convenzio-

ne ed accordo, si rimandò senza farne caso.

Ea. Vog. La rifpotta fin, che fe Fritigerno mundaffe per oftaggi de i princienewspip. Paji della fia Nazione, fi durbebo reccibio. Insunati e indicro andarono le parole, e insavo l'efercito Romano in armi pel caldo e per
la fete Inquiva. Mando Fritigerno a dire; che in perfona farebbe
egli venuto a tratture, purche fe gli deffero de buoni oftaggi. Rivserre fornatemente i efibil di andari, e in fatti era gia incammifenza aipettar gli ordini de 'Comandanti, attracco la mifchia, e proc

(o) Amisis- nolo fi il confiitto, di cui fi legge la deferizione in Ammisso (3).

(ii) 11 A. ne baltera di die, e, che o venifiei di diretto di poco buoni ordine.

tiro del Valazzo, e retelacionale a romania. Nas cob, ene maggiorimente delimo limperador Valente, che in due maniere vien raßtomata. Visco delimo limperador Valente, che in due maniere vien raßtomata. Visco delimo lacuni (V), che malamente ferito reltaffe morto nel campo dellimo in derma tempo dellimo i della controlo por del Barbari ferra conoferer il corp. Filtera della controlo i più l'emporato (), che ggli ferrio cercò di falvaria.

Transporta della controlo rigorito (proporto), che ggli ferrio cercò di falvaria.

Transporta della controlo rigorito (a cavalio), e forprefo anche dalla notte, il della controlo rigorito della cavalio, e forprefo anche dalla notte il della controlo regione il della controlo re

-24/min. bucitos. Un folo giovane, che choe la forte di filivaria, con utier offeren, per ma finettra, per quanto porto la finara, quelti fus, che raccono fiscentia, poi quefo la gramevol efempio della vanità delle unane grandeza e or di quelle cerco di Valente Angulo con un folio venne mono, con rettar eggi privo anche dell'onore della fepoltura. La morte fui fine-cedura full'amo cinquaterino della fuera ja, fi depol di Cattolici saioni da la fire di Cattolici saioni da la fire ta l'Cattolici saioni da la fire da l'Armanino, con gift fichi Pagnia, saccorbe non modeltair per le loro fuerfiliaco.

che i Criffini, la tennero per un paganetto da lui meritato per lu (d) demia, tatte enducida cionnefici. Ammiano () raccontando varj prefagi della para da la ricovina di Valente, condefila, avere avuto in ufo il Popolo d'Anticoliu di dire. Che fa seriati se vivo l'Anter. Vivo poi il medelimo Storico rammentando tanto il basno, che il entiro di quello Imperadore. 
Sopra tutto fra i fiso i pregi conta il non aver egli mia accrecitati della giultura, nemeto del'adri, e de Giudici, che fi lutici vano fovvetti da i doni. liberta e fipinado por le fibbricle che li.

tatte in varie Città. Altre fue lodi fi truovano in una Orazion di Te- ERA Vole. mistio (a). Ma voltando carta, Ammiano sembra distruggere quanto Anno 378. ha detto di buono, con rappresentar Valente, insaziabile nel radunar (a) The danaro, folito a deputar Giudici onorati per le cause criminali, ma mist. or. 11. con volerne poi riferbare le decifioni all'arbitrio fuo; felvatico, collerico, e troppo inclinato a spargere il sangue de Sudditi col familiar suo pretesto di effere offesa o sprezzata la Principesca sua Macstà. Di più non ne dico, bastando sapere, che non su punto compianta la morte di lui : il che fuol effere la pietra del paragone del merito o demerito de i Regnanti.

Terminata la fanguinofa battaglia coll'eccidio de'Romani, nel di seguente i vittoriosi Goti, bene informati, che in Andrinopoli erano ricoverati i tefori, e i principali Ufiziali della Corte, volarono ad affediar quella Città (b). Ma privi affatto d'attrecci militari, e non (b) dimini pratici della maniera di formar affedj, diedero ben de'feroci affalti, nue lib. esd. ma con loro gran perdita furono respinti, in guifa tale, che scorgendo 44. 15. l'impossibilità di quell'impresa, se ne partirono. Andarono poscia a mettere il campo in vicinanza della Città di Perinto, ma fenza ofare di affalir quella Città, intenti unicamente al faccheggio di quel fertile paele, con ammazzare o fare schiavi quanti infelici contadini cadevano nelle lor ma- (c) Idame ni. (4) Di là facevano varie scorrerie sino a Gostantinopoli : ma dalla ca- in Fastu. valleria de Saraceni, che era alla guardia di quella Città, riportarono varie percosse, e però giudicarono meglio di spendere altrove il tempo e i passi. Diedersi dunque pel restante di quest' Anno a scorrere e saccheg-

giare per la Tracia, Mesia, e Tartaria minore, senza trovare in luogo alcuno oppofizione. Troppo erano abigottiti, troppo avviliti i Romani. Ebbe perciò a dire uno de principali Goti (d), che si (d) Ciry/sh. maravigliava molto dell' imprudenza d'ella Romani, perchè non fola. del Pidasm. mente aegavano di ceder loro quelle Provincie, ma iperavano ancora mente negavano di cecter 1000 quient l'evolucie, ma ipervano ancora di vincere, quando poi fi ileficiwano feannare come tante pecore; e che quanto a lui era gii fianco per non aver fatto altro che teccider. nen e Parimente Eunapio () attetta, che in que tempi facemen i Goti di Euqui. termavano all'udire il nome de gii Unni, altrettanto facevano i Rosmani udendo il nome de i Goti e atle fatto aver l'empiete è l'immani udendo il nome de i Goti e atle fatto aver l'empiete è l'immensi dendo il nome de i Goti e atle fatto aver l'empiete è l'immensi dendo il nome de i Goti e atle fatto aver l'empiete è l'immensi dendo il nome de i Goti e atle fatto aver l'empiete è l'immensi dendo il nome de i Goti e atle fatto aver l'empiete è l'immensi dendo il nome de il control e atle dendo de l'immensi dendo de l'immensi de l'immensi de l'immensi dendo de l'immensi de man ucento i none de l'otti a tale tato vez l'empiret e i m-prudenza di Valente, e de fuoi cattivi Ministri, ridotto il Romano Imperio in quelle parti. Ne già si fermò nella Tracia e ne vicini paesi la rabbia el avidità di que Barbari; pasò nell' Illinco, stendendo coloro i faccheggi sino a i confini dell'Italia. Di questa favorevol

congiuntura si prevalsero anche gli Alani, i Quadi, e Sarmati, per venire di quà dal Danubio, e devastar quanto paese poterono, e il flagello di tanti Barbari durò poi più anni coll'esterminio delle misere Provincie Romane. San Girolamo (f) circa l' Anno di Cristo 396. (f) Mirran. fece un lagrimevol ritratto di tante disavventure con dire, che cor- in Epitaph. reano già venti anni, da che i Goti, Sarmati, Quadi, Alani, Unni, ad Hiliod, Vandali, e Marcomanni continuavano a faccheggiare e guaftare la Sci-tia Romana, la Tracia, la Macedonia, la Dardania, la Dacia, la Tef-

En a Volg. falia, l'Acaia, i due Epiri, la Dalmazia, c le due Pannonie. Si ve-Anno 378. devano uccife o condotti in ischiavità fino i Vescovi, non che gli altri del Popolo, fvergognate le Nobili Matrone, e le facre Vergini, uccifi i Preti, e gli altri Ministri de fanti Altari; smantellate o divenute stalle di Cavalli le Chiese, e conculcate le sacre Reliquie. In una parola tutto era pieno di gemiti e grida, ed altro da pertutto non fi vedeva se non un orrido aspetto di morte, andando in ravina l'Imperio Romano, ancorche ne pure per tante percesse della mano di Dio la superbia de gli unmini si potesse piegare. Altrove attesta il

eap. 16. Zifimai

Yar Avega

(a) 1dem in medefimo Santo (a), che l'Illirico composto di varie Provincie, la Tracapiral 6. 1. cia, e la Dalmazia fua Patria, crano restate pacsi incolti, senza abitatori, senza bestic, e divenuri boschi, e spinai. Altrettanto va de-(b) Greger. plorando i mali d'allora San Gregorio Nazianzeno (b). Era in peri-Nationale colo di partecipar di fomiglianti sciagure anche l'Asia (c), dove si (c) Ammie- trovava dianzi gran copia di Goti, i quali all'udire i fortunati avvenui lib. 31. nimenti de'lor Nazionali in Europa, già cominciavano a macchinar fedizioni nelle Città d'Oriente. Ma accortofene Giulio Generale dell' Armi in quelle parti , seppe così accortamente dar gli ordini oppor-1. 4. 6. 26. tuni a diverse di quelle Città, che in un determinato giorno li fece tutti tagliare a pezzi. Con questo racconto termina Ammiano Marcellino la fua Storia, ficcome ancora San Girolamo la fua Cronica, continuata dipoi da Prospero Aquitano.

Scappato per fua buona ventura dall'infausta battaglia d'Andrinopoli Vittore Generale di Valente con quella poca cavalleria, che rettò illefa, traversò la Macedonia, ed arrivò a trovar Graziano Augusto, il quale udite le triste nuove della suddetta battaglia, e della morte dell' Augusto suo Zio, se n'era turnato a Sirmio. Perché et abbandona qui Ammiann, cominciamo a penuriar di notizie, e niun preciso lume abbiamo di quello, che operasse dipni esso Augusto. (d) Parint V'ha chi pretende (4), ch'egli tutto paffaffe a Coftantinopoli, per Cris. Earsn. V na chi pretende (4), cn egii tnito panane a prendere il possessi degli Stati, che in Oriente godeva l'estinto Valente; ma di ciò niun vestigio s'incontra altrove, e noi il troveremo

(e) Gothofr. anche nel Gennaio del feguente Anno in Sirmio (e). Quel che è certo, giacche Valente non lasciò dopo di se alcun Figlio maschio, ma folamente due Pigliuole, appellate Carofa, ed Anafiafia, Graziano pacificamente venne riconofciuto per lor Sovrano dalle Provincie Orientali, e maffimamente dal Popolo di Coftantinopoli. Ma ritrovando egli si sconvolti gli affari della Tracia e dell'Illirico a cagion del diluvio di tanti Barbari, e Barbari insuperbiti per la riportata gran vittoria, allora fu, che richiamo alla Corte Teodofio il giovane, il quale dopo la morte indebitamente data a Teodofio fuo Padre Governatore dell' Affrica, s'era ritirato ad una vita privata ed occulta nella Spagna fua Patria. Conosceva Graziano il valore, la prudenza, e l'altre molte virtù di quello Ufiziale, e che potca promettersi un buon servigio di lui in si fcabrose contingenze; e però venuto ch'egli fu, gli diede il comando di una parte della fua Armata. Se s'ha da credere a Teo-

doreto (4), noo perde punto di tempo il Generale Teodosio a mar- En a Volz. coercio (9), noo perite punto di tempo il Generale a cocolio a finisi. Esa Vol., ciare cocora del Barbari, cio de per quanto pare, de Sarmati, e diede Anso 339-loro una confiderabili rotta, obbligando quei, che fopravanzaron al finisi delle finade (9), a falvari di il dal Dambio. Ne porto egli la festi, ils.; nuora a Graziano, il quale a tutta prima durò fitica a crederia, finis della de chè gli fu confermata da più persone la verità di quel fatto. Gran in Panegyr. merito si fece presso di lui Teodosio con questa prima azione.

Anno di Cristo cccexxix. Indizione vii.

di Damaso Papa 14.

di GRAZIANO Imperadore 13.

di VALENTINIANO II. Imperadore 5.

di TEODOSIO Imperadore i.

Confoli & Decimo Magno Ausonio, Quinto Clodio Ermogeniano Olibrio.

A Ujonio, primo di questi due Consoli, celebre Scrittore de' pre-feoti tempi, quel medesimo è, che nato nelle Gallie in Bordeaux di mediocre Famiglia, avea avuto l'ocore d'effere Maestro di Graziano Augusto. La gratitudine di questo Principe, arrivato che fu al governo de gli Stati, non si ristrinse solamente a farlo Prefetto del Pretorio delle Gallie; il volle anche rimunerare colla più cospicua Ditorio delle Gallie, il volle anche rimunerare colla più colprica Di-gnità dell'improj, creandolo Cosiole nell'Anno prefente. Si difiputa tuttavia, s'egli foffe Critliano o Pagano (r). Alcuni fuoi verti (fe pure (c) tadie, fono ttutti di lu) e el rapprefentamo profetiore della Fade di Critlio, 5 Cosses, il completa produce del tatti altri fuoi verb pieni di Pagacotimo, co-ci di fordide imondimeno di tatti altri fuoi verb pieni di Pagacotimo, de-ritte. Certamente s'egli fu Critliano, dovertee effer tale più di nome, che di fatti: anno que fioi Poemi (rerepognano la profetione di i fian-ta Religione, L'altro Cossole, cioli Olivirio, quello fuefio è, che al-biam veduto in adderro Prefetto di Roma. Nell'Anno perfennet, fi non son fallari i testi del Codice Teodosiano (4), essa Prefettura su ap- (d) Gethepoggiata ad Ipazio. Paíso l'Augusto Graziano il verno in Sirmio, e fred. Chroquivi riflettendo al miferabil fiftema de tempi correcti per l' inonda. Theelef. zione di tante Nazioni barbariebe nell'Illirico, e nella Tracia, con ef-fere nello stesso di minacciate anche le Gallie da i Svevi ed Ala-manni, conoscendo in oltre, che non era possibile a lui solo il sostenere in tali circostanze il peso dell'Occidentale, e iosieme dell'Orien-tale Imperio, trovandosi il Fratello Valentiniano in età puerile, e che bisogno c'era di un braccio sorte, per rimediare a i presenti disordini, e a'maggiori pericoli dell'avvenire: determinò di feegliere un Col- (e) Themi-

lega dell'Imperio (e). Si fermarono i suoi sguardi e rificsi (giacehè sia Orat.

#### Annali D'Italia.

Ena Volg. trovar non dovette alcuno de suoi Parenti atto a si gran soma) sopra Axao 319. Teodosso il giovane, da lui poco sa alzato al grado di Generale, personaggio, che ne gli anni addietro, ed ultimamente ancora, s'era legnalato in varie imprese militari. Però chiamatolo a Sirmio, nel di to. (Socrate scrive nel di to.) di Gennaio dell' Anno presente, ancorchè

trovasse in lui della ripugnanza non finta, il dichiaro Imperadore Au-(a) Paratus gusto (a) con approvazione e plauso di chiunque non penuriava di giuin Panegyr. dizio. Era Teodofio nato in Ifpagna (b) in Cauca Città della Galizia, Idecina In e non già in Italica Patria di Traiano, come scrisse Marcellino Con-Zofim. 1. 4. te, e quantunque non manchino Scrittori, che il fanno discendente te; e quantum e maintain activati, e a mano directorite da effo Trainan, pure gran pericolo v'ha, che figlia dell'adulazione fosfe la voce di una tal parentela. Certò è benai, che ne i pregi egli fomigliò non poco a quel isonanto Augulto, e non già ne' Vizi. Bobe per Padre, ficcome dicemmo, quel Tosdofio Come, valorofo Generale, Cap. 24 Alexandr. Profeer 18 Chronice. (b) Secretes che per ordine dello sconsigliato Graziano Augusto su ucciso in Af-Hift. Eccl. frica. Omerio vien malamente appellato esso suo Padre da Vittore (6), il quale dà il nome di Termanzia alla di lui Madre. Intorno a vari pitome, fuoi Fratelli e Parenti hanno disputato gli Eruditi (4), ma io non vo Claudian er alii. fermare i Lettori in si spinose ricerche. Credesi, che Teodosio, al-(c) Field. in Internate 1 Lettori in si ipinote ricerene. Ureuera, une a coucous a (c) Field. in International Trono, fi trovaffe nel più bel fiore della fiu età, (d) Tulium cioè di circa trentatre anni. Avea per Moglie Elia Flacilla, nominata Empr. per lo più da gli Scrittori Greci (r) Placilla, ed anche Platifila, de per lo più da gli Scrittori Greci (r) Placilla, ed anche Platifila, de per lo più da gli Scrittori Greci (r) Placilla, ed anche Platifila, de per lo più da gli Scrittori Greci (r) Placilla.

alcuni creduta Figliuota di quell' Antonio, che vedemmo Confole nell' Anno 382. Delle rare qualità e Virtù di questo novello Augusto, Cante Hift. per le quali fi meritò il nome di Grande, ragioneremo altrove. Per ora basterà il dire, ch'egli aveva ereditato da i suoi Maggiori l'amore della Religion Cristiana, tuttochè peranche non avesse ricevuto il sa-cro Battelimo, secondo l'uso, od abuso di molti d'allora, ma che poco tarderemo a vederlo entrato pienamente nella greggia di Cristo, con divenir poi da li innanzi il più luminoso de'suoi pregi la Pieta,

Fu dunque di nuovo partito il Romano Imperio. Graziano ri-

e l'amor della vera Religione.

BYLANIES.

tenne per se l'Italia, l'Affrica, la Spagna, la Gallia, e la Bretagna. (f) Zofimus Vuol Zosimo (f), ch' esso Graziano assegnasse a Valentiniano 11. suo Fratello minore le due prime Provincie coll'Illirico, e taluno penía ciò (g) Soxom. fatto nell' Anno presente; ma Graziano, attesa la tenera età d' esso Valentiniano, almen come sutore, continuò anche da li innanzi a co-1. 2.6. 24. (h) Gethefr. mandare in tutte le suddette Provincie di sua porzione. A Teodosio Chronolog. toccò Costantinopoli colla Tracia, e tutte le Provincie dell'Oriente, Cod. Thescolle quali folea andar unito l'Egitto. Sozomeno (g) v' aggiugne anche l'Illirico: per la qual afferzione gli vien data una mentita dal Go-(1) Pagins Cris. Barans tofredo (b) perchè di ciò non parlano gli altri Storici e molto più ad Ann. perche ci son pruove, che Valentiniano juniore signoreggio in esso Il-lirico. Ma il Padre Pagi (i), e il Tillemont (4) eruditamente han di-(k) Tiller mostrato, che l'Illirico su in questi tempi diviso in Occidentale ed des Emper. Orientale. Nel primo fi contavano le due Pannonie, i due Noriei,

la Dalmazia. Nell'altro la Dacia, la Macedonia, i due Epiri, la Tef- Ena Volg. salia, l'Acaia, e l'Isola di Creta. Restò in potere di Graziano l'Oc- Anno 379. eidentale, e l'altro pervenne a Teodosio. Dopo avere in questa guisa regolati i pubblici affari, Graziano si mise in viaggio, per ritornar nelle Gallie. Le Leggi (4) del Codice Teodosiano cel fanno vedere internationale. in Aquileia sul principio di Luglio, sul fine in Milano. Professava questo Principe una particolar amicizia e confidenza con Santo Ambrofio Arcivescovo dell'ultima Città suddetta; e per le istanze di lui questo infigne Paftore scriffe i suoi Libri della Fede. All'incontro per le premure di Santo Ambrolio si può ben credere, ch'esso Augusto pubblicasse in Milano nel di 3. di Agosto una Legge (4) riguardante gli (b) 1. sa Eretici. Aveva egli nell' Anno precedente, mentre dimorava in Sir Merritii GAL TIMA mio, con suo Editto permessi a lutte le Sette de gli Ere- (c) Saidat tici (c) a riferva de gli Eunomiani, Manichei, e Fotiniani, accomo- verbe Gra-fuddetta emanata in Milano egli proibi a tutti gli Eretici di predicare ... i lor falfi dogmi, e di tener delle affemblee, e di ribattezzare: il che segame massimamente si usava da i Donatisti. Se non prima, certamente di- lib. 7. c. 1. morando Graziano in Milano, gli dovettero giugnere avvisi, che i Svevi e gli Alamanni faceano de' fieri movimenti, e già erano paffati di quà dal Reno a i danni delle Gallie. Prese celi dunque il cammino frettolosamente per la Rezia alla volta di Treveri (4), dove una (d) Aufon. fua Legge cel rappresenta già arrivato nel di 14. di Settembre. Ab- in Paneryr. biamo ben da Sozomeno (e), che l'armi fue ripulfarono i Barbari della (e) Sezom. Germania, giunto ch'egli fu colà; ma non parlandone Aufonio nel it. cap. 4suo Panegirico, si può giustamente dubitar di tali imprese. Non può già restar dubbio intorno al tempo, in cui esso Ausonio recitò il suo Panegirico in rendimento di grazie a questo Augusto pel Consolato suo, essendo ciò avvenuto, dappoiche lo stesso Graziano si su restituito a Treveri, e però non nel principio dell' Anno presente, ma almen dopo l'Agosto, e più probabilmente verso il fin di quest'Anno. Ne fi dee tralasciare, che San Prospero nella sua Cronica (f), intorno a (f) Prosper questi tempi comincia a farci udire il nome de' Popoli Longobardi, co- in Chronic. noseiuti nondimeno fino a i suoi tempi da Cornelio Tacito, e questi fon quegli fteffi, ehe due Secoli dopo vennero a recar tanti affanni all' Italia . Scrive egli , che questa Nazione uscita dalle estremità dell'Oceano o della Scandinavia, cercando miglior nido, fotto la condotta di Ibor, & Aione lor Capi, vennero verso la Germania, e mossa guerra a Vandali, li vinsero, piantandosi, come si può eredere, nel loro paese.

Reftò l' Augusto Teodosio dopo la partenza di Graziano, nell' Illirico, attorniato bensì da gli splendori dell'eccelsa novella sua Dignità, ma insieme in un'immensa confusione di cose. Piene tutte le (g) Them contrade dell'Illirieo e della Tracia di Barbari (g) orgogliofi, che in Orat. XVI. niun luogo trovavano refiftenza, i Popoli o trucidati, o avviliti dal 16. 4.6. 25.

#### Annali d'Italia.

Exa Volg. terrore, o fatti schiavi, egli senza Armata valevole a far fronte, e Anno 379. que pochi combattenti Romani, che vi restavano chiusi nelle Città e Caftella, fenza ofar di muovere un passo contra di quella gente fiera e vincitrice. Contuttociò Teodosso animosamente si applicò alla cura di tante piaghe, dichiarando fuoi Generali Ricemere, e Maierane, che con fedeltà e bravura fecondarono le di lui disposizioni. Venuto a Tessalonica, o fia a Salonichi, nel Giugao di quell' Anno, quivi ricevette gli omaggi di molte Città, che gli fpedirono i lor Deputati. Temifio Sofiita (e) fpezialmente fu uno de gli Inviati dal Senato e Popolo di (a) Themi

fini Orai. Costantinopoli, che non dimenticò di proccurar privilegi e vantaggi per gli Senatori di quella Regal Città. Attese Teodolio in Tessalonica ad unir quanta gente pote atta all'armi, prendendo coloro ancora, che lavoravano alle miniere, come avvezzi ad una vita dura e faticofa. Tutti gli addestrò in breve all'arte e disciplina militare, e reftitul il coraggio a chi l'avea perduto. Poscia allorchè si vide assai forte, usci in campagna, e cominciò a dar la caccia alle Nazioni barba-(b) Idacius re. Prosperose furono in più incontri l'armi di lui. Idazio (b), e Pro-

m Faftir. spero (e) scrivono, aver egli riportate molte vittorie de Goti, Alani, (c) Profeer in Chrence, ed Unni, e che nel di 17. di Novembre le liete nuove ne furono por-(d) SPREM. tate a Costantinopoli (d). Non ci resta Scrittore, che più precisa me-4. cap. 25. moria di que fatti ci fomministri, fuorche Zosimo (e), il quale parla di e) Zosimo, un solo d'essi, molto vantaggioso a i Romani. Modare nato di Real

fangue in Tartaria, effendo paffato al fervigio de' Romani, tal credito s'era acquistato colle sue azioni guerriere, che pervenne al grado di Generale. Essendo egli andato un di colle truppe di suo comando a postarsi sopra una collina, fu avvertito dalle spie, che un grossissimo corpo di Barbari era venuto ad accamparfi al piede di quella collina, e che tutti stavano a tavola in gozzoviglia, tracannando i vini rubati. Li lasciò egli ben bene aborracchiare, e prendere sonno, ed allora co suoi quetamente calò, e diede loro addosso. Tutti a man salva gli uccife, e dipoi prefe le donne e i fanciulli con quattro mila carrette, fulle quali in vece di letto posavano, ed erano condotte in volta le loro famiglie. Dalle Lettere di San Gregorio Nazianzeno (f) par, che (f) Greger. si possa ricavare, che il suddetto General Modare sosse Cristiano e Cat-Epiff. 135. tolico. Tra questi fortunati combattimenti, e l'aver Teodosio tratte

er fegn . alcune altre brigate di que' Barbari a chieder pace, e a dar gli ostag-(g) Serem gi (g), o pure ad arrolarfi nell'efercito fuo (che di questo ripiego fi 7. 647. 4. fervi egli ancora per maggiormente fminuire il numero de'nemici) cangiarono faccia gli affari, e non paísò il prefente Anno, che la Tracia respirò, e si vide tutta o quasi tutta libera dal peso di que crudi mafnadicri .



\*Anno

Anno di Cristo cccixxx. Indizione viii.

di DAMASO Papa 15.

di GRAZIANO Imperadore 14. di VALENTINIANO II. Imperadore 6.

di TEODOSIO Imperadore 2,

FLAVIO GRAZIANO AUGUSTO DET la quinta Confoli FLAVIO TEODOSIO AUGUSTO

E Leggi del Codice Teodofiano (a) ci danno Prefetto di Roma Esa Volg. nell'Anno prefente Passino. Che quelli non folfe quel Paolino, il Anno 300 quale fu poi Vefcovo fanto di Nola, come fi diede a credere il Car. (b) Galsip. Chras. Col. dinal Baronio, forse sufficientemente l'ho io provato altrove (4). Passò Tiendos.

Graziano Augusto il verno di quest' Anno in Treveri, e dopo il di 15. (b) diserdo. di Febbraio len venne in Italia, trovandoli egli in Aquileia nel di 14. Latra. di Marzo, e in Milano nel di 24. e 27. d' Aprile. Il motivo di questo Difert. z. viaggio abbiamo ragion di eredere, che fosse la malattia mortale, da cui fu forpreso Teodosio Augusto, mentre soggiornava in Tessalonica ne' primi Mesi dell' Anno presente, secondoche si ricava da Sozomeno (c), a cui in questo proposito pare dovuta più fede, che a Socra- (c) secon te (d), il quale cel rappresenta caduto infermo ne gli ultimi the di sidem.

Benche questo buon Principe eol cuore e coll'opere si fosse mostrato 1, 5, 60, 5 crat. finqui Cristiano, pure non aveva peranche preso il saero Battefimo. Il pericolo, che gli fovraftò per quel malore, fervi a lui di ftimolo per non differir maggiormente di chiedere, e con ansietà, il lavacro della regenerazione a fin di ottenere il perdono de'fuoi peccati. Per buona fortuna di lui, e della Chiesa Cattolica, si trovò Vescovo di Tessalonica in quelti tempi Santo Ascolio, o sia Acolio, Prelato di eminenti Virtà. Anche per gl'interessi temporali grande obbligo a lui professava la sua Città; impereiocche per attestato di Santo Ambro-sio (e), nel tempo che tutto l'Illirico era inondato e desolato da i Barbari, egli non solamente preservò Tessalonica da i lor insulti, ma li grat. cacciò ancora dalla Macedonia, non già colla forza dell'armi, ma unicamente colle sue preghiere a Dio, da cui inviata la peste nel barbarico esercito, obbligo quella fiera gente a fuggirsene, e a liberar il paese. Chiamato da Teodosso il Santo Veseovo, volle prima esso Augusto saper da lui, qual Fede egli professasse, e qual fosse la vera in mezzo a tante Sette, che tutte professano la Legge di Gesù Cristo. Il buon Prelato gli diffe di seguitar la dottrina infegnara da gli Apostoli, professata dalla Chiesa Romana, Capo di tutte, e stabilita nel Concilio di Nicea, con afferirgli in oltre, che tutte le Provincie dell'Il-

Exa Vole lirico, anzi dell'intero Occidente, non altra Fede tenevano, che que-Anno 380. sta appellata la Cattolica, al contrario delle Provincie Orientali divise in più Sette. Allora il faggio Augusto protestò con allegria di voler (a) l. z. cum-

eter Pepul De Pide Cod, Theed.

Popoli a lui ubbidienti dovessero seguitar la Fede, che la Chiesa Romana avea ricevuto da San Pietro, ed era infegnata allora da Papa Da-mafo, e da Pietro Vescovo d'Alessandria, con intimare l'infamia ed altre pene a chi la rigettaffe, e con probii le conventicole di qualdivoglia Setta ereticale. Quello nobil Editto, riguardante nondimeno i foli Eretici, e non già i Pagani, feguitato poi da attre azioni di questo gloriolo e piùlimo Auguito, e dalla benedizione di Dio, produffe col tempo mirabili fratti per la pura Religione di Crifto, ficcome co-

fta dalla Storia Ecclefiaftica.

Ora le nuove della pericolosa malattia d'esso Teodosso, la quale probabilmente su lunga, secero muovere dalle Gallie l'Augusto Graziano, temendo egli, che se in congiunture di tanto scompiglio fosso mancato di vita il Collega, ne avrebbono trionsato i Barbari, e sa-rebbe potuto insorgere qualche Tiranno in Oriente. Perchè dovettero poi di mano in mano venir nuove migliori della di lui falute, perciò fi andò egli fermando in Italia; e noi il troviamo anche ful fine di Giugno in Aquileia. Buona apparenza ancora c'è, ch'egli paffaffe a Sirmio verso il principio di Settembre, per abboccarsi con Teodosio, ontaino verio il princepto ii octessiure, per autorecetti con l'eddollo, e conferir feco interno a i prefenti bilogni: perché and Concilio d'Aquileia tenuto nell'Anno feguente fi legge, ch'egli stando in Sirmio, 
vare data gli ordini per quella facra affemblea. Serviendo poi San Pro(s) projer (pero (d), che mentre Teodofio fi trovava infermo in Telfalonica, in Chresit. Graziano giudicò bene di far pace co i Goti: questo se è vero, ci fa intendere la grave apprentione d'esso Augusto, che fosse per man-care quel buon Principe: laonde egli cercò di rimediare il meglio che (c) Idaziau temere. Idazio (r) ferive, che Graziano riporto qualche vittoria nell' (5) Maria temere. 16420 (4) Icrive, one Uraziano riporto quaicne vittoria neit: #74fii. A non prefente, ma fenza dire, fe nell'illirico, o pur nelle Gallie.

Parla ancora d'altre confeguite da Teodofio, e con lui fi accordano (5) Marial-Marcellino Conte (4), Filoflorgio (4), e il Nazianzeno, ma fenza che lima Gamir apparefea circoflanza alcuna di si favorevoli avvenimenti. Per lo con-

in Chronies.

Tario Zofino Scrittore Pagano (f), che per l'odio suo verso di Teoce Pairo

doso distruttore del Gentilesso si studia di avvelenare per quanto

fregia: 1,0 Argus. 19. pub tutte le di lui tatono, recommendo del loro con quelle turze, (10 Zelmar nella Maccelonia, Teododos marciò contra di loro con quelle turze, (14 de 17) che pote adunare. Ma una notte i Gori, fegretamente fecondati da i lor defererori, che i eranzo rorllati fra i Romani, palito il fiume penetrarono nel campo del Crifliani, e a dirittura andarono, dorre era nettarono nel campo del Crifliani, e a dirittura andarono, dorre era maggior copia di fuochi, immaginando, che quivi fosse il quarticre Exa Volz: dell'Imperadore. Ebbe tempo Teodofio di montar a cavallo, e di [al- Anno 350, varfi. Fecero i fuoi gagliarda refistenza a i Barbari con una strage grande d'essi, ma soperchiati in fine dall'esorbitante numero de'nemici, quivi lasciarono le lor vite. In questa occasione Zosimo fa il pedante addosso a Teodosso, tacciandolo di poca avvertenza per aver ammessi tanti Barbari nelle Armate Romane, pretendendo, che costoro fossero segretamente congiurati per rivoltarsi, allorchè si trovallero affai cresciuti di numero. Vero è, che accortosi Teodosio di questo pericolo, prese lo spediente d'inviarne una gran parte di guarnigione in Egitto fotto il comando di Ormifda, che altrove vedemmo figliuolo di un Fratello di Sapore Re di Persia. Ma costoro non vo-

lendo alcun freno di disciplina, viveano a discrezione, prendendo i viveri fenza pagare, s'intendevano con gli altri Goti nemici, e colle loro infolenze guaffavano tutto l'ordine delle Armate Romane. Aggiugne finalmente Zosimo aver Teodosio con gran rigore esatti i pub-blici tributi, con ridurre in camicia molti de suoi Sudditi, di maniera che non si udivano che lamenti dapertutto, augurandosi molti d'esfere più tofto fotto i Barbari, che vivere nelle Terre Romane. Così quel nimico del nome Cristiano. Ma può dubitarsi della verità di questi fatti, giacchè il dirfi da lui che dopo quella notturna vittoria i Barbari divennero padroni della Macedonia e Teffalia, refta fmentiro dall'autentica tellimonianza di Santo Ambrolio (a), che serive avere (a) Ambroli

il Santo Velcovo Acolio più volte difesa colle fue preghiere a Dio Epst. 21. da coloro la Città di Teffalonica. Ed in effa Città le Leggi del Codiee Teodosiano ci assicurano, che Teodosio soggiornò per la mag-gior parte dell'Anno presente. Venuto poi il Novembre, egli paisò gior parte dell'Anno presente. Venuto poi il Novembre, egu paiso (b) Zesiava a Costantinopoli, dove dice Zosimo (b) per irrisone, ch'egli entro (b) Zesiava (c) Ze come trionfante, quali che avelle riportato delle vittorie, e non delle bulle, e che poi si diede alle delizie. Opponsi alle dicerie di cossui

il giovine Aurelio Vittore (4), il qual si crede vivuto in questi me- (c) Aurelio delimi tempi, serivendo egli tutto il contrario. L'elogio, ch'ei fa vielor in E di Teodosio, lo vedremo a suo tempo. E già abbiam detto, che altri fusme. Storici attribuicono a Teodosio delle vittorie in questo medesimo Anno

Entrò il buon Imperadore in Costantinopoli nel di 24. di Novembre (dovendosi leggere così nel testo d'Idazio (d)) dove fu ri- (d) Idazius cevuro con gran festa. Una delle sue prime gloriose azioni su quella in Fastir. di levar tutte le Chiese a gli Ariani, e di consegnarle a San Gregorio Nazianzeno (e), che governava allora il corpo de' Cattolici di quel- (e) Gregor. la Metropoli, finche fosse eletto un Vescovo della vera credenza. Lo Nazianien ftesso Augusto in persona gli diede il possesso di quella Cattedrale, Carm. 1. occupata per quarant'anni dalla Setta Ariana, e ciò fegui fenza tu- in Chronicomulto alcuno, e con gran gioia di tutti i Cattolici. Varie Leggi, pubblicate nell' Anno prefente da questo saggio e pio Imperadore, si veggono registrate nel Codice Teodosiano. In una d'esse proibi a i Tom. II. Hhh

Exa Volg. Giudici le azioni criminali ne' quaranta giorni della Quarefima. Con Axxo380 un'altra intimo delle pene alle Donne, che si rimaritavano entro il termine dello scorruccio, ridotto allora ad un Anno, applicando i lor beni a gli Eredi naturali, e non al Fisco. Altre sue Leggi dichiarano, che chiunque avrà ottenuto dalla Camera Imperiale beni caduchi, e rimalti fenza possessori legittimi, debba comparire colla spia, o sia col denunziatore, da cui fia venuta la scoperta, che que beni fossero caduchi, per provarne la verità. Se l'avviso cra falso, s'intimava la pena capitale. Ne già lasciava Teodosio di odiar le spie, come pro-fessione troppo odiosa, e turbatrice della pubblica quiete: il perchè volle, che simili denunziatori, se per tre volte avessero dati simili avvifi, fostero puniti coll'ultimo supplizio. Ad impedire ancora le ac-cuse di lesa Maestà, portate da alcuni anche contra di persone inno-centi, per profittar del confisco de'beni, decretò, che questi tali non potessero mai ottener somiglianti beni. Prendeva in addietro il Fisco tutte le sostanze de banditi e relegati. Teodosio volle, che loro si lasciasse la metà d'essi beni, da essere compartita co'figliuoli. I beni poi de condennati a morte (se pure non v'ha sbaglio in un'altra Legge) volle che restassero interamente a i lor Figli o Nipoti. Con altro editto comandò, che non si potesse dar sentenza contra de gli accufatori, se non si constituivano prigioni anch'essi. Nella qual congiuntura prescrisse de buoni regolamenti in favore de prigionieri, acciocchè non fossero maltrattati da i Guardiani delle carceri, o detenuti più del dovere in quelle miserie. Per conto di chi avesse trovato un Teforo, vuole, che tutto appartenga all'inventore, fe l'ha fcoperto nel proprio fondo. Ma se nel fondo altrui, un quarto ne vada al pa-drone del luogo. Altre sue Leggi so tralascio, tutte tendenti al pubblico bene. Circa questi tempi pare, che mancasse di vita Sapore Re di Persia, quel medesimo, che tanto da fare avea slato in addietro a i

(a) Agah. blico bene. Circa quetti tempi pare, che mancaile di vita Sapori Re bila. di Perfia, quel medelimo, che tanto da fare avea dato in addietto a i (b) Eurych. Romani (a). A lui fuecedette Artaferfe fuo Fratello, o piuttofto fuo miljer. Figliuolo, come s'ha da Eutichio (b).

Anno di Cristo cccexxxi, Indizione ix.

di Damaso Papa 16.

di GRAZIANO Imperadore 15.

di VALENTINIANO II. Imperadore 7. di TEODOSIO Imperadore 3.

Confoli & Flavio Siagrio, e Flavio Eucherio.

A Bhismo da Temistio, che Eucherio Console su Zio paterno di Teodosso Augusto. Zossimo (1) parla del medessimo, e sembra

A Teodosio Augusto. Zosimo (e) parla del medesimo, e sembra chiamarlo Zio dell'Imperadore Arcadio, e per conseguente Fratello,

e non Zio del medelimo Teodolio. Ma Temistio parla chiaro, e Zo- Ena Vois. fimo vorrà dire gran Zio. Delle varie Dignità softenute da Singrio Anno 381.

primo Console, e da vedere il Gotofredo (a). La Presettura di Ro- (2) Conhema nelle Leggi del Codice Teodoliano fi truova amministrata da Va- fred. Chrama nelle Leggi del Codice i conomano il truova amminimizian da 9 a- nel. Codu. leriano. Per quanto poi fi raccoglie dalle Date di alcune di effe Leggi, nel. Codu. le quali é da dubitare, fe tutte sieno giuste, Graziano Augusto sul fine di Marzo era in Milano, sul principio di Maggio in Aquileia, verso il fin di Settembre in Treveri, e in Aquileia sul fine dell' Anno. Ouesti falti dalle Gallie in Italia, e dall'Italia nelle Gallie, non paiono molto veritimili. Confermo egli con fuo Rescritto (4) ad An- (6) 1. 6. 4 tidio Vicario di Roma il lodevol uso introdotto da Valentiniano suo padre indulgent. di far grazia a i rei per la folennità della Pafqua, ma con eccettuare cramin. i colpevoli d'enormi delitti pregiudiciali alla quiete del Pubblico. Uno de' motivi probabilmente, per gli quali Graziano con Valentiniano suo Fratello si portò ad Aquileia, su un riguardevol Coneilio tenuto ivi nel Setrembre di quell' Anno, essendo Vescovo di quella Città San Valeriano, uno de'più insigni Prelati dell'Occidente. V'intervenne ancora Sante Ambrelio Vefcovo di Milano, con farvi la prima figura. Trovavati intanto Teodolio Augusto in Costantinopoli in molte angustie, perché un nuvolo di Goti era ritornato nella Tracia. Avendo egli fatto nell' Anno addietro istanza di soccorsi all'Imperadore Gra- (c) Zosimus ziano, quelli gl'inviò un corpo di gente (c) fotto il comando di Bau- lii. 4 c. 33.

tone e di Arboraffe di Nazione Franchi, Ufiziali militanti al di lui fervigio, amendue chiamati da Zolimo diúntereffati, valoroli, e ben pratici del mestier della guerra. Ma di Arbogaste vedremo a suo tempo un gran tradimento. Arrivati che furono eili nella Macedonia, fe non falla esso Zosimo, i Goti giudicarono meglio di ritirarsi di la, e di tomarfene nella mifera Tracia, per rodere quel poco, che vi restava di bene. Perchè trovarono sì smunto quel paese, nè poteano metter piede nelle Città e Cattella forti, cominciarono in fine a trattar ci pace: del che parleremo all' Anno seguente. Già vedemmo ne gli anni addietro, chi fosse Atanarico Re de' Goti, il quale piuttosto veniva appellato Giudice di quella Nazione, uomo superbo, che nell' Anno 369. per far pace con Valente Augusto l'obbligò a portarsi in mezzo al Danubio, col pretesto di un giuramento da lui fatto di non mettere mai piede nelle terre de Romani. Da che piombò sopra i Goti il gran flagello de gli Unni, chbe quel Barbaro il sapere o la sortuna di confervare i suoi Stati, o almen parte d'essi sino al precedente Anno, in cui finalmente restò detronizzato, e costretto a cercar altro Cielo (d). (d) Mered. Zosimo (e) pretende, ch'egli fosse cacciato da Fritigerno, Aleteo, e linu in Safrace, Capi della stessa Nazione, che danzavano di qua dal Danu- Chresico. bio fulle Provincie Romane. Nel racconto di Zofimo v' ha delle frot- (e) Zefim. tole, dando egli il nome di Alamanni a quetti Capi, facendoli venir dalla Germania verso la Pannonia, ed abbattere prima d'ogni altra impresa Atanarico, perchè il videro cottame nella pace fatta con Teodosso: cose tutte prive di suffistenza. Quel solo, che abbiam di cer-

Ena Volg. to, fi è, che questo Principe barbaro spinto da qualche fiero tempo-Anno 381. rale pensò a rifugiarsi sotto l'ali di Teodosio senza far caso del giuramento poco fa accennato (a), e di fottomettere a lui fe stesso, e i (3) Serat. 10. fuoi Stati. Temiftio Filosofo ed Oratore, che ne primi Mesi di quest' Anno recitò nel Palazzo di Costantinopoli alla presenza di Teodosio (b) Themis. la sua Orazione XV. con esaltare le virtu d'esso Augusto, adduce (b) appunto la venuta di questo Barbaro fiero e superbo a mettersi senz' arini e fenza condizioni in mano di Teodofio per pruova del gran

concetto di bontà e fedeltà, in cui era effo Imperadore. Venne dunque Atanarico a Costantinopoli (4), e v'entrò nel di

(c) Zsfim. ut fupra . (d: Idacins 11. di Gennaio (d), incontrato dallo stesso Teodosio fuori della Città. ed accolto con tutte le dimostrazioni di stima e di amicizia . Ma proin Faftie. babilmente gli affanni da lui patiti il fecero da li a poco cadere infermo, di modo ehe nel di 27. d'esso Mese termino i suoi giorni di (e) Marcel- morte naturale, come s'ha da varj Autori (e), e non già violenta.

come ha il telto di Prospero (f), che dee essere corrotto, dovendosi Orefins 1. 7. quivi leggere occidit colla seconda breve, in vece di occiditur. Se al-(f) Profeer trimenti folle stato, Zosimo si facile a spatiare di Teodosio, non avrebin Chronico. be certamente lasciato nella penna un tal fatto, cioè trascurata questa occasione per morderlo. Anzi da lui abbiamo, ch'esso Augusto sece seppellire quel barbaro Re con tal magnificenza, che ne restarono am-

mirati tutti i Goti del suo seguito, e crebbe in loro l'affezione e ftima verso di un sì amorevol Regnante, con riuseir fedelissimi da li in-(g) Zefimus nanzi nel suo servigio. Fa poi menzione il suddetto Zosimo (g) di una 16. 4 f. 34 vittoria riportata da Teodofio contro gli Sciri, e Carpodaci, Barbari Settentrionali, che erano corfi anch' effi di quà dal Danubio, al vedere si fortunati ed arricchiti i Goti. Rimafero essi sconsitti in una battaglia da Teodosio, ed obbligati a ripassare il Fiume. Di più non ne fappiamo; ficeome ne pure d'alcun'altra militare impresa d'esso Imperadore, spettante all' Anno presente, si truova vestigio nelle antiche Istorie. Ma s'egli nulla di più operò contra de' Barbari assassini del Romano Imperio, fomma gloria almeno confegui colla protezion della

vera Chiefa, e col suo zelo, per estirpar l' Eresie. Ardente era il suo defiderio di mettere una volta fine, se mai cra possibile, a tante dissensioni intorno a i dogmi della Religion Cristiana, cioè di estinguere tutte le Erefie, che laceravano allora spezialmente le Provincie d'Oriente (b). Il perchè rauno dalle contrade di fua giurifdizione in Coftantinopoli un Concilio di cento cinquanta Vescovi, i quali nel Maggio di quest' Anno confermarono la dottrina del Concilio Niceno, sta-bilirono la Divinità dello Spirito Santo, ed accordarono al Vescovo di Labbe Con-

Costantinopoli un Privilegio di preminenza. Non fu esso Concilio a tutta prima riguardato come Generale; tale bensì tenuto fu. da che Damaío Papa, e i Vescovi d'Occidente l'ebbero confermato. Eletto fu circa quelli tempi Vescovo di Costantinopoli San Gregorio Nazianzeno, uno de' più illustri Scrittori della Chiesa di Dio; ma poco ten-

ne quella Sedia per la gara ed invidia di molti altri Vescovi, imper-

(h) Socrates liv. 5. c. 8.

cil.

ciocche veggendofi egli mil veduro da effi, e da una parte del Bo-Ea, a vogio polo, cutrenio i congeto dall' lapperadore, fi titto nella Cappado Anno 1811. cia Partia fiu. Non fir men gloriodi per Teodofio una Legge (s), da (s), £, de la pubblicas prima del fuddeter Concellio nel di 10, 61 di Gennialo, con Associato, cui probii a qualunque fetta d'Erctici, e particolarmente a i Potinia. Cod. Tineda. Ini, Ariani, ed Lumoniani, il tenere a sicha affendiba nelle Città e Commina.

in oltre comando loro di confegnare a i Vefcovi Cattolici tutte le Chiefe da ello cocupate. L'incumbenza di efeguir quello Editto fu data a Sapure, uno de più illutri Generali di Teodofio (b) il quale fe- (b) 32mdm. dellemente foddisce alla pai ineratione del Principe con giosi naicia 3-4-49-1-bile di tutti i Cattolici, ne manearono i Vefcovi d'Occidente di rendere per tunto fino scie pubbliche stanti di grazie a Teodofio ne i loro dece per tunto fino scie pubbliche stanti di grazie a Teodofio ne i loro redece dell'esta delle di companio dell'esta de

Anno di Cristo ccclxxx11. Indizione x.

di Damaso Papa 17.

bagia e potenza delle diverse Eresie.

di GRAZIANO Imperadore 16.

di Valentiniano II. Imperadore 8.

di Teodosio Imperadore 4.

Confoli & Antonio, ed Afranio Stagrio.

A Nimis primo Confolo Crientale vien fondasmeme creduto da Padre Pagi e da altri, Padre di finalila, o fila Palialia, Moplie di Teodofio Augusto. Quanto a Siegrio Confolo Occidentale, eggi è riputato perfonaggio diverfo da Siegrio, fanto Confolo en leil'Anno precedente, perché ne i più de Falti antichi, e nelle Leggi fi vede enunzatu Confolo, fanza efprimere per la feconda volta. Da Padre Sirmondo, e dal Gotofredo fiu con buone ragioni creduto quell' Afrania Sargrio Confolo, di cui ni più d'un Epitolica paria Sidonio Apolitan re: perciò col Relando ho such' in tensuto, che gli ii posti dare il none un d'Afrania. In due luoghi del Codice 'Teodolana compartica' para con d'Afrania. In due luoghi del Codice 'Teodolana compartica' para

#### ANNALI D'ITALIA.

En a Volg. vere Prefetto di Roma, se pur non v'ha errore, perchè in altre Leg-Anno 381. gi di questo medesimo Anno Severe (se pure è lo stesso) si truova no-

del.

minato Prefetto del Pretorio. Per la maggior parte dell' Anno prefen-(a) Gulufe, te, siccome si ricava dalle Date di varie Leggi (a), Graziano Auguto dimorò in Italia, ora in Milano, ed ora in Brefcia, Verona, e Padova. Una d'effe Leggi celefa vedere in Viminacio Città della Mesia sul Danubio di là da Belgrado nel di 5. di Luglio. Ma trovandosi nel di 20. di Giugno in Padova, non si può così facilmente immiginar questo falto in un pacie di tanta dittanza. Però par giusta la conghiettura del Gotofredo, che essa Legge fosse non già data, ma solamente pubblicata in Viminacio. Ora il soggiorno d'esso Graziano in Italia abbastanza compruova, che quantunque si creda assegnata essa Italia coll'Affrica e coll'Illirico Occidentale a Valentiniano II. fuo Fratello, pure Graziano feguitava a cagion della di lui tenera età a riteneme il governo. Fra le Leggi spettanti a quest' Anno d'esso Augusto Graziano, una ne abbiamo, con cui ordina a Severo Prefetto di fare una rivilta de' Poveri, che fioccavano alla ricca e limofiniera Città di Roma, con teparare i robusti ed atti a lavorare, e di dar questi per ischiavi, se sono di condizion servile. a chi gli ha scoperti, o pure se liberi, di obbligarli al lavoro delle campagne. Anche nel Codice di Giuttiniano fi truovano Leggi, per rimediare a questi truffatori delle limofine destinate a i veri ed inabi-(h) Ambre li poveri. Santo Ambrolio (b) fi duole anch'egli di questo abuso, e jus 1.2.6.6. forse da lui venne il consiglio per provvedervi. Almeno è probabile, de Officia. che ad istanza sua Graziano con un'altra Legge ordinasse (c), che quando i delinquenti follero condennati a morte, o ad altre fevere pene, fi aspettasse trenta giorni ad eseguirle. Dovca essere succeduto, che qual-

(c) l. fi vindicari 13. de parnis Ced. Therd, the innocente avelle patita la morte, e the dopo alcun tempo si tosse

> più strepito nell' Anno presente, fu l'ordine da lui dato, che si levasie dalla Sala del Senato Romano la statua e l'altere della Vittoria, fopra il quale si facevano i giuramenti, ed i Pagani soleano offerir de i fagrifizi. In oltre fece occupar dal Fisco tutte le rendite destinate al mantenimento di que'fagrifizj, e de'Pontefici Gentili (4); aboli ancora ogni privilegio conceduto da i Predecessori a tutti i Ministri de gl' Idoli, per gola de'quali anche alcuni Crittiani deboli aveano rinunziato alla lor Fede, per farti Pagani. Finqui le Vergini Vestali di rito Gentile aveano pacificamente elercitato in Roma il loro melliere. Graziano non le calso gia, ma tolse loro tutti i privilegi e le esenzioni, e comando, che si applicassero al Fisco tutti gli ttabili; che per testamento fossero lasciati a quelle false Vergini, ed anche a i Tem-plt e Ministri de gl'Idoli. Gran rumore e lamenti ne secero i Senatori, buona parte tuttavia Pagani; e però Simmaco celebre personaggio, ed uno d'essi, su delegato in compagnia d'altri, per portare a Graziano a nome del corpo del Senato un Memoriale pieno di doglianze per quelto cotanto loro dispiacevole Editto. Ma i Senatori Cristiani, che non erano pochi, fecero una protetta in contrario, ch' etfi non

scoperta la di lui innocenza. Ma quell'azione di Graziano, che fece

(d) Ambr. Epif. 11. e 11.

acconfentivano alle istanze de' Pagani, e formarono un'altra supplica Eas Volg. in contrario, dichiarando, che non interverrebbono più al Senato, qua- Anno 382. lora vi si rimettesse quell'obbrobrio. Inviato quest'altro Memoriale da Papa Damaso a Santo Ambrosio, eagion su, che Graziano stesse faldo nel suo proposito, ne volesse dar orecchio al ricorso de Gentili. A ciò dovette anche contribuire la pia eloquenza d'effo Santo Ambrosio, che godeva una singolar confidenza presso di questo Imperado-

re. Qui nondimeno non fini la faccenda, ficcome vedremo. Durante tutto quest' Anno si fermò l' Augusto Teodosio in Co-

stantinopoli, dove pubblico varie Leggi (a). Con una di esse regolò (a) Gestofr. il vario vestire de Senatori, e de gli altri Ministri della Giustizia, Grania. fenza obbligare effi Senatori a portar la Toga, fe non nel Senato, e Theodof. davanti a i Magistrati, allorche vi comparissero per proprie loro liti... Confermo con un'altra le pene intimate contra de Manichei, accrescendo queste per altre elassi d'Eretici, poco da noi conosciuti. Pub-blicò ancora de i regolamenti, acciocche le case de privati in Costantinopoli potessero partecipar dell'acqua, introdotta in quella Città dieci anni prima da Valente Augusto con un suntuoso Acquidotto (b). (b) Secrates Fu in quell' Anno, che riusci al' Imperador Teodosio di estinguere 116. 4. c. 8. il fiero incendio della guerra de' Goti, non già colla forza, ma colla prudenza e co i maneggi. Cioè fece lor proporre condizioni di pace dal Generale Saturnino (e), e queste accettate da essi, nel di 3. di Ot- (e) Thetobre, per attestato d'Idazio (4), vennero i Capi de i Goti, col Re mif. Or. 16. loro (forfe Fritigerno) a fottometrefi con tutta la Nazione a Teodo- in Matturi fio, e a giurar tedeltà al Romano Imperio (e). Loro perciò furono (c) Martelli Matturi assegnate terre da coltivare nella Tracia e nelle Mesia, con facoltà di Comes in possederle come sue proprie, e senza pagar tributo. Molti d'essi Bar- Chronice. bari furono arrolati nelle Armate Cefaree, e tutti ottennero la Cittadinanza di Roma. I Politici, che da li a molti anni videro i mali effetti di questa Pace, fecero i Dottori sulla condotta di Teodosio, biafimandola a più non posso come pericolosa e pregiudiziale all' Imperio. Tali furono Idazio (f), Sincsio (g), e principalmente Zosimo (b). (f) Marinu Ma per ben giudicare delle risoluzioni de' Principi, ed anche de pri- in Chronica. vati, convien metterli ful punto medefimo, in eui furono prefe; e fi (g) Symfins trovera bene spesso, ehe non vi mancò prudenza allora e buon con- (h) Zesimas

figlio, benche l'avvenire non corrispondesse alle speranze. Siccome la 4.6.33. osserva Temitio (i), che si travava allora sul fatto, difficilissimo era (i) Ibini. in questi tempi, anzi pericoloso il volere snidar tanti Barbari, pene- sindi trati nel cuor dell'Imperio. L'esempio fresco di Valente ognun l'avea davanti a gli occhi. Nella Tracia, e ne gli altri eirconvicini paesi, s'erano perduti i loro abitatori : bene era il ripopolarli . Divenendo que' Goti sudditi dell' Imperio, se ne poteva sperare buon uso, e forza, e fedeltà, come in tanti altri fimili casi era avvenuto. La necesfità in fine è una dura Maestra, obbligando a far ciò, che la Prudenza riculerebbe. Se poi coll'andar de gli anni, amari frutti produsse questo aggiustamento, disgrazia fu de i Successori, ma non già stolidità

Esa Vole, di Teodofio, come con temeraria penna scriste Zosimo Pagano. Quel Anno 383. folo, che farebbe stato da desiderare in si fatta pace, era che tanta copia di Barbari fosse stata dispersa per le moltissime Provincie Ro-mane, senza lasciarla unita nella Tracia, e nelle contrade adiacenti; ma è da credere, che i Goti, gente anch' essa accorta, non volesse lasciarsi sbandare per paura d'essere un di sagrificati tutti con facilità ad arbitrio de' Romani.

Anno di Cristo ccclxxxIII. Indizione XI.

di Damaso Papa 18.

di VALENTINIANO II. Imperadore 9.

di TEODOSIO Imperadore 5.

di ARCADIO Imperadore 1.

Confoli { FLAVIO MEROBAUDE per la feconda volta, FLAVIO SATURNINO.

Uesto nome di Flavie, che dopo Costantino il Grande cominciò ad effere cotanto in uso anche fra i Generali, ed altri Nobilifi può credere, che fosse loro conceduto per grazia, e a titolo d'onore da gli Augusti, i quali se ne pregiavano molto. Abbiamo da (a) Themi- Temistio (a), che Teodosio, perenè in quest'Anno si aveano a cele-fini Or. 16. brare i Quinquennali del suo Imperio, secondo il rito dovea procedere Contole: paffo, su cui principalmente il Padre Pagi fondò il fuo fistema, molte volte nondimeno fallace, de' Quinquennali, Decennali &c. Ma per premiar Saturnino suo Generale, benemerito della pace stabilita co i Goti, conferì a lui il Consolato, siccome ancora Graziano promosfe alla stessa Dignità Merobaude altro suo Generale. Di grandi obbligazioni aveva il fuddetto Temistio al medesimo Saturnino, e però in ral occasione, cioè probabilinente ne' primi giorni del fuo Confolato, recitò un' Orazione in ringraziamento a Teodofio prefente, e in lode non men d'esso Augusto ehe dello stesso Saturnino, e de' primi Ufiziali della Corte. Vi parla aneora di Arcadio primogenito di Teodolio, ma con apparenza, ch'egli finora non folle decorato del ti-(b) thatins tolo di Augusto. In quest' Anno nondimeno (b), e nel di 16. o pure in Chemia. to. di Gennaio, Teodosio dichiaro Imperadore Augusto suo Figliuolo, cioè Flavio Arcadio, il quale potea effere allora in età di fei anni . E' flato offervato che Temiflio si adoperò forte, per ottener l'educazione di quello Principe, e nella fuddetta Orazion Seffadecima fembra, ehe ne fosse anche intenzionato da Teodosio. Ma essendo Temiflio Filosofo di profession Pagana, non si attento già il Cattolico saggio Imperadore di dare un si pericolofo Mactiro al faneiullo Augu-ito, e pero feelfe per Aso di lui Santo Arfenio, personaggio di som-

in Chronico . Prester in Chremice, Chrowicen diexandr.

con varie conghietture ne ha fatta diligente ricerca, ma fenza poter (1) Conter.

fiffar il piede. Certamente fu un perfonaggio di vaglia, come vedre
Grat. Tem. mo fra poco. Essendo nell' Anno seguente succeduto Simmaco in que- 11. fta Dignità ad Avenzio, non è improbabile, che questi l'efercitaffe (b) Tille-nel presente. Anche per tutto quest' Anno l'Augusto Teodosio continno il suo soggiorno in Costantinopoli; e perchè incessanti erano le Emperesti. fue premure per la pace ed union della Chiefa, lacerata da tante Erefie, e fopra tutto da gli Ariani in Oriente, intimò ancora in quest' Anno un gran Concilio in Costantinopoli, che tenuto fu nel Mese di Giugno, e dierro al quale pubblicò dipoi in questo medesimo Anno varie Coftituzioni (e) contra di tutte le Sette de gli Eretici, victan- (e) Codir. do loro fotto varie pene il raunarii, il girar per le Città e per la cam- Tome, iii. pagna, il crear Sacerdoti, e far qualunque atto in pubblico o privato, 16. Ta. F. che potesse pregiudicare alla Religione Cattolica. Leggonsi tali Editti de Harnit. nel Codice Teodofiano. Si godeva intanto una mirabil pace ne' paefi fottoposti ad esso Augusto, dappoiche s' erano quetati i Goti, e ne godeva anche lo stesso Imperador Teodosio, quando gli giunsero le funestissime nuove della Tragedia di Graziano Augusto, della quale io

passo ora a descrivere le particolarità.

Le Leggi del Codice Teodofiano (4) ci mostrano, dove questo (d) Gethefr. Imperadore dimorò per gli primi sei Mesi dell' Anno presente, cioè Chrenel. ora in Milano, ed ora in Verona e Padova, con pubblicar vari Editti. Colit. In uno d'effi rivocò tutti i Privilegi de' particolari, come di troppo pregiudizio al corpo, di cui fon membri. Con un altro diede ordini rigorofi per l'eftirpazione de' Ladri, de' quali Simmaco in più fue Lettere fi lagna, dicendo effere cresciuto cotanto il lor numero ne'contorni di Roma, ch'egli non ofava più di paffare alle fue terre di Campania. Rinovò le pene contra de gli Apostati, e intimò la pena del talione contro eli accufatori provati calunniosi. Ordinò parimente, che non fi dovessero attendere gli ordini portati da i Tribuni, Segretari, e Conti, come ricevuti dalla bocca del Principe, ma che si dovesse

folamente ubbidire a gli scritti e sottoscritti da lui: Legge difficile in pratica, e suggetta a varie eccezioni. Ricavasi da Simmaco (e), che (e) summeuna terribil careftia fi provò in Roma nell'anno prefente; e racconta ches in Reegli con dispiacere come un atto di grande inumanità, l'essere stati lat. allora cacciati di Roma i non Cittadini. A questo proposito v'ha chi produce quanto (crive Santo Ambrosso (f). Cioè che fatta la propo(f) Ambrosso
fizione dal Popolo Romano di mandar fuori essi forestieri, il Prefetto l. 3. de ost. di Roma d'allora, che era un venerabil vecchio, fece raunar tutti i 49.7.

Nobili e facoltofi della Città, e tenne loro un ragionamento cosi tenfato e patetico, per impedire quell'atto di crudeltà, che tutti s'induffero ad una volontaria contribuzion di danaro, con cui fi mantenne l'abbondanza, e si sece suffistere aocora chi non era Cittadino di Roma. Ma paiono ben diverse le carestie e i fatti di Simmaco, e quei Tom. II.

Ma una calamità, tenza paragone più deplorabile di quefta, faltò

En & Volg. di Santo Ambrofio; nè finora s'è potuto accertare chi fosse quel sag-ANNO 383- gio veechio Prefetto di Roma, Racconta il Santo Arcivescovo altro-(a) Idem ve (a), che mentre era afflitta Roma dalla fame accennata da Simmaco, nelle Gallie, nella Pannonia, Rezia, e Liguria fi godeva una Symmach. feliee abbondanza di viveri.

fuori nell' Anno presente, la quale si tirò dietro la desolazione d'asfaislimo paese, e le lagrime d'infiniti Popoli, e questa fu la ribellione di Mallimo. Costui nominato nelle Medaglie (b) ed Iscrizioni Ma-Num: m. gno Massimo, ed anche in un'Iserizione, e presso Sulpicio Severo, Imperator Magno Clemente Massimo, non bene si sa, onde traesse l'origine. Zo-Zofimm fimo (e) il fa Spagnuolo di Nazione, col qual supposto s'accorda l'ef-4. 33 fersi egli vantato d'aver qualche parentela con Teodosio Augusto nalib. 4 6. 33.

tivo di Spagna. Altri l'hanno spacciato per Britanno di Patria. Ma (d) Uffering siecome osservò l'Usferio (4), Pacato (4) Scrittore contemporaneo afde Britan. ferma bensi, che trovandosi egli nella Bretagna accese questo fuoco-(e) Pacatus ma che esule e forestiero egli dimorava in quell'Isola, e fuggito dal in Panegyr. suo paese; nè si sapeva chi sosse suo Padre; ed avea servito in vilif-Theodoj. fimo ufizio di famiglio nella cafa di Teodolio molto prima della di lui

esaltazione al Trono. Zosimo pretende, che costui cresciuto di posto aecompagnasse in varie spedizioni militari il medesimo Teodosio; e ehe stando nella Bretagna, non potesse digerire di non aver potuto finquì confeguir per se Dignità alcuna riguardevole, quando Teodosio era giunto ad effere Imperadore. Offervata dipoi l'avversione di quelle milizie a Graziano, perche questi facea più conto de gli Alani e d'altri foldati barbari e stranieri arrolati nelle sue Armate (f), che de Rout fuera. mani, seppe così ben somentare questo lor odio, che nell'anno prefente gl'induste a ribellarsi, e a dichiarar lui Imperadore, con dargli la Porpora e il Diadema. Per altro abbiamo da Sulpizio Severo (g), Severus Vit.

e da Paolo Orosio (b), ch'egli fu come forzato in una spedizione da quelle foldatefche ad accettar fuo malgrado il titolo e manto Imperiale; ed egli stesso protesto dipoi a San Martino, che non la sua 1.7.49.34. volontà, ma l'altrui violenza l'avea condotto a questo impegno. In oltre vien egli dipinto da esso Sulpicio Severo per uomo di genio seroce, ma fenza apparire, ch'egli fosse crudele, anzi egli si gloriava di non aver fatto morire alcuno de'fuoi nemici, fuorche nelle battaglie. Orofio poi cel descrive per uomo valorofo, dabbene, e merite-

vole dell'Imperio, se non l'avesse conseguito colla perfidia, maneando al giuramento di fedeltà, ch'egli avea fatto al fuo legittimo Principe. Non mancano Scrittori (i), che credono cominciata prima di quell'an-Turanopis no la di lui ribellione, con aggiugnere, ch'egli dipoi riporto delle vittorie contra de'Pitti e Scotti, ma oltre all'afferzione di San Proípero (é), concorre la ragione a persuaderei, che solamente nell'Anno presente egli si rivoltasse, perche Graziano Augusto, che si tratteneva n Italia nel Mese di Giugno di quest'anno, al primo sentore di que-

(k) Profeer in Chronice.

(f) Zofim,

(g) Sulpic

S. Martini.

(h) Crefins

fi) Greger,

cap. 23.

sta pericolosa novità volo nolle Gallie, ne tornava il conto a Massimo

di perdere il tempo a cercar de i nemici stranieri, quando i suoi in- Exa Vole teressi esigevano, ch'egli pensasse all'offeso Graziano, il quale più di Anno 383 tutti gli doveva importare. Siccome Massimo era uome attivo, non perdè punto di tempo

a tirar dalla fua quanti foldati Romani fi trovavano nella Bretagna; ed aggiuntavi molta gioventù scapestrata di quelle parti, ne formo una buona Armata. Sapendo poi, che Graziano dimorava in questi temp in Italia, pensò tosto, che sarebbe anche agevole l'impadronirsi delle in Italia, petito folto, circ nascoue miese ageroue i impeatomato ocaze
Gallie. Imbarcase dunque le fre milizei, picultamente con effe arrivo alla sboccatum del Funne Reno (2); follevò con bugie, lufinghe, ile promefie l'una dietro l'aira alcune di quelle Provincie (2); p. p. 0; distrifeia ti diede a fegreti maneggi, per guadagnar ancora le guarnigioni e tri archive milizio del parefe; e in parte gib venne fatto. Socrate (3); e Sonone-britas. musse on parce; e in parte gil venne tatto. Socrate (4), e Sozome-Brisa.
no (4) pretendono, che Graziano fofici in quedit iempi occupato in far (6) secret.
guerra a gli Alamanni: del che niun altro veftigno abbiamo. Fuor di
6, 5-69, 11,
dubbio è, ch' egli non tardò a prendere il cammino verfo le Gallie, 6, 1, 69, 13,
dove non trovo giì d'effere flato prevenuto dal Tiranno. Ammafiate dunque le milizie, che gli restavano fedeli, e dato il comando della sua Armata a Merobaude (e), con avere a i fianchi Baliose, Ufiziale di (e) Zofonse sperimentato valore e fedeltà, andò a presentar la battaglia a Massi. 14. cep 35. mo. San Prospero serive, che il constitto segui in vicinanza di Pari-baude aveile scritto San Prospero (k) Mellebande, cioè quel Re de Fran-Emper. chi, che vedemmo servire di Capitan delle Guardie a Graziano. Po- (1) Pecatar trebbe effere; ma questa in fine non e, che una conghiettura. Certa-initem. mente il fellone, che tolse la vita all'inselice Imperador Graziano, su il Profes uno de fuoi principali Ufiziali, che governava le Provincie della Galteiden.
lia, ed era Ufiziali di guerra, come ii ricava da Santo Ambrolio (1). (1) Amérof.
Però quelli fembra effere flato Amérogazie Generale della Cavalleria de Pialm. d'esso Graziano. Imperocche trovandosi Graziano derelitto da i suoi 61. 2. 23.00 con trecento foli cavalli, fe ne fuggi a Lione, con difegno di ricoverarsi in Italia. Da Zosimo (m) abbiamo, che gli fu spedito dietro con (m) 20sm. una mano di scelti cavalli esso Andragazio, il quale seguitandolo sino il. 149. 35alla Mesia superiore, e raggiuntolo nel passare il Ponte di Singiduno, (a) Profer gli levò la vita. Ma s'ingannò senza fallo Zosimo, consondendo Lugduno con Singiduno. Gli altri Storici (\*) atteftano, che Graziano fu Rafiner,

436 Annali d'Italia.

Es a Voje necifo in Lione. E. Santo Ambrofio, Autore più di tutti informato di ne 93° quelli affini, ficcome acculati quali fotto i fuio acchi, reconta effere flato invitato Graziano ad un convito dall'Ufizial traditore, riveltito della Poptra, e noi privato di vita dopo la tavola, verifimilamente nel paffare il Ponte di quella Città. Se poi quelli foffe Andragazio, o alturare perfato Ufiziale, non abbam baltanti lumi per accertario. Ne in controla dell'autorità di Santo Ambrofio meritano fede Soctate (1),

[5] State della di controla dell'autorità di Santo Ambrofio meritano fede Soctate (2),

[5] Journal of Cartanti della di Santo Ambrofio meritano fede Soctate (2),

[5] Journal of Cartanti di La Cartanti della di Cartanti della di Cartanti di Santo Ambrofio meritano fede Soctate (2),

[5] Journal of Cartanti di La Cartanti di Cart

là a poco gli diede la morte.

Ji giorno, in cui accadde quefta Tragedia, fu il 27. d'Agoflo, come abbiano da Marcellino Conte (\*), o pur di Luglio, come tationata

Listata de la come de

(d) Ambrel. Ambrelio (d), ch' effa gli parroriffe qualche l'igiliuolo, ma per teffide 16d. L. monisuza di Teodorevo, fe per ne ebbe, niun d'effi cra vivente alla sep. 30. di lui morte. Perchè mancò di vita quella Pinicipella, fi rimaririo Graziano non molto prima di quelle fue feigure con Letta, alla qual poi rimatik Vedova, ficcome ancora a Paffamena di lei Madre, fece

(2) zafama \*Teodofio um affespoò decorofo per vivere da pari horo. Zofinno (1) paris, 6: 19: 31 delle ceptofe lor limofan e i Poveri di Roma, altorich Alarico nell'Arno di Crillo 40%, tenne affediata quella Crittà. Abbiamo anche (1) zinne di mendimo Storico (1), che verode ello Graziana fai pinacipio del La 42: 42: 43: 43 della della Crittà della di Pagana, umo del horo Steerdori diffe: 50 il Principio sue vaud effere dibianta Pasarfa, in inverve gli Paris Les Pasafra, faispare alla dendo foric alla fais morte, accadusta ful Ponte di Llone, ficcome accensi. Ma quello farta un morte arguto, inventato folamente e nato dopo il favo per accredira la fingeritzaion Gentifetca, e Zofinno poi de un Emirco, che cio forice. Che dolore provalle per la morte di qualdo faispare della control di control del paris della control di paris della control di qualdo faispare della control di paris della control di qualdo faispare della control di qualdo faispare della control di qualdo faispare della control di qualdo fore per control di control en encercasa quello panto; associato della control di qualdo della control di quello encercasa quello panto; associato della control di qualdo della control di quello encercasa quello panto; associato della control di quello della control di quello encercasa quello panto; associato della control di quello della control di quello encercasa quello panto; associato della control di quello encercasa quello della control della control di quello della control d

(h) Rafinus da Kunno hein tur Storia (\*), e u atri tudi bei pregi inentevati da lis, a. c. 13. Santo Ambrofio, in non parlerò di vantaggio. Ma non fi dee già tacere cere, che dopo la di lui morte non mancò gente, la quale lacerò la Exa Volr memoria di quello buon Principe, con imputargli infino de i reati con- Anno 383 tro la Virtù della Pudicizia, quando noi fiamo afficurati da esso Santo Ambrolio, esfer egli stato puro non men di animo, che di corpo, nè aver mai conosciuta altra Donna, che le congiunte con lui in matrimonio. Peggio per teltimonianza di Fozio, parlo di lui Filottorgio (a), (a) Philipli. spacciando varie calunnie, e massimamente col paragonarlo a Nerone. Ma non è da maravigliarli, se questo Scrittore Ariano, o sia Eunomiano, sparli di un Imperadore, che con tanto selo professava il Cattolicismo, e tenne in freno per quanto potè l'Arianismo. Se in questi tempi, o pure più tardi, Massimo obbligasse Merobaudo Console ad uceidersi, e facesse strangolare il Conto Baliano, amendue perchè stati fedeli a Graziano, nol saprei dire. Certo è, ehe Pacato (4) lasciò me- (b) Pacat. moria della lor morte; e Santo Ambrolio (e) fece un rimprovero a in Panetyr. Massimo, per aver privato di vita esso Balione. Noi troviamo nell' An- (c) Ameri Massimo, per aver privato di vita esso Balione. Noi troviamo nell' An- Epis. 24. no 184. (4) un Merobaude Duca di Egitto: forfe fu figliuolo del Con- (4) 1. 43. 41 fole suddetto. Un' lscrizione recara dal Fabretti (e), che ci fa vedere Appellat. Merobaude Confole per la terza volta con Teodofio Augusto nell' An-Crair. no 188. non tembra, che posta mai sustitere, perenè con esso Augu- (e) Fabrus fto fu Console allora Cinegio.

La morte di Graziano Augusto quella fu, che maggiormente fa- pas. 576.

cilitò a Massimo Tiranno il tirar tutte le Gallie alla sua divozione. Già vedemmo, che le Provincie della Bretagna gli prettavano ubbidienza. Perchè le Spagne usavano di riconoscere per lor Signore, chi dominava nelle Gallie, però anch'esse vennero in potere di Massimo. Verisimilmente non differi egli di crear Cesare, e poi Augusto, Flovio Vittore (uo Figliuolo, di cui si veggono sicrizioni e Medaglie. Abitava da molto tempo in Milano Valentiniano II. Augusto, Fratello minore di Graziano, di età in questi tempi di dodici in tredici anni. Siceome in addietro celi era tlato incapace di governo, così Graziano aveva anche regolati gli affari dell'Italia; e perché nè pur ora si stendevano le sue soize a poter reggere Popoli, l'Imperadrice Giustina sua Madre prese in purce le redign, dappoiche s'intere la periperia di Graziano percodono Augusto dipoi ebbe anch' egli (f) qualche mano nel governo de (f) onfiue gill Statt dipoenti da esso Valenniano. Refto fulle prime così sba-la-7-6 35-lordita Giultina per gli incredibili e rapidi progressi di Mallimo, che pa-vento di perdere anche l'Italia. Avveganche in ofise (coperara dirina di credenza, e per conseguente nemica del Cattolico Arcivescovo Santo Ambrolio, pure conoscendo, quanto in si pericoloso stato di cose potesse giovare a lei e al Figliuolo l'autorità, il credito, e la prudenza di quetto infigne Prelato, fattolo chiamare, gli mise in mano il giovinetto Principe, e ardentemente gliel raccomando. Ambrolio il ricevette, ed abbracciò. Quindi si diedero a consultare i mezzi per frenare quel minacciolo torrente. Il primo pallo fa quello d'implorare i foccorsi dell'Imperadore Teodosio, il quale per attestato di Pacato (g) avea (g) Pacatore guerra, e riportava delle vittorie nelle estremità dell'Oriente, senza in Pameryr.

## Annali d'Italia.

Exa Volg. che si sappia contra di chi, se per avventura non furono i Saraceni, Anno 383 che lo stello Panegirista dice vinti da lui. Non manco Teodosio, se-(4) Themi- condo l'afferzion di Temittio (4) di far subito un gran preparamento, Jimi Or. 18. per vendicar la morte di Graziano, e falvare da gl'infulti del Tiranno il pupillo Augusto Valentiniano. Anche in Italia si dovettero allettir quante milizie si potè. Alla seguente Primavera, essendo troppo inot-trata la slagione di quest'anno, Teodosio era per muoversi. Non so io dire, se questo armamento quel sosse, che sece desistere Massimo dal procedere innanzi contra del giovane Valentiniano, e in vece di guerra promuovere propofizioni di pace; o pure fe Probe Prefetto del Pretorio, già fuggito dalle Gallie, e divenuto primo Ministro della Corte di Valentiniano, e Santo Ambrolio, e gli altri Configlieri d'effo Imperadore, trovandoli fenza forze, giudicassero meglio di ricorrer esh

a' maneggi di pace. Temistio (b) fu di parere, che l'apprensione dell' armi di Teodosio portasse Massimo ad anteporre la pace alla guerra; Rufinus e Rufino (e) anch'egli attefta, effere flato Massimo il primo a proiii. 2. 6. 15. porre esta pace, ma con pensiero di non mantenerla (verisimilmente per affodarli intanto ne gli ufirpati domini), e che Valentiniano atterrito dalla potenza di questo nemico, accettò di buon grado il proposto parrito, con pensiero anch'egli di romperlo, subito che si trovalle in forze. Noi all'incontro sappiamo, che dalla parte d'esso Valentiniano fu deputato Santo Ambrofio per passar nelle Gallie, a fin (d) Ambrof. di maneggiare qualche concordia (d). Andò l'intrepido Arcivescovo.

Epif. 24. e trovò a Magonza Vittere Conte, il quale veniva spedito da Massimo per trattare dello stesso negozio in Italia. Introdotto nel Consiglio udi la pretenfione di Massimo, cioc, che Valentimano, come più giovane, dovea venire in persona a trovarlo, con sicurezza d'ogni amorevole accoglimento. Ambrofio lo fcusò col rigore del verno, durante il quale non poteva un fanciullo colla Madre vedova passare i freddi, e pericoli dell' Alpi, e nè pur s'impegnò di farli venire, con dire di non aver egli commessione alcuna di questo, ma solamente di trattar la pace. Gli convenne afpettar buona parte del verno, finche tornaffe Vittore colle rifposte d'Italia: nel qual tempo non volle comunicar ne facri Misteri con esso Massimo (e), dicendo ch'egli era tenuto a far prima pubblica penstenza del sangue sparso del suo Principe, e Principe innocente. Lo stesso fece a tutta prima anche San Martino (e) Paulin. Vescovo di Tours (d), ma poi si ridusse a comunicar seco, probabil-

in Vita 8. Ambrofii. (f) Sulpieine Sever in Pita S. mente, perché gli fece credere il Tiranno di non aver avuta parte nella Martini morte di Graziano. cap. 23.



Anno

Anno di CRISTO CCLXXXIV. Indizione XII.

di Damaso Papa 19.

di Valentiniano II. Imperadore 10.

di TEODOSIO Imperadore 6.

di ARCADIO Imperadore 2.

# Confoli { FLAVIO RICOMERE, C CLEARCO.

R Iconera primo nella Dignità Confolare è quel medessimo valente Era Volg. Generale, che da Graziano Augusto era stato spedito in ajuto a Axxo384. Teodosio, e si truova anche appellato Ricinere. L'altro Console Clearco era forse nell'anno presente anche Presetto della Città di Costantinopoli (a). Simmaco celebre personaggio, si truova Prefetto di Roma (a) Gethofr. in quest' anno. Di tal sua Dignità egli parla in alcune sue Lettere. Chronolog. Egli anche fu, che in quest'anno invio Asostino, poi Santo Vescovo, Cedic. per Maestro di Rettorica a Milano. Nel di t.i. di Dicembre termino giorni del viver suo Damaso Pontefice Romano (6), riferito poi nel (b) Prosper Catalogo de Santi a cagion delle sue opere gloriose, massimamente in Chrease. concernenti la difesa della dottrina della Chiesa Cattolica. Pochi giorni stette a succedergli nella Cattedra di San Pietro Siricio, di nazione Romano. Così il Padre Pagi (e) contro l'autorità del Cardinal Baro- (c) Pagins nio, e del Padre Papebrochio, i quali differiscono all'anno seguente Crit. Bareg. l'elezion di Siricio. Del loro parere fono anch'io, per quel che dirò all'anno stesso. Già abbiam veduto, che Clearce fu in quest'anno Prefetto di Costantinopoli, parendo, che la Data di una Legge di Teodoso l'intitoli così, ma non possiamo fidarci di quella Data, da che abbiamo indizi, che Temisio (d), famoso Filososo Pagano ed Oratore (d) Temis di quelli tempi, su promosso a quella carica nell'anno presente, e re- Miss or. 17. citò dipoi un'Orazione in lode di Teodosso. Il non dir egli parola 4 18, della nascita di Onorio, secondogenito d'esso Augusto, ne dell' Ambadella initità del Persiani, sa abbastanza conoscere, che quel Panegirico su recitato prima del Settembre di quest'anno. Imperocchè Flacilla, o sia Placilla Augusta nel di o di Settembre partori all'Augusto conforte Flavio Onorio (e), nato nella Porpora, come diceano i Greci, (e) Idacius perenè venuto alla luce, dappoiche il Padre era Imperadore, laddove in Fafir, Arcadio primogenito, e già dichiarato Augusto, nella privata fortuna del Padre cra itato partorito. A de flo Onnio fu immantenente conservio il titolo di Nobilifimo Già defunto Artaferja Re della Peria del 1.5. avea avuto per Successore il suo Figliuolo Sapore III. Abbiamo da (f) Macino Idazio (f), ch'egli nell'anno presente inviò una solenne Ambasciata a ibidem. Teodofio Augusto, per trattar di pace fra i due Imperj. Pacato (g) Pacatus

Annali d'Italia.

Eas Vole ne parla anch'egli, con indicare i prefenti da lui invisti in tal occa-Anno 384 sione a Costantinopoli, cioè di perle, stoffe di seta, ed animali propri er tirare il cocchio trionfale, verifimilmente Elefanti domefficati.

(a) Orphus Orofio (a), e il giovane Vittore (b) scrivono, che Teodolio strinsis, 2, 3, mercè di un trattato di pace buona amicizia co i Persiani; ma non è lo Vittore terro, se questa Pacco ora succedesse, o sossi possibilità del persiani gau, perchè vedremo nell'auno 380. un'altra Ambasceria de Persiani per questo effetto; e per altro conto restano in molta oscurità gli afper questo eficito; e per anto sono. Certo è, che guerra non fu gran tempo dappoi fra le suddette due potenze.

Vegniamo ora a Massimo Tiranno. Tanto si trattenne pella di lui Corte Santo Ambrofio, e tal fu la fua defirezta, che finalmente con-chute la pace fia lui e Valentiniano Augusto. Per quel che apparific dalle confeguenze, confilié il mafficio della Capitolazione in questi due punti, cioè Valentiniano riconoficeva Massimo per legittimo Imperador delle Gallic, Spagne, e Bretagna; e vicendevolmente Maffi-mo accordava, che Valentiniano retterebbe pacifico possessore e Signore dell' Italia, dell' Illirico Occidentale, e dell' Affrica. Pretefe effo Massimo col tempo d'essere stato burlato con varie promesse, che poi furono scnza effetto, da Santo Ambrofio, e da Bautone Conte, comparurono ienza ciretto, da 5680 Amorpo, e ela gastione Gonfe, compa-gon fecondo le apparenze di quella Ambalénza: ma il Santo Arcive-icoro foftenne polcia di nulla avergli promeffo, e difeolopà ancora Bus-tone. Nel risonariene egli a Milano, trovò a Valenza del Delfinato altri Ambaléatori fipediri a Maffino per ifcufar Valentiniano, fe non pote paffar nelle Gallle, come il boriofo Tiranno tuttavia pretendeva : Poco nondimeno teneva per quelta pace ficuro fe fteffo Massimo, ogni-qualvolta anche Teodosio dal canto suo non vi acconsentisse. Pero per

(c) 25/m. tellimonianza di Zosimo (\*) spedi altri suoi Ambalciatori ad esso Teo-lia 4.6.37. dosso, ne trovò in lui gran difficultà ad approvar quell'accordo, e a premettere che l'Immagine del Tirano si mettes con quelle de gli altri due Augusti. Anzi dovendo partire Cinegio pel governo dell' Affrica, Teodolio gli diede ordine di portare colà l'Immagine del medesimo per farla vedere a que Popoli in segno della contratta amici-zia. Ma se erediamo ad esso Zosimo, anchi egli si accomodò a quefla concordia in apparenza; meditando nello stello tempo di fargli guerra subito che gliel permettessero; propri interessi, o più tosto che gliene desse occasione il persido Usurpatore, siccome in fatti avvenne. În questa maniera Massimo giunse a reltar pacifico padrone di tanti Stati . (d) Ambref. Ci ha conservata Santo Ambrofio (4) la memoria di un altro fatto, sen-

za apparire, le spettante a questo, o pure all' Anno seguente. Certa-mente esso accadde dopo la conclusion della Pace suddetta. Cioè gli Alamanni Giutunghi vennero a bottinar nella Rezia, perche seppero, che era stata regalata da Dio di un buon raccolto. Bautone Conte, poco fa da noi mentovato, ebbe maniera di muovere contra di loro gli Unni e gli Alani, i quali entrati nel paese d'essi Alamanni, vi die-dero un gran sacco sino a i consini delle Gallic. Gravi doglianze fe-

ce per questa irruzione Massimo, perchè l'apprese suscitata da Valen- En a Voig. tiniano, per nuocere anche a lui, in guisa ehe esto Valentiniano a fi- Anno 384. ne di toglicre i pretesti di qualche rottura, a forza di danaro fece tor-

nar que Barbari alle lor case.

Da una Lettera di Simmaco (a) parimente ricaviamo, che nell' Il- (a) Symmalirico accadde guerra contra de Sarmati, i quali doveano aver pallato chus i. 10. il Danubio, per saccheggiare il paese Romano. Quel Generale, sotto Epist. 61. il cui comando era o la Pannonia, o la Mesia superiore, diede a coloro una tal rotta, che moltiffimi ne uccife, ed altri fatti prigioni inviò a Roma: perloche meritò un grand elogio da Valentiniano. Noi troviamo questo giovinetto Imperadore nell' Anno presente quali sempre in Milano (b), a riferva di una scorsa da lui fatta ad Aquileia. Ave- (b) Gethose. va egli disegnato Console per l' Anno prossimo Vettio Agorio Pretesta- Chronilog. to, celebre personaggio allora, ma Pagano, e che efercitava ora la ca- Cod. Therrica di Prefetto del Pretorio d' Italia, di eui fi veggono varj elogi despresso gli Scrittori Gentili, e nelle antiche Iscrizioni. Ma prima, ch'egli arrivasse a vestir la trabea Consolare, la morte il rapi con incredi-bil doglia del Senato e Popolo Romano. Ne parla molto Simmaco nelle sue Lettere, ed anche San Girolamo, che si trovava allora in Roma. Perchè coftui aveva impetrato da Valentiniano un decreto poco favorevole a i Crittiani, eiò feec eoraggio a Simmaco Prefetto di Roma, e a gli altri Senatori Romani della fazion Pagana & Idolarrica, fenza faputa, o almen fenza confenso de' Senatori Criftiani, di fare un tentativo maggiore, cioè di formare un decreto, per ehiedere a Valentiniano Auguito, che foffe rimeffo nella Sala del Senato l' Altare della Vittoria, già tolto per ordine di Graziano Augusto. Ne formò la fupplica, o sia la relazione Simmaco, adducendo quante ragioni (ben tutte frivole ) egli seppe trovare; e questa su spedita alla Corte con forte speranza, che trattandosi di un Regnante si giovane, e però non atto a discernere la falsità di que' motivi, il negozio verrebbe fatto. Penetrata quella notizia all'orecchio di Santo Ambrolio (1), con (c) Ambrof. tutta follecitudine stefe egli una contrasupplica, in cui si forti ragioni intrepidamente espose del non doversi accordare quell'infame dimanda, che Valentiniano stette saldo in sostenere l'operato dall' Augusto suo Fratello, sicche andarono falliti i disegni del Paganesimo. Fu dipoi ampiamente confutata dal fanto Arcivescovo la relazione di Simmaeo, e noi tuttavia abbiamo questi pezzi fra l'Opere d'esso Simmaco e di Santo Ambrofio. Immemorabile era l'ufo, ehe i nuovi Consoli facessero de i regali a gli amici, e ad altre assaissime persone, e che i Questori c Pretori solennizzassero la loro entrata in que' posti

con de i Giuochi pubblici: nel che conveniva impiegare gran copia d'oro. La vanità di molti aveva anche introdotti altri intollerabili abusi e spese eccessive, colle quali stoltamente si venivano ad impoverir le persone pobili, per comperar del fumo. Simmaco ne promosse la ri- (d) 0/200 forma, e l'utrenne da Valeotiniano, e pur egli, per attestato d'Olim-pioderai piodoro (d), due mila libre d'oro di peso impiego per la Pretura di and piodero impiego per la Pretura di impieratione. Tom. II.

## ANNALI D'ITALIA.

Exa Volg. un suo Figliuolo. Teodosio anch'esso in quest' Anno pubblicò una prammatica per lo stesso fine, siccome fece altre Leggi in favore della Religione Crittiana, che si possono leggere nel Codice Teodosiano. Crede in oltre il Gotofredo, che a quelli tempi appartenga una di lui Legge, con cui proibifee il Matrimonio fra i Cugini germani fotto rigorose pene.

Anno di Cristo cccexxxv. Indizione xiii.

di Siricio Papa 1.

di VALENTINIANO II. Imperadore 11.

di TEODOSIO Imperadore 7.

di Arcadio Imperadore 3.

Confoli & FLAVIO ARCADIO AUGUSTO, e BAUTONE. Bbiam già veduto, che questo Bautone Conte, uomo di gran va-

A lore e fedeltà, era uno de Generali di Valentiniano juniore Augusto, e però fu Console per l'Occidente. Agostino, Maestro in questi tempi di Rettorica in Milano recitò nelle Calende di Gennaio un Panegirico, che non è giunto a i di nostri in onore di lui esistente in quella Città, dove tuttavia era la Corte. Chi fosse in quest'Anno Pre-fetto di Roma, non s'è potuto chiarire in addietro. Raccogliesi dalle (a) Symma-Lettere di Simmaeo (a), ch'egli disgustato per molti affanni da lui patiti nell'esercizio di questa Dignità nell' Anno antecedente, sece istanze alla Corte per esserne scaricato, ma senza apparire, s'egli fosse efaudito. Tuttavia tengo io per fermo, che in luogo suo venisse surrogato per l' Anno presente Severe Piniane. Che quelto nobilissimo Ro-(b) Anecdet. mano fosse Presetto di Roma, ne ho addotto le pruove altrove (+), cioè le parole di Palladio e di Eraclide. E che la di lui Presettura

Tem. I. Differs. 6. er inter Opera S. Pau lini Edit. Verenenf. (c) Baren ad bune Assum.

Epift. 25.

36. 47.

Latin.

cadelle appunto in quell' Anno, chiaramente si raccoglie da una Lectera di Valentiniano Augusto, indirizzata a lui nel di 23, di Febbraio dell' Anno criente, riferta dal Cardinal Baronio (2), in cui si rallegra per l'elezione di Siricio Papa, accaduta poco tempo prima. M'induco medefimamente a credere in vigor d'effa Lettera, che Siricio Annal. Ecc. Papa fosse eletto (non senza contradizione del tuttavia vivente Ursino, o fia Urficino, che avea fatta guerra anche a Papa Damaso) non già, come vuole il Padre Pagi, nel di 22. di Dicembre dell' Anno precedente, ma bensi nel Gennaio del presente, come tenne il suddetto Cardinal Baronio. Non vo'io trattener qui i Lettori eoll'esaminar le ragioni del Pagi. A me folo bafterà di dire, che l' Epitafio di Papa Siricio, su cui egli fonda tutto il suo raziocinio, non è certo, se sia fattura di que' tempi. Noi possiam con ragione tenerlo per composto

da qualche miserabil Poeta de' tempi susseguenti, giacchè esso è un Es a Vole. Ritmo, cioè un Componimento di Versi mancanti di Prosodia. Ne' Anno 385. tempi correnti fiorivano mirabilmente in Roma le Lettere, ne fi può mai credere, che ad un si ignorante Poeta sosse data la commessione di ornar il Sepolero d'un Romano Pontefice con versi, che gridano miscricordia. Per la maggior parte di quest' Anno noi troviamo, siccome po-

Aquilcia, e forfe una in Verona. Teodosio Augusto, per quanto rinopoli. Diede questo buon Imperadore ne' tempi correnti una pruova luminofa della fua fingolar bontà. Aveano varie persone tenuto delle affemblee contra di lui, producendo varj augurj, fogni, ed altri creduti indovinamenti dell'avvenire (4). Scoperto l'affare, ad un rigorofo (b) Lilan. duti indovinamenti dell'avvania di contro i delinquenti, orat. 14. processo si deleguenti, orat. 14. processo si sotto i sotto i sotto i sotto i sotto i sotto il sot ma contro quegli ancora, che aveano saputo e non rivelato il fatto. Themissioni di contro quegli ancora, che aveano saputo e non rivelato il fatto. Themissioni di controlla d Sotto altri Imperadori ne pur un d'essi avrebbe scappata la morte . Così non su sotto il Cattolico Teodosio. Sulle prime egli dichiaro di non voler mischiato in tal processo chiunque reo solamente era di non aver rivelato i manipolatori della congiura, o per aver parlato poco rispettosamente di lui. Pubblico dipoi nell' Anno 393. una Legge, con cui proibiva il procedere giudizialmente contro chiunque avelle sparlato del Principe. Continuarono i processi contra de'veri congiurati; e perche pareva, che il buon Augusto ne fosse scontento, uno de' Magittrati un di gli diffe, che la principal cura de gli Ufiziali della Giustizia doveva esser quella di afficurar la vita del Principe: SI, rispose egli, ma più ancora verrei, che aveste cura della mia riputazione. La fentenza di morte su pronunziata contra di costoro, ma allorchè i carnefici erano ful punto di efeguirla, si spiccò dal Palazzo una voce, che si sparse immediatamente per tutta la Città, che l'Imperador sacea loro grazia. E così fu. Non folamente dono egli loro la vata, ma anche la libertà di dimorare in quel paele, che più loro piaceffe; e volle, che Areadio Augusto suo Figliuolo anch'egli segnasse la grazia, per avvezzarlo di buon'ora a gli atti di clemenza. Temiflio aggiugne, che a quetto perdono conientì fopra gli altri l'Imperadrice Flacilla o fia Placilla, con cui egli foleva contigliarfi in affari di tal natura. Ma Iddio appunto nell'Anno presente chiamo a sè quella piissima Augusta, le cui rare doti e virtu, e spezialmente la Pietà, e un continuo zelo per la Religion Cattolica, li veggono efaltate non men da gli Scrittori Cristiani, cioè da San Gregorio Nisseno (c), da Santo (c) Gregorio Ambrofio, da Teodoreto, e Sozomeno (4), ma ancora dal Pagano Te-franc. Piat. mílio. Meritò ella in una parola, che la Chiefa Greca la registraffe (d) amirsi, nel exatalgo de Santi. Figliugli d'esta e di Teodosfo surono Arcassia Essenzia. allora Augusto, ed Onorio, che col tempo fu anch'egli Imperadore. Secontanta Una lor l'iglia, appellata Pulcheria manco di vita circa questi tempi, Thompsilina. Kkk 2

co fa accennai, Valentiniano Augusto colla sua Corte in Milano (a), (a) Gesbest. dove son date alquante sue Leggi. Altre ve n' ha pubblicate in Chrand.

Ena Volg. e se ne vede l'Orazion funebre fra l'Opere del suddetto Niffeno. Viveva in questi medesimi tempi un' altra Imperadrice, ma di Aumoz85. professione e costumi affatto contrari, e questa era Giustina Madre del giovanetto Valentiniano Augusto. Dopo la morte del vecchio Valentiniano fuo Conforte, cavatafi la maschera, ella si scoprì Ariana; e dimorando col Figliuolo in Milano, Città, il cui Popolo era tutto zelante per la dottrina e Chiefa Cattolica, si mile in testa di voler pure promuover ivi gl' interessi dell'empia sua Setta. Per essere il Figliuolo di età immatura, grande era la di lei autorità, e suo gran Consigliere le stava sempre a i fianchi Ausenzio (a), che s'intitolava Vescovo. Eşift. 20.

venuto già dalla picciola Tartaria, dopo aver ivi commello di graviffime iniquità. Voleva pure costui in quella Città una Chiesa per servigio de suoi pochi Ariani, consistenti in alcuni Ufiziali di Corre, e in que'non molti Goti, che militavano nelle Guardie, ma ritrovò contrario a' suoi disegni l' Arcivescovo Ambresio, la cui costanza Episcopale non fi lasciava intimorire nè pur dalle minaccie de più crudeli

fupplizi (6). Questi gli sece fronte, ed insieme il Popolo tutto, pronto a perdere più tofto la vita, che a dar luogo all' Erefia. Si fep già risoluto in Corte, che soste cedata a gli Ariani la Basilica Porziana, oggidi chiamata da San Vittore, che era allora fuori della Città, e che il Santo Arcivescovo per questo era stato chiamato. Il Popolo anch'esso corse a furia colà, e perchè un Usizial di Corte man-dato con de i soldati per dissiparli vi trovò del duro, su pregato lo stesso Ambrosio di pacificar quel rumore, con promessa di non di-mandar la suddetta Basilica. Ma nel di seguente, giorno 4. di Aprile, vennero Ufiziali a chiedergli la Basilica nuova, da lui fabbricata entro la Città, appellata oggidi di San Nazario. Le risposte del San-to surono magnanime e risolute, di non poter dare ciò, che era di Dio, e su cui l'Imperadore non aveva autorità. Ne' giorni santi seguenti si rinforzò la persecuzione, per occupar pure una delle Bassi-che; ma il Santo Arcivescovo e il Popolo resisterono sino al Giovedi fanto, in cui cesso quella tempesta, senza che si spargesse il fangue d'alcuno. Di più non ne rapporto io, perchè s'ha da prendere quefto bel pezzo dalla Storia Eeclefiaftica, e dalla Vita dell'incomparabil Arcivescovo Santo Ambrosio, la cui saviezza, coraggio, e zelo in tal congiuntura son tuttavia da ammirare (c). Dopo questo inutile sforzo non cessò l' infuriata Giustina di tendergli infidie, e di proccurardi Ambrof. ne l'esilio; ma Iddio anche miracolosamente difese sempre il suo buon servo, non essendo già cessata in quest' Anno la guerra contra di lui e della Fede Cattolica .

Anno di Cristo ccclxxxvi. Indizione xiv.

di Siricio Papa 2.

di Valentiniano II. Imperadore 12. di TEODOSIO Imperadore 8.

di Arcadio Imperadore 4.

Confoli & FLAVIO ONORIO Nobiliflimo Fanciullo

E Leggi del Codice Teodossano (a) ci fan vedere nel di 1t. di Eas Volg Giugno Prefetto di Roma Sallustio, e poscia di nuovo nel di 6. (a) Grisberto. (a) Grisberto. di Luglio in quella Dignità Piniane, sopra da noi mentovato, e possesso d'esta anche nell'Anno precedente. Seguitò in quest' Anno Valentiniano Cessi: Augusto a dimorare in Milano, e Teodosio Augusto per lo più sistette in Tanats. Costantinopoli. Quanto al primo di questi Regnanti, altro non ci sugge-risce la Storia intorno alle azioni di lui per conto dell' Anno presente, se non che egli inviò ordine al suddetto Sallustio Prefetto di Roma di rifabbricare la Basilica di S. Paolo nella Via, che conduce ad Ostia; ciò apparendo da una sua Lettera pubblicata dal Cardinal Baronio (6). Ma (b) Baren. l'Augusta Giustina sua Madre non tralasciava intanto di abusarsi del di danal. Ecc. lui nome ed autorità per efaltare la fazion de gli Ariani, fuoi favoriti, danne. e distruggere, se fosse stato possibile, la Cattolica Chiesa di Dio. Ottenne ella dunque, che l'Augusto giovane suo Figliuolo formasse un' empia Legge in favor de gli Ariani (e). Benevolo Segretario, o pure singui. Aggé ni ravie de gii Artini (y). concreto Segiciamo, y valit (i). A segiciamo de la concreto segiciamo y valit contaminar la fiu carica, e ritiraria da una vita privata, che di contaminar la fiu penas con quel facrilego Editto. L'iniquo Vefcovo ri-de gil Arini Alumina quegli por fin, che lo compole. Nel di 21. sid. 10. si dovunque volessero, con rigorose pene contra de Cattolici, che a ciò is serme. si opponessero. In vigore di tal proclama andarono ordini a cadauna delle Città di nilaciare ad esti Erettici allenco una Chiefa, con pena della testa a chi resistesse. Fu pereiò intimato in Milano a Santo Ambrosio di cedere a gli Ariani la Basilica Porziana co i vasi facri. Con petto forte il fanto Arcivescovo ricusò d'ubbidire. Per questa ripugnanza un Tribuno gli portò l'ordine di uscir della Città, ed egli costantemente protestò di non poter abbandonar quel gregge, che Dio avea raccomandato alla fua custodia. Vennero minaccie di farlo morire, ed egli nulla più defiderava, che di fofferire il martirio. Minore non era lo zelo del Popolo suo, il quale per paura, che il sacro Pastore ie n'andasse o per amore, o per forza, corse alla Basilica sud-

in Chronic. (e) Cian-

Confulat. 4.

lib. 4 c. 38.

Era Volg, detta, e per più giorni e notti stette ivi dentro in guardia. Colà in-Akno 386. viò la Corte una man di foldati, per impedire alla gente d'entrarvi ; ma eglino stessi s'accordavano co i Cattolici. Fu allora che Santo Ambrosio, assinche non si annoiasse il buon Popolo in quella specie di prigionia, introdusse l'uso di cantar Inni, Salmi, ed Antisone, come già si usava nelle Chiese d'Oriente: tanto che anch' esso influi dipoi alla conversione di Santo Agostino. D'ordine dell'Imperadore su intimato a Santo Ambrofio di comparire a Palazzo, per difputar della Fede con Aufenzio davanti a i Giudici da eleggerfi dall'una e dall'altra parte. Ma Ambrofio con Lettera a Valentiniano fece intendere i giusti motivi fuoi di non ubbidire. In fomma i Cattolici confervarono la Basilica, e il fanto Arcivescovo al dispetto d'altre calunnie ed insidie a (a) Paulin. lui tese dalla furibonda Imperadrice Ariana, stette saldo (a), e con lui in Vit. S. fi unirono dipoi anche i miracoli nella scoperta de' facri Corpi de' Santi Ambrefii.

Gervasio e Protasio, che accrebbero la confusion de gli Ariani, e secero cessar la persecuzione di Giustina. Chi di più ne desidera, dee (b) Rufant far ricorfo alla Storia Ecclefiattica (b). Il bello fu, che Massimo il lib. 2. 6. 16. Tiranno, udita questa persecuzion de' Cattolici, se ne prevalse, per 4 niceres. vere a Valentiniano, ed efortarlo a defittere dal far guerra alla Chie-

fa vera di Dio, e di feguitar la Fede de' fuoi Maggiori : e v' ha chi aggiugne d'avergli anche minacciata guerra per quelto.

Nell' Anno presente ebbe l'Imperadore Teodosio guerra co i Popoli Grutongi, cioè con una Nazion barbarica fconosciuta dianzi, e venuta a dare il facco alla Tracia, fenza dubbio dalla Tartaria. Ma probabilmente non erano fe non alcuna di quelle Tribù di Goti, del-le quali Ammiano molto prima di questi tempi fece menzione. Zosimo parla di un'irruzione qualche anno prima. Ma fi può giustamente attener qui all'afferzione di Marcellino Conte (e), corroborata da Idazio (a), e da Claudiano (e), attribuendola ognun d'effi all'Anno in Chronice, presente. Vuole esso Zosimo (f), che la gloria d'avere sconfitti quetti Barbari fia tutta dovuta a Promoto Generale di Teodofio, il quale stando alla guardia delle rive del Danubio, e vedendo si gran gente invogliata di passar quel Fiume, tese loro una trappola, inviando spie doppie, cioè persone pratiche della lor Lingua, che si vantarono di sar loro prendere il Generale Romano con tutti i suoi a mansalva. Da que-(f) Zofimus fla lufinghevol promefla allettati i Barbari imbarcarono una notte in gran capia di piccioli Legni la più robusta lor gioventù con un altro

corpo, che tenca dietro a i primi, e in tempo di notte fi mifero a valicare il Danubio. Promoto, che avea preparata una flotta numerofa di navi più groffe, fattala feendere, fi mile nella concertata notte con esse alla riva opposta, aspettando i nemici. Vennero, ed egli con furore gli affall. Parte di coloro perde la vita nell'acqua, parte provò il taglio delle spade, e fra questi peri Odotes Re o Principe loro. I più rettarono prigioni, e spezialmente i rimasti nell'altra riva, addoffo a i quali paíso dipoi l'Armata de'Romani con prenderli quasi

tutti, c le lor Mogli, faneiulli, e bagaglie. Certo è, che Teodofio Ena Volg col Figliuolo Arcadio fi trovò in persona a questa guerra. Zosimo al- Anno 386. men confessa, eh'egli cra poco lungi di là, nè è da credere che si faceffe tal impresa senza saputa ed ordine suo. Promoto gli presentò poi quella gran moltitudine di prigioni e di spoglie, ma Teodosio non solamente li fece tutti mettere in libertà, ma anche dispensò loro non poehi regali, acciocche fi arrolasfero fra le sue milizie, siecome in fatti avvenne. Abbiamo da Idazio (a), che i due Augusti entrarono trion- (a) Idacius fanti in Costantinopoli per tal vittoria nel di 12. d'Ottobre. Tal con- in Fafii. to poi fece di questi Teodosio (6), che essendo una parte d'essi di quar- (b) Zosimus tieri a Tomi nella picciola Tartaria, ed avendo voluto far delle info- 10. 140. lenze in quella Città, perlochè Geronzio Comandante ivi delle milizie Romane li mise tutti a fil di spada: vi maneò poco, che in vecc di ricompensa non levasse la vita ad esso Geronzio. La salvò egli con donar tutti i suoi beni a gli Eunuchi di Corte, la potenza de quali era anche allora esorbitante. Ma il racconto è di Zosimo, eioè di un. nemico di tutti i Principi Criftiani. A quest'Anno ancora pare, che s'abbiano a riferir le seconde Nozze di Teodosio Augusto con Galla Figliuola di Valentiniano I. Imperadore e di Giustina, c per confeguente Sorella di Valentiniano juniore (r), giacchè ne parlano circa (c) Marias questi tempi Filostorgio (d), e Marcellino Conte (r). Zosimo rapporta questo maritaggio all'Anno feguente, e fors'anche più tardi. Fu losis, dipoi Galla Madre di Galla Placidia, Principesta, di cui avremo da (e) Maredparlar non poco nel decorio della prefente Storia. Potrebbe effere, che lin. Con avvenisse ancora in quest. Anno cio, che racconta Libanio (f) (giac(f) Liban.
chè non sussisse, come pensò il Cardinal Baronio (g), ch'egli sosse norin giac(f) Liban.
ri, pad. to alcuni anni prima) eioè ehe uno de' primi Scnatori, senza sapersi, se (g) Baron di Costantinopoli, o d'Antiochia, prestando fede a i fogni, che gli Annai. Ecc. promettevano le maggiori grandezze, e contando questi suoi deliri a diverse persone, su processato, e con lui diversi de gli ascoltazori, fra quali poco vi maneò, che lo stesso Libanio non sosse compreso. Ma per la bontà di Teodosto non andò innanzi il rigore della giustizia. Pochi furono i tormentati, due folamente gli efiliati, e niuno vi perdè

in Chronice



la vita.

Anno di CRISTO CCCLXXXVII. Indizione XV.

di Stricto Papa 3.

di VALENTINIANO II. Imperadore 13.

di TEODOSIO Imperadore 9.

di Arcadio Imperadore 5.

Confoli { FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO PER la terza volta; ed EUTROPIO.

Et a Vole, I L Prefetto di Roma anche per tutto il corrente Anno fi può creava Anno 18.

Anna 18

(c) Libas. In dictiono de un mos 368. leguente, in al 1 Cortroleo, il Fagi, e il 1
70-11.

31. Tilemont foodari fercialmente full autorità di Libaino (2), ettinenzio de montre de la compania de la controleo de la controleo

Imperadore (a). Con delle funi le rovesciarono a terra, le spezzaro- Ena Vole no, le strascinarono per la Città con grida e scherni quanti mai sep- Anno387. pero. Attaccarono anche il fuoco ad una cafa de principali della Cit- (a) zafimai tà, ed avrebbono fatto altrettanto ad altre, se non fossero giunti gli sezamenni Arcieri del Governatore, i quali col folo ferire un paio di que fana- 116. 7. 6. 23. tici, mifero il terrore ne gli altri, di maniera che in breve fi calmò Thecharet tutto quel popolare tumulto. Furono ben presi, e fatti giustiziar dal Chrysofien Governatore i primarj autori della fedizione, e infino i loro innocenti figliuoli; ma perciocchè in casi tali facilmente son riputati colpevolt tutti gli abitanti d'una Città, gli uni per aver fatto il male, e gli altri per non essersi opposti: si sparse un'incredibil costernazione fra tutti que' Cittadini, alpettando essi ad ogni momento (e ne corfe anche la fama) che arrivaffero le milizie Imperiali a dare il facco alla Città, e ad empierla di fangue. Perciò si vide in poco tempo fpopolata quella Capitale, fuggendo chi alle Città vicine, chi alla campagna, chi alle montagne colle lor Mogli e Figliuoli, e con quel meglio, che poteano portar feco. San Giovanni Grifostomo, quel mirabile facro Orator della Grecia, che si trovò presente a scena si dolorosa, in più luoghi delle sue Omelie sa un patetico ritratto del miferabile stato, in cui si trovò allora Antiochia : dal che nondimeno seppe Iddio ricavare buon frutto, perchè quell' emendazion di vizi, e costumi, ch' esso Santo con tutte le sue esortazioni e minaccie non poteva ottenere, l'ottenne il terrore dell'umana giustiriaci in questa si deplorable congiuntura. Tutto su allora compu-zione e divozione; cesarono i Teatri, gli Spettacoli, le danze, le ubbriachezze; ognun correra alla Chica, alle prediche; ognun si rivolse alle preghiere, affinchè Iddio ispirasse al cuor del Regnante

Se voglism credere a Libanio, (b), e a Zosimo (c), su deputato (b) Livan. dalla Città effo Libanio, e un Ilario, persone di gna credito, persone di principe. Ma ab- (c) 22/m. biamo un teltimonio di maggiore autorità, cioè il suddetto Grisoftomo, il quale in varie sue Omelie ci afficura, effere bensì stati Deputati alcuni dalla Città per si fatta spedizione, ma che uditosi dipoi, ch'essi per alcuni accidenti s'erano sermati per istrada, Flaviano Vescovo d' Antiochia, uomo di rara fantità, benchè vecchio, benchè mal fatto di fanità, e in istagion rigida tuttavia, prese l'assumo di passare a Costantinopoli, per difarmare, a'era possibile, l'ira di Teo-dosso. Si accordano gli antichi Scrittori, cioè i fanti Ambrosso e Grifoltomo, Vittore, Teodoreto, Sozomeno, Libanio, e Zolimo in dire, che effendo suggetto Teodosio ne primi empiti della collera a pren-dere delle risoluzioni violente, ebbe in animo, e minaccio di voler rovinar Antiochia da i fondamenti, e levar la vita ad un gran numero di quegli abitanti: irritato fopra tutto dall'ingratitudine d'essi, perchè più che ad altra Città, aveva egli compartito più benefizi e favori ad effa. Ma ficcome i Principi ed uomini faggi non mai efeguifcono i pri-

Fun Volg. mi configli della bollente collera, ma dan luogo a più mature riflef-ANNO 387. fioni; cosi egli fenza precipitar ne'gastighi, ordinò, che si levassero (a) Theodor, al Popolo d'Antiochia tutti i privilegi, tutti i luoghi de lor cari di-la s. cap. 19. vertimenti, e mallimamente il titolo di Metropoli, (a) con fottomet-librania terla a Laodicea; e poscia spedi colà due suoi Ufiziali, cioè Ellebico Crat. 15. Generale dell'armi in Oriente, e Cefario suo Maggiordomo, per pro-Chryloftom. Hemil, 17. cessare chiunque si trovasse colpevole. Le prigioni si trovarono ben

tofto piene, pronunziate le condanne, preparate le mannaie. Ma ec-coti venire alla Città i fanti Romiti di que contorni, e massimamente San Macedonio il più illustre de gli altri, i quali uniti co i Sacerdoti d'effa Città (uno d'effi era allora il Grisostemo) animosamente si affacciarono a i Giudici, ricordando loro l'ira di Dio, e protettando come sconvenevol azione ad un Principe, il voler estinguere le Immagini vive di Dio a cagion di morte immagini e statue, che si sarebbono fra poco ristabilite. Tanto in fomma dissero, che fermarono l'efecuzion delle condanne con indurre i Giudici ad informar prima di tutto l'Imperadore, ed aspettarne de'nuovi ordini. Cesario stesso passo per le poste con tutta diligenza alla Corte, e diede le notizie occorrenti. Ma intanto il venerabil aspetto, le lagrime, e le ragioni del Vescovo San Flaviano avenno fatta breccia nel cuore di Teodosio, cuore non di macigno, ma inclinato alla clemenza, in guisa che non parlava più se non di perdono. L'ultima mano la diede Cesario colla fua venuta, fiancheggiato ancora dalle umiliffime Lettere feritte ad effo Imperadore da San Macedonio, e da gli altri fanti Romiti, e dalla Città di Seleucia, a i quali s'aggiunfe anche il Senato e Popolo, implorando tutti misericordia. Concedette in fatti Teodosio un intero perdono alla Città d'Antiochia, la ristabilì ne gli antichi suoi privilegi e diritti, e casso tutte la condanne con immortal sua gloria, ed inciplicabil allegrezza di quel Popolo, compiuta poi all'arrivo del fanto lor Vescovo Flaviano

Ma questo rumor dell'Oriente, che si suppone accaduto nel presente Anno, un nulla su rispetto all'altro, che indubitatamente in questi tempi accadde in Occidente. Imperocchè cominciarono a traspirar delle cattive intenzioni in Massimo Tiranno di rompere la pace con Valentiniano Augusto, e d'invadere l'Italia. Forse per ispiare i di lui andamenti su risoluto nel Consiglio d'esso Augusto di rispedire al Tiranno quel medelimo Arcivelcovo Ambreña, che vedemmo nell' Anno precedente così perfeguitato dalla medelima Corte, perchè il credito, l'eloquenza, e l'onoriezza fuo non aveano pari. Non fi ri-tirò il fanto Paftore da questa impresa, e il suo viaggio si dee credere impreso dopo la Pasqua dell' Anno presente, accaduta nel di 27. d' Aprile perciocche in quel fanto giorno egli conferì il Battefimo ad Agofline, poi fanto Velcovo e Dottor della Chiefa; e non già nell' Anno (b) Anecdet. seguente, come han creduto molti, ma nel presente, come han provato vari Eruditi, ed ho anch'io confermato altrove (b). Paíso dun-

Difert. 15. que S. Ambrosio a Treveri, mostrando di non aver altra commessio-

ne, che quella di domandare il Corpo dell'uccifo Graziano Augusto (a): En a Vole il che farebbe un pegno della buona armonia, che dovea continuar Anno 157 fra loro. Trovò Malimo de i pretetti, per non rilafciargli quel corpo, o sia le di lui osta. E perch'egli pretele, che Ambrosio e Bau-tone l'avessero ingannato, con avergli promesso molto, e nulla otte-nuto, Santo Ambrosio discolpò se stesso e il compagno. Ma vedendo, che nulla reflava da sperare, domando ed ortenne il suo congedo; e da che fu in luogo libero, spedi innanzi a Valentiniano una Lettera, con cui il ragguagliava di quanto era succeduto, conchiudendo, che l'esortava di flar ben in guardia contra di un uomo, il quale fotto le apparenze della pace si preparava alla guerra. Non s'ingannò Santo Ambrosio. Abbiamo da Zosimo (6), che Valentiniano in questa (6) Zesimu. incertezza di cose spedi un'altra Ambasciata a Massimo, per chiarirsi iil. 4 c. 42. pure, fe si poteva, delle di lui intenzioni, e l'Ambasciatore su Donnino uomo Soriano di lua gran confidenza, e di con minor lealtà. Tali carezze, così bei regali a lui fece Massimo, che il buon uomo si sigurò, non efferci persona si amica di Valentiniano, come quel Tiran-no. Anzi avendogli Massimo esibito un corpo delle sue soldatesche, affinche servissero a Valentiniano contra de Barbari, che minacciavano la Pannonia, il osal accorto Donnino le accettò, e coo esse se ne ritoroò io Italia. Bel servigio, ch'egli fece a Massimo, perchè il Tiranno, che dianzi conosceva quanto fosse difficile e pericoloso il mettersi a passar con un' Armata le strade e i passi stretti dell' Alpi, dopo avere in quelta maniera addormentato Donnino, e mandata innanzi una buona scorta delle sue genti, a tutto un tempo gli tenne dietro col grosso dell'esercito suo, e con tal segretezza, che si vide calato in

nelle Gallie. Ora un al inaspettato turbine dell'armi del Tiranno, e la poca forza delle proprie, colla giunta ancora della voce precorfa, che le mire di Mallimo principalmente teodevano a prendere vivo Valentiniano, fecero peníare unicamente il giovane Augusto alla fuga (d). Per- (d) Setam, tanto imbarcatosi in una nave coll' Imperadrice Giustina sua Madre, 1. 7.00, 14. che più mai cominciò a provare il flagello di Dio per gli fuoi peccati, 166, 5, 6, 11.
e con Probo Prefetto del Pretorio, fece vela per l'Adriatico alla volta di Tistedut.
Teffalonica, dove giunto, di la îpcid a Teodosio Augunto la ferie delle fue 166, 5, 6, 14. difavventure con implorare l'affittenza del di lui braccio in così grave bi-fogno. Abbiamo da Teodoreto, avergli Teodofio risposto non effere da stupire dello ttato intelice de i di lui affan, e de i protperosi del Tiranno, da che Valentiniano avea impugnata la vera Fede, e il Tiranno l'avea pro- (e) Zafina tetta. Per attestato di Zosimo (e), e di Marcellino Conte (f), venne lii. 4 c. 43. poi esso Teodosio in persona a fare una visita al Cognato Augusto, e (f) Marcell

alla Suocera, e s'impegnò di adoperar tutte le fue torze per riftabi- Circuito. Lilz

Italia, prima che giugnesse avviso della mossa delle sue armi. Se sus-siste la Dara di una Legge del Codice Teodosiano (e), Valentiniano (e) 1, 4, de Augusto era tuttavia in Milano nel di 8. di Settembre dell' Anno cor- Principali rente. Zosimo cel rappresenta in Aquileia, allorchè inviò Donnino agust. Cod.

Fa e Voig. lirli ne'loro Stati, sì per la gratitudine, ch'egli professava a Graziano Anno 387: suo benefattore, come per essere Marito di Galla, Sorella di esso Valentiniano. Serive lo stesso Zosimo, che Galla venne colla Madre a Tessalonica, e che ora solamente Teodosio, preso dalla di lei bellez-za, la ricerco ed ottenne per Moglie dalla Madre. Ma Marcellino Conte, e Filostorgio scrivono, esserti esfettuate tali Nozze nell'Anno precedente. Ordino aneora Teodofio, ehe fosse fatto un trattamento onorevole all' Augusto Cognato, e a tutta la fua Corte. Tenuto pofcia Configlio, fu prefa la rifoluzione di spedire Ambasciatori a Maffimo, prima di venire all'armi, per efortarlo a reflituire gli Stati occupati a Valentiniano, e per minaceiar guerra in caso di rifiuto, giac-che l'imminente verno non permetteva di far per ora di più. Sozomeno, e Socrate scrivono all'incontro, che preventivamente Massimo invio Ambalciatori a Teodolio, per giullificare (cosa impossibile) le novelle sue usurpazioni contro la fede de i trattati. Certo è, che ne Matlimo si senti voglia di laseiar la preda addentata, ne Teodosio di fare un menomo accordo con lui. E qui ci vien meno la Storia, tacendo essa, quanto operasse il Tiranno, da che coll'esercito suo calò in Italia, ed obbligo Valentiniano alla fuga. Abbiam nondimeno baflevol fondamento di credere, anzi chiare pruove, eh'egli s'impadronisse di Roma, e dell'Italia tutta, e che infin l'Affrica solita a preftare ubbidienza a quel Principe, che comandava in Roma, anch'essa (a) Ambros. a i di lui voleri senza contrasto si sottomettesse. Santo Ambrosio (a) in una Lettera a Faustino dopo l' Anno 388. scrive, che venendo esso Faustino a Milano, potè vedere Claterna, potta di là da Bologna, e

Erift. 39. Claff. Leditan, miviff.

mezzo diroccate allora, e prive quafi affatto d'abitatori. Con ragio-nevol conghiettura il Cardinal Baronio flimò, che la defolazion di quelle Città e Terre fia da attribuire alla fierezza di Maffimo, o perchè i Popoli facellero resistenza al di lui arrivo, o perchè i Cittadini con abbandonarle e ritirarsi alle montagne, gli secero conotcere di non voler lui per padrone. Del che abbiamo anche un barlume nel Panegirico di Teodofio, rammentando Pacato (4) le mortali piaghe (aita vulnera), che il Tiranno avea fatto all' Italia. Che venissero alla di lui divozione Bologna, e Verona, s'ha dalle Iserizioni (e) a lui poste in quelle Città. E che anche Roma al giogo di lui si sottometteffe, chiaramente apparisce da Santo Ambrotio (4), là dove scrive a Teodofio Augusto ful fine dell' Anno seguente, che Massimo Tiranno avendo ne' Mesi addietro inteso, come in Roma era stata brupag. 465. ciuta una Sinagoga de gli Ebrei, avea spedito colà un Editto, affin-(di Ambrof. chè fosse rifutta. Quum audisses Roma Synagogam incensam, Edissum Romam miferat, quasi vindex discipline publice. Aggiungali a ciò l'a-ver Simmaco Senatore di Roma, e Letterato celebre, ma Pagano, (c) Sscrates composto un Panegirico in lode di Massimo (e), e recitatolo alla di lis, 5. 6. 14 lui presenza, probabilmente nell' Anno seguente, e forse in Aquileia.

poi Bo'ogna (lessa, Modena, Reggio, Brescello, e Piacenza, Città con assai Castella dianzi floridissime, ma divenute nobili cadaveri, perchè

in Panegyr. 149. 24. (c) Malvaha Marm Felfin . Thefaun. nevus Inferracion .

(b) Paratus

Per quetta infedeltà e arditezza fu egli poi proceffato come reo di £a. Vol., lefa medità di Mindiri di Tecdodio, o pur di Valentiniano i e da Aurayità. non fi falvava in una Chiefa de Criftiani, correa pericolo della fiu te-dia. Veggodi inottre delle Ilcarisoni, comprovanti il dominio d'effo Maffino in Roma. Dicendo poi Pacto C.), che l'Affrica relò citulta (O Pacto di duara) per le controlizzioni at dei impolte da l'Iranoso, abbilianza ni Pacto di diarati per le controlizzioni at dei impolte da l'Iranoso, abbilianza ni Pacto di Città forte, doverte refifere a Maffino, e polium conghierurare, che affectiata da lui fi folionelle fino nall'Anno feguence.

Anno di Cristo ecclexeviii. Indizione i.
di Siricio Papa 4.
di Valentiniano II. Imperadore 14.
di Teodosio Imperadore 10.
di Arabio Imperadore 6.

Confoli { FLATIO TEODOSIO Augusto per la feconda volta, e CINEGIO.

O Veilti furono i Consoli dell' Oriente , imperciocchè per conto dell' Italia, e dell'altre Provincie, sottoposte a Massimo Tiranno, fembra infallibile, ehe altri Confoli furono eletti. Truovafi presso il Fabretti (4) un' l'erizione efistente in Roma, e posta nel di 17. di (b) Fairn-Gennaio CONS. MAGNO MAXIMO AVGVSTO. Siechè lo ini Inscript. ftesso Massimo prese il Consolato in Occidente per l'Anno presente . 145. 270. Un'altra Iscrizione (e), da me rapportata altrove, secondo le apparen- (c) Thes. ze pare, che fia da riferire al medelimo tiranno, e su tal rapporto ella fu neren inin onore di lui alzata da Fabio Tiziano Confele Ordinario, e Prefetto di Ro- scription. Ms. Quetti possiam dubitare, che procedesse Console non già nell'An- 141. 393. no precedente, dappoiché Roma venne in poter di Massimo, ma bensì nel presente in compagnia d' ello Tiranno, e ch'egli nello stesso tempo efercitaffe la carica di Prefetto di Roma. Quanto a Cinegio Confole Orientale, e Prefetto del Pretorio nel medefimo tempo in Oriente, abbiam da Idazio (d), ch'egli non più di due mest e mezzo gode di (d) adacim quetta illustre Dignità, perché rapito dalla morte. E merita ben que- se passi-tion de la companio Cristiano, che qui si faccia menzione del luo passi-zelo contro l'Idolatria. L'invio Tcodolio Augusto in Egitto, secondo Zosimo, nell'Anno in cui segui il trattato di pace fra lui, Valenti-niano, e Massimo Tiranno, cioè nel 384, benche non manchino dispute (e) Tilleintorno a questo punto di Cronologia, come si può vedere presso il ment Me-Tillemont (e). Ebbe ordine Cinegio dal piissimo Augusto di abbatteEna Volg, re per quanto potelle il Paganelimo, vietando i fagrifizi, e tutte le (a) Zofimus detto Zofimo Pagano (a), ch'egli esegui mirabilmente tal commissiolis. 4 6. 37. ne, e per quanto sembra non solo nell' Egitto, ma per tutte le Provincie ancora dell'Oriente, dove si stendeva la sua giurisdizione. Im-

perciocene abbiamo da Idazio (4), ch'egli scorrendo per esse, le liberòdalla corrutela de Secoli precedenti, e penetrò fino nell' Egitto con ispezzar gl'Idoli della Gentilità. Percio in gran credito era Cinegio, spezialmente in Costantinopoli, di maniera tale che essendo egli venuto a morte in essa Città, col pianto universale di quel Popolo fu condotto il suo Corpo alla sepoltura nella Basilica de gli Apostoli nel di to. di Marzo dell' Anno prefente, e nel feguente fu poi trasportato in Ispagna da Acancia sua Moglie, perchè verisimilmente era Spagnuolo di nascita. Noi abbiamo un'Orazione di Libanio Sosista, intitolata de i Templi, e data alla luce da Jacopo Gotofredo, fenza ben apparire, in qual Anno quel Gentile Oratore la componelle. In essa si lamenta egli, che persone vettite di nero ( e vorrà dire i Monaci ) correvano a i Templi, ne rovesciavano le statue e gli Altari, e ne demolivano anche i tetti e le mura tanto nelle Città, che ne' Villaggi, ancorchè Leggi non vi fossero del Principe, che autorizzassero questa licenza. Vuol perciò persuadere a Teodosio, che non permetta un si fatto abu-so, quasi che il culto de gl' Idoli fosse legittimo, e da tollerarsi da un Regnante Cristiano. Ma Libanio non avrà recitata quell'Orazione al piillimo Teodotio, e questi certo, per quanto abbiam veduto di Cinegio, non era disposto a consolar le premure de i Gentili, e mag-giormente di ciò verremo accertati andando innanzi.

Attese con gran diligenza l' Augusto Teodosio nel verno di quest' Anno a fare i preparamenti per la guerra rifoluta contra di Massimo Tiranno. Prese al suo servizio non pochi Barbari, come Goti, Unni, ed Alani, e con ciò venne l'Armata fua ad effere composta di varie Nazioni, ma con efferfi poi provata fecondo la teltimonianza di Pa-(c) Passa, cato (r), verío di Teodolio una mirabil ubbidienza e fedeltà di tutti in Pamyre, que Barbari, fenza che ne feguiffero tumulti, faccheggi, ed altri fo-miglianti dilordini contro la militar difciplina. Siccome fra poco dirò,

integrant untermit contro i ministra cincipinat. Oscome fra poco dire, (f) 20fmar Dollom (d) differentemente parla (di quelto. Primave fu creato Gene-la, 4, 185, rale della cavilleria, e Timafe della fanteria. Filoflorgio (e) nomina (e) Phinf, anche fra i di lui Generali debogofe, e Ricomere, Ufiziali già veterani d'i carpa. nella milizia. Al defunto Cinegio (uccedette nella carica di Prefetto del Pretorio d'Oriente Taziano, personaggio di singolar valore e peri-zia nel mestier della guerra, il quale, se non falla Zosimo, si trovava allora in Aquileia, e fu chiamato di là a Cottantinopoli : fegno che

(f) Pallad allora non dovea peranche quella Città effere caduta in mano di Mafsimo. Ma la principale speranza di vincere in questa contesa la ripo-C49, 43. Rujanar neva il Cattolico Imperador Teodosio nell'assistenza di Dio, amatore lis. a. c. 31. e protettore del giusto, e nelle orazioni de' suoi buoni Servi. Uno Theodores. d'essi principalmente fu Giovanni (f), Solitario celebre di Licopoli,

ibidem .

Cap. 43.

che era in concetto di gran fantità, e a cui per gli fuoi Messi fece il Exa Volg. buon Augusto ricorso per intendere la volonta di Dio. Con ispirito Anno 368. profetico quello fanto Anacoreta gli diede ficurezza della vittoria: il che accrebbe in Teodolio il coraggio, senza più mettersi apprensione del pericolo, a cui si esponeva. In effetto procedeva egli contra di un nemico, che avrebbe potuto fargli dubitare del buon successo delle sue armi, stante la superiorità delle forze, perchè veramente Massimo si trovava con un maggior nerbo di milizie, e milizie valorose. Stava in oltre aspettando per così dire in casa propria gli sforzi di Teodofio con abbondante provvition d'armi e di viveri, dopo aver prefa Aquilcia ed Emona, e con avere Andragazio fuo bravo Generale fatto fortificar tutti i passi e luoghi dell' Alpi Giulie, per le quali dall' Illirico s'entra nell'Italia. Ma a chi Dio vuol male, non batta gente ne armatura alcuna. Massimo seco portava il reato della morte del suo Sovrano, dell'usurpazione de gli Stati altrui, e dell'avere contro la fede de i giuramenti rotta la pace stabilita con Valentiniano. Aggiungali, che le lagrime de i Popoli delle Gallie peroravano continuamente contra di lui nel tribunale di Dio. Chi bramafle di raccogliere,

del fesso debole, avea tolta la vita; tutto ivi era terrore, tutto gemiti e mestizia. Era anch'egli ricorso ad un fanto Profeta (4), cioè (6) Sulpie. al celebre Vescovo di Tours Martino, per sapere, quanto si potesse sevre. Vit. promettere della disegnata impresa d'Italia. Ma il fanto Prelato gli s. Martini della constanti constanti della constanti predisfe, che se pure intenzion sua cra di assalire Valentiniano, il vincerebbe; ma che anch'egli da li a non molto resterebbe vinto. Prestò fede Massimo alla prima parte; forse in suo cuore si rise dell'altra.

in onore di Teodosio. Con insoffribili imposte, con immense confi- in Panti yr scazioni aveva egli spolpate quelle Provincie; a moltissimi, cd anche c. 25. 6" /-

Dopo aver dunque l'Augusto Teodosio dato buon sesto a gli affari d'Oriente, e pubblicate ne primi sei Mesi varie Leggi (e), spe- (e) Garhipt, zialmente contro gli Eretici, mentre dimorava in Teslonica, e Stu- Colural, bi, Città della Macedonia, dove stava adunando la sua Armata; e do- Tassed. po aver'anche lafciato al governo di Costantinopoli, e di Arcadio Augusto suo figliuolo, che non aveva allora più di undici anni, un Configlio di fcelti Ministri, era per muoversi verso l'Italia (4), quando si scopri aver Massimo subornato colla promessa di grossi regali alquanti di que' Barbari, che militavano nell'efercito d'effo Teodolio, acciocchè il tradiffero. Sparfasi tal voce, coloro, a'quali rimordeva la coscienza, presa la suga, corsero ad intenarsi nelle paludi e ne boschi del-la Macedonia. S'ando pertanto alla caccia di costoro, e la maggior parte d'essi restò colta ed uccisa, o perì per gli stenti. Seguita a narrare il medesimo Zosimo, che Teodosio spedi per mare con una buona Flotta l'Augusta Giustina col Figlio Valentiniano, e colla Figlia, senza dire qual fosse, alla volta di Roma, persuadendosi, che il Popolo Roma-no, siccome d'animo contrario al Tiranno Massimo, loro farebbe un

quante estorsioni e tirannie avesse esercitato in quelle parti questo mal uomo, non ha che da leggere il Panegirico composto da Pacato (a) (a) Pacatus

. .

Exa Volg. buon accoglimento. Ma di questo fatto si può dubitare, perchè pro-Anno 388, babilmente Valentiniano tenne dietro a Teodosio, e Massimo aveva una gran flotta in mare, condotta da Andragazio Generale. Similmen-te si può mettere in dubbio l'aggiugnersi da esso Zosimo, che anche dopo la morte di Massimo Giustina continuò ad assistere co suoi consi-

(b) Tore Proper in Chronice.

gli al Figliuolo Augusto. Imperocchè per attestato di Russino (a), Au-tore di quelli tempi, ella fini i suoi giotni probabilmente nell' Anno presente, e Prospero Tirone (s) mette la sua morte prima di aver veduto il Figliuolo riflabilito ful Trono, avendo voluto Iddio punita anche in vita con tante peripezie l'empietà di questa Imperadrice Ariana dopo la perfecuzione da lei fatta alla Chiefa Cattolica. Un colpo ancora della mano di Dio fu creduto, che Massimo staccasse da sè la pollente sua flotta, condotta dal suddetto Andragazio, la quale avreb-be potuto recargli aiuto, o almeno servirgli di scampo, occorrendo il co zofim. bilogno di fuggire. Dopo Zofimo (1), ferire Orofio (4), che non fala del mare, da che egli faceva il suo armamento in Tessalonica, An-

lib. 7. 6. 35.

dragazie su spedito a custodire il mare, per dove egli poteva passare, con difegno sors anche di sorprenderlo, prima che si movelle. Ora l'Im-perador Teodosio, da che ebbe messa in marcia l'Armata sua, divisa in tre corpi, per dar più terrore al nemico, con fomma diligenza continuò il cammino, sperando di arrivare all'improvviso addosso alle gen-ti d'Adlimo, giacchè si fapeva, aver egli inoltrato un grossi diltudi (e) Passaru cammento fino al Fiume Savo, e alla Città di Sissa (c). Inalpettatamenin Passyr. te arrivò colà l'esercito Teodosiano, e benché si trovasse stanca la ca-valleria pel lungo viaggio, pure diede di sproni, e passò co cavalli a nuoto il siume. Il giugnere su l'opposta riva, e lo sbaragliare il ne-mico, lo stesso su. Moltissimi d'essi perirono svenati, altri nel Fiume

trovarono la lor morte Un'altra Armata di Massimo s'era postata a Petovione sopra il Fiume Dravo, fotto il comando di Marcellino di Ini Fratello. Non tardò Teodofio a portarfi colà, e a dar la seconda battaglia, la quale su qualche tempo dubbiola, ma in fine terminata relto colla rotta e strage di quei di Maffimo. Una parte nondimeno de vinti, calate le bandiere, e messasi ginocchioni, dimandò quartiere. Teodosio non solamente loro perdono, ma gli aggregò tutti al vittoriolo elercito suo, il quale continuato il viaggio arrivo ad Emona, Città dianzi occupata dopo un lungo affedio da Maffimo. O fia che ivi il Tiranno non aveffe lasciata guarnigione bastante a difenderla, o che si unisse co i Cittadini, rac-conta Pacato, che tutti quegli abitanti con incredibil festa spalancate le porte andarono magnificamente ad incontrar Teodofio, e a dargli le chiavi della Città. Fra gli altri vantaggi, che il corfo di queste vittorie recò a Teodosio, due furono i principali, cioè l'uno di poter passare le aspre Alpi Giulie, senza trovar'opposizione; l'altro, che scarseggiando egli, anzi mancando di vettovaglia per sostener la sua Armata, vennero alle mani fue vari magazzini preparati dal nemico per

uso proprio, permettendo Iddio, che in pro di Teodosio tornasse ciò, ERA Volg che servir dovea contra di lui. Intanto Massimo pieno di confusione, Anno 388. e come impazzito al mirar così brutti principi, non fapea qual configlio prendere, e perchè la vergogna il riteneva dal fuggire, andò a chiudersi da se stesso in Aquileia, come s'egli avesse pensato non già a ditendere la propria vita, ma a preparatif al gaftigo de gravi tuoi peccati, coll'imprigionarsi in quella Città (a). Con delle marcie ssor- (a) Orașini. zate, e con parte della fua Armata arrivo improvvisamente alle mura "ti sapra. di quella Città Teodolio, e ne formò l'affedio, ma affedio di cotta durata (b), Imperocchè o fia, come lasciò scritto Zosimo (c), che con (b) Pacatas pochi combattenti si fosse ivi ristretto Massimo (il che non par molto credibile) o che qualche vigorofo affalto, o altro mezzo umano fuperaffe quelle mura; fuor di dubbio è, che da li a non molto v'entro l'Armata di Teodofio, e furono meffe le mani addoffo al Tiranno (d), (d) Philoft. ni legate davanti a Teodofio, che il rimproverò forte per la fua tirannia, e principalmente per la voce da lui sparsa d'aver usurpato l'Im- Marville. nia, e principalmente per la voca da medefimo Teodofio: il che Comes la perio con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la perio con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la perio con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la perio con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento del medefimo Teodofio: il che Comes la periodo con intelligenza e confentimento confentimento con intelligenza e con intelligenza e confentimento con intelligenza e confentimento con intell Massimo confesso di aver sinto, per tirar le milizie nel suo partito. Desideravano, anzi si aspettavano tutti, che Teodosio pria di farlo morire, il fuggettaffe a i più otridi tormenti, ma egli altra pena non gli decreto, fe non il taglio della tefta: la qual fentenza ebbe l'efecuzione tre miglia fuoti d'Aquileia, nel di 28. di Luglio dell' Anno prefente, come vuole Idazio (e), o piuttofto fecondo Socrate (f) nel di (e) Macini,

27. d' Agosto. Alla morte del Tiranno tenne dietro immediatamente il ritorno 14, 5, 6, 14 di tutte le Città dell'Italia, delle Gallie, e dell'altre ufurpate Provincie, all'ubbidienza di Teodofio e di Valentiniano. Reftava in effe Gallie Vittere Figliuolo di Massimo in età fanciullesca, che già dicemmo dichiarato Augusto dal Padte (g). Fu spedito colà da Teodosio con tur- (g' Vittor in ta diligenza il Generale Arbegaste, che lo spoglio del Diadema e della Estato il in disconi il. vita. Andragazio Generale di Massimo, che si trovava in questi tempi projetti il colla fua Flotta nel Mare Jonio, e che secondo l'afferzione d'Oro. Zigm. ibid. fio (b), fembra aver avuta, probabilmente dall' Armata navale di Teo- 64. 47dofio, una rotta, udita ch'ebbe la nuova del meritato fine di Massimo, sistemo, sistemo giacche non ilperava perdono per effer egli stato l'uccitor di Grazia- (i : Claulno (1), datofi in preda alla disperazione, si precipito in mare, per ri- in Conjul sparmiare ad altri la briga di farlo morire. Così colla morte di coitui, 4. Honorii. e de i due suddetti illegittimi Augusti, termino questa gran Tragedia. Imperciocche per conto degli altri tutti, essi trovarono non un tigorofo Giudice, ma un amorevol Padre in Teodolio, con aver egli conceduto il perdono a tutti, fenza volere spargimento di fangue, e senza permettere prigionie, estili, e confischi, lasciando con cio un me-morabil esempio di Clemenza, dove altri ne avrebbono lasciato uno di Crudeltà fotto nome di Giuffizia. E quella forfe fu l'azione la più gloriosa di quante mai facesse questo insigne Imperadore, e che sarebbe Tom. 11.

(f) Secrate

Exa Vole da defiderare impressa nella mente e nel cuore di tutti i Regnanti Cri-Anno 1888. fiiani in somiglianti funeste occasioni. Quel solo, che sece Teodosio, ttant in tomiguant runcia occasions, car note, our roce i country, (i) Gadafr. fu di cuffare con due Editri (a), I'uno del di 1. di Settembre in Ackessely.

Cid. James Milfimo, e le clezioni da lui farte di Minthr ed Ufiziali, riducendo di. le cose al loro primiero stato. Ma non lasció di richiamar dall'estilio le Figlie di Massimo, e sece anche dar de i danari alla Madre tuttavia

rigue di viatiumo, e tece ancier dar oci i danari atti Aviadre tuttava vivente del fuddetto Tirando. Quello oltre a ciò, che parve più mi(b) Amiri, Irabie, e degno d'encomi in quello Regnante, fu l'onorateura (b), 
kiji di con cui egli procedette verfo di Valentinano juniore, da cui narrano 
ciafa f. (c) Zofimus alcuni de gli Scrittori antichi (e), ch'egli fu accompagnato nelle im-Claff. I. (c) Zofimus alcum oc gu Scrittori anotum parto Principe di colcienza larga pre-lis 4 e 4. prefe fuddette. Avrebbe pottos altro Principe di colcienza larga pre-tender paefi di conquifta i ritolti da lui a Mafimo, o almeno appropriarfene una parte per compenso delle spese fatte nella guerra. doso, secome Principe magasnimo, tutto volle relituito al Cognato Valentiniano, folamente rifetbandos parte del governo d'est Stati, sinche Valentiniano fi trovaffe in età abile a govetoar da fe stesso. Ab-(d) Servatos biamo poi da Socrate (d), e da Sozomeno (e), che mentre ello Teois . . . . 13 biamo poi da Socrate (1), un superior contra di Mallimo, fi fpar-(e) issessi dofio flava occupato nella fuddetta guerra contra di Mallimo, fi fpar-

(c) Seem. 0000 Hava occupato item subserved, ch'egli era rimafto (confitto, e giù la rivara vicino a cader nelle mani del nemico. Gli Ariani allora, che fi trovava vicino a cader nelle mani del nemico. Gli Ariani allora, che covavano in lor cuore non poca amarezza contra di lui per le Chicfe lor tolte, e date a i Cattolici, attaccarono il fuoco alla cafa di Nestario Vescovo Cattolico di quella Città, la qual tutta resto consumataris vettorio Cattorico di questa conte, in quai catta retro cominata ta. Vennero poi nuove felici di Teodolio, e gli Eretici maliattori chero ricorfo illa clemenza di Arcadio Augusto, il quale non folamente ad effi niun nocumento fece, ma imperrò loro ancora il perdono dal Padre. Pare, che l'Augusto Teodosio si fermasse in Milano per tutto il verno seguente.

> Anno di Cristo ccclxxxix. Indizione 11. di SIRICIO Papa 5.

di VALENTINIANO II. Imperadore 15. di TEODOSIO Imperadore II.

di ARCADIO Imperadore 7.

Confoli & FLAVIO TIMASIO, e FLAVIO PROMOTO.

la vedemmo Generali dell' Atmata di Teodofio Timafio, e Pre-Grainfe. I mete, effi in ricompensa del loro buon servigio ottennero la Di-trander, guità Consolate in quest' Anno. Dalle Leggi del Codice Teodosia. no (f) si ricava, che Albino esercitò la Presettura di Roma. Le me-

defime ancora ci fan vedere Teodosio e Valentiniano Augusti per tutto Exa Vole. Maggio in Milano. Con una d'effe data nel di 23. di Gennaio, Teo-Anno 389. dofio dichiarò di voler ben'accettare le eredità e i legati a lui lasciati la testamenti solenni, ma non già se in semplici codicilli, o in lettere, o in dichiarazioni di Fideicommissari, volendo che lasciti tali pervenissero a gli Eredi. Quest'atto di difinteresse e generosità del Principe, ficcome quello, che precludeva l'adito a molti, i quali, come si può fospettare, cercavano di aequistarsi la grazia del Regnante, proccurandogli con delle falsità la roba altrui: vien sommamente commendato da Simmaco (a). Proibi ancora esso Augusto a gli Eretici Eu- (a) 57mmanomiani il far testamento, volendo che il lor beni pervenistreo al Fikopile. 3.

(co. Sembra che o sul fine del precedente Anno, o sul principio di

Eppl. 13.

questo, un nuovo tentativo facessero i non mai quieti Senatori Romani della fazion Gentile preflo l'Augusto Teodosio, per ottener la permissione, che si rimettesse nel Senato l'altare della Vittoria. Verifimilmente Simmaco, ficcome primo fra esti, ne su promotore, come rifimilmente Simmates, necome primo ris cuis, in su promotore, come era flato in addietro. Si sa, che queflo eloquente perfonaggio fece e recitò circa quefli tempi un Panegirico in lode di Teodolio (s), do chi primo della rifabilimento (sia si con estata della rifabilimento) (sia si con estata della rifabilimento (sia si con estata della rifabilimento (sia si con estata della rifabilimento) (sia si con estata della rifabilimento (sia si con estata della rifabilimento (sia si con estata della rifabilimento) (sia si con estata della rifabilimento (sia si con estata della rifabilimento (sia si con estata della rifabilimento) (sia sia sia con estata della rifabilimento (sia sia sia con estata della rifabilimento) (sia sia con estata della rifabilimento (sia sia sia con estata della rifabilimento)) (sia sia con estata della rifabilimento estata della rifabilimento estata della rifabilimento estata della rif di quella superstizione. Ma Santo Ambrosio, a cui non furono ignote projeri. 4. al fatte mene del Paganesimo, parlò forte a Teodosio di quello affare, esp. 38. in guifa che il tenne falco nella negativa. Anzi, perche Simmaco e si tenne falco nella negativa. Anzi, perche Simmaco e si tenne falco nella negativa. Anzi, perche Simmaco e vi fi un altro ben diverso Panegirico in lode di Maffino Tiranno, e vi fi un altro ben diverso Panegirico in lode di Maffino Tiranno, e vi fi aggiunse questa nuova sua temerità, Teodosio spedi ordine di spogliarlo d'ogni fua Dignità, e di mandarlo in etilio cento miglia lungi da Roma. Allora fu, che Simmaco per timore di peggio sesppò in una Chiefa de' Criftiani. Si adoperarono poi molti per impetrargli il per-dono; e perchè Teodofio non mai tanto era disposto a far grazia, che quando pareva più in collera, non folamente gli perdono, ma l'ebbe anche earo da il innanzi, e vedremo in breve, che il promoffe fino al Confolato: il perchè esso Simmaco in più Lettere esalta così benigno e buon Regnante. Verso il fine di Maggio volle Teodosio passare a Roma, per vedere quell'inclita Città, e farti vedere dal Popolo Romano (e). Seco meno il picciolo fuo Figlio Onorio, ed infieme con lui in Fafit. Valentiniano Augufto. L'entrate fua in Roma fu nel di 13. di Giugno, e segui colla magnificenza di un Trionfo, ancorchè i vecchi Romani non usasfero mai di trionfare dopo le vittorie riportate nelle guerre civili. Perchè Rufino (d) scrive, aver egli fatto il suo ingresso in quella (d) Rusin.

Dominante con un' illustre Trionso, senza nominar Valentiniano, e l. 11. 6. 17. perchè Pacato (e) parla folamente nel fuo Panegirico ad effo Teodo (e) Pacatui fio: il Padre Pagi (f) pretende, che il folo Teodofio trionfaffe, ne (f) Pacatui (f) Pagivit. in ciò avesse parte alcuna Valentiniano. Ma il tacere di quegli Scrit- Critic. Bar, tori non è già un argomento bastante, per afferire escluso da quell'o- (g) serat.
nore Valentiniano; e tanto meno, da che abbiam la chiara testimonianza di Socrate (g), e Sozomeno (b), che amendue essi Augusti trionfa- (h) Sozomeno Mmmz

Exa Volg. rono. Azione troppo sconvenevole al buon Teodosio sarebbe stata il ANNO 389. non voler compagno in quell'onore l'Imperador Collega, ed Imperadore, più particolar Signore di Roma, che lo stesso Teodosio. Altri-menti converrebbe credere, che non sussistes il dirii da Zosimo, aver Teodofio reflituito Valentiniano in poffesso de'suoi Stati; il che niuno negherà, e le Leggi concordemente da essi pubblicate in Roma ftcffa alfai pruovano, che amendue andavano concordi nell'autorità e nel dominio. Abbiamo da Idazio, che m tal congiuntura Teodofio rallegrò il Popolo Romano con un congiario, cioè con un ricco donativo. Ed allora fu, che Latino Pacato Drepanio, o fia Drepanio Pacate, nato nelle Gallie, recitò nel Senato quel fuo Panegirico in onore

(a) Pruden tius in Sym

di Teodofio, che è giunto fino a giorni nostri.

A questi tempi attribuisce Prudenzio nel suo Poema (a) la conversione di moltissimi Pagani, tanto dell'ordine Senatorio ed Equestre. quanto del Popolo Romano alla Religion di Cristo. Certo è, che Roma anche prima era piena di Criftiani, e fra essi gran copia si contava di Senatori, ma spezialmente la Nobiltà continuava nell'attaccamento all'Idolatria. L'esempio del Cattolico Imperador Teodosio, il suo zelo, le sue esortazioni furono ora un'efficace predica a quelle reliquie zelo, le lue contadoni turono ora un emicace procinci a quelle raiquie del Genillelimo, per abbraccari a Fede di Gesti Crific; di manera che da li innanzi fi videro molte principali Cafe di Roma sdorare il Crociffio, abbandonati i Templi de gil doli, e frequentaze le Chiefe de' Crifitani, con gloria immorrate di Teodolo: il che fi ricava sucora de' Crifitani, con gloria immorrate di Teodolo: il che fi ricava sucora (b) pieren. da Sun Girolamo (b), Autore di quelli tempi, che deferive come ai-Epift. 5: Fatto abbattuto il Paganefimo in Roma, ancorchè non lasciassero molti di perfiftere offinatamente nell' antica superstizione. Attese ancora lo zelante Augusto a purgare quella gran Città da varj difordini ed abust.

(c) Secratri Uno particolarmente vien offervato da Socrate (c), e dall' Autore della

lif. 5. c. 18. Milcella (d). Nel fito de pubblici forni e mulini v'era gran quantità (d) Mijtelli di case, divenute ricettacolo di ladri, e di femmine di mala vita, che attrappolavano con facilità la gente, concorrente per necessità colà, ritenendo in oltre come prigioni spezialmente i forestieri, per farli voltar le macine poste sotterra, senza che se ne accorgesse il Pubblieo, e vendendo poi le cattive donne la loro marcatanzia. Informato di questa infamia Teodosio, vi provvide in buona forma. Trovò parimente un deteffabil abufo nella condanna delle Donne convinte d'adulterio. La pena destinata al loro fallo era quella di far crescere i lor delitti, perche venivano relegate ne pubblici postriboli. Teodosio se-ce diroccar quelle case, e pubblicò altre pene contra delle adultere. In oltre per le istanze di Papa Siricio, che aveva scoperto in Roma una gran quantità di Eretici Manichei, ordinò, che fossero cacciati tutti costoro fuori della Città, pubblicando altre gravissime pene con-tra di loro. Diminuì parimente il numero delle Ferie, acciocchè il corfo della Giustizia non pariste pregiudizio. In somma gran bene, per quanto porè, fece a quella Città, con riportarne la benedizion di tutti. Verso il principio poi di Settembre si rimise in viaggio per tomarse-

ne a Milano. Le Leggi del Codice Teodofiano (a) cel fanno vedere En a Vole. nel dì 3. di esso Mele in Valenza, (nome scorretto) poscia nel Foro Anno 389. nel di 3. di ello Mele in Valenza, (nome icorretto) porcia nei Poro (a) Gnatr. di Flaminio, Città una volta confinante a Foligno, e ful fine di No- Chris. Cod. vembre in Milano, dove foggiorno dipoi nel verno feguente; ed or- Theolof. dino che i Vescovi e Cheriei Eretici fossero cacciati dalle Città e da i Borghi. Ricavasi da Gregorio Turonense (b) che circa questi tempi (b) Gress. i Popoli Franchi avevano fatta qualche irruzion nelle Gallie. Probabilmente per cagion de'loro movimenti o paffati o temuti, giudicò Teodosio necessaria in quelle parti la persona di Valentiniano Augusto. Ha perciò creduto taluno, che questo Principe pussassi colà ne-gli ultimi Mesi dell'Anno presente; ma di ciò possiam dubitare; anzi in until risputa dei Arioli pricitale, init de lo gonzale. Gonzale satti ori pri pipimon, s'egil vi sindiffe nell' Anno lo gonzale doctorale satti arri era in questi tempi a Reina, s'ii lacio Vietnegol. Socratiano. Carca quelli arri era reconta Sa reconta su reconta sa recon ro Duci, crearono il primo Re della lor Nazione, cioè Agelmondo in Chranico.

Anno di Cristo ccexe. Indizione 111.

di Siricio Papa 6.

Figliuolo d' Ajone.

di VALENTINIANO II. Imperadore 16.

di TEODOSIO Imperadore 12.

di ARCADIO Imperadore 8.

FLAVIO VALENTINIANO AUGUSTO per la quarta volta; e Neoterio.

Ontinuò ancora per l'Anno presente Albino ad essere Presetto di Roma, cio apparendo dalle Leggi del Codier Teodofiano (e) Giushifi promulgate da Valentiniano Augusto. Dove dimoraffe questo Principe, Chris. Coi e cosa egli operaffe, non ce ne dà lume alcuno la Storia antica. Noi veggiamo, che Teodosio Augusto governava in questi tempi, come dispoticamente l'Italia, pubblicando nondimeno le Leggi a nome ancora d'esso Valentiniano. Costa poi dalle suddette Leggi, che Teodofio si fermò in Milano sino al principio di Luglio. Il troviamo poi in Verona ful fine di Agosto, e sul principio di Settembre, e di nuovo in Milano nel di 26. di Novembre, e con aver paffato anche il verno fulleguente in essa Cirà. Con una delle sue Leggi si studiò egli di eftirpare da Roma l'infamia di quel peccato di carnalità, che è contrano all'ordine della natura, imponendo la pena d'effere bruciato vi-

Eas Volg. vo a chi ne fosse convinto. Con un'altra (a) data in Verona ordinò. ANNO 390. che i Monaci dovessero starsene ritirati nelle solitudini, e non più ca-(a) l. 1. de Monachis

pitar nelle Città, acciocchè eseguissero in tal maniera la lor professione, che è di vivere fuori del Secolo e nel filenzio. Furono i Giudici, che l'indussero a far questa Legge, perchè que buoni Servi del Signore venivano nelle Città, per intercedere il perdono a i conden-nati alle pene, ed impedivano l'efercizio della giuffizia si neceffaria al buon governo, con effer giunto l'uso della lor compassione ed intercessione ad alcuni disordini ed abusi, con levare per sorza essi con-dennati dalle mani de Giustizieri. Ma Teodosio, conosciuto poi meglio il soverchio rigore di questo Editto, nell' Anno 392. lo ritrattò, concedendo ad effi Monaci la libertà di entrar nelle Città, allorché intervenissero motivi di necessità, o di Carità del profismo. Pubblico egli ancora un Editto nel di 21. di Giugno intorno alle Diaconesse, ordinando, che non veniffero ammeffe a quel grado, fe non quelle, che fossero giunte all'età di sessant' anni . Avendo esse de' Figliuoli , non potevano lasciare i lor beni ne alle Chiefe, ne a gli Ecclesiastici. nè a i Poveri. Ancor quelta Legge fu poscia rivocata da lui.

Un funcito avvenimento dell'Anno presente diede molto da discorrere, e sarà sempre memorabile ne' Secoli avvenire. Trovavasi in Teffalonica Boterico Comandante dell'armi di Teodofio nell'Illirico (4). ité. 5: 6. 27. Perch'egli fece mettere in prigione un pubblico Auriga, o sia Cocis. 5. c. 17. chiere, reo d'enorme delitto, il Popolo di quella Città, nel di, che fi facea nel Circo una folenne corfa di cavalli, dimando con istanza lib. 2. c. 18. la liberazion di costui; e non avendola potuto ottenere, si furiosa-

mente si sollevò, che a colpi di pietre uccise quel primario Ufiziale; e Teodoreto aggiugne, che più d'uno de Celarei Ministri vi peri. Giunta a Milano la nuova di tal misfatto, Teodosio altamente sde-gnato ne determinò un esemplare gastigo. Teneva allora un Concilio numeroso di Vescovi Sante Ambresio in essa Città di Milano contro gli errori dell' Erefiarca Gioviniano, e per altri bifogni della Chiesa. Si mossero que' santi Vescovi, e più de gli altri Ambrosio, per placar l'ira del Principe, il quale vinto dalle loro ragioni e preghiere si piegò alla misferiordia (e). Ma lasciatost posi volucire da gii Usi-

5. 4 ziali della Corte, e massimamente da Rusino suo Maggiordomo, mandò fegretamente l'ordine del gattigo, senza che Santo Ambrosio lo pcnetraffe. Non s'accordano gli Scrittori in raccontar quella Tragica fcena. Rufino precende, che raunato il Popolo nel Circo, i foldati ne fecero un fiero scempio. Paolino nella Vita di Santo Ambrolio scrive, che per tre ore si fece strage de gli abitanti di quella Città.

Teodoreto e Sozomeno con poco divatio ne parlano. Chi fa giugnere il numero de' morti a sette mila persone (4). Teofane (e), e Zonara (f) (d) Mifcella. aprendo troppo la bocca, dicono quindici mila. Quel che è certo, (5) Though fece orrore ad ognuno un galligo si indifereto, si ingiusto, perché
(6) Zhaner, vi perì gran quamità di palleggieri e foretileri, e d'altre persone in(7) Zhaner, nocenti. Allorchè si seppe in Milano questa orrista ed inadiai carne-

Theodof.

broßi.

ficina ed inumanità, Santo Ambrofio e i Vescovi adunati nel Conci- En A Vele. lio la riguardarono con gemiti e fospiri come un delitto enormissimo. Anno 390. Rituratofi in villa il fanto Arcivescovo, allorchè Teodosio torno da non fo qual viaggio, gli scriffe una Lettera (4) piena si di modeffia (a) Ambres. e d'amore, ma infieme con forza cd autorità, rappresentandogli il Epps. 61.
commesso gravissimo eccesso, csortandolo a farne pubblica penitenza Class. 1. coll'esempio di Davide, e protestando, che senza di questa esso Ambrosio non offerirebbe il divino Sagrifizio, se Teodosio avesse intenzione d'affistervi. Non dovette far breccia questa Lettera nel cuore del per altro piissimo Augusto, scrivendo Paolino (6), e Teo(b) Pantin.

doreto (c), che arrivato esso Imperadore a Milano, e volendo secondo pris. S. Amil fuo soltro andare alla Chiesa, trovo Santo Ambrosso sul limitar della (...) Thedare, porta, che con Ecclessassica libertà gli ricordò il grave suo reato, c. l. 5. cap. 17. il pubblico standalo dato con tanta crudeltà al Popolo Cristano, e che così macchiato del fangue di tanti innocenti, non gli era lecito d'entrare nel Tempio di Dio. E perche Teodofio rifpofe, che anche Davide avea peccato, prese la parola Ambrosio con dire: Giacche, Signore, avete imitate Davide peccante, imitatelo anche penitente. Tale impressione fecero queste parole nel cuor di Teodosio, che si arrende, amprenome receiv queste poute net coo su Tectorio, cue si afrener ja de Dio pubblicas Penienza, come era allora in uío nella. Cidela di Dio pubblicamente piante il fuo pecetto, preginto dalla foomanica, lui je finalmente riconcliato con Dio, el alfonto dalla foomanica, fia ammeffo si divini Ufnji (2). A dobligo fieroletrè, petrebé non si-ce lai, 3-6. 18. airre particolarità, che non c'è obbligo di crederle, perchè non s'acbit, y.e., in
cordano col racconno d'airri, Quel, c'è finer di abbito, non fi quo bi
serimento, per del conservatione del

altro E pur s'è trovato a di noftri un Crouzas Protestante, il quale nella novella fua Logica gran rumore ha fatto contro l'arditezza, anzi ibidem contro la temerità di questo fanto Arcivescovo, per aver egli osato (i) Theed. impedire l'ingresso nel facro Tempio al maggiore di tutti i Monar-ti Patan-chi. Dovea certo delirare costui, allorchè sec una si indecente scap-dar sil. L'Estanpata contra di uno de i più infigni Vescovi della Chiefa di Dio, e cap. 5. trovò sconvenevole ciò, che ogni altra persona provveduta di senno,

e conoscente della forza della Religion Cristiana, giudicò allora, e sempre giudicherà sommainente lodevole. Lasciano forse i Re e Monarchi d'effere degni e bisognosi di correzione, e di cader anche nelle scomuniche, allorche prorompono in enormi misfatti, con iscandalo universale de loro sudditi? Quel solo, che debbono in casi tali atten-

Capite.

Ea a Volg, dere i Ministri di Dio, si è di ben consigliarsi colla prudenza, per Anno 3900, non contravenire a i suoi dettami, cioè come lo stesso santo Ambro-(a) Ambref. fio offervo (a), di non far temerariamente de gli affronti a i Princiin Pjalm. pi per delitti lievi, o meritevoli di compatimento; ma per gli gran peccati un Vescovo può e dee come Ambasciatore di Dio coll'esem-pio di Natan, e d'altri santi Uomini, avvertirli de loro eccessi, e ricordar loro l'obbligo di farne penitenza. Ed appunto in que tempi

la penitenza pubblica fra i Criftiani era in gran vigore. Similmente ha il pradente Prelato da riflettere, se Principi tali sieno o no capaci di correzione, affinche essa correzione in vece di guarirli non li renda peggiori, ed essi non aggiungano qualche nuovo grave delitto a i precedenti: poiché in tal caso altro non occorre, che pregar Dio, che gli emendi e conduca al pentimento. Ora se l'enorme fallo dell'Augusto Teodosio meritasse correzione dal Pretato, a cui come Cristiano era suggetto anche quel Principe coronato; ognun sel vede. E per isperarne buon frutto, non mancarono punto i lumi della Prudenza. Nulla dico del gran credito, in cui era anche presso di Teodofio fanto Ambrofio per la nobiltà de'fuoi natali, per l'eminente facro suo grado, e più per la straordinaria sua Virtù e Pietà. Basta folamente riflettere, che Ambrolio affai conoseeva, qual buon fondo di massime Cristiane di Clemenza e di Timor di Dio si trovasse nel cuor di Teodofio, e che per confeguente non s'avezno da temere stravaganze da si saggio e si ben costumato Principe, ma bensi da foerar quella emendazione e penitenza, ch'egli in fatti gloriolamento

(b) Amirof, accetto e fece . Abbiamo dallo stello santo Arcivescovo (i), che da li Oration. de innanzi non paíso giorno, in cui il pitifimo Teodofio non fi ricorstiru Tito daffe e doleffe del gravillimo errore da lui commelfo nella strage fuddetta del Popolo di Tellalonica: tanta era la di lui conoscenza de i Thuder, doveri del Principe, e Principe Cristiano (s). Formo ancora una Leg-

(c) Therder. Ge, che le sentenze di morte non si dovessero eseguire se non trenta giorni dopo la lor pubblicazione. E' flato creduto, che di lui e non di Graziano Augusto sia una simil Legge da noi rammentata all' Anno 382. ma il Padre Pagi lo niega. Pero da fregolata tetta viene la trabocchevol censura fatta dal Crouzas contra d'una delle più gloriose azioni di fanto Ambrofio: azione, per cui gli fi professò fempre obbligato, finche ville, Teodofio, ed accrebbe verio di lui il fuo amore. Finiamo l' Anno presente con dire, che per attestato di Marcellino

(d) Marcel- Conte (d) un Obelifco magnifico fu alzato nel Circo di Coftantinopoli, (e) ficcome ancora una Colonna davanti al Tempio di Santa in Chronico. Sofia, su cui su posta la Statua di Teodosio tutta d'argento, pesanto (e) DN-Canto Huff, fette mila e quattrocento Libre. Questa poi secondo Zonara (f) su levata di là da Giulliniano nell' Anno diccifettetimo del fuo Re-(t) Zinaras gno, non per mal animo verso Teodosio, ma per amore a quel me-

tallo. Aggiugne lo fteffo Marcellino Conte, che fra Arcadio Augusto, e Guila Imperadrice fua Matrigna infortero in quell' Anno de i diffapori, per gli quali ella uici, o pur fu cacciata di Palazzo. Il natural

buono e pacifico di Arcadio non lafeia credere molto verifimilmente un tal fatto.

Anno di Cristo ccexci. Indizione iv.

di Siricio Papa 7.

di VALENTINIANO II. Imperadore 17.

di TEODOSIO Imperadore 13.

di ARCADIO Imperadore 9.

## Confoli & TAZIANO, e QUINTO AURELIO SIMMACO.

T Aziano, e non già Tiziano, fu il Confole Orientale di quest' An- En a Volg.
no, Taziano, dico, il quale nel medesimo tempo esercitava la ca- Anno 301. rica di Prefetto del Pretorio in Oriente. Simmaco quello stello è, di cui si è parlato più volte di sopra, già Prefetto di Roma, gran Pro-motore del Paganelimo, e celebre fra i Letterati per le su Lettere, e per la sua eloquenza alquanto selvazica. Dalle Leggi (a) del Codice (a) ombifi-Teodosiano rifulta, che nel Febbraio del presente Anno era tuttavia Chren. Cas. Prefetto di Roma Albino. Truovali poi nel di t4. di Luglio ornato Freette at Roma James. I House point et at, at Lugio orinto di quel titolo Alipia, il quale in una licratione rapportate dal Grute-ro (4), fi vede nominato Faltunia Praise Alipia. Abbiamo Leggi, date (b) Grute. col nome d'amendue gl' Imperadori in Milano nel Mefe di Marzo, 1941-286. pofeia altre date ne fulleguenti Mefi in Concordia, Vizenza, ed Aquileia. Pretende il Padre Pagi (4), che la pubblicata in Concordia, Cit- (c) Pagia tà d'Italia, sia da riferire a Valentiniano juniore, il quale per conse-guente dovea effere tuttavia in Italia, senza effere passato nelle Gallie, per offervarsi la medesima indirizzata a Flaviano Prefetto del Pretorio dell' Italia e dell'Illirieo, giurisdizione d'esso Valentiniano. Noi potremmo tenere per certa cotal' opinione, se fosse indubitato, che Teo-dosio non si milehiasse per questi tempi nel governo ancora dell'Italia: del che pure ci dà indizio la fua lunga permanenza in Milano. Noi per altro niuna notizia abbiamo delle particolari azioni di Valentiniano spettanti a quest'Anno, se non che le Leggi suddette paiono indicare, ch'egli stette in Italia, finchè vi dimoro Teodosio, giacchè abbiamo la suddetta Legge data in Aquileia nel di 14. di Luglio, che deve appartenere a Lui, poichè un'altra data in Cossantinopoli nel di 18. d'esso Mese (la quale si dee riferire a Teodosso) ci sa veder questo a cuo owice (a fuquat en der interne a 1 cooloud) et la voter queuo Augusto gia utério d'Italia, e perrenuto colà e. Ma o la data d'esta utuma Legge é faltata, o pur fallo Socrate in létrirendo (4), che Teo (4) sterat. dofine entre o le Figlio fuo Donoio in Collaminopoli follament nel di 1, e. a. f. t. c. di Novembre dell' Anno prefente. Raccona Zosimo (2) effert de (5) 25 faux 1. C. di 10 to notiono fermatos in Telladinois, Capitale della T. E. di 10 et della fina della dell Tom. II.

466

Exa Volg. falia, e d'altre Provincie, perchè trovò quelle contrade maltrattate da A x x o 391. i Barbari sbandari nelle precedenti guerre, i quali ricoverandofi ne boschi e nelle paludi, e prevalendosi della lontananza di Teodosio, commettevano continuamente faccheggi ed affaffini. Andò arditamente in persona (se pure è credibile) lo stesso Augusto a spiare, dove era il ricovero di que mafnadieri; e trovatolo mosse a quella volta i soldati, per man de' quali si fece un gran macello di que' ribaldi. Generale di tale specizione fu spezialmente Promoto, che in questa medessima oc-cassione lasticio la vita in un'imbofecta a lui tesa da i Barbari. Pretende Zosimo, che Rusino Mastro de gli Ufizj, o sia Maggiordomo di Tendofio, già molto potente nella Corte, per particolari fuoi difgufti il faccile ammazzare, tenendo fegreta intelligenza co i Barbari. parlando Claudiano di questa mnrte ne'suoi Poemi contra di Rufino, fenza attribuirgli un si fatto tradimento, fi può dubitare dell'afferzion di Zofimo, Secondo il medefimo Claudiano (4), Stilicone vendicò poi la morre di Promnto suo amico con perseguitare i Bastarni uccisori del medesimo, e ridurli insieme co i Goti, Unni, ed altri Barbari, che infestavano la Tracia, in una stretta valle, dove tutti gli avrebbe potuto tagliare a pezzi, se il traditor Rufino non avesse condotto Teodofio a far pace con effi.

(a) Claud. Panegyrie. Stilicents . or in Russa. ist. L.

(b) Gethefr. Chron. Cod. Theodof .

(c) Marcel. Comes in

Chronice .

L'Anno fu quelto, in cui principalmente i due Cattolici Augufli fecero risplendere il Inro zelo in favore della Religion Criftiana, e della vera Chiefa di Dio. Abbiamo tre loro Editti (6), pubblicati contra de gli Eretici ed Apostati e similmente due altri contra de gli ostina-

ti Pagani, vietando loro fotto varie pene ogni culto de gl'Idoli, ogni fagrifizio, e l'entrar ne gli antichi Templi del Gentilelimo, per adorarvi i falsi Dii. Ma particolarmente stese Teodosio questi divieti e pene all'Egitto, per le istanze di Teofilo zelantissimo Vescovo di Alesfandria. Marcellino Conte (e) all' Anno 389, scrive, che il gran Tempio di Serapide, anticamente eretto in quella Città, fu allora abbattuto, e l'opinione di lui fu feguirara dal Cardinal Baronio, dal Petavio, e dal Tillemont, Ma il Gotofredo, e il Padre Pagi (forse con

più ragione) ne riferiscono la demolizione all' Anno presente in vigor

(d) Ammia- delle fuddette Leggi. Ammiano Marcellino (d) parla di quel Tempio, ans Marcel- come di una maraviglia del Mondo e ed alcuni pretefero (e), che toffe lin. 115. 22. il più grande e bello, che efitteffe fopra la terra. Una particolar de-(c. Therder, it plu grande e bello, ene entrene topra la terra. Ona particular detandone la magnificenza e ricchezza, che fembra ben fondato il giudizio di .chi ne fece si grande elogio. Incredibil era il concorfo de divoti Pagani a questo Santuario della loro superstizione, e di qui anco-

(1) Suraire Voti l'agani a quelto Santuario della loro iuperitizione, e di qui anco-(b) SPRIM. crate (f), Sozomeno (g), Rufino (b), Teodoreto (i), ed aliri raccon-7. 44.15. tano a lungo l'occasione, in cui quel nido famoso del Gentilesimo su (h) Rusanus diroccato. Me ne sbrigherò io in poche parole. Avendo il buon Ve-Theed, scovo Teofilo ottenuto da Teodosio un cadente Tempio di Bacco per farne una Chicfa, vi fcoprì delle grotte piene di ridicolofe ed infami

fiperficioni de' Gentili, che fors' anche fervivano all'impudicizia, e al· Exa Vog. le ladrerie de Saccredor Egani. Perché fece condurre per la Città Awwoptaquefie obbrobriole reliquie, i Pagani mafimamente. Filodis ficoppia-rono in una follevizatione contra de Crilitiani, ne ferriorno, e ne ucci-fero molti, e dipoli d'affortareno nel Tempie, poco fi mentorato di Serpide, da cui shecetando di uncon in tumo reterno genvi dandi al compositori del contra del co

Anno di Cristo ccexcii. Indizione v.

di Stricto Papa 9.

di TEODOSIO Imperadore 14.

di ARCADIO Imperadore 10.

Confoli & FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la 2.ª volta, RUFINO.

ORienali futnona ammodue i Confoli. Il Recondo, ciole Raffin è quel mil utmon, che andava cerciendo di attorità e potenta nella Corte di Teodofio Augulto. Videfi in quell' Anno una nuova deplorabili Tingedin alla pierito ni d'Astentiana II. Angofie. Era giunto quello Principe all'eti di ven' amni, e dopo la partenta di Teodofio quello Principe all'eti di ven' amni, e dopo la partenta di Teodofio pull'anti partico alla Gallia, per veglitare a gli andamenti dei Babrati, e dar buon felto a quegli affari. Noi abbiamo le mirabili qualità, e belle dotti di quello giunna Principe, a noi deterrite con pennello maeltro da Santo Ambrolio (a), cioè da quel facro cloquentifimo Paltore, che nava; (a) centra li come in luogo di figlio, e da lui ascont reterramente en entre centrale centrale del controlico Imperador Teodofio, fa afodo e gli maggiormente nella vera Fede e Dottrina, e crebbe fempre più nella divorsion verlo Dio, e nella correzione dei dei controlico Imperador del come del controlico Imperador del controlico India con controlico del Corco, e de combattimento delle fere (9): riminzio a tutti quelli fipalii. Dava (p.) più fili. e gi locchi del Quan a l'atta applica del controlico Imperador del compositione del Corco, e get occhi d'ognano I fina nonversiva i la fina magelità, e la controlico del como del controlico Imperador del como del como del controlico India Corco, e de combattimento delle fere (9): riminzio a tutti quelli fipalii.

## Annali d'Italia.

En a Volg, gelofa della purità, tuttochè non fosse ammogliato, tenendo egli in ANNO 392- fervitù il fuo corpo e i fuoi fenfi, più che non facevano i padroni i loro schiavi. Non si può dire, quanto foss'egli inclinato alla clemen-21, quanto alieno dal earicar di nuove imposte i suoi Popoli, quanto

(a) Sezam. abborrisse gli accusatori (a). Sopra tutto professava amore alla Giulib. 7. c. 22. ftizia, applicato a gli affari, e protettor dichiarato della Religion Cattolica; e fiecome egli amava grandemente i fuoi fudditi, così da i fudditi fuoi era universalmente amato e riverito (6). Mentr'egli dunque lie. 7. 6. 35. dimorava nelle Gallie in Vienna del Delfinato, lungi da i configli di

Sinto Ambrolio, s'avvisarono i Senatori Romani della fazion Pagana, che quelto fosse il tempo propizio per rinovar le batterie a fin di ottener il ristabilimento del sacrilego Altare della Vittoria: ma ritrovarono un Principe, a cui premeva più di piaccre a Dio, che a gli uomini, e ne riportarono la negativa. Per atteltato di Santo Ambrolio (e), (c) Ambrof. poco tempo prima della sua morte accadde questo illustre segnale del Claf. L fuo attaccamento alla Religione di Crifto. Inforfero intanto rumori di guerra dalla parte de' Barbari, che essendo alle mani fra loro, minac-

ciavano anche l' Alpi, per le quali è divisa l' Italia dall' Illirico. Mosso (d) Idem in da questi sospetti Santo Ambrosio (4) avea risoluto di passar nelle Gal-Orazion. de lie, per trattarne con Valentiniano; ma inteso poi, che lo stesso Auobit. Valengusto pensava di passar egli in Italia, non si mosse. Allorche Valentiniano seppe, avere il santo Arcivescovo mutata rifoluzione, gli spedì uno de'suoi Ufiziali di quei, ch'erano chiamati Silenziarj, per pre-

times.

garlo di non ommettere diligenza per venirlo a trovare, Itante il suo desiderio di ricevere dalle mani di lui il sacro Battesimo (perehè non era fe non Catecumeno) si grande era l'amore e la stima sua verso quell'infigne Prelato. Dopo avere seritto e spedito a Santo Ambrosio. tale era la di lui impazienza di vederlo, che due di dopo dimandava, se era ancor giunto. E cio avvenne nell'ultimo giorno di sua vita, come s'egli avelle un chiaro presentimento della disavventura, che gli aceadde. Convien' ora avvertire, che dappoichè l' Augusto Valentiniano fu

ito nelle Gallie, per far iva da padrone, ritrovo un Ufiziale, che si mile a far il padrone sopra di lui. Questi era Arbogaste Conte, Generale (c) Zisimus dell'armi in quelle Provincie, lo stesso, ehe avea tolto di vita Vittore lib. 4 c. 53. Figlio di Massimo Tiranno, e rimesse le Gallie all'ubbidienza d'esso Philofiarg. Valentiniano. Costui non si sa bene, se sosse di Nazione Franco, od Claudian. Alamanno, ne se nato nelle Gallie, concordando nondimeno i più (e) (f) Suidar in riguardarlo di nascita, o almen di origine Barbaro, e in dire, che terio Arbo- gran credito s'era acquillato colla fua bravura e perizia dell'arte militare, ed anche nel difinteresse. Più a lui, che al Principe, si mostra-

(g) Secrat. vano attaceati ed ubbidienti i foldati. Suida (f) anch'egli ne lafciò un (i) dernie Paolo Orofo (i) e Marcellino Conte (i) cel dipingono, qual era in infatto.

(ii) dernie elegio, tratto da Eunapio, e da Zolimo, Autori, che per effere Paideme, gani, volentieri lodarono Arbogatte della lor fetta. Ma Socrate (c), (ii) Marril-Paolo Orofo (ii), e Marcellino Conte (i), eel dipingono, qual era in celli. Cem. is is. Cem. is fatti, cioè uomo ruvido, altero, barbaro, c capace d'ogni misfatto.

Tal predominio prese egli nella Corte (a), che Valentiniano tardò poco En a Vole. a vedersi divenuto un Imperadore di stucco. Gregorio Turonense (b) Anno 192cita qui uno Storico più degno de gli altri di fede, perche probabil- (1) Sozom. mente vivuto nelle Gallie, e in questi tempi, appellato Sulpicio Alef- (b) Gregor. fandro; il quale attetta, avere Arbogafte tenuto Valentiniano come Turenenfis prigione in Vienna a guifa di un privato; aver date le cariche mili- lib. 2. 6.9. tari non a i Romani, ma bensì a i barbari Franchi, e le civili a persone unicamente dipendenti da lui, aver egli ridotta a tal suggezione la Corte, che niuno de gli Ufiziali ofava di far cofa ordinatagli da Valentiniano in voce o in iscritto, senza che questa sosse prima approvata da Arbogaste (c). Ora trovandosi l'infelice giovane Augusto in (c) Zessim si duro crocciuolo, altamente se ne lagnava, e andava scrivendo let- lie. 4 6, 53: tere a Tcodolio Augusto, con avvisarlo de gli strapazzi a lui fatti, e con ifcongiurarlo di venire in diligenza a liberarlo: ie no, ch'egli verrebbe a trovarlo. Una di queste lettere spedita senza precauzione dovette effere intercetta da Arbogaste, e scoprirgli il cuore e i desideri del Principe. Penetrato dipoi, ch'egli meditava di far il viaggio d'Italia, allora fu che per paura di vederfi più efficacemente acculato presso di Teodofio, concepì il nero difegno di torgli la vita. Certamente Santo Ambrofio accenna, che il dilegno di Valentiniano di venire in Italia, cagion fu della fua rovina. Zolimo (d) e Filoftorgio (e) due al- (d) Idem iltre particolarità aggiungono, che si dovettero spacciare dipoi, senza (e) Philips. saper noi, se vere o faile. Cioè che un di Valentiniano non potendo più sofferire la schiavitù, in cui si trovava, assiso sul Trono sece chiamare Arbogaile, e guatatolo con torva occhiata gli prefentò una polizza, portante che il privava della carica di Generale. Gli rispose con fiera altura coftui, che quella carica non glie l'aveva egli data, ne togliere gliela poteva, e stracciata la carta e gittatala per terra, se ne ando. O allora o in altra occasione accadde ancora, secondo Filostorgio, che Valentiniano per parole offensive dettegli da Arbogaste, si fattamente s'accese di collera, che volle dar di mano alla spada di una guardia per ucciderlo. La guardia il trattenne, e benche egli di-poi cercaffe di addolcir questo trasporto con dire, che per l'impazien-

Non fu dunque da li innanzi un fegreto questa disfensione tra (1) Ambros. Valentiniano ed Arbogaste (1). E perche questi ne dava la colpa ad Granen, de alcune persone innocenti di Corte, quali che accendessero il fuoco, Va- chia Pelaslentiniano si protestava pronto di eleggere piuttotto la morte, che a siniani. fofferir di vederle in pericolo per fua cagione. Ne già manco, chi s'interpose per riconciliarli insieme, e vi si accomodava con sincerità il giovane Augusto. Anzi fra gli altri motivi di chiamar Santo Am-Il giovane Auguito. Guat la ga ano monte de la progettata concordia. E lo stello di voler lui per mallevadore della progettata concordia. E lo stello fanto Arcivescovo acerbamente si as- (g) Pavlin.

za di vederfi cosi maltrattato e vilipeio, avea voluto uccidere fe stesso. pure Arbogafte n'ebbe affai per conofcere, di qual animo foffe il Prin-

cipe verio di lui.

fliffe dipoi (g), per aver tardato ad andare, perchè avendo anche Ar-

En a Volg, bogaste molta stima di lui, avrebbe sperato di acconciar quegli affari, Anno 302, e di risparmiare all'infelice Principe il colpo, che l'atterro, mentre esso Ambrolio era in cammino. Ma finiamola con dire, che Arbogaste, fors'anche per aver intesa la venuta di un Prelato di tanto credito, natagh apprensione, che tal maneggio fosse per suo danno, s'affretto a levar la vita a questo amabil Augusto. Venuto il di 15. di Maggio dell'Anno presente, secondo la chiara testimonianza di Sant' Epitanio (a), Zosimo e Filottorgio dicono, ch'egli mentre si diverti-(a) Epoplia-

neus de Men aris . HNM. 20.

va fulla riva del Rodano, fu ucciso da Arbogaste, o pure da i di lui ficarj. Ma la corrente de gli Scrittori, cioè Orofio, effo Epifanio, Marcellino Conte, Socrate, ed altri scrivono, ch' egli fu una notte strangolato per ordine di Arbogalle, e per far poi credere, ch'egli da fe stello si sosse per disperazione levata la vita, la mattina si trovo appelo il di lui corpo ad un trave. San Prospero, Rufino, e Sozomeno pare, che prettattero fede a quetta ingiuriola voce, la qual è diffrutta dall'autorità di Santo Ambrolio, con aver egli fottenuto nell'Orazion funchre di esso Principe, da lui poscia recitata in Milano, che stante la premura mottrata d'effere battezzato, l'anima di lui era in falvo. Di quetto così elecrando misfatto niun procello fu fatto dipoi per la prepotenza di Arbogatte. Proccuro egli bensi per abbagliar la gente di comparir dogliolo della fua morte, di fargli un folenne funerale nel di seguente della Pentecoste, e di permettere, che il suo corpo fosse trasportato a Milano. Confessa Santo Ambrosio (6), che i gemiti e le Oration, de lagrime de i Popoli in tal congiuntura furono inceffanti, parendo a shin Valen- cadauno d'aver perduto più totto il lor Padre, che un Imperadore;

tiniani.

e che fino i Barbari, e chi parea dianzi suo nemico, non poterono risparmiare il pianto all'udire il miserabil fine di si buon Principe. Giafla, e Grata di lui Sorelle, o lia che accompagnaffero il di lui corpo, o pure che si trovassero in Milano, non potevano darsi pace per si gran perdita; ed assistendo alla tepoltura, che dopo due Mesi gli fu data in quella Città preflo il corpo di Graziano Augusto, alcoltarono que' motivi di confolazione, che leppe loro iomministrare nell'Orazione funebre il Santo Arcivelcovo di Milano

Si può credere, che dopo l'orrida fuddetta Tragedia il perfido Generale Arbogatte avrebbe volentieri occupato il Trono Imperiale: (c) Phileft. ma o perché non volle con quetto falto dichiararfi colpevole della l. 11. 1. 2. morte del tuo Sovrano, o pure perche effendo di natcita Barbaro, Orefine 1.7. giudico pericolofo il prendere lo feettro de' Romani (e): certo è, (d) Secret. ch'egli icelie persona, che portasse il nome d'Imperadore, e ne la-(d) Serret. Zefimus genie, uomo che di Maestro di Gramatica e di Rettorica, s'era al-(e) Symme zato al grado di Segretario, o d'Archivilla nella Corte di Valenti-(e) Symmechut lib, 2, niano (e). Se di lui parla Simmaco in due sue Lettere (e), dove gli Epf. 60. da il titolo di Chiariffimo, potrebbe effere stato anche più eminente il di lui grado: e Filottorgio (f) sembra dire, che su Maggiordomo. (f) Philest. Era amicissimo del General Ricomere, ma più di Arbogaste, e però

opinion fu, che fra lui, ed esso Arbogaste si formasse il concerto della Exa Volz. morte di Valentiniano, avendogli l'indegno Conte promesso di crearlo Anno 392. Imperadore. Così fu fatto. Arbogatte imboccò le milizie, acciocchè il volessero e dichiarassero Augusto; e però Eugenio sali sul Trono, nè tardarono le Provincie della Gallia a riconoscerlo per loro Signore. Quanto all' Italia abbiam pruove nell' Anno feguente, che anch' essa venne alla di lui ubbidienza. Ma per conto dell' Affrica e dell' Illirico, non v'ha apparenza, che accettaffero la Signoria del Tiranno, tuttoche costui avesse in animo, anzi sperasse gagliardamente l'acquisto di tutto l'Imperio Romano (s), perche i Pagani cominciarono ad empiergli la testa di vane promesse di vincere Teodosio, tripudiando essi 1,7,149, 22. al vedere, che Arbogafte, adoratore anch'egli de'falti Dii, fi dava a conoscere arbitro de gli affari sotto il nuovo Tiranno. Portata intanto a Costantinopoli la nuova dell'asfassinio di Valentiniano, ne provò Teodolio una fomma afflizione ed inquietudine (6), e Galla Augusta (b) Zesim. Sorella dell'uccifo Principe co' fuoi pianti e lamenti mile fossopra lib. 4. 6. 55. quella Real Corte.. (c) Andava il faggio Principe ondeggiando fra i (c) Rufane pensieri di pace e di guerra, quando gli arrivo un' Ambasceria spe- lit. 2. e. 31. dita da Eugenio, per intendere, s'egli il voleva o no per Collega nell'Imperio. Il Capo di tal Deputazione era un Rufino Ateniefe, accompagnato da alcuni Vescovi della Gallia, i quali ebbero tanta sfrontatezza di difendere come innocente Arbogaste davanti ad esso Augusto. Dopo la dimora di qualche tempo furono essi rispediti, non fi la con quale risposta, ma ben fi sa con ricchi regali, e probabilmente fenza quel frutto, che defideravano. Già vedemmo, che Rufino fu Console nell'Anno presente, e come egli aveva fatto levar di vita il valoroso Generale Promoto. Vi restava Taziano Presetto del Pretorio d'Oriente, personaggio, che gli faceva ombra, non men che Procolo di lui Figliuolo . Prefetto della Città di Costantinopoli . Si accinse Rufino ad atterrarli amendue, e gli riuscì il disegno . Secondo le apparenze fece faltar fuori contra di loro delle accuse di avanic e rubamenti da lor fatti ne'loro Ufizi. Fu spogliato Taziano della dignità di Prefetto del Pretorio, e in questa ebbe per Successfore lo itesfo Rusino, cominciandosi a veder Leggi di Teodosio date ful fine d' Agolto, e indirizzate a lui con questo titolo. Procolo Figlio d'esso l'aziano sul principio della tempesta se n'era suggito, nè li tapea, dove fosse. Lasciossi infinocchiar cotanto suo Padre dalle promesse di Rusino, che il sece venire; ma continuò il processo contra di loro in maniera tale, che esso Taziano su relegato nel suo paese, e condennato a morte il Figliuolo. La sentenza contra dell'ultimo su deguita nel di 6. di Dicembre (d), perchè Tendolo fogledi ben l'ordine della grazia, ma colui, che lo portava, passando d'intelligenza dessando con Rusino, ando si lentamente, che non arrivò a tempo di farla valere. Furono per ordine di Trodoso estiva che l'aci d'intelligenza della colora della colo lere. Furono per ordine di Teodofio caffati molti atti di Taziano e di Procolo; e quantunque Claudiano (e) da li a qualche Anno met-

di Procolo; è quantunque Claudiano (e) da li a qualche Anno met- in Rufin. teffe fra i reati dell'iniquissimo Rufino questa persecuzione fatta a Ta- lib. 1.

FRA Volg. ziano e a suo Figlio, pure assai fondamento s'ha per eredere, ehe i ANNO 302. lor vizj fossero meritevoli delle suddette condanne. (4) Certamente a) Rufin. Taziano (che che in fua lode ne dica Zofimo Storico Gentile) gran persecutot de' Cattolici eta stato sotto Valente Augusto; e Santo Afte-

Paganis . Colic.

(b) Afteriu rio (b) tiguardo la di lui peripezia pet un gastigo di Dio. In quest' Anno il pitfimo Imperador Teodofio pubblico una nuova celebre Co-(c) h. 12. de stituzione (c) contra tutte le superstizioni del Paganesimo, vietando con rigorofe pene ogni culto de gl'Idoli, ogni fagrifizio, ed ogni impottura dell' Arufpicina. Altre Leggi di lui tpettanti all' Anno presente abbiamo o contro gli Eretici, o per sollievo de Popoli, o per tenere in disciplina i soldati, o per estitpare i ladri, eon altri regolamenti tutti degni di lode.

Anno di Cristo ccexeiti. Indizione vi.

di Stricto Papa 9.

di Teodosio Imperadore 15.

di ARCADIO Imperadore 11. di Onorto Imperadore 1.

FLAVIO TEODOSIO Augusto per la terza volta, Confoli ABONDANZIO.

(d) The/. nevus Luferiprien . P#8- 394-(a) Greger. Turemenfit

Uesti futono i Consoli dell'Oriente, perciocchè per conto dell' Occidente Eugenio Tiranno prese il Consolato, e ne abbiamo i rifcontri in qualche Ifcrizione, una avendone rapportata anch'io. (4) Solo procedette Confole Eugenio, per lasciar l'altro luogo all' Augusto Teodosio, che non gli avea peranche dichiarata la guerra. A chi sosse in quest' Anno appoggiata la Prefettura di Roma, a noi resta igno-to. Sulprico Alessandro Storico, conosciuto dal solo Gregorio Turonense, e da lui eitato (e), racconta, che passava qualche nemieizia fra Arbegafie Generale dell' Armi del Tiranno Eugenio, e Junnone e Mar-comiro Principi della Nazion de Franchi. Per vendicarii di loro, Atbogaîte paso colla sua Armata a Colonia, e poi nel futote del verno dell'Anno presente valicato il Reno, andò a dare il guasto al paese dell'Anno pretenie vasicero i sceno, anno a care i guasso as pieces dell'Anno pretenie vasicero i sceno da care i dell'anno de antica eo i Re de i Franchi, e de gli Alámanni. Afpettavasi oramai Eugenio la guerra dalla parte di Teodoso, e però in quest' Anno at-tese ai ingrossar la sua Atmata non solamente con truppe Romane, ma

ancora con arrolar quanti Franchi ed Alamanni vollero militar fotto le Ena Volg. fue bandiere. Arbogafte era il General Comandante di tutti. Già l'I. Anno 393. talia ubbidiva ad Eugenio, e i Pagani accortifi del loro vanta gio, al vedere esso Arbogaste Pagano arbitro dell'Imperio, e lo stesso Eugenio poco buon Crittiano, corfero a dimandargli il riftabilimento dell'Altare della Vittoria, e la reftituzion delle rendite tolte a i lor Templi e di Paolino (e), diede loro più di una negativa; tante nondimeno fi di proble di Paolino (e), diede loro più di una negativa; tante nondimeno fi di proble tare della Vittoria; ma per conto dell'entrate in vece di renderle a i stidem. Templi, le dispensò ad Arbogaste, a Flaviane Prefetto del Pretorio, e ad altri Nobili Romani, ma Romani Gentili. Venuta poi la Primavera sen venne il Tiranno con tutto il suo sforzo in Italia per offervare gli andamenti del temuto Teodolio. Sul principio dell'ulurpazione fua egli avea feritto a Santo Ambrolio per tirar dalla fua un Prelato di tanta confeguenza e stima. Ambrosio non gli diede risposta; folamente poi gli serisse per raccomandargli varie persone, , e udendosi poi imminente la di lui calata in Italia, si ritirò da Milano a Bologna, indi a Faenza, e finalmente a Firenze per non comunicare con chi alla Tirannia avea congiunta la protezione del Paganefimo. Da Firenze poi scrisse a lui una lettera piena di generosità e prudenza per giusti-

ficar la fua ritirata.

Tom. II.

Teodolio Augusto in questo mentre faceva tutte le necessarie disposizioni per procedere contra del Tiranno, senza però trascurare di far del bene al Pubblico. Le Leggi da lui pubblicate in quest' An-no (e) tutte si veggono date in Costantinopoli. Con alcune d'esse pro- (e) Guibrie. moffe la militat disciplina levando vari abuli, e sopra tutto ordinando, Chran. Cod. che i foldati non potessero pretendere ne dimandare a chi gli alloggiava ne legna, ne olio, ne materazzi, ne di farli pagare in danaro i naturali loro dovuti. Allorché i Regnanti del Mondo fi preparano a far guerra, uso loro ordinariamente è di mettere delle nuove imposte ad-dosso a i miseri Popoli. L'ottimo Imperadore Teodosso, che cercava nelle imprese la benedizione di Dio, lungi dal voler imporre nuovi aggravi a i suoi sudditi in occasion di questo armamento contra di Eugenio, con sua Legge nel di 12. di Giugno, aboli ancora un aggravio dianzi imposto dal decaduto Taziano, e fece restituire tutti que' beni, che quell' Ufiziale indebitamente avea confiscato a varie persone o efiliate, o fatte morire: fopra di che il Cardinal Baronio lasciò scritte varie eccellenti riflessioni. Ma ciò, che incomparabilmente diede a conoscere l'impareggiabil bontà di questo Imperadore, fu la celebre Legge (4), emanata nel di 9. d'Agolto. In altri tempi fotto gli Augulli (d)1. umea, Pagani delitto capitale fu riputato lo sparlare del Principe, e il diffa- si qui limmare il fuo nome con parole infolenti ed oltraggiole. Il buon Teodofio peratori ordina con quell' Editto a 1 Giudici, che niuno di questi tali mormoratori nt. Ged. sia suggetto alla pena ordinaria portata dalle Leggi, aggiugnendo quel- Thudes. le belle parole : Perchè se la lor maldicenza proviene da leggierezza indiscre-

Exa Volg. ta, noi debbiamo sprezzaria; se da cieca pazzia abbiamo da overne com-Anno 393 passimes; e se poi da cattroa voluntà, a moi conviene il perdanare. Pertanto solimente ordina, che sia riferito a lui quanto ne dicessero le persono per ciaminare, se occorresse farme ricerca, esigendo la prudenza, che

non si trascurino certe insolenze, che tendessero a sedizioni, e a turbar (2) Philoft. L. 11. cap: 1. la quiete dello Stato. L' Anno fu questo, in cui Teodosio (a) dichiarò Augusto il suo secondogenito Flavio Onorio, che era in età di dieci Socomenus Anni. Si è disputato fra gli Eruditi, se tal dichiarazione accadesse nel 1. 7. 6. 24. Gennaio, o pure nel Novembre dell'Anno presente, nè si è potuto sinora adeguatamente decidere la quistione (+). Fu modessamente nel Claudian. Marcell. Comes in presente Anno date compimento in Costantinopoli ad un'insigne Piaz-Chronico. za, che portò il nome di Tendosso: intorno a che è da vedere, quan-(b) Chronic. to lascio scritto nella sua Costantinopoli Cristiana il Du-Cange (c). In (c) Du-Canessa Città anche nel seguente Anno su alzata una Statua di Teodosso a cavallo sopra la Colonna di Tauro istoriata, e tale Statua si pretenge Hift. By-Admin . de, che foste d'argento.

> Anno di Cristo ccexciv. Indizione vii. di Siricio Papa 10.

di TEODOSIO Imperadore 16.

di Arcadio Imperadore 12.

di Onorio Imperadore 2.

Confoli { FLAVIO ARCADIO AUGUSTO, per la terza volta, FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la feconda.

N On più era un fegreto la guerra fra l'Augulto Teodofio e il Tinano Eugenio, sevendo eclatur dalla fia parte fatto de miribili
preparamenti per quelta danza. I Gentili dopo aver trovato così ficule
(5) 20/4. 1.5.3)
silo prepiare l'Utilipratore (4), e comincito fipcialmente in Romassano a l'ondonatimenti, perchè cercando nelle videre delle lor vietime, vi trosvano a mirra de i lor defideri certa la vittora di Eugenio. Sopra gli atri Flaviano Prefetto del Pretorio (poiché per costa
penio. Sopra gli atri Flaviano Prefetto del Pretorio (poiché per costa
del Prefetto di Roma no non fippamo chi foffe nel prefetto del Maria del pretorio di Roma non fine propuno chi foffe nel prefetto del Pretorio (poiché per costa
del Prefetto di Roma no non fippamo chi foffe nel prefetto del Maria del pretorio del Pretorio (poiché per costa
del Prefetto di Roma no non fippamo chi foffe nel prefetto del Pretorio (poiché per costa
del Prefetto del Roma no non fippamo chi foffe nel prefetto del Roma non consultato del Pretorio (poiché per costa
del Prefetto del Roma non non fippamo chi foffe nel pretorio Amonia
del Pretorio del Pretorio (poiché per costa
del Pretorio (poiché p

ze, o per dir meglio ficurezze, date ad Eugenio, non fervirono poco (f) Augst. per incorreggirlo a portarfi non già a confegiuri vitorie, ma a ricevede Cevuste per il gaftigo dovuto alle fue iniquità. E per teftimonianza di Santo 
tap. 16. Agostino (f) avendo il Tiranno occupato l'Alpi Giulie, per le quali 
tap. 16. Agostino (f) avendo il Tiranno occupato l'Alpi Giulie, per le quali 
dall'

475

dall' Illirico fi viene in Italia, e fatte ivi molte fortificazioni, fu of- Ena Vole. fervate, che furono ivi poste alcune statue d'oro o indorate, di Gio- Anno 304. ve, armato di fulmini, e confecrate con varie fupersizioni contra di Teodosio. Teodoreo (a) anchi egli noto, che l'immagine d'Ercole (a) Thurder. fi mirava nella principal infegna di Eugenio: cotanto il doveano avere ili. 5, 4, 24. ammaliato le vane promeffe de Gentili. Ma ben diverso fu in questa si importante congiuntura il contegno di Teodofio. Certamente non trascurò egli i mezzi umani, per ottenere un felice esito alla meditata impresa, perchè oltre alle milizie Romane si procacciò un gran rinforzo di soldatesche ausiliarie, venute dall' Armenia, Iberia, ed Arabia (6). (b) Cland Moltissimi Barbari ancora abitanti di là dal Danubio, coriero volen- de Cenjil. tieri al suo soldo per isperanza di far buon bottino. Giordano Storico III. Hinter. ferive (c), che ventimila Goti fi unirono al di lui efercito. Il folo Secrates, Gildone Conte, Governatore dell' Affrica, non oftante gli ordini a lui (c) Jordon. spediti da Teodosio, trovò delle scuse per non venire, e ne pur volle de Bels. Ge-inviare un fantaccino, o una nave, riserbandosi di seguitar poi chi re- sie. esp. 18. staffe vincitore: politica, che su col tempo annoverata fra i suoi reati. Con si forte armamento si potea promettere buona messe d'allori l'Augutto Teodolio: tuttavia le fue più ferme speranze erano riposte nell' aiuto e nella protezione del Dio de gli eserciti, e nella giustizia della fua caufa. Aveva egli per tempo inviate persone a consultar San Giovanni solitario dell'Egitto mentovato di sopra personaggio temuto, e con ragione, in concetto di Profeta del Signore (d). Mando a dirgli (d) Rufinus quell' uomo fanto, che quella guerra gli colterebbe affai fangue, ma id. 2. 6. 32. ch'egli ne uscirebbe vittorioso con altre predizioni, che si verificarono co i fatti. Oltre a ciò, per attestato di Rusino, si andò sempre il piissimo Augusto preparando a quelta impresa con digiuni, orazioni, e penitenze, e con frequentare i sepoleri de' Martiri, e de gli Apostoli,

Venuta dunque la Primavera, mise egli in marcia la potente sua Armata alla volta d'Italia, e mentre anch'egli era in procinto di tenerle dietro (e), Galla Augusta sua Moglie nello sgravarsi d'un Figlio (e) Zosmus che morì, anch' essa finì di vivere. Lasciò in Costantinopoli i suoi due 116. 4-Figli Arcadio ed Onorio Augusti sotto la direzione di Rufino Prefetto del Pretorio, come costa da Claudiano, Autore più autentico qui, che Zofimo e Marcellino Conte, i quali ferivono aver egli condotto feco il fanciullo Onorio. Una fua Legge cel fa vedere in Andrinopoli nel di 15. di Giugno. L'esereito suo con gran diligenza marciava innanzi . Essendo morto ne' mesi addietro Ricomero, a cui Teodosio pensava di darne il comando, eleffe dipoi in fuo luogo Timafio per Generale delle milizie Romane, e feco uni Stilicone, persona affai accreditata, di cui avremo a parlare non poco nel profeguimento della Storia. Generali delle foldatefehe aufiliarie e barbariche erano Gailna, Saule, e Bacuro, nativi dell' Armenia, ma Ufiziali di gran valore e sperienza nell'arte militare. Con tal follecitudine l'Imperiale Armata continuò

a fin di ottenere per intercessione de Santi l'assistenza del braccio di

Dio ne' pericoli, a' quali andava ad esporsi,

il cam-

## ANNALI D'ITALIA.

Exa Volg. il cammino, che contro l'espettazione d'ognuno si vide giunta all' Al-AKKO394 pi Giulie; e il giugnervi, ed il forzar que passi, benehe tanto premuniti per ordine di Eugenio, fu una cofa flessa. Quel Giove, che quivi stava con tanti fulmini pronto ad incenerir l'armi temerarie de' Cristiani, si trovò un tronco insensato contra di un Principe, che ve-(a) August. niva affistito dal vero Dio (a). Se ne fuggirono tutti que superstiziosi

45. 5. de Pagani, che aveano fatto credere all'incauto Eugenio tante maraviglie Civitat. dalla parte de'lor falsi Dii . Flaviano Prefetto del Pretorio svergognato Dei c. 26. Rusa lib. 2. allora in mirar così fallita l'arte sua d'Aruspice, e d'avere ingannato cap. 33. colle fue ciarle il Tiranno, fecondo quel, che scrive Rufino, conobbe di meritar la morte: parole, che han fatto conghietturare, ch'egli o si uecideste da se stesso, o disperatamente combattendo cercasse di finir la vita fra le fpade nemiche, non volendo fopravivere a tanta ver-

(b) Paulin. gogna. Se questo non è cerso, almen sappiamo (b) che costui, ed Vit. S. Am- Arbogaste Pagano anch'esso nel partirsi da Milano, aveano minacciato, tornati che fossero colla vittoria, di far diventare una stalla da cavalli la Chiefa Cattedrale di Milano, e di costrignere gli Ecclesiastici a mi-litare; e eiò perchè il Clero di Milano non voleva comunicar ne'divini Ufizi col Tiranno Eugenio, nè ricevere oblazioni da Lui, perchè il teneva per iscomunicato o per la morte di Valentiniano juniore, o pel favore da lui dato all'Idolatria.

brofis .

Al calare dalle montagne trovò l'Augusto Teodosio la pianura (c) Serem, tutta coperta dalla fanteria e cavalleria d'Eugenio, (c) non avendo 7. cap. 24. costui, o pure il suo Generale, voluto dividere le sue forze, per non Claudian. cader nelli errore, che portò seco la rovina di Massimo Tiranno. Per-de Cossini. tanto si venne ad una battaglia presso il Fiume Freddo (d), probabil-(d) Secrates mente nel Contado di Gorizia. Ebbe Tcodosio l'avvertenza di dar la 16, 5, 6, 28. vanguardia alle milizie barbariche ed aufiliarie, sì per loro onore, come anche per riferbar a se stesso il corpo di battaglia, composto di truppe Romane, giacehè la perdita di que Barbari era anche una specie di vittoria pel Romano Imperio. Ma eostoro benchè con gran coraggio e forza menaffero le mani, non poterono star saldi davanzi al valore di Arbogafte; in guifa ehe d'effil fu fatta grande ftrage, e il resto si salvò colla fuga: il che fu permesso da Dio, non già per (a) Rufant dare a Teodofio, come offerva Rufino (e), questa mortificazione, ma ist. 2. 6 33. affinche non fi diceffe, effere ftati i Barbari coloro, ehe l'aveano fatto vincere. Teodosio mirando da una collina questo brutto aspetto dell' oste sua, prostratosi a terra alla presenza d'ognuno implorò l'aiuto

di Dio, difensor delle buone cause. Animati da questa speranza i fuoi Ufiziali; non tardarono più a dar di sproni a'cavalli colle loro schiere, e di entrar nella sanguinosa mischia, rovesciando le squadre e gli squadroni opposti, e coprendo di nemici svenati la campagna. Fece delle maraviglie in quelto conflitto Bacure, ma fi espole tal-(f) Zosimus mente, che vi lasciò la vita. Per attestato di Zosimo (f) la sera di-16. 4 4. 57. vise il menar delle mani. Ma il dirsi da lui, che durante il fatto d'armi avvenne un' Eccliffi del Sole con tale ofeurità, che parea di notte,

non fi fa credere vero da gil Erudlit; quando fuffith il racconto di Exa Voly. Scortze (c), che la battaglia indictata accadifie nei di d. di Stettem bre: poiché fecondo i calcoli Aftronomici nium Ecclifi occorde allora. Grande fia is pruiti dal canto di Eugenie, ma fenas comparsione de la comparti de la considera de la considera già monta del considera del considera del considera già monto del considera già monto del considera già monto del proposito del considera già molti in Dici. Jondon Geffero. Non card i quello fentimento il baon Imperadore, perchè non fages le. versi di cuore i la confidera già mella in Dici. Jondone perfet tempo a configura del montagne, fonza prendere cibo o ripoto, quivi inginocchiato dilla terra anda la pefe molte ore della notte in impolara il foccorfo di Greia Crifto. Sul far del giorno addornentato fiuo malgrado, gli appreveo due perfoso veltire di bianco, i e quali differo d'effere i fanti Apoltoli Giovani Evengelità e Filippo, che l'afficuatrono della violone, i fipotta immanente quelta nuova pel campo, e pagio all'ivono, i fipotta immanente quelta nuova pel campo, e pagio all'ivono, i fipotta immanente quelta nuova pel campo, e pagio all'ivono, i fipotta immanente quelta nuova pel campo, e pagio all'i

orecchio di Teodofio, il quale propalò allora ciò, che a lui ftesso era accaduto in sogno: il che mirabilmente incoraggi la sua Armata.

Prese dunque l'armi, ed ordinate le schiere calò coll'esercito fuo dalla montagna per affalire il campo nemico, quando fi offervò, che un groffo corpo di nemici, spedito da Eugenio e da Arbogaste, aveva occupato de i fiti al di dietro per dargli alle spalle, quando fosse alle mani con gli altri. Il primo favore del Cielo fu, che il Conte Arbitrione, comandante di quell'imboscata, co'suoi prese il partito di Teodofio, liberando lui dal pericolo, ed accrefcendo le forze della di lui Armata. Secondo Sozomeno era già cominciata la battaglia, quando quel Generale mandò ad offerirfegli, e fu accettato con vantaggiose condizioni. Teodosio a piedi si mise alla testa delle sue schiere, ed attaccò il terribil conflitto. Apparve allora visibilmente il braccio di Dio in favore dell'ottimo Augusto; perciocchè all'improvviso si levò un furiosissimo vento, che direttamente sossiava in faccia a i soldari d'Eugenio con tal empito, e tal polvere ne gli occhi, che non sapevano dove si fossero, non potrano tener gli scudi, e le lor freccie andavano tutte a voto: laddove poco o nulla d'incomodo provando l'Armata di Teodofio per quella furiofa tempelta, i lor dardi e faette felicemente colpivano tutte ne'corpi de'nemici. Di questo miracoloso avvenimento non è permesso di dubitare ad alcuno, da che ne fiamo accertati da tanti autentici Scrittori, i quali ne aveano (c) Amirof. parlato con più e più foldati di quei, che fi trovarono in quella terribià la Piella. ziorata, cioè da i Santi Ambrolio (o), ed Agoltino (d), da Rufina, 36 allo Orolio, Paolino, Socrate, Sozomeno, e Teodoreto. Quel che de Grossi, più, abbiam lo fiello confermato da Glaudiano (e) celebre Poeta, pui lile, 5: Poeta Pagano di questi tempi, che in lodando Onorio Augusto at- 149. 26. tha con'alcuni bei verti il medelimo prodigio, attribuendo poi ridi- (c) Cland. Clofamente al defino d'esso Onorio, fanciullo allora di dieci o un- a Confei.

ici

Esa Vols. dici anni, ciò che era dovuto alla Fede e Pietà di Teodofio suo Pa-N N 0 394- dre. Ma Zofimo (a) più di Claudiano fece qui comparire il fuo cuor Zofimus Pagano, perchè non folamente tacque l'evidente miracolo, che diede la vittoria a Teodolio, ma eziandio fininul a tutto suo potere la di-

guità della fteffa vittoria con dire, che perfusio Eugenio d'effere re-flato vincitore nella puffata battagita, fi pende a regolar i foldati, e a far loro fare una buona cena, dopo la quale fi dicdero tutti faporita-mente a dormire. Teodofio full'alba piombò loro addoffo, e trovatili addormeniati, ne fece macello; di quelto pallo arrivò anche al padiglion di Eugenio, il quale in fuggendo fu prefo. Così quello Scrittore Pagano, sempre rivolto a screditare i Principi Criftiani, e le loro azioni. Ma noi feguendo tanti altri fopra eitati Storici, abbiamo, che foprafatti i foldati d'esso Eugenio da quell'improvviso temporale, conoscendo che Dio combatteva contra di loro, parte si raccomandarono alle gambe, e parte calate le infegne, e chiedendo ginocchioni il per-(b) Theader, dono, l'ottennero da Teodolio (s) con patto, che gli menaffero pron-

1.5. cap. 18. tamente preso il Tiranno. Volarono essi al luogo, dove Eugenio stava attendendo l'esito del constitto ; ed egli credendo, che portassero la grata nuova della vittoria, dimandò tosto, se gli conducevano legato l'eodofio, come avea loro ordinato di fare. Rettò bea confuso e sbalordito al risponder essi, che non menavano già Teodosio a lui, ma bensi venivano, per menar lui a Teodolio, perchè così comandava il padrone dell'universo. Condotto costui a piedi del vittorioso Augufto, e rimproverato da esso per le commesse iniquità, e per la vana sua confidenza nel suo Ercole, mentre voleva pure pregario di la-seiargli la vita, gliela levarono i soldati, spiccandogli la testa dal busto, che portata dipoi sopra una pieca pel campo, servi a ridurre molti de suoi, tuttavia pertinaci, ad implotare il perdono. Arbogaste, cagion di tutti questi mali, non ofando sperare grazia alcuna, si rifugio nelle più scoscesi balze di que monti, credendosi di potere schivare il galtigo di Dio, ma rifaputo, che veniva cercato dapertutto, per non cader nelle mani dello idegnato Augusto, due giorni dopo

> la battaglia col suo proprio stocco si levò la vita . E tale fu il fine di questi scellerati, affrettato con prodigi dalla stessa giustizia di Dio, e ben dovuto a traditori del loro Sovrano. che colla loro usurpazione tanti incomodi e danni aveano recato al Romano Imperio. Teodofio Augusto senza punto insuperbire per si fegnalata vittoria, perchè tutta la riconosceva da Iddio misericordioso verso di lui, e il suo maggior piacere in averla conseguita era quello di veder confuso il Paganciamo, e tante predizioni e speranze precedenti de' Gentili: si studiò di esercitar anch'egli da li innanzi la mi-sericordia dal canto suo verso de i vinti. Non solamente si stese il su-

pendono a chiunque avez prese l'armi contra di lui, (e) ma eziandi sece parzecipi della sua grazia i Figliuoli d'Eugenio e di Arbegasta che s'erano ritirati in Chiesa benche Pagani, valendosi egli di tal'ocasione, per far loro abbracciare la Religion Cristiana. In vece i cap. 35.

privarli de i lor beni, diede loro anche delle cariche e dignità ono- Exa Volgrevoli, e gli amò con affecto veramente Criftiano. Ad un Figlio pa- Anno 394. rimente di Flaviano, non offante il demerito del Padre, lascio parte de'fuoi beni (a); e poscia Onorio Augusto inceramente il ristabili ne (a) symmegli onori. Era iotanto ritornato Saute Ambrofie a Milano, tenendo per ches lib. 4. fermo, che Teodofro uscircbbe di quella guerra colla vittoria. A lui Epift. 7. appunto scriffe (b) tosto il buon Augusto, acciocche si rendesfero pub- (b) Ambres. bliche grazie a Dio di questo selice successo. E perciocchè molti in Epif 61. Milano per paura del galligo erano scappari nelle Chiese, il santo Arcivescovo (c) non solamente in lor favore scrisse Lettere a Teodosio, (c) Paslin, ma impaziente di ottener loro il perdono, si portò in persona ad A. Pa. S. Amquilcia ad intercedere per loro. Non gli su difficile l'ottenerlo, e il brofii. piistimo Augusto gli s'inginocchiò davanti, come è credibile, per dimandargli la fua benedizione, fecondo il rito d'allora, proteffando di riconoscere il fortunato fine di guerra sì pericolosa da i meriti, e dalle orazioni di cosi fanto Prelato. Da Aquileia passò dipoi l'Augusto Teodofio a Milano, grugnendo colà un giorno folo dopo l'arrivo di Santo Ambrofio. Quivi si diede a mettere in buon sesto i pubblici e i privati affari, perchè per attellato di Rufino cominciava a declinare la fua fanità, ed egli flesso grà prevedeva di dover in breve dar fine a i suoi giorni. Per questo chiamò in fretta da Costantinopoli Omerie suo secondogenito. Paolino scrive (4), ch' egli fece venire a Milano i Fi- (4) 14em is. glissii, e che ricevuttii nella Chiefa, li confegno a quell'infigne Pre-lato: dal che ha argomentato il Cardinale Baronio (s), che anche Ar- (c) Baron cadio Augusto venille a Milano, e sembra ciò detto da qualche altro Annal. Ecc. Autore. Può effere, che Placidia fua Figliuola accompagnaffe il Fratello Onorio; comunque sia, questa preresa venuta di Arcadio non è beo fondara. Rufino Storico, e Claudiano parlano in contrario. Fuor di dubbio è bensì, che arrivato a Milano il Figlio Onorio, (già dichiarato Imperadore due anni prima) (f) Teodofio a lui diede per fua (f) Zafimas porzion di dominio l'Italia, le Gallie, le Spagne, la Bieragna, tutta lit. 4 6.59. l'Affrica, e l'Illirico Occidentale. Deputò ancora per Tutore di lui Stilicone Generale dell' Armi .. Abbiamo parimente da Zolimo, ch'egli fece venire a Milano que' Senatori Romani, che turtavia restavano attaccati all' Idolatria, efortandoli tutti a non più rifiutare la vera Religione di Gesù Critto, e protestando di non voler più permettere le gravi spese, che il Pubblico facea per gli empj fagrifizi del Gentile-simo. Ebbe un bel dire, scrivendo il Pagano Zosimo, che niuno ne rellò convertito; ma intanto ceffarono i fagrifizj, andarono in disufo le cerimonie del Gentilesimo, e furono scacciati i Sacerdoti e le Sacerdotesse de gl' Idoli . Zosimo attribuisce à ciò il miserabile stato, in cui a' fuoi di era ridotto il Romano Imperio, scioccamente persuafo, che solamente da i suoi salsi. Dii si potesse tenere in piedi si granmacchina, anzi durare per sempre.

Anno

Anno di Cristo ccexev. Indizione viii.

di Siricio Papa ii.

di ARCADIO Imperadore 13. ed 1.

di Onorio Imperadore 3. ed 1.

## Confoli & Anicio Ermogeniano Olibrio, Anicio Probino.

Exa Volg. Rano Fratelli questi due Consoli, amendue Occidentali, amendue Axwo 1965. E della nobihistima e potente Famiglia Anicia. Da Claudiano (a) si de Consola ricava, che avendo il Senato Romano fatta una deputazione ad Aquitu olyérii. leia, per inchinare e riconoscere in suo Signore il vittorioso Teodosio, il (b) Goldefr. Ci lan le Leggi del Codice Teodosiano (b) vedere più di un Prefetto di

Cedes.

Roma nell' Anno presente, cioè Bafilio, poscia Andromaco, e final-mente Fiorentino. Funeshishmi furono i primi giorni di quest' Anno a tutto l'Imperio Romano, perché gravemente s'infermo quell'Augu-fto, che l'avea rimesso nello splendore e nella maesta primiera. Un' idropifia cagionatagli dalle fatiche della guerra contra d'Eugenio, avendolo gia preso, il venne conducendo al fine della sua vita. Giacche egli avea disposto de gli Stati in favor de' Figliuoli, unicamente penso al bene de fuoi Popoli, comandando ad esti fuoi Figli di confermare il perdono, da lui dato a i ribelli, e di darlo a chi non l'avesse peranche ricevuto; e fimilmente di abolire un'imposta pubblica (c): ordini, che furono dipoi puntualmente efeguiti. Manco egli di vita, per quanto fi crede, nel di 17. di Gennaio, in età di poco più di cinquant' Anni; e Santo Ambrolio nel folenne funerale fattogli quaranta giorni appreffo, recitò alla prefenza d' Onorio Augutto, c dell'efercito, la fua funcbre Orazione, in cui espresse la sua ferma

(c) Ambref. de ebern Theodelis . Secrates. Sezemenne, er alii .

credenza, che un si Cattolico, si pio, e si buono Imperadore fosse volato a riceverc in Cieio la ricompensa delle suc buone opere, e delle (d) Chrenic, tante sue Virtù, senza pero lasciar di pregare per lui, acciocche Dio Alexandr. il ricevesse nel persetto riposo de Santi, Fu poi portato il di lui cor-Marcellin. po imbalfamato a Costantinopoli, dove nel Mese di Novembre (4) Comes in Consuite :8

Gli venne data fepoltura nel Maufoleo de gl' Imperadori Cristiani nel
(e) Amirof. la Basilica de gli Apostoli . Noi certo abbiam potuto dalle cole findoi dette abballanza comprendere, che infigne personaggio, che gloriofo Imperadore foffe Teodosio, e che ben giusto motivo ebbero i Secoli fusfeguenti di dargli il titolo di Grande: tante furono le sue belle doti, tale il complesso delle sue Virtù. Gli elogi, che di lui si truovano presso i Santi Padri (e), e Storici Crissiani d'allora, empicrebbono più carre; ma la di lui maggior gloria rifulta dalla confes-

Auguffin. Pan'inut Nelanus. Synefius , Rufiaus, Orsjine, The deret . er alis.

fione stelfa de gli Scrittori Pagani di que' tempi, i quali quantunque En a Volgpoco amore portaflero a quelto Cristianissimo Augusto, tutti nondime- Anno 395. no andarono d'accordo in riconoscere in lui un Principe mirabile, ed ornato d'incomparabili qualità. E questi furono spezialmente Temittio,

Libanio, Pacato, Aurelio Vittore il giovane, Simmaco, e Nazario . Il folo Zofimo, nato per dir folamente male de' Regnanti Cristiani, il men che può, accenna i di lui pregi, e gli appone ancora de i difetti, che si truovano poi smentiti da tanti altri Autori, e dalla sperienza

fteffa. Potrà bastare al Lettore, ch'io riferisca quì ciò, che in compendio lasciò scritto di esso Teodosio il giovano Vittore (a) Storico (a) Aurelius

Pagano. Fu, dice egli, Teodosio si per gli costumi, che per la corpo-ratura, somigliante a Traiano, siccome apparisce da gli scritti de vecchi, e dalle pitture. Miravafi in lui la stella alta statura, la stella capigliatura, il medefimo volto, fe non che pel pelo levato dalle guancie, e nella grandezza de gli occhi v'era qualche diversità, e forse non si mira tanta grazia e bel colore nella di lui faccia, ne ugual maeftà nel fuo andare. Ma per conto della penetrazione e vivacità della mente in nulla cedeva egli all'altro, nè fi truova detta cosa di quello, che a questo ancora non convenga. Nell'animo suo come in suo trono abitava la Clemenza, e la Mifericordia, come se sosse persona privata; praticava egli con tutti, distinguendosi pel solo abito da gli altri; con civiltà accoglieva ognuno, ma spezialmente gli uomini dabbene. Gli davano forte nel genio le persone, che andavano alla buona, e senza doppiezza, ed egli stimava assaissimo i Letterati, purchè al loro sapere corrispondesse la bontà della vita. La grandezza sua non gli fece mai punto obbliare, chi era stato ben veduto da lui nella vita privata; a questi dava cariche, danari, e compartiva altre grazie; ma rispondeva la sua gratitudine più verso coloro, che nelle sue disavventure gli aveano prestato aiuto. Se nel buono egli pareggiò Traiano, non l'imitò già nelle qualità cattive. Detellava egli le di lui ubbriachezze ed impudicizie, con aver sempre cuttodita gelosamente la Castità, e una Sobrierà continua. Proibi ancora con una Legge l'eccesso delle Cantatrici, e d'altre impudiche persone a i conviti; e tanto era il suo amore per la Continenza, che fu il primo a vietar i matrimoni fra Cugini germani. Sopra tutto abborriva la vanità ed ambizion di Traiano in muovere delle guerre per avidità di gusdagnarfi un trionfo, e la gloria di conquistatore. Ancorchè egli fosse Principe prode nel me-Aiere dell'armi, non cercò mai di guerreggiare, e folamente entrò in quelle guerre, che trovò già svegliate, o che non si poterono schivare. Certo e, ch'egli mediocremente sapeva di lettera; ma non lasciava per questo di cercar con premura d'intendere le geste de'precedenti Augusti, e personaggi samosi, lodando poi le ben satte, e detellando la superbia, la crudeltà, e massimamente la persidia ed ingratitudine de cattivi e de nemici della libertà. Effendo juggetto alla collera, prendeva facilmente fuoco fulle prime contra delle azioni biafi-

Tom. 11. Ppp Exa Volg. mevoli, e prorompeva anche in ordini rigorofi; ma con egual facilità Anno 395. si lasciava piegare da li a poco, ritrattava il già ordinato, pel suo buon naturale praticando ciò, che un Filosofo avea infegnato ad Augusto, cioè che qualor si sentiva adiraro ed era per venire a qualche aspra risoluzione, recitasse prima ad una ad una le lettere dell'Alfabeto Greco, per dar tempo di sfumare alla collera. Quel che più di raro si osservò in questo gran Principe, su l'essere cresciuta sempre più la fua bontà, umiltà, ed amorevolezza, quanto più crebbe la fua poten-22, e molto più dopo le vittorie fue nelle guerre eivili: laddove in altri s'era veduto crescere il fasto, l'orgoglio, ed anche la erudeltà. Le diligenze fue grandi fempre furono, per mantenere l'abbondanza de'viveri, la fua liberalità e bontà ineredibile, con giugner egli infino a restituir di sua borsa a i particolari grosse somme d'oro e d'argento loro tolte, e consumare da i Tiranni: E nel rendere i beni indebitamente occupati, non li dava già, come usarono anche i Principi buoni, disfatti e nudi, ma li voleva rimessi nel loro esfere di prima. In cafa sua poi, e nel suo particolare su osfervato, aver egli rispettato sempre un suo Zio paterno (probabilmente Eucherio) come se fosse suo Padre; aver tenuti i Figliuoli d'un suo Fratello (cioè d'Onorio) e di una sua Sorella, come se sostero suoi Figli propri, con praticar lo stesso amore verso eadauno de suoi Parenti. Nella sua tavola compariva la pulizia e la giovialità, ma non mai il lusso; sempre su veduto d'accordo colle Mogli, sempre compiacente verso de Figliuoli. Con gravità, ed insieme con affabilità parlava a ciascuno, serbando nondimeno la mifura convenevole fecondo il grado maggiore o minore delle persone

Tale è il ritratto, che ei lasciò di questo insigne Augusto Aurelio Vittore il giovane. Ma nulla dice quello Istorico Pagano della primaria Virtù di Teodosio, cioè della Pietà Cristiana, per eui sempre fu e sempre sarà benedetta la sua memoria nella Chiesa di Dio. Da questo buon fondo procedette l'abborrimento suo ad ogni azione peccaminofa, la fua divozion verfo. Dio, l'eroica fua umiliazione davanti a i Ministri dell'Altissimo, e il continuo suo zelo per estirpar le Eresie, e le pertinaci reliquie del Gentilesimo. Se non gli riusci di far tutto, perch'egli, ficcome Principe faggio, niuno volca violentare in materia di Religione: certamente mise tai fondamenti, che a poeo a poco l'Eresia, ed ogni superstizione Pagana andarono maneando. Moltissimi furono i Templi de' Gentili, ch'egli fece distruggere, per ordine fuo le Chiese occupate da gli Eretiei tornarono in poter de' Cattolici; ed egli stesso ne fabbrico delle nuove. Giovanni Malala (4) parla di questo, siecome aneora della Città di Teodosiopoli da lui edi-ficata. Anche Libanio (4) sa menzione delle Città da lui fortificate, e di diverse altre fabbriebe, per assieurar le contrade Romane da gli ssorzi delle genti barbare. Ma non avrebbe fine sì presto il ragionamento, se volessimo riandar ad una ad una tutte le belle prerogative di questo glorioso Imperadore. Ragion vuole nondimeno, che si ri-

Malala in Chron. (b) Liban. Oration. de Templ.

01-

cordi al Lettore un pregio, che fuole accompagnare il Regno di que' Exa Volt. Monarchi, a'quali fi dà il tirolo di Grandi. Cioè, che a'tuoi tempi Anno395. mirabilmente fiorirono anche le Lettere e i Letterati, non men fra i Criftiani, che fra i Pagani. Per conto de gli ultimi in molto credito furono Quinto Aurelio Simmaco Ormore, Senatore, Confole, e fpafimato Gentile, di cui restano le Lettere: Ruso Festo Avieno: Temistio Filosofo ed Oratore: Eunapio, che ci lasciò le Vite de Sossiti: Pappo, e Teone Matematici: Libanio Sofifta : e forfe Vegezio, per tacer d'altri. Fu nondimeno ben più gloriofa la Chiefa di Dio per tanti Scrittori, che l'adornarono in questi tempi, cioè per San Bafilio, e San Gregorio Niffeno Fratelli : San Gregorio Nazianzeno, e San Cefario Fratelli; Santo Ambrofio: Santo Epifanio: Santo Efrem: Santo Anfilochio: San Filafirio, e tanti altri, de quali parla la Storia Ecclefiattica e Letteraria, oltre ad altri, che prolongarono la lor vita anche fotto i Figliuoli di Teodofio.

Questi Fighuoli furono, come già s'è veduto, Arcadio, ed

Onorio, amendue prima d'ora creati Imperadori Augusti, il primo dell' Oriente, l'altro dell' Occidente. Ed ereditarono ben effi gli Stati, ma non già il valore, l'ingegno, e l'attività del l'adre. Quanto ad Arcadio, non manco in vero Teodosio di provvederlo di buoni Maestri; ma quelti non ebbero la poffanza di dargli cio, che la natura gli avea negato. Ch'egli fosse di un natural doice, buono e pacifico, alieno dalla crudeltà, e competentemente zelante per la Fede Cattolica, fi può argomentar dalle azioni fue; ma per tettimonianza di Filostorgio (a) (a) Philist. egli era malfatto di corpo, di picciola statura, d'una complession delicata, con occhi melenli; e la fua bontà andava all'eccello, di maniera che per la dappocaggine ed inabilità fua fi lafciava fignoreggiar da altri (6), e la sua gran bontà veniva proverbiata da molti come itu- (b) Zafima pidità, anzi stolidezza. Percio Rufino Prefetto del Pretorio era divenuto in quella Corte l'arbitro di tutto, e a man falva commetteva quante iniquità gli cadevano in mente. Per conto poi d'Oserie, ne pur egli superava in abilità il Fratello. Si sa, che la Continenza, Virtù quanto rara ne Principi, tanto più commendabile in essi, fu in lui eminente, ficcome ancora la purità della Fede (e), e l'amore della Chie (e) profini fa Cattolica, buon fuccessore essendo egli ttato in questo della Pietà 1, 7, 60, 37. paterna. Ma ne pur egli era gran testa, e ne pure in cuor di lui seme alcun si ravvilava di valor guerriero. Procopio (4) cel dipigne per (d) Preso, Principe non cartivo, ma insieme neghittoso, tenza spirito, e satto ap- de Bella

d'un così debole Augusto, il più lungamente che si potesse. Sicchè in Occidente fi potea dire, che Stilicone era Imperadore di fatto, e

posta per lasciar perire l'Imperio d'Occidente a' giorni suoi. Per que fià siu debolezza, e massimamente per la sua fancialesta età, aveva egli biogno di chi il losteneste nel governo; e chi fu scelto per questo impieno, ciò stilicrea nel datore del controllo del chi il losteneste nel governo; e chi fu scelto per questo impieno, ciò stilicrea nel datore del controllo del chi il colte per questo impieno, ciò stilicrea nel datore del controllo del chi il colte per questo impieno, ciò di dilette nel colte del colte per questo impieno, ciò di dilette nel colte del colte per questo impieno, ciò di dilette nel colte del impiego, cioè Stilizone, non si dovea mettere gran pena per infegnarli a comandare, perché a lui premeva di continuare il comando fotto nome

Rufino in Oriente poco meno dell'altro. Ma non durò molto la for-Ppp2

Exa Volg. tuna di Rufino, ed in questo medesimo primo Anno dell' Imperio d' Ar-

Λκκο3νς- cadio noi andiamo a mirare quel gran Colosso in precipizio. Ballevolmente fi ricava da Claudiano (a), aver la Guascogna Pro-(a) Cland. vincia delle Gallie prodotto quello moltro d'ambizione. Grande e ro-

in Rufin. butto di corpo, vivace di fpirito, e gran parlatore, ci vien egli di-pinto da Filottorgio (i). Simmaco (i) fuo amico parlando di lui, men-(b) Pholoft. tre era vivo, loda il di lui pronto ingegno, l'eloquenza, la leggiadria the life 3 nel burlare. Morto poi che fu egli, Simmaco tenne ben un linguag-Apifist. 81. gio diverso. Claudiano cel fa vedere il più scellerato uomo del Mondo, pieno di ambizione, avarizia, perfidia, e crudeltà. Eunapio, Zofi-

mo, Suida, S. Girolamo, ed altri attestano la di lui infaziabile avarizia, e l'eforbitante ambizione. Tendofin Augusto, benche Signore di buon discernimento, pure a guisa di tanti altri Principi, a'quali piae-(d) Zofimur ciono forte i cervelli pronti, e gl'indoratori delle parole (d), fu pre-lib. 5. 6. 1. fo dalla vivacità, e dal bel parlare di collui, e però l'ammite alla fua

maggior confidenza, l'alzò a gli onori più cospicui, cioè fino a farlo Contole, e poi Prefetto del Pretorio, e finalmente primario Ministro di suo Figliuolo Arcadio Augusto. Per altro egli era Cristiano, e forse quetta qualità il rende più odioso a gli Scrittori Pagani, che ne disfero poi quanto male poterono dopo la di lui caduta. Abbiamo da Zo-fimo (e), e da Suida (f), che tanto Stilicone in Occidente, quanto Ru-

(c) Zesim fina in Oriente anelavano d'accordo in vendere la giustizia e le cariche, (f) Suida e in rovinar le più ricche Famiglie, per profittar delle loro spoglie, Perio Rufima erano poi discordi fra loro, perche gareggiavano insieme nell' Am-R'15.

bizione del comando; e Stilicone particolarmente pretendeva di dover governare non men l'Occidente, che l'Oriente, allegando la disposizion fatta dali' Augusto Teodosio. Il principio della rovina di Rusino su il feguente: Avea Stilicone ottenuta in Moglie Serena, Figliuola di Onorio, Fratello del gran Teodosio. Penso Rufino a fare un passo più alto con proporre ad Arcadio Augusto in Moglie una fua Figliuola: con che fu poi pretefo, ch'egli per tal via meditaffe di arrivare al Trono. Traspiro il suo disegno, e cagion fu, che s'aumentasse nel Popolo l'avversione alla di lui infolenza e fuperbia, che ogni di più prendea vigore. Fu interotto questo maneggio per aver dovuto Rufino fare un viaggio ad Antiochia a fin di foddisfare alle querele di Eucherio, Zio, o grande Zio di Arcadio, contra di Luciano Governator dell'Oriente . Era quello Luciano Figlio di Fiarenzo, già Prefetto del Pretorio delle Gallie; era creatura del medefimo Rufino, a cui per ottenere quel posto, avea ceduto molte sue terre; e il suo governo veniva lodato da tutti. Non d'altro era colpevole presso d'Eucherio, che per aver ricufato di far per lui una cota ingiustamente dimandata. L'iniquo Rufino, più pensando ad aggiustar Eucherio, che ad ogni altro riguardo, arrivato ad Antiochia tece prendere Luciano, e batterlo in maniera, che fotto i colpi l'infelice lafcio la vita: crudeltà, per cui reftò irritato forte quel Popolo; e Rufino, se volle placarlo, diede ordine, che fa fabbricusse in quella Città un Portico, il qual poi riuscì il più vago edifizio di quella Città.

### ANNALI D'ITALIA.

Intanto Estropio Eunuco di Corte, la cui potenza andremo ve- En a Volg

dendo crescere oltre misura, profittando della lontananza di Rufino, Auno 395. invaghi l' Augusto Arcadio di Eudofia, creduta da alcuni Figlia di uno de' Figliuoli di Promoto, da noi veduto Generale di Tcodolio, ma da Filostorgio (a) afferita Figliuola del Conte Bautone, Franco di Nazio- (a) Philop. ne, e celebre Generale ne tempi addietro. Allorche Rufino tornato a lib. 11. 6.5. Costantinopoli si credeva, che il preparamento fatto per le nozze di Arcadio fosse per sua Figliuola, eccoti all' improvviso sposata da lui essa Eudosia nel di 27. d'Aprile di quest' Anno (4). Questa Donna (b) Chroni-

Cristiana e Cattolica al certo, ma superba e fiera, noi la vedremo giu- con discasgnere col tempo a far da padrona non folamente fopra ifudditi, ma anche sopra il Marito. E quindi poi vennero molte vergognose ingiuthrzie, da lei commesse, fra le quali la più atroce è da dire la persecuzione da lei mossa contro il più bel lume della Grecia, cioè contra di San Giovanni Grifostomo, che l'avea pur dianzi lodata come Madre delle Chiefe, nudrice de' Monaci, e fostegno de' Poveri. Decaduto dunque Rufino dalle concepute sue speranze, e temendo dall' un canto l'ascendente dell' Eunuco Eutropio, e dall'altro l'armi di Stilicone suo

avveriario, fu comunemente creduto (c), ch'egli movelle gli Unni e (c) Orofini i Goti a prendere l'armi contra del Romano Imperio, avvisandosi di Ciandian potere in quella turbolenza far megho i fatti propri, ed occupar an- in Rafin. che il foglio Imperiale. Non farebbe impoffibile, che i fuoi malevoli avessero accrescinti dipoi i suoi reati con ispacciar lui autore di questa pretesa tela: cagione, per quanto su detto, della sua total rovina. Comunque sia, mossi gli Unni secero un'irruzione nell' Armenia, e diedero il facco a varie Provincie d'Oriente (d), con il pandere il ter- (d) Socrates rore fino alla Paleitina, dove dimorava allora San Girolamo (e). Nello lit. 6. e. t. stesso tempo i Goti, clistenti nella Tracia, e nelle vicine Provincie 1. 8. 6. 2. di quà dal Danubio, fotto il comando di vari lor Capi, uno de'quali (e) Hieren, era Alarico, di cui avremo a favellar non poco, con intelligenza di Fp.A. 3. Rufino (f), si scatenarono contro le Provincie Romane dell'Europa, (f) Marsell. faccheggiando la Tracia, la Mesia, la Pannonia. Di la entrarono nella Chemico. Macedonia e nella Grecia, depredando tutto, giacche (se pur su vero) zessimas avea Ruino date fegrete commissioni ad Antieco, e Geronzio, suoi con- 1. 5. 1. 5. fidenti e Governatori di quelle parti, di non far loro offacolo alcuno.

Arrivarono poi le loro icorrerie fino alle porte di Cottantinopoli; ed allora fu, che Rufino utci dalla Città vestito alla Gotica, sotto pretesto di andare a trattar di pace, e fu ben accolto da essi: il che ac-

crebbe i fospetti del progettato tradimento. Giunti questi funesti avvisi nelle Gallie, Stilicone, dopo aver confermata la pace co i Franchi ed Alamanni, coll'apparenza vittofa d'andare in foccorfo d' Arcadio, ma con pensiero in fatti di abbattere Rufino, fi mosse verso l'Illirico (g), menando seco la maggior parte (g) claud. delle milizie, che si trovavano nelle Gallie e nell'Italia, cioé quelle in Ruja. ancora, che avcano feguitato Teodofio ed Eugenio nelle precedenti (b) Ruffiano guerre. Avvertiti i Barbari (b) di tante armi volte contra di loro, fi lis, 1.

En a Volg unirono tutti nella Teffalia, e Stilicone giunto in quelle parti, tali Anno 305. forze avea, che avrebbe potuto desertarli, (4) ma eccoti veningli un (a) classi. ordine di Arcadio, procurato da Rusino, di rimandargli tutta l' Armada lassilia. ta, che avea fervito a Teodosso suo Padro. Ubbidi Stilicone, e gliela inviò insieme colla metà del tesoro di Teodosso. Ne cottitul Generale Gaina di Nazione Goto, e con lui fegretamente manipolò la rovina dell'odiato Rufino, del qual difegno era complice e

(b) Phileft. 11. 6. 5. Marcellin. Cemes in Chronice. Zefimus . Clandian (c) Chronic. Alexandr.

promotore anche l'Eunuco Eutropio. Arrivo quella Armata al luogo di Hebdomon fuori di Costantinopoli (6), e colà si portò per vederla l'Augusto Arcadio. Seco era Rutino pompotamente vestito, il quale già avea fatto de' maneggi fegreti con varj di quegli Ufiziali, per farfi proclamare Augusto. Vero, o non vero, che cio fusse, suor di dub-bio è, ehe que soldati, dopo avere inchinato Arcadio, attorniarono Rusino, e sotto gli occhi del medesimo Augusto (e però non senza fuo gran vituperio) il tagliarono a pezzi nel di 27. di Novembre (e). La lua testa conficcata sopra una pieca su portata a spasso per Co-stantinopoli. Allora saltarono suori infinite aecuse contra di lui; surono conficati i fuoi beni, e fatta fella dapettutto per la di lui fciagura. Sua Moglie, e una Figliuola rifugiatefi in Chiefa, etbero dipoi la permissione di ritiratti a Gerusalemme, dove terminatono in pace i lor giorni. Claudiano compose dipoi due suoi Poemi contra di questo am-bizioso Ministro, degno certamente di quel fine, purchè suffissano i

phiftarum. Philoflorg. Zehmus . Claudian (c) Getefr Chron. Cod. Therdof.

reati a lui apposti, e massimamente se su vero, che da lui procedelle la funestitisma mossa de Barbari. Sappiamo appunto, che i Goti, non avendo più opposizione alcuna, portarono la desolazione per tutta la (d) Runas. Grecia, distruggendo sopra tutto le reliquie del Paganetimo (d), giac-de Pais Se chè eglino protessavano la Religion di Cristo, ma contaminata da gli errori dell' Arianismo. Veggonti poi nel Codice Teodosiano varie Leggi pubblicate in quest' Anno contra de gli Eretici, de' Pagani da Areadio, il qual fempre foggiornò in Costantinopoli (e). Altre ancera ne abbiamo spettanti all'Imperadore Onorio, tutte seritte in Milano, a riferva d'una, che ha la data di Breicia. Confermo egli cutti i Privilegi alle Chiefe Cattoliche, follevò la Campania da un gran tributo; e con una Coftituzion generale accordo il perdono a chiunque avea preso l'armi in favore del Tiranno Eugenio, e principalmente a Flaviane il giovane, Figlio dell'altro, che fu Prefetto del Pretorio, e partigiano spalimato di quell'usurpatore. L' Anno è questo, in cui Sante Apostino su ordinato Vescovo d'Ippona (f) oggidi Bona in Affriça .

(f) Prof in Chronico. in Chronico.



Anno

Anno di Cristo ccexevi. Indizione ix.

di Siricio Papa 12.

di Arcadio Imperadore 14. e 2.

di Onorio Imperadore 4. e 2.

Confoli FLAVIO ARCADIO Augusto per la quarta
volta,
FLAVIO ONORIO Augusto per la terza.

S E Onorio Augusto dimorante in Milano prese il terzo Consoliato Ena Volg. con quella solennità, che Claudiano (a) descrive nel quarto suo, un (a) Claudiano mirabil concorfo di gente da Roma e dalle Provincie d'Occidente do- de Cental. vette vedersi in quella Città nel primo di di Gennaio, e una straor- 4. Monorii. dinaria pompa. Continuò ancora per quest' Anno Fiorentino ad esercitar la carica di Prefetto di Roma, del che ci accertano le Leggi del Codice Teodofiano. Merita ben poi d'effere offervato ciò, che scrive Simmaco (+) (verifimilmente in quest' Anno) cioè che un Confole (b) symma-Surrogato, o fia Suftituito, mentre nel giorno natalizio di Roma, o fia char lib. 4. nel di 21. d'Aprile con gran pompa era condotto in essa Roma sopra Epis. 61. un carro trionfale, ne cadde, e si ruppe una gamba : accidente, che da i fuperfliziofi Romani fu prefo per prefagio di disgrazie in avve-nire. Per tanti anni addietro non fi truova menzione o veftigio di Confoli Suffituiti, che cotanto furono in ufo fotto gl'Imperadori Pagani, se non che nelle Iscrizioni talun comparisce Console ordinario: indi-zio, che non erano cessati i Sustituiti. E noi sappiamo di certo, che San Paolino Vescovo di Nola era stato Console surrogato alcuni anni prima d'ora, come credo d'aver anch'io dimostrato altrove (c). Nell' (c) Anecdes. Anno presente, per attestato dell'altro Paolino (d), che scriffe la Vi- Lasin. Difrememe per attentio dell'attro trabino (d), che teriffe la VI-simi. Dip-tat di Santo Ambrilo, accadde, che mentre interveniva il Popolo di fino, addi un magnifico combattionento di fiere, mandate dall'Affrica, per cele- (di Prasilio, Darae il Concluto di Onnio Augusto, Stilicome Canter ad illanza di Ea- Vis. 3. Am-frisio Prefetto del Pretorio d'Italia, foedi de i foldati a prendere un tergio. certo Crefconio reo di gravi delitti, che s'era ritirato in Chiefa, edi aveva abbracciato il facro Altare. Godevano anche allora le Chiefe il privilegio dell'immunità. Santo Ambrofio, che il fi trovava in quel tempo con alcuni pochi Ecclefiastici, cercò ben di difenderlo, ma non pote: del che sommamente egli s'afflisse, e pianse non poco davanti al medefimo Altare. Ritornati poi che furono all' Anfiteatro gli Ufiziali, che aveano condotto via Crefconio, e postati al luogo loro, avven-ne, che alcuni Liompardi sbucati nella platea, con un salto arrivarono sopra le sbarre, e lasciarono malamente graffiati e feriti que' medefimi Ufiziali: il che offervato da Stilicone, cagion fu, ch'egli fatta

Ena Volg. penitenza del fallo, foddisfacesse al santo Arciveseovo, ne gastigasse Anno 396. dipoi il deliquente.

Era ben riuscito a questo Generale di atterrar nell'Anno precedente il tuo emulo Rufino, figurandofi forse di poter mettere le mani anche nel governo dell'Orientale Imperio a tenore delle sue pretenfioni. Ma inforfe nella Corte d'Arcadio un competitore anche più potente dell'altro, cioè l'Eunuco Eutropio, che tofto fece argine a i difegni di Stilicone. Intanto i mafnadieri Goti feguitavano a devaftare la Greeia. Ancorché quelta fosse della giurisdizion di Arcadio, non lascio Stilicone di voler passare con assai forze sopra una Flotta di

(a) Zefmus inicio Stitucio e voce producto, o fia nella Morea. Zofimo (a) lis. 5. 6. 7. ferive ciò fatto nell' Anno precedente, ma fecondo Claudiano ciò fembra avvenuto nel presente; e forse non sullite, ch'egli si fosse ritirato da quelle contrade. Gran copia di que Barbari furono in vari incontri tagliati a pezzi, ed avrebbe Stilicone potuto farli perir tuttise non si sosse perduto nelle delizie e ne divertimenti di buffoni e di donne poco oneste, concedendo nel medesimo tempo man larga a è fuoi foldati di radere quelle poche fostanze, che i Barbari aveano lasciate indietro. Grande ombra intanto e gelosia prese la Corte di Costantinopoli di quetti andamenti di Stilicone, e più ne prese Eutropio, ficeome ben conofeente de gli ambiziosi difegni di questo Generale, e però si pensò quivi al riparo. S'erano ritirati i Goti nell'Epiro, e lo diftruggevano. Arcadio per configlio de fuoi maneggiò e conchiuse con loro un trattato di pace, ed accetto da li a non moltu Alarice per Generale dell'armi fue: con che cessò la paura del barbarico potere. Un passo più forte sece dipoi (non so dir se in questo, o nell' Anno (eguente) con dichiarare Stilicone perturbatore delle giurisdizioni altrui, e nemico pubblico, e con occupar tutti i beni, cioè le terre ed il palazzo, ch'egli godeva in Oriente. Siechè Stilicone altro non avendo fatto, che aumentare alla Grecia i malanni cagionati da i Goti, fu obbligato a ritornariene in Italia. Tali atti per confeguente introdustero della diffidenza e del mai animo fra i due Fratelli Augusti, benehe il maggior fuoco consistesse nel vicendevol odio de i due principali Ministri e favoriti, cioè di Stilicone, e di Eutropio. Claudiano (4) lascia intendere, che si gioco dipoi ancora d'occulte insidie contro la vita di Stilicone, e per corrompere i Generali d' Onorio, essendosi intercette lettere, che scoprirono gl'intrighi segreti. Intanto uno de' principali studi dell' Eunuco Eutropio era quello di levarsi d'at-

(b) Claud. de Landib. Stiliconis.

torno le persone di credito, e chiunque potea sargli ombra, ed intor-(c) tătm in bidar la felicità del tuo comando (e). Forte circa questi tempi egli trovò le maniere, per far cacciare in esilio Timasio, valoroso General dell' Armate, ed Abandanzio già thato Console (d), con inventar cab-1. 5. 6. 11. bale e falle accuse, e trovar persone infami, che tenevano mano a tut-te le sue iniquità. Sotto un Principe debole possono tutto i Ministri catriri. Molte Leggi abbiamo de i due Augusti in quest' Anno (e),

(d) Zofim. (c) Getefr. Thredel.

Chron. Cod. la maggior parte nondimeno di Arcadio, date in Costantinopoli. Al-

cune d'esse son contro de gli Eretici, altre perchè non sia fatto ag- En a Volg. gravio a i giudici, altre perché i Magistrati spediscano prontamente Anno 397. le cause criminali, acciocché non marciscano nelle prigioni i poveri carcerati.

Anno di CRISTO CCCXCVII. Indizione x.

di Stricto Papa 13.

di ARCADIO Imperadore 15. e 3.

di Onorio Imperadore 5. e 3.

# Confoli & FLAVIO CESARIO, e Nonio Attico.

Onfole per l'Oriente fu Cefarie. Viene appellato dal Padre Pagi (a) Prefetto della Città di Costantinopoli, ma chiaramente ri- (a) Pagine sulta dalle Leggi del Codice Teodossano, ch'egli era Presetto del Pre- Gris. Baren. torio d'Oriente. Perchè in Roma un'Iserizione si truova, dedicata alla Madre de gli Dii da Clodio Ermogeniano Cefario uomo Chiarissimo, il Reinesio (4) si avviso, che tali fossero i nomi di questo Console; nel (b) Rrin-f. . che su seguitato dal Relando (e). Ma Cesario Console di quest' Anno Es. 69. dimorava in Oriente, e nulla avea che sare in Roma, e conse in Fastus. guentemente non fi può dire spettante a lui quel Marmo. Attico su Console per l'Occidente. Quali ho to posto i nomi di questi Consoli, tali fi truovano in due licrizioni, da me date alla luce (d). Gran (d) Thaf. perdita fece nell' Anno prefente la Chiefa di Dio e di Milano per la fregiata di Dio e di Dio e di Milano per la fregiata di Dio e di Milano per la fregiata di Dio e di Dio e di Milano per la fregiata di Dio e d morte dell'imcomparabil Arcivescovo di quella Città, cioè di Santo peg. 394. Ambrofio, accaduta nel di 4. d'Aprile, in cui correva allora il Sabbato Santo. Le sue rare virtu, gloriote azioni, e miracoli, si leggono nella di lui Vita, feritta da Paolino fuo Diacono (\*), dall'Herman, e (\*) Paulia. dal Tillemont. V'ha chi riferifee all' Anno feguente la di lui morte, l'us. S. Amella de la lui de la lui de l'accidente de l'accidente la di lui morte, l'us. S. Amella de l'accidente de l'accidente la distributa de l'accidente la la lui morte, l'us. S. Amella de l'accidente l'accide ma le ragioni addotte dal Padre Pagi, sufficienti sono a stabilirla nel presente. Seguitava l'Augusto Onorio a tener la sua Corte in essa Città di Milano, come costa da varie sue Leggi (f) di quest' Anno pub(f) Grebefe.
blicate ivi, contandosene una sola data in Padova nel Mese di SettemGred. Ziele.
Gred. Ziele. bre. Noi troviamo in esse stabiliti i privilegi, e le esenzioni delle perfone Ecelefiastiche, e nominatamente del Romano Pontefice a faggi regolamenti per la quiete e maeslà della Città di Roma, e per mantenere in esta l'abbondanza del grano. Inforse in quest' Anno un pericoloso turbine contra di esso Augusto nell'Affrica. Il grado di Conte e Generale delle milizie di quelle Provincie era da molto tempo efercitato da Gildone, personaggio Affricano, e Fratello di quel medefimo Fermo, che noi vedemmo ribellato all'Imperio l' Anno 375. Perch'egli avea ben servito a i Romani contra d'ello suo Fratello, su promoilo

Tom. II.

a gli onori, ed arrivò ad ottenere l'importantifimo comando fuddetto.

de beile Gildonis. (c) Auguft. Erif. 8 er in Job. Hemil. 5.

ERA Volz. Ma costui, se non falla Marcellino Conte (a), era Pagano, e certa-Anno 307. mente i fuoi coftumi tale il davano a divedere. Secondo Claudiano (\*) (a) Marcel- l'avarizia, la crudeltà, e la luffuria più fromacofa, tuttochè egli fi troin Chranco, valle in eta avanzata, davano ne gli occhi d'ognuno, e faceano gemere que Popoli, che per dieci o dodici anni ebbero fulle spalle questo cattivo Ufiziale. Santo Agostino (4) attesta anch'egli, che le di lui scelleraggini erano famose dapertutto. A compierle vi mancava la perfidia ed infedeltà verso il Sovrano, ed egli a questo anche pervenne. Allorche fegui la ribellione d'Eugenio, già dicemmo, che Teodofio Augusto con tutti gli ordini a lui invisti di venire in soccorso suo . non fu punto ubbidito, perché il malvagio uomo avea rifoluto di afpettare la decision della guerra, per seguitar poi chi restava vittorioso. Ebbe la fortuna, che Teodosio sopravisse poco, perche certo ne avreb-

be ricevuto da lui il meritato gaftigo.

Ora costui dopo la morte d'esso Teodosio durante qualche tem-

po riconobbe per suo Signore Onorio Augusto, alla cui giurisdizione apparteneva l'Affrica tutta. Quindi cominciò delle novità. Eutropio, padrone della Corte d'Arcadio, e nemico di Stilicone, non ceffava (4) m Entrep. di attizzar il fuoco fra i due Fratelli Augusti, e conoscendo, che arzofim. i. 5. nese cattivo fosse Gildone, si diede a lutingarlo con si buon successo, cap. 11.

che il traffe ad abbandonare Onorio, e a fottomettere l'Affrica ad Ar-(e) Orsfus cadio (c). Fu nondimeno creduto, che le mire di Gildone tendeffero 1.7.149-36. a renderfi Signore affoluto delle Provincie Affricane, senza dipendere da alcuno de i Fratelli Augusti: cosa da lui riputata facile, stante la poco buona intelligenza, che passava fra loro, oltre di che li riputava egli come due fanciulli, da non prenderfi punto fuggezione d'essi. Non prese già costui il titolo di Re, come avea fatto Fermo suo Fratello; ma non perciò lasciava di farla da Re colle opere (f), e teneva in piedi una possente Armata di fanti e cavalli, mantenuta e arricchita col-le spoglie de più facoltosi di quelle contrade. Da tuoi fedeli avver-

(f) Claud. de Bell. Gildenis . Epift. 4.

tito Onorio di tali andamenti dal perfido Gildone, spedi al Senato di Roma le memorie e pruove de i di lui delitti (g), per le quali fu egli dichiarato nemico pubblico, e pubblicata la guerra contro di lui. Ma Gildone l'avea già cominciata contro la stessa Roma col non permettere, che vi fi conduceffe grano per mare: cosa che accrebbe la ca-reftia in quella gran Città, già tribolata dalla fame per altre precedenti difgrazie. Convenne dunque ricorrere al ripiego di formare una Flot-ta ricca di molte vele, per menarne dalla Francia e dalla Spagna. In

questo medelimo tempo Stilicone (b) si applico con tutta diligenza a fare i preparamenti opportuni di gente, navi, e danaro, per liberar l'Affrica da questo Tiranno. Il Senato Romano intanto non mancò d'inviar Ambasciatori ad Arcadio, per pregarlo di lasciar l'Affrica a chi ne era legittimo padrone, e di non mischiarsi nella protezion di Gildone, proccurando infieme di rimettere la buona armonia fra lui e l'Augusto suo Fratello. Per la maggior parte di quest' Anno si fermò esso Arcadio in Costantinopoli, e solamente nella State ando a villeg-

giare ad Ancira Capitale della Galazia (a). Molte Leggi di lui si veg- En a Volg. gono contro chi entraffe per danaro nelle cariche della Corte; editto, Anno 307. che non si sa intendere, come uscisse, quando vi dominava Eutropio, (a) Getta si acculato da Claudiano, da Zosimo, e da altri per venditore de gover- Ceranica, ni, e de gl'impieghi. Decretò la pena della vita contro i Publicani, che efigeilero più delle taffe prefiffe alle pubbliche imposte. Volle ancora, che per riparar le strade, i ponti, gli Acquidotti, e le mura del-le Città, si servissero i Governatori de Materiali di diversi Templi di Gentili, che erano stati demoliti: con che la distruzione dell'Idolatria anche per quetto conto tornò in utilità del Pubblico.

Anno di Cristo ccexeviti. Indizione xi.

di Anastasio Papa 1.

di ARCADIO Imperadore 16. e 4.

di Onorio Imperadore 6. e 4.

Confoli & FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la quarta volta, FLAVIO EUTICHIANO.

'Imperadore Osorio procedette Confole in Milano per la quarta volta. Flavio Estichiano (che così fi truova egli nominato in una Iferizione (b) fece la folennità del fuo Confolato in Costantinopoli, (b) Thétau-ficcome Confole Orientale. Era egli nel medefino tempo Prefetto forinta. del Pretorio d'Oriente, perchè non fusilité, come tu d'avvilo il Tillemont, che quella Prefettura fosse allora appoggiata a Cefario (2). Le (c) Gishipt. Leggi di Arcadio Augusto pertinenti all' Anno presente quasi tuste Chrus. CA. fon date in Cottantinopoli, una in Nicese di Bitrinia, e du n'altra in Minizo della Galazia. Ordino esso Augusto, che fosse lecito a i Giudei di prendere i loro Patriarchi per arbitri aelle lor liti civil a l'oliulei di prendere i loro Patriarchi per arbitri aelle lor liti civilla, e che i Giudici doveffero efeguire i laudi proferiti da effi: il che con altra Legge promulgata in quell' Anno ti medefinamente conceduto a i Velcovi della Chiefa Cattolica. Contra de gli Eretici Eunomiani e Montanisti uscirono rigorosissime pene, ed altre ancora contro gli Usiziali militari, che permettevano a i foldati di pascolare i lor cavalli nelle praterie de i particolari. Ma più dell'altre Leggi strepito fece una, data nel di 27. di Luglio, di cui parla anche Socrate (4), co- (di serrat, me proccurata e voluta da Eutropio, Ministro onnipotente nella Corte lib. 6. c. 5. ne procure de la contra de la constanta de la

Qqq 2

Exa Volg anche più severamente effere puniti per sì fatto ricorfo. Troppi nemici si andava ogni di facendo colla sua prepotenza ed avidità l'iniquo Eutropio, ed egli non voleva, che alcuno fosse salvo dalle sue mani. E' sembrato, e sembra a molte savie persone, essere cosa ingusta, che le Chiese di Dio servano di asilo e protezione a i malfattori, che turbano la quiete del Pubblico; ma giusta per lo contrario, che sieno il rifugio de i miserabili. Certamente pare, che non possa ne pur piacere a Dio l'impunità de'gravi misfatti con malizia commeffi, perehè troppo incomodo e danno proviene a i Comuni dal sofferire nel loro seno certe erbe cattive, e si dee aver più carità ad un Popolo intero, ehe ad un particolare seellerato. E quando pur anche sia convenevole, ammettere un asilo per cadauna Città e Terra, di cui go-dano vari delinquenti, non si dovrebbe permettere tanta moltiplicità d'altri abli, quanta è dapertutto la copia delle Chiefe e de gli Ora-tori. Permife Iddio, che non istesse molto lo stesso Eutropio a provar egli stesso l'ingiustizia di questa esorbitante Legge, e ciò avvenne nel seguente Anno. Varie appendiei ancora conteneva il medesimo Editto, e fra l'altre cose era proibito a i Debitori di qualunque fatta Editto, e fra l'attre cote era prinonto a a prepitori si quasimope anna il godere dell'immunità de'iseri Luoghi, e qualora gli Ecclefisfici alla prima chiamata non li confegnavano alle mani della Gruftizia, erano coftretti gli Economi delle Chiefe a pagar que'debiti col danaro. delle Chiefe medefime. Ma perchè questo ed altri capi della Legge fuddetta, oltrepassavano le misure del giusto, della carità, e del decoro della Cala di Dio: fu poi da altre susseguenti riformata e corretta. Noi laseiammo Stilicone Conte, e Generalissimo dell'Augusto

de landib.

(a) Zafmus fentò un buon regalo. (a) Area Gildone un Fratello, appellato Ma-làs 5. a.11. fetdet, o Mafezzd, di profeffione Criftiano, il quale tra perchè vade ornessa 1.5. in pericolo più volte la vita fua per la barbarie del Fratello, e per-cas, 36. ... chè non volle aver parte alla ribellione da lui medituta, fe ne fuggi in Italia alla Corte Imperiale. Restarono due suoi Figliuoli in Affrica Ufiziali di milizie. Gildone per vendetta amendue li tece uccidere: il che fu una lettera di maggiore raccomandazione per Mascezel appresso di Stilicone. Destinato questo Affricano per Capitan Generale dell' Armata allestita contra di suo Fratello, sece vela con una possente Flotta da Piía, non ancor venuta la Primavera di quest' Anno. Abbiamo da Orosio, che in passando Mascezel in vicinanza dell'Isola della Capraia, dove abitava allora un gran numero di fanti Romiti, si fece sbarcare eolà, e ficcome egli era Criftiano, così tanto free colle fue preghicre, che indusse alcuni di que buoni Servi di Dio ad andar seco in quella spedizione. La lor compagnia, le preghiere, i digiuni, ch'egli con lor faceva, e il cantar egli de' Salmi con esti, surono quell'armi, nelle quali egli maggiormente ripole la speranza della vittoria. Sbarcò l'escreno Romano nell'Affrica, e si accampò nella Numidia fra Te-

Onorio, tutto affaccendato nell'armamento per procedere contra di Gildone Conte, usurpatore dell'Affrica; quando la fortuna gli pre-

493

ch'egli

bafte e Metredera; ma poeo tardò ad secorgerfi della fua debolezza Exa Volg. in confronto di quello, che dalle molte Nazioni Affricane avea am- Anno 398. maffato Gildone (a). Serivono, eh'egli menò in campo fettanta mila (a) Claud. combattenti, eon deridere per eonseguente il poeo numero de'Ro- de levelib. mani, e con vantarfi di farli tutti calpestare dalla sua cavalleria (b). Stilicanis. In fatti Maſcezel, ben peſate le ſtrabocchevoli forze nemiehe, ad al- bli Panlin. tro non penſava, che a ritirarſi, quando una notte per atteſtato di braʃi. s. dm-Paolino nella Vita di S. Ambrofio, gli apparve in fogno questo Santo Arcivescovo con un bastone in mano. Si gittò a' suoi piedi Mascezel, e il Santo eol bastone tre volte piechiò in terra dicendo Quì, Quì, Quì, e disparve. Prese da tal visione il Generale gran sidanza della vittoria in quel medesimo sito, e fra tre dì, e però stette saldo. Dopo aver dunque passat la notte precedente al terzo giorno (f) in pregar (c) Oresias Dio, e salmeggiare, ed esserii munito col Saeramento celeste, fatto in pregar (c) Oresias giorno mise in armi le sue genti, per ben rieevere i nemici, che si Marcellin. appressavano. Forse era sul sine di Marzo. Alle prime schiere di Gil-Commi in done, nelle quali s'incontrò, parlò di pace; ma perchè da uno de gli Alfieri avversari gli su risposto con insolenza, gli diede un colpo di spada nel braccio, per cui la di lui bandiera si abbassò. Coloro, ehe erano più addietro, mirando quel fegno, ed avvifandofi, che i primi fi foffero renduti, ealarono anch'esti a gara le loro insegne, e si arrenderono a Mascezel. Probabilmente erano milizie Romane eostoro. I Barbari veggendofi eosi abbandonati da i primi, prefi dalla paura dopo qualche leggier eombattimento voltarono tutti le fpalle (d). Ebbe (d). Claud. Cildone tempo da fuggier in una nave, na forprefo da burafca, fii fuo malgrado spinto al Porto di Tabraca vicino ad Ippona, dove gli vennero messe e mani addosso. Esposto a gli schemi del Popolo, su poi cacciato in prigione, dove fra pochi giorni fi trovò strangolato, per quanto fi diffe, di propria mano, fenza che fuo fratello Malcezel, ehe era lungi di là, venific a sapere il gastigo datogli da Dio, se non dopo il fatto. (e) In questa miracolosi maniera si diligio quel tempo se Chrasia rale, e tomò l'Affrica alla quiete primiera. Zossimo (f) in due parole (f) Zassima. ferive, che Gildone rimatto in una campale giornata sconfitto dal Fra- 16, 5, 71. tello, per non cadere in mano di lui, s'impiccò per la gola. Ma Paolo Orosio, che pochi anni dopo fu in Affrica, ed informossi ben e del fatto, e Paolino Scrittore contemporaneo della Vita di Santo Ambrosio, e Marcellino Conte, ci afficurano, che la faecenda passò come abbiam detto, sicchè in Roma nello stesso tempo su porrata la nuova dello sbareo, della sconfitta de'nemiei, e della presa di Gildone. I beni di costui, che erano immensi, e di affassimi compliei suo, rimasero preda del Fiseo. La Moglie, e la Sorella di lui si ritirarono a Costantinopoli, dove Salvina di lui Figlia era maritata con un Cugino germano di Arcadio Augulto, chiamato Nebridio. Quelle Donne (g) therang-fi veggono lodate dipoi da San Girolamo (g), e da Palladio (b) per mai in Epi-filmo. la loro Pietà. Tornossene Mascezel vittorioso a Milano, dove su ac- (h) Pallad. colto eon assai carezze, e caricato di speranze da Stilicone. Ma o sia, in Dialeg.

ANNALI D'ITALIA.

Eas Vole, ch'egil pretendedle troppe, e che Silicone, uomo tutto di MonAssa 393. do, nulla volefic dargit, abbiamo da Zofimo, che Silicone fe ne
sbrigò in um barbarica forma, perche un di cavaleando in fua compagnia con altri molti Mafezerl, nel palfare fopra il Ponte di un Fiume, egili fu per ordine di Stilicone rovefeixto nell'acqua, dove midla-7, 1, 2, la vittoria fuddetta, e che pui non curando la compagna del fervi del
Signore, coò anche violute i nifretto dovuto alle Chiete, con ettraren

a virtoria idualetta, e cine più non cutanno la compignia de retri Signore, soà anche violare il rifipetto dovuto alle Chinete, con efframe per forza persone colà rifugiate, probabilmente complici di Gildone, ed aver egli perciò iritata la giultizia di Dio. Mà non lacio per questo di dar ne gli occhi d'ognuno la persona di nigrattiudine di stilicone.

Claudiano era Poeta, e non Profeta: del che meglio ci accorgeremo (c) Acadel, alandon innanti. Nel di 15. di Novembre dell'Anno prefente (t) era bilimbre. manò Siriris Romano Pontefice la fua glorioli vita, con avere meriberarista: per per le molte fue Virtit d'effere annoverato fra Santi. Della dura del disconsista del fuo Ponteficato gli parlammo di fopra in riferir la fua elebiano cr. zione. Ebbe per Succeffore nella Sedia di San Pterra Anaflafa di Na-

siòne et. 200ne. Ebbe per Succellore nella Sodia di San l'etern Analfafe di Nacio Casalo. Romano. Non abbamo lumi funficienti della Storra, per inten(d) Class. dere meglio ciò , che circa quedit tempi Claudiano (d) accenna delle
di haddh
siònicami.

siònicami ciò Ocoro Angulto, e di Sittonoco Suocero funo, dicendo che
erano occupati a ricevere le fommiliono degli Alamanni, Svery, e Siciò I con Cambri, V'h una Legge (d) di quedto Imperafore, data nelvii r, (d'A-

(c) 1. One., cambri. V ha una Legge (c) di questo Imperadore, data ni-uli ; c d'Aman di pri dell'Amo feguenei, dove in parta la Barbari di derete Nazioni, puffiti di dibura nel puete Romano. Quelti tali venivano chiamai nicia. Zine. Affiti il mone di Letitere, con obbligo impolto del dii dicrivi ev correndo nelle Armate dell' Imperadore, e per confeguence erano fiezic di Benefizi, o Feud. Gran dobbo ho no, che I. Liu, o Lidi pri volte no-

minuti ne Capitolari di Cario Magno, e che iccondo le pruove da me (f) Ausingas dedocte altrove (f)) non erano Servi, ma unomia Liberi, portifero (ftra halio, fere gli Heffi, che 'Leri' di quelli tempi, avendo pouto durare il for
form. Libi, nome fino al S. colo Nono. Elfendo manacco di vita nel Settembre (form. Libi, del precedente Anno Nettaria Arcivefcovo di Cofinninopoli (g), San
Lorino (formatio livigiliome il nel di 16. di Pebbrio dell' Anno prefente poin Chema. (to in quella Cattedra con appliato di tutto il Popolo. Quella tu tan
referent. Lo delle più Idevolu ziano, che mai fi facefie Eutropio da noi veduto

direttor supremo della Corte di Arcadio Augusto. Impercioche egli

fi quegli, che fece venir da Antiochia quello fano e minbil loge. Σα. νοχίο, gno, e procurso, che in lui cadelle l'elezione per l'Activefectora di ana 1936. Coftantionpoli. Felice farebbe flato collui (Δ), fe avelfe faputo procupitato di carto incomparbil Dotore della Chief di Osta in επαιο Dio, il quale non manco di fargli conofere la vanità delle ferranze ""

unane, fondate forps illultri Diginità, e forps anolte ricchezze in acgli ubbriaco della futgrandetta, e cieco sella fortuna prefente, fi doverter idere di lai, con giugnere poi nel feperate Anno a difingumanti, nas fonta che piuno gli giorafe un tul difingamo. Trofane (\*) (D. Zienyi, devorfes a lui faccedere nella Scuola, ripofe: la due ficienzai (appl.) elezionege, devorfes a lui faccedere nella Scuola, ripofe: la due ficienzai (appl.) elezionege, di allo di filmato il luo ingegno, prezzata la lui celoquenza.

Anno di CRISTO CCCXCIX. Indizione XII.

di Anastasio Papa 2.

di ARCADIO Imperadore 17. e 5.

di Onorio Imperadore 7, e 5.

Confoli & EUTROPIO, e FLAVIO MALLIO TEODORO.

Uelto Testera, Confaie Criftiano per l'Occidente, è celebre per le lois a lui date de Claudiano nel fino Panegirico (6), in occes (6) Canal. decicero nell' Anno 186. il fio. L'Ibbo della Vita Betta. Fra lui e 186. Sentinario decicero nell' Anno 186. il fio. L'Ibbo della Vita Betta. Fra lui e 186. Sentinario Sentatore paliava firetta amicizia. Dopo aver egli inferiuto varie illutti Carcine, e feptailmente quelle di l'effetto del Pretorio d'Italia, guine nell'Anno prefente ai colno gli onori, perché fatto degio oblit trabes Confailare. Europio Confoi ger l'Ornette, quel mesono della trabes Confailare. Europio Confoi ger l'Anno prefente ai Confailare. Europio Confoi ger l'Anno manipulare della Corre dell' Imperadore Areadio, la cui manipulare non ma juga, per attendito di Fiolorio (6), e di Clau. (6) Philip. diano (7) portò quell' Augullo a dargli anche il trobo di Patrizio, e di (11. confoi per l'Anno, ne auroprefente. A udir Claudiano, Silicone non permite, che quello mezzo isi. (11. confoi per l'Anno, ne auroprefente. A udir Claudiano, Silicone non permite, che quello mezzo isi. (11. confoi per l'Anno, ne auroprefente dell' dell' perdende dell' Decidente. Petri la riggio dell' Imperadore Onnio nel Codice Teodofano (f) ci fa veder: in quell' Anno Prefetto di Roma Estriano. Le altre Leggi del medellimo chere. Cod. Augulto cel rapprefentano ora in Milmo, ed ora in Ravenna, Bre. Zhasiji.

Exa Volg, le terre proprie dello stesso Principe, godessero per questo riguardo Anno 399- esenzione alcuna. Cagione eziandio di gravissimi lamenti nella Gallia erano le protezioni de i Grandi, e i privilegi e le esenzioni concedute a non pochi, i quali perciò non pagavano i tributi, vegnendo con ciò le persone deboli ad effere aggravate tanto per la parte de pesi pubblici a loro (pettante, quanto per quella, che non pagavano le perfone forti: difordine non ignoto ad altri paeli, e ad altri tempi. Con fuo Editto (a) ordinò Onorio, che niuno per quelto conto poteffe al-(a) 1, 26, legar efenzioni, e che qualivoglia fuddito foffe affretto al pagamento di tutte le pubbliche imposte a rata de fuoi beni. Ma questa Legge omni amete

de Annens C Tribut . Cedic. Theodel.

in pratica si trovò simile alle tele de'ragni, che fermano i piccioli insetti, ma non già i grossi augelli; e col tempo sece perdere le Gallie al Romano Imperio. Confermo per lo contrario l'Augusto Onorio i lor privilegi alle Chiefe, e pubblico nuovi ordini contro l'efecrabil fetta de' Manichei. Altre Leggi ancora abbiamo tanto di effo Onorio, quanto di Arcadio fuo Fratelio intorno a i Pagani. In una Arcadio ordina, che si demoliscano i Templi de' Gentili, che si trovino alla cam-

(b) Vide L t6. Tit. Io. Cad. Theedef.

(c) Idacius

in Fallic.

(d) Profeer Tire in

Chronica.

pagna, acciocchè fi levi il nado alla fuperstizione (i). Opinione d'uomini dotti è slata, che il nome di Pagani fosse dato a gl' Idolatri, appunto perchè non potendo esercitar nelle Città i lor sagrifizi e riti iuperfizziofi, fi riduceffero a farli alla campagna. Con altra Legge Onorio Augusto proibitce i fagrifizi e i riti profani, ma non vuol che fi distruggano gli ornamenti delle pubbliche fabbriche. Poscia permette a i Pagani le adunanze, conviti, ed allegrie loro folite, purchè non v'intervenga fagrifizio nè superstizione alcuna già condennata. Per altro abbiamo da Idacio (s), da Prospero Tirone (d), e da Santo Agoftino (e), che in quetti medelimi tempi li fece un grande abbattimento di Templi de' Gentili, intorno a che molto hanno detto il Cardinal Baronio (1), il Pagi (g), e il Tillemont (b). A me bafta di averno

(c) Auguft. de Civitate Dei lib. 8. (f) Baren. (g) Pagins (h) Tillem. Memeires (k) Secrates

dato un cenno. Gode ben l'Occidente per l' Anno presente un'invidiabil pace, ma non già l'Oriente, dove Gains Goto ed Ariano mosse delle gravi tempette. Coftui, che era ttato il principal arnefe, per abbattere Rudanal. Ecc. fino, ed innalzar Eutropio, ancorche tolle ricompensato col grado di Generale della fanteria e cavalteria, pure da smoderata ambizione inrafato, riputava troppo interiore al luo merito un tal guiderdone (i). Sopra tutto mirava egli con isdegno ed invidia Eutropio, nel cut Matthibits Gene colavano tanti onori e tante ricchezze, e però concepi il dife-dat Empe. (1) Zojim. gno di atterrar quest'altro Idolo maetholo della Corte, (2) per deli-lis, 5.6.13 derio ed anche iperanza di fondare lopra la di lui rovina l'accrefci-(8) Stranti.

10. 6. c. 6. mento della propria autorità e fortuna. Ad effettuar questo difegno
Tournen. gli si presento un esficace strumento, cioè Tribigildo Conte, Goto lib. 8. c. 4 anch' effo di Nazione, parente luo, che comandava allora ad un corpo di Offrogoti nella Frigia, ed era difgustato, con Eutropio. Con costui segretamente s'intele Gaina per quello, che si avea da fare; c fu ben servito. Appena ritornato Tribigildo nella Frigia, uniti i suoi Go-

ti. e cominciata la ribellione, fi diede a faccheggiar quel pacfe, con Exa Volg. tal crudeltà, che fin le Donne e i fanciulli non erano falvi dalle loro Annogu. (pade, empiendo con ciò di terrore tutta l'Asia Romana. Pare secondo (2) Zessima Zosimo (4), che questo temporale avesse principio nell'Autunno del lab. 5, 4, 17. precedente Anno, perchè Gaina non potea sofferire, ehe l'odiato Eutropio fosse anche stato disegnato Console. Ma Claudiano (b) Iascio (b) Cloud. feritto, effere stata la Primavera il tempo, in cui esso Tribigildo alzo in Entrop bandiera contra dell' Augusto Arcadio. Indarno Eutropio impiegò re-gali per quetare l'orgoglioso ribello. Veduto fallito questo ripiego, spedi poi Leone suo confidente con un corpo di milizie contra del ribello, ordinando nello stesso tempo a Gaina di custodir la Tracia e il mare, acciocchè a Tribigildo non nafeelle voglia di voltarsi a Costantinopoli. V'ha chi pretende (c), che lo stesso Gaina invitalle Tri- (c) Philes. bigildo a venire, e che se costui veniva, la Città di Costantinopoli it. 5. 6. 8. col nemico in seno era spedita. Non osò tanto il ribello, ed amò più tosto di volgersi a darc il sacco alla Pisidia. Intanto ebbe ordine Gaina di passar in Asia colle milizie. Passo, ma invece di procedere contra del palese nemico segreto suo amico, spedi Leone alla difesa della Panfilia. Per tutti i mistieri era buono questo Leone, fuorchè per quello della guerra, e pero all'accorto Tribigildo, che finse di fuggire, e l'addormento, non riusci poi difficile il cornargli improvvilamente addoffo, e a mettere in rotta tutte le di lui brigate. Nel fuggire esso Leone s'intrico in una palude, ed ivi lasciò la vita: colpo, che maggiormente accrebbe la paura, per non dir la coster-nazione nella Corte d' Arcadio. Lo stesso iniquo Gaina non cessava di Billotte neuta Gotte d'Arcaulte. Les autres de l'experiment de la dispignere il male più grande di quel che era, ririvando infino a fuggerire, che altro rimedio non rellave che di guadaguar colle buone l'arbigliot, accordandogli le fue dimmed, la principal delle quali era, che gli il defie in man Deuropie, come cigion di turti i mali. Di qui critre Zolimo (J), che venifie il precipitalo di quel potente Mi-(8) zinchi.

Furono altri di parere, che da altra mano gli fosse dato il crollo. (e) Indubitata cola è, che Eutropio per la fua infoffribil boria, (e) Chryfot. 10. (c) industriat com e, cue construer per la come un buffalo a pj. 44. Co il debole imperadore, s'era tirato addoffo l'odio e l'ira d'ognuno. in Europ. Dio, che voleva in fine pagarlo per tanti torti da lui fatti alle Chie- i, 11. 6. 8. Dio, che volera in înte pagario per sant sou un un sant acceptante de la ceptante del ceptante del ceptante de la ceptante del ceptante del la ceptante del la ceptante del la ceptante del la ceptante de la ceptante d a gittarfi a piedi di Arcadio Augusto, domandando con alte grida e Comer in lagrime giustizia. A questo asfalto Arcadio una volta si ricordò, ch'egli Corasio. era il Principe. O fia, che questo solo motivo il mettesse in collera Cironica contro di Eutropio, o che vi si aggiugnesse il desiderio di placare Mixandri-Tom. II. Rrr il ri-

niftro.

Eas Volg. il ribello Tribigildo, massimamente in tempo, che s'intese la morte Axxo 399 di Sapore Re di Perfia uccifo da fuoi fudditi, e che veniva minacciata guerra da Isdegarde suo successore al Romano Imperio: suor di dubbio è, che fatto immantenente chiamar Eutropio, lo spogliò di tutte le sue cariche, e di tutti gl'immensi beni malamente da lui ac-(a) Chryfoft. quistati, c il cacciò di Palazzo. (a) Grande scena su quella: spari in

Oration, in Estrop. C in P/. 44 Zijanas I. 5. 6. 18. Sazami nas . Clandian.

un momento la grandezza immaginaria di questo Castrone, e tanti funi adoratori & adulatori l'abbandonarono, divenendo anche i più d'essi suoi schernitori e nemiei. In istatu si abbietto mirandosi allora il non più baldanzolo Eutropio, e temendo del furore e dell'odio univerfale del Popolo, altro feampo non feppe trovare, che di rifugiarsi nella Chiefa, e di correre ad abbracciare l'Altare: avendo permeffo Iddio, che costui dopo aver nell' Anno addietro pubblicata la Legge, che victava ai Luoghi facri di servire d'afilo a i miserabili, riconoscesse il suo fallo col bisogno di salvarsi in uno di que' medesimi Templi. Intanto ognuno gridava contra di lui nelle Piazze, ne' Teatri, nella Corte, gli stessi indiati ad alta voce dimandavano la di lui morte; Gaina anch'egli facea premura, acciocehè costui fosse bandito, o punito con pena più convenevole a tanti fuoi misfatti. Però Arcadio inviò una mano di foldati per estrarlo di Chiefa. Loro animofamente s'oppose il fanto Arcivescovo Giovanni Grisostomo, in maniera che coloro irritati prefero lo stesso facro Pastore, e il menarono con grande insolenza a Palazzo, dove tanto perorò, che Arcadio reftò non solamente perfusio, di doversi permettere quell'asilo ad Eutropio, ma eziandio colle lagrime e con vive ragioni fi studiò di ammollir lofdegno de foldati inviperiti contra di lui. (b) Pochi giorni nondimeno-(b) Chry/oft. pasiarono, che Eutropio uscito di Chiesa per suggire, o trattone per forza, o ceduto con patto, che fosse salva la di lui vita, su relegato nell'Isola di Cipri, ed ordinato, che si levasse il suo nome da i Fasti Consolari e dalle Leggi, si abbattessero le sue statue, e si abolisse

Zohmus . Suidas in Lexica (c) 1. 17. de Panis , Cod. ogni altra fua memoria. Abbiamo una Legge d'Arcadio (1) data nel Thee los di 17. di Gennaio dell'Anno presente, dove si legge la di lui con-(d) Gothofr. Chron. Cod. danna: il che fece eredere al Gotofredo (4), e al Padre Pagi (4), che Theodef. quella scena accadesse prima di quel giorno in questo medesimo An-(c) Pagins no. Ma siccome offervo il Tillemont (f), troppo forti ragioni abbia-Crit. Baran. (f) Tricem. Memoires des Emper. ,

mo, per giudiear fallata quella. Data quanto al Mefe, ipezialmence. perchè Eudoffia avendo partorito Pulcheria nel di 19. di Gennaio, non avrebbe potuto prefentarla al Marito Augusto, come vuol Filostorgio. Per confeguente sembra più verifimile, che la di lui caduta s'abbia da riferire ad alcuni mefi. dappoi, e forfe dopo l'Agosto. Non-(g) 25fm. fi la, quanto tempo durasse la relegazione d'Eutropio in Cipri. Ab-lià, (r. 18, biamo bensi da Zossmo, (g), e da Filostorgio, (f) aver fatto tento (b) fèsigi, illanze Gaina contra di lui, e susciprio in accionatione del contra del contra de lui, e susciprio del contra del co I. 11. 6. 6. fu ricondotto da Cipri a Coffantinopoli, e proceffato. Finalmente con uno di que ripieghi, che i Politici fan trovare per non mantenere i giuramenti, cioè dicendo, che la promeffa di falvargle la vita

era (Samente per Coltantinopoli, il mandarono a Calcedone, dove E.a. Volg gli fu mozzato il capo. Ed ecco qual fu il fine di un Eutrepia Eu- Anno 400nuco, e gli febiavo di Arenteo, giunto dal più baffo e vile flato alla maggior grandezza, da un'ettema poverrà di incredibili ricchezze, e ad una fitrordinaria potenza. Di rado le gran fortune, che non han la bafe fulla Virtà, vanno eftenti da fomiglianti gravi peripezie.

Anno di Cristo cece. Indizione xiii.

di Anastasio Papa 3.

di ARCADIO Imperadore 18. e 6.

di Onorio Imperadore 8. e 6.

Confoli & FLAVIO STILICONE, Cd AURELIANO.

Hi fosse Stilicone Console Occidentale (a), non ha bisogno il Let- (a) Claud. tore, ch'io gliel ricordi. Quanto ad Aureliano Console Orienta- Stiliconis. le egli era Prefetto del Pretorio d'Oriente nell' Anno precedente . er in 4. Com-Ho io altrove (6) rapportata un' licrizione posta a Lucio Mario Massi- sul. Honor. mo Perpetuo Aureliano Confele, immaginando, che potette parlarfi quivi (b) Theiandi questo Aureliano. Meglio efaminandolo ora, fitruovo, che non può infiripina. convenire a lui, effendo l'erizione spettante a Roma Pagana, e senza pas. 194. nondimeno sapere, qual altro sito le si posta assegnare ne Fatti Contolari. Veggafi nulladimeno all' Anno 223. Continuo Flaviano ad efercitar la Prefettura di Roma. Poche Leggi (\*) d' Arcadio Augulto fi truo- (\*) Grishir, vano fotto quell' Anno, perch'egli ebbe altro da peniare in cafa fua, Theaday. ficcome fra poco diremo. Molte si d'Onorio Imperadore, date le più Theaday. in Milano, e l'altre in Ravenna, Altino, Brescia, ed Aquileia, ma non fenza qualche errore e confutione. Aípra è ben quella (d), emanata nel (d) l. 12. de di 30. di Gennaio, in cui ordina, che fieno arrolati nella milizia i Leti, futirani Gastio. Gentili, Alamanni, e Sarmati, ed altri non avanzati in eta, non trop- Theodof.
po piccioli, non infermi, e i figliuoli de veterani, e i licenziari dalla milizia, prima del tempo, e i paffati dalla milizia al Clero, e all'impiego di seppellire i morti, pretendendo, che questi non per motivo di Religione, ma per poltroneria abbiano abbandonate l'armi. La ra-gione di questo rigoroso ordine ce la somministra la Storia (e). Ab- (e) Jiedan, biam fatta qualche menzione di fopra di Alarico, Principe fra le Na- de Ribus zioni de' Goti, non della Famiglia Amala, che era la più nobile di tut- Getie, e. 29. te, ma di quella de' Balti ( nome in lor lingua fignificante Ardito ) e nato verso le bocche del Danubio. Non era già costui Pagano, come cel rappresenta il Pagano Poeta Claudiano (f), perche per atte- (f) Claud. stato d'Orosio (g), e di Santo Agostino, egli professava la Religion de 4 Consu-Cristiana, ma contaminata dal fermento Ariano, come la maggior par- lata timer. Criftiana, ma contaminata dal termento artano, come la maggioti par (5) Orifina te de' Goti praticaya da molti anni addietro. Uomo feroce, e del me (5) Orifina te de' Goti praticaya da molti anni addietro.

En a Volg. ftier della guerra intendentiffimo, il quale pieno di fpiriti ambiziofi! Anno 400, anche molri anni prima di venir a gastigare i peccati de' Romani, si vantava, che nulla egli crederebbe mai d'aver fatto, o vinto, fe non prendeva la stessa Città di Roma. Ciò si raccoglie da un Poema di (2) Claud. Claudiano (4), computto molto prima ch'egli eleguisse quelto suo difeeno; e lo attesta anche Prudenzio (6), parendo eziandio, ch'egli te-

de Beile Getice . (b) Prudentint in Symmach.

Satat. 8.

nesse d'esserne stato accertato da qualche oracolo. Nell' Anno 306. ficcome dicemmo, Arcadio per quetare i Goti, che aveano fatta una terribil'irruzione nella Grecia fotto il comando d'effo Alarico, l'avea creato Generale delle milizie nell'Illirico Orientale; ed egli percio abitava in quelle parti, cinè o nella Dacia, o nella Melia inferiore, o pur nella Grecia e Macedonia. Giordano Istorico (e) pretende, che rincrescendo a que Goti, chiamati dipoi Visigoti, che sparsi per la (c) Torden. ut figra. Tracia e per l'Illirico dipendevano dallo stesso Alarico, di starfene ozio-

fi, ed apprendendo per cofa pericolofa alla lor Nazione l'impoltronirfi, crearono circa questi tempi per loro Re il medesimo Alarico. Il difegno d'essi era di conquittar qualche Regno, perche loro parea una disgrazia lo flarfene ne paefi altrui mal veduti, e con pochifime comodità, quali Servi de Romani. Chiaramente scrivono San Prospe-

(d) Profee to (d), e il finidetto Giordano, che nel Confolato di Stilicone e d' Auin Chrence - reliano i Goth fotto il comando di Alarica e de Radagaife entrarone nell'Italia. Che mali facessero (e certamente far ne dovertero) in quefte parti, la Storia nol dice. Abbiamo dal Natale VIII. recitato da (c' Paulin. N.Long

San Paolino Vescovo di Nola (e) nel Gennaio dell' Anno seguente, che gran rumore faceva in Italia la guerra de i Goti, e che n'era sbigottito ognuno. Credefi ancora, che deffero il guatto al territorio di Aquileia, e non apparisee, che o spontaneamente, o per forza ritornallero per ora indietro. Non suffiste già il dirsi dal suddetto Giordano, che in questa prima visita i Goti andarono ad assediar Ravenna, dove s'era ritirato l'Imperadore Onorio; perchè fiamo afficurati dalle Leggi del Codice Teodofiano, che Onorio nel verno venturo, e per tutto i Anno seguente si sermò in Milano.

Né pure ad Arcadio Augusto mancarono guai in Oriente duran-

te quest' Anno. Pareva, che dopo effere rimatta libera la di lui Corte da quel mal' arnese d' Eutropio, avessero da prendere miglior piega gli affart, ma fi trattava di un Imperadore buono da nulla, e intanto la caduta di Eutropio fervi all'Imperadrice Eudoffia, tenuta baffa finqui dal prepotente Eunuco, per innalzarii, e totto l'ombra di aiu-Tolimus tar nel governo l'imbrogliato Conforte (f), di tirare a se quali tutta 14 5 6. 23. l'autorità del comando. Donna fuperba e stizzola: Donna, che voleva partire co i Ministri ed Ufiziali iniqui il profitto delle loro ingiuflizie, Donna infine, che fapea dominar fopra il Marito, ma che era anch'essa dominara da una man di Dame, e da una frotta d'Eunuchi. che gareggiavano inficme a chi potea far peggio per arricchirfi, con vendere le grazie, con usurpare i beni altrui, e commettere tali iniquità, che le mormorazioni e i pubblici lamenti erano divenuti uno

sfogo incellante de' Popoli afflitti. Per attestato della Cronica Alesfan- F a a Vo'g. drina (a) folamente nel di 9. di Gennaio dell'Anno presente a lei su Anno 400. dato dal Marito il titolo di Augusta. Ed essa poi nel dì 3. di Aprile (a) Chrenie. partori la terza Figliuola, a cui fu potto il nome di Arcadia. Da una Lettera di Onorio Augusto si ricava, che questa ambiziosa Donna mando la tua immagine per le Provincie, come foleano fare i novelli Augusti: del che si dolse esso Onorio, come di una novità, che avea dato da mormorare a tutti. A questi mali provenienti dalla debolezza del Regnante, se ne aggiunsero de' più strepitosi per la persidia di Gai-na, che eletto Generale dell'armi Romane, per difesa del Romano Imperio, altro non facea, che segretamente macchinarne la rovina, confervando nel medefimo tempo le apparenze della fedeltà e zelo pel pubblico bene, e peníando, che non fi accorgeffe la Corte delle fue ntenzioni e fuiberie. Pertanto egli maneggio un accomodamento fra -Tribigildo ed Arcadio: il che faito, si l'uno che l'altro colle foro Armate s'inviarnno alla volra di Costantinopoli, saccheggiando d'accordo il paefe, per dove passavano. Tribigildo volto a inistra, andando a Lampsaco nell' Ellesponto, e Gaina a dirittura passò a Calcedone in faccia di Coltantinopoli, dove comincio a scoprire i suoi perversi difegni. Per gli movimenti di quetti due barbari Ufiziali fi trovava in un gran labirinto Arcadio, e il fuo Configlio, perchè scorgevano il animo di Gaina, ed Armata non v'era da potergli opporre. Spedi ello Augusto persone, per dimandare a Gama, che pensieri erano i fuoi (b). Rispose costui di voler nelle mani i tre principali Ministri (b) Secrete della Corte, cioè Aureliano Confole di quell' Anno, Saturnino stato lib. 6. c. 6. Confole nell' Anno 383, e Giovanni Segretario il più confidente, che is avefle Arcadio. Ĉi fa qui intendere il maligno Zofimo (e), che do- (e) zofimu vea paffare anche gran confidenza fra questo Giovanni, e l' Impera- iii. 5, c. 18.

drice Eudoffia, perchè i più credeano, che egli, e non già Arcadio, fosse Padre di Teodosio II. Principe che vedremo venire alla luce nell' Anno feguente. Secondo Socrate. Gaina dimando per oftaggi i fuddetti Ministri, mostrando probabilmente di non fidarfi dell'Imperadore. Ma Zosimo con più ragione pretende, che li volle per farli morire, perchè dovea loro attribuire i difordini presenti, o i mali ufizi fatti contra di lut. Tale era lo spavento di quel coniglio d'Arcadio che s'indusse a sagrificare quegli onorati personaggi alla brutalità di Gaina; ed esti generolamente si esposero ad ogni rischio per la salute pubblica. Vuol Zofimo, che la confegna di quelli Ministri fi facesse, dappoiche legui l'abboccamento di Arcadio con Gaina. Socrate, e Sozomeno (d) la mettono prima. Certo è, che San Giovanni Grifo- (d) Sozom Source of a meteoric principal of the control of th lo; ma mentre il carnefice avea alzato il braccio per troncar loro il capo, tu fermato da un ordine d'esso Gaina, il quale si contento di mandarlı in ciilio nell' Epiro, ma questi nel viaggio o per danari, p

Taa Volg. per altra loro industria, ebbero la fortuna di fuggire, e di comparis AKNO400. poi a Costantinopoli contro l'espettazione d'ognuso.

O prima o dopo di questo Tragico avvenimento, il Tiranno Gaina più che mai insolentendo, fece iltanza, che Arcadio Augusto, se gli premeva d'aver pace, passasse a Caleedone per trattarne a bocca con lui. D'uopo su, che il povero Imperadore inghiottisse ancora questo boceone, e andasse a trovarlo. Nell'insigne Chiesa di Santa Eusemia presso a quella Città si abboccarono insieme, e vicendevolmente giurata buona amicizia tra loro, si convenne, che Gaina deporrebbe l'armi, e tanto egli che Tribigildo andrebbono a Costantinopoli. Secon-

(a) Sarratat do Socrate (a) allora fu, e non prima, come dicemmo di fopra, che l. 6. c. 6. Gaina fu dichiarato Generale della fanteria e cavalleria Romana, oltre al comando suo sopra un gran corpo di Goti a lui ubbidienti. Di Tri-bigildo altro di più non sappiamo, se non per relazione di Filostor-(b) philed, gio (b), ch'egli paffato nella Tracia da li a poco tempo perì. Quan-

is. 11. e. 8. to a Gaina non ebbe egli difficultà di passare a Costantinopoli, orgoglioso per aver data la legge al Regnante, ed ivi colla medefima altura pretefe, che si desse una Chiesa a i suoi Goti Ariani (e), ma l'Ar-

(c) Therefore, civescovo San Giovanni, imitando la costanza di Santo Ambrosio, talmente gli fece fronte, che restarono vani tutti i di lui sforzi. Pare, che tutti questi sconcerti succedessero nel Mese di Maggio, Ma poco durò la pace fatta con chi era di cuor doppio, e non istudiava se non cabbale ed inganni. Perchè in Modena il nome di Gaine è in uso, pet denotare i furbi ed ingannatori fotto la parola, ho io talvolta foipettato, che da quel furfante Goto fosse proceduto questo titolo; ma sempre mi è paruto più probabile, ch'esso venga da Gaue, famoso ne Romanzi per le sue ribalderie, e sinto a i tempi di Carlo Magno. Ora il malvagio Gaina Generale dell'armi andò a poco a poco empiendo la Città di Costantinopoli de'fuoi Goti, e mandando fuori quanti più potè di foldati Romani, ed anche delle guardie del Palazzo fotto vari pretefti (d). Era il suo disegno di mettere a sacco in una notte le bot-(g) sterate. Present vy. 255 n usu unegno un nettere a nacco in una notre le bot-somemur, tele de gli Oreficio, o pur de Bancheira, e poi di attaccare il fusco Philipper al Palazzo Imperiale. Zofimo (r) (crive, cb'egli mirava ad impadro-vi figara. in il della Città, e ad ufurpare il trono. Se na svidero quegli Arti-(d) Zofim.

per più notti i suoi satelliti per incendiarlo, ma sempre vi trovarono una buona guardia di foldati, benchè non ve ne dovesse essere, con aver poi tenuto per sermo il Popolo, che quei sossero soldati, fatti comparire da Dio per difesa del piissimo Imperadore Arcadio. Se ne volle chiarire lo stesso Gaina, e trovò, che tale era la verità, con immaginarfi poi, che Arcadio avesse fatto venire segretamente delle milizie per valeriene contra di lui, le quali steffero durante il giorno

nascole. Fu ergion l'apprensione conceputa per questo fatto, che il misleale Gaina si ritirasse suori di Costantinopoli nel di 10. di Luglio, allegando qualche indisposizione di corpo, e bisogno di riposo, con

fermarfi circa fette miglia lungi dalla Città. Aveva egli lafciato in Co- En a Vola

ffantinopoli la maggior parte de'fuoi Goti con ordine di prender l'ar. Anno 400. mi contra de Citradini a un determinato rempo, di cui preventivamente doveano dare a lui un fegnale, a fin di accorrere anch'egli con altra gente a rinforzarli. Ma o fia, come vuol Zolimo (a), ch'egli sco- (a) Zosimas prisse il disegno col venire prima del segno, o pure, come su scritto ili. 5. s. 19. da Soerate e da Sozomeno, che i Goti volendo asportar fuori della Città una quantità d'armi, le guardie delle porte si opponessero, perlocche reflarono uccifi: certo è, che il Popolo di Coffantinopoli fi levò a rumore, e dato di piglio all'armi, sbararono le strade; e giacchè Arcadio nel di 12, di Luglio dichiaro nemico pubblico Gaina (b) tut- (b) Chronie. ti si diedero a mettere a fil di spada quanti Goti s'incontravano. Gai- Alexandr. na non avendo potuto entrare, fu forzato a ritirarfi. Il refto de Goti non tagliati a pezzi, e confiltente in sette mila persone, si rifugiò Chronico. in una Chiefa, e quavi si afforzò. Ma il Popolo scopertone il tetto, seratu, e di la precipitando travi accesi contra di loro, gli estinse tutti, ed sozamento. infieme brueio la Chiefa: il che da i Cristiani più pii, se crediamo a Zolimo, fu riputato fatto peccaminolo. Con cio rimale libera e quieta la Città, ma non finirono le scene per questo. Gaina da nemico aperto cominciò a far quanto male pote alla Tracia, senza che alcuno ulcisse di Costantinopoli per opporsegli, o per trattare d'accordo: tan-to facea paura ad ognuno il di lui umore barbarieo. Il solo San Giovanni Grifostomo ando animosamente a trovarlo (e), e ne fu ben'ac- (c) Theed. colto contro l'espettazione d'ognuno. Ciò ch'egli operasse, nol sappiamo, fe non che Zosimo scrive, aver Gaina dopo la total desolazione di quelle campagne, (giacche non potea entrar nelle Città, tutte ben difese da gli abitanti) rivolto i passi verso il Chersoneso, con difegno di passar lo Stretto, e continuare i saccheggi nell'Asia (4). (d) 20sm. Ma eletto Generale della Flotta Imperiale Fravita, Goto bensi di na-111. 5. 6. 20. zione e Pagano, ma uomo d'onore, ed applaudito per molte cariche e fequ. fostenute in addietro, andò per opporsi a i tentativi del non mai stanco Gaina. Ed allorché coltui dopo aver fatto tumultuariamente fabbricar molte rozze navi da trasporto, si volle arrischiare a valicar lo Stretto, gli fu addoffo Fravita colle fue navi ben corredate, e gli diede una si fiera percossa, aiutato anche dal vento, che molte migliaia di Goti perirono in mare. Disperato per quella gran perdita Gama, volto cammino con quella gente che gli rettava, per tornariene nella Tracia, e perchè Fravita non volle azzardarsi a perseguitario, gli su dato un reato per quelto. Ma dovette saper ben egli disendere se steffo, e ce ne aceorgeremo all' Anno seguente, in cui il vedremo alzato alla Dignità di Confole. Fuggendo por Gaina, le dee valere l'affer-zion di Socrate (e), e di Sozomeno (f), fu infeguito dalle foldatesche (e) serrat. Romane, sconsitto ed ucciso. Ma Zosimo racconta, ch'egli arrivò a lib. 6. c. 6. passare il Danubio con que pochi Goti, che potè salvare, sperando (1) Sozom, di menare il resto di sua vita nel paese, che era una volta de Goti. Ulda, ili. 8. 6. 4.

e Uldine, Re de gli Unni, padrone allora di quella contrada, non amando

## TOA ANNALI D'ITALIA

Es. Vog. di serei ne cit tau un il pericololo smefe, gli fi s'rotò come, ci de la serio del serio del serio del serio del serio del serio del Dila (C. Corro. di Contra Aleffandria (e) abbinno, che nel di 1, di Gennio dell'Audiestria. Il composito del serio del ser

834.122





# INDICE DEL TOMO SECONDO.

elineriinelinelinelineline

A BLAVIO Prefetto del Pretorio uc-cifo. 286.

ACAJA devattata da Goti. 105. ACHILEO Etimero Imperadore. 127. ACHILEO (Lucio Epico) uturpa l'Imperio in Egitto . 172. Scounto da Diocleziano Augulto, 172. ACINDINO (Sett mio) Prefetto di Roma. 168.

ACINDENO Confole, fuz avventura. 290. Aconto Vescovo orando dirende Tes-

falonica. 425. ADELETO (Ciodio) Prefetto di Roma.

AFFRICA, follevarioni in effa. 37. 38. AGOSTINO, pol Samo Vescovo, Mae-firo di Renorica in Milano. 439. nro di Remorica in Milano. 439. Recira un Panegineo ad oune di Bia-tone Confole. 442. Creato Vefcovo d'Ippona. 456. 497. ALARICO Capo de' Givi faccheggia le Provincie Romane. 457. Generale di Accadio Augulto. 458. Dichiarato Re

da i Goti. 500

ALBENGA nella Riviera di Genova, Pa-tria di Teto Elio Procelo acciamato Imperad. nelle Gallie. 145. ALBINO (Cejonio) Pretetto di Roma. 76

ALBINO (Nummio) Presetto di Roma. 94 ALBINO (Cejonio Rufio) Confole e Prefetto di Roma. 276. 277. Albino Prefetto di Roma. 458. 461.

ALCHIMIA, Libri di ella fatti benciare da Diocleziano. 173-ALESSANDRIA d'Egitto faccheggista da Diocleziano Imperadore, 173. Inonda-4a dal mare. 36a. 378.

Tom. II.

ALESSANDRO (Marco Anrelio Seve-LEASANDRO (MARCO ARICHO SEVE-ro) dichiratto Cefare, e Confole. 1. Perieguitato dal Cugino Elagabaol Au-guilo. 2. 3. Difefo de' foldati 4. Di-charato Imperadore. 5. Suoi Allefio-ri, e buon governo. 6. Ufi, e lode-voli azioni di lui in privato. 8. 9. 10. Quale la fua vita civile. 11. 12. Sue Quale la tua vita civile, 11, 12, 5ne premure per la pubblica felicità, 12, 14, 15. Sne fabbriche, 16. Ribellioni fosto di tui, 18. Saggia fua diftribu-zion de gli Ufizi, 21. Guerra a li mottà da i Pertiatti, 22, Va in Oriente contra di loro. 23. Severo efattore della militar difciplina . 24. Riporta vittoria de' Pertiani . 26. Sn> ritorno a Roma, e Trionfo. 27. Sua Lior-ralità . 27. Ilituifee il Collegio ce' Mammessi, e quello delle Mammesne. Dà Benefiaj. 28. Paffa alla guetra contro i Germani. 29. Dove è uc-cifo da i foldati. 31. Sue lodi, e onori. 32. Vedi Detti Sentenziofi. Gesü Critto.

ALESSANDRO Vescovo di Alessandria fco:nunies Ario. 244. ALESSANDRO ufurpator dell' Imperio neil' Affrica. 292. Opprefio dail'armi di Matlenzio. 299

ALIPIO (Faltonio Probo ) Prefetto di Roma. 465. ALETTO ulurpator dell' Imperio nella Bretagna, 171. Sconfitto ed ucello dall'efercito di Coltanzo Cloro, 172-AMBIZIONE, mal vecchio, ed univer-fale, 381, 352.

AMBROSIO eletto e confecrato Areivescovo di Milano. 403. Confidente di ferovo di ivitano, 493, Conhecite di Graziano Auguito, 421. Atilite al Concilio di Aqualega, 427, Sao telo per abolite il tituta della Vittoria, 230, 436, Spedito a Maffirmo Tiranno, 438. Pace da lui conchiufa, 440. Da lui confutata la relazion di Sammaco per la flatua della Vittoria. 441. Sua cotranza in difendere le Battliche da gli Hanza in direndere le Balliche da gii Ariani. 444. e /eg. Inviato di naovo a Maffimo Firanno. 400. e /eg. 458. Impedice a Teodofio Augusto Fin-grefio uel Tempio. 463. e /eg. A-mato da Valentiniano II. Aspusto. 468. Si ritira a Firenze. 473. Ritor-na a Milano. 479. Orazione funebre da lui recutata per Tendolio L Augu-

flo. 480, 483, Sua morte, 489,
Amando (Gneo Salvio) ufurpator
dell'Imperio. 156, 157,
Amando Marcellino Storico. 321, Affediato in Amida . 342. e feg. 360 AMIDA espugnata da Persiani. 342. AMPELIO Prefetto di Roma, 2 ANASTASIA Sorella di Collantino il

Grande . 231 Anastasia figlia di Valente Augusto. 418. ANASTASIO Romano Pontefice. ANCARIO (Quinto) Prelidenre dell'O-

riente. 81. ANDRAGAZIO Generale di Graziano ANDRAGAZIO GENERIC GI GIRIANO Augolio, imputato della di lui morte. 435. 436. Serve a Maffimo Tiranno. 455. 456. e fog. 5i precipita in mare diferento. 457.
ANDROMACO Prefetto di Roma. 480.

ANICIA Famiglia celebre e potente in

Roma. ANNIBALIANO (Afranio) Prefetto di Roma. 174-

ANNIBALIANO (Flavio Claudio ) Ni-pote di Coftantino il Grande, creato Cefare, e Re del Ponto. 277. e feg. Uecifo da Coftanzo Auguito. 286.

ANNULINO (Aunio) Prefetto di Roma. 191. ANTERO Romano Pontefice. 33. Martire. 34. Antioco Imperadore Efimero. 127 Antiocheni, lor fedizioni contra di Teodofio L Augusto, 448, Clemenza

di lui verfo d'effi . 450. di iui verto d'eiii , 450.
ANTIOCHIA prefa e faccheggiata da Sa-pore Re di Perfia. El. Prefa da Au-reliano . 123, 124. Abbellita di fab-briche da Diocleziano Augusto 178. Occupata da Eugenio Capitano e Imperad. efimero, è fedele a Dincleziano eradele contro di essa, 184. In essa si fabbrica la Basilica de Cristia-

ni detta Aurea, da Costantino M. 26. Così pure lo Spedale de Pellegrui e la Basilica detta di Rassa. 264. 1 Antiochia gli Ariaul tengono un Concilisbolo contro il S. Concilio Nice-no . 273. Quindi scossa da otribile no. 203. Quindi feolfa da ocribite Tremuoto. 193. Dedicazione della fua Catedrale. 204. Il popolo Antio-cheno barta e dileggia Giultiano Apo-fiata. 362. 363. Che fa le fue vender-te colla Satira Mifopogou. 363. Al-legre22a di quello per la morte di quefto. 371. Sedizione in Antiochia. 44

ANTIOCHIANO (Flavio ) Prefetto di Roms, LLL 113. ANTONINO creato Imperad. da' Presorisni fi ritira. 18. APOLLO Beleno, onorato in Aquile-

ja. 43. APOLLONIO Tieneo Filosofo rinoma-APRO (Arrio) Prefetto del Pretorio, uccifo da Diocleziano. 151. 152.

APRONIANO. Vedi Afterio.
AQUILEJA, già Città del Romano
Imperio, retta da Menofilo, e Crifpino, Uomini Coufolari, refitte a Maffimino Imperad. 43. 44. In effa è ri-eevuto Pupieno Maffimo Imperad. 45. Refifte, e poi fi rende a Coltantino M.

Rente, e poi n rende a Contantino M.

217. Coneillo ivi tenuto. 427. Refifle a Maffimo Tiranno. 453. 454.

E poi viene in potere di Teodolio Imperad. 457

Aquis, loco diverso da Aquileja Cit-tà d'Italia, della Messa superiore, ove Costantino M. andava a bagnarsi. 241. ARABINO (Settimio) Senatore Indro. 13

ARBEZIONE Generale di Coftanzo Augufto. 335. e feg. 383. Armogaste Franco, Generale di Graziano Augusto. 427. 454. 467. 461. Opprime, e poi uccide Valentiniano

II. 468. e feg. 470. Promuove all' Im-perio Eugenio. 471. Vince i Franchi. 473. Sue minaccie contro i Crifliani. 476. Si uccide da fe stesso. 478, IRCADIO (Flavio) Figlio di Teodo-fio L Augusto, dichiarato Imperado-

re. 421, 442, 447, 479, Succede al Padre nell Oriente. 452, Prende per Moglie Eudoffia. 457, Uccifo fotto i fuoi occhi Rufino. 486, Dichiara Stilicone nemico pubblico. 488

Africa al dominio dell' Affrica, 400. 499. Guerra a lni fatta da i Barbari.

ARIANI, loro Conelliabolo in Nicea.

ce, 444 e feg. ARINTEO Generale di Valente Impe radore. 380, 392, 396. Contole. 397.
Ario, e fua Esefia. 254. Celebrato contra d'effa il Concilio Niceno. 256.
263. Richiamato dall'effio da Co-

ffantino il Grande. 263. Ammello alla Comunione Cattolica nel Concilio Ge-

rofolimitano . 276.
Antstonoto Confole fi ribella a Carino Augusto. 153. Presetto di Ro-

ma. 170. An nonto Scrittore infigne Cristiano. 262. ARSACE Re de Parti tolfe la Perfia a Successori del Macedone. 11

ARSACE Re dell' Arnienia. 307. 347. 321. Inguriato da Ginlano Augutto. 304. 390.

ARSANE, Regina di Perfia, prigioniera di Galerio Maffimiano. 175. e feg. ARSENIO (S.) eletto Ajo di Arcadio figlio di Teodofio Imperad. 432. 433. ARTABANO Re de Parti, fcountto ed pecito da Artalerse Persiano. 23.

ARTASERSE L Perfiano abbaste il Re-gno de' Parti. 22. Muove guerra a i

gno de Part. 22. Muove guerra a t Romani. 23. Sua fuperba ambasiciara. 25. Vittora riportata contra di lui da Aleffandro Augullo. 26. Artaserse II. Re di Peria. 426. 439. Aruserer frenan da Cottantino il Grande. 239. Poi permeffi. 243. 255. Asclepio Doto Comandante della Flotta contra di Aietto pfurpator della

Bretagna. 171. 172. Ascorto fanto Vescovo di Tessalonica battezza Teodofio Imperadore. 413. Aster facri. 487. Leggidi Arcadio Imp.

intorno ad etli. 491. 492. Astrato (Lucio Turcio Secondo A-pronano) Prefetto di Roma. 289. 361. 362. 436. ATANASIO Veicovo di Aleffandria nel

Concilio di Tiro deposto. 276. Esiliato de Costantino il Grande. 276. Riebiamato dall' Efilio. 282, 297, 300, 303. Depoftonei Concinabolo di Mila-no. 329, 331, 371, Fine di fua vita. 400.

ATANARICO Principe de'Goti, fue guerre con Valente Augusto. 387 Pace fra loro. 303, 427. Sua monte. 428. ATENE abbruciata da Goti. 105, 166.

112. AVENZIO Prefetto di Roma. 43 AURELIANO (Lucio Domizio) che fe

pui Imperadore, libera l'Illineo da i Barbari. 80. Sue imprete militari. 80. Dellinato Contole. 81. 83. Adotta-to da Ulpio Crinito. 81. 82. Generale di Claudio Augusto, 212, Proclamato Imperadore. 117. Sue doti, e feve-rità prima dell'Imperio. 117. Sua di-feuplina militare. 117. 118. Vince i Giu-tonghi, e Vandali. 118. e feg. Sua cru-

delta. 120. AURELIANO Augusto abbate Cannabaude Re de i Goti, 122. Dà una rotta a Zenobia Regina dei Palmireni. 123. a Ectioosi Regina dei Palmireni. 123.
Affedia e prende Palmira. 124. Conduce in trionfo Zenobia prigionicia.
126. Diffrugge Palmira, e ricupera
PEgitto. 127. Sua vistoria di Tettico, a cui perdona, 128. Sao infigne trionfo. 129. E lodevoli azioni. 130. Vie-

ne uccito da è fuo'. 133. Aureolo (Manio Acuo) Generale di Gallieno Augusto. 89. Si rivotta. 99. Vince Macriano. 91. Ufurpa l'Imperio. 99. to7. Quale il fine di fua via 110.

AUSENZIO Vefeuvo Ariano. 444. e frem. Ausonio (Decimo Magno) Confole, e Scrittore celebre. 419. Suo Pane-

gireo. 411.
AUTUN Città affediata e fottomeffa da
Tetrico ufarpator deil' Imperio. 112.
Beneficana da Coltantino M. 212. Conginra ivi tramata contro Cotlante Augutto da Magnenaio, 305. Affediata da Baroari ditendefi bravamente. 331.

BAJA, varj Edifizj fattivi da Aleffandro Imperad. 16.
BALBINO (Decimo Celio) eresto Im-

peradore. 42. Non può quietare la fe-dizion de Romani. 44. Uceiso da i Pretoriani.

BALISTA (Servio Anicio) Prefetto del Pretorio fotto Valerano. 75. Generale. oo. Si erede, che aflumeffe il titoio d'Imperadore, 93, E' poscia uccifo. 93. 100. BASILIO Vescovo fanto di Cesarea, 395.

BASILIO (Valerio Massimo) Prefetto

di Roma. 238. 240.
Bassilio Prefetto di Roma. 480.
Basso (Settimio) Console e Prefetto

di Roma. 236, 237, 238, 241. Basso (Giun o) Pretetto di Roma. 34 BAUTONE Conte Franco, Generale di Giaziano Augusto. 427. 440. e fegu. Generale di Valentiniano II. 440. e

Jeg. Confole. 442.

BENEFIZI militari, Ioro principio, o fe-gno. Nome poi dato anco a gli Ec-elefiaflici. 28.

BEREFIZIO, oggi detto Fende. 141. BEREFO, Città nella Fenicia, diroccata da un tremuoto. BISANZIO Città, fedizione in effa. 97.

Vedi Coffantipopoli. BOLOGNA fi fostomette a Maffimo Tiranno. 452.

Bonoso gran bevitore di vino, e usur-pator dell'Imperio è uceito. 145. Brescello, desoiato da Massimo Tiranno. 452. Brescia, Cità, ove Coffsutino il Gran-

de sbaraglia un Corpo di Cavalleria di Matienzio, 216 BRETAGNA ustrpata da Caransio. 150 Cui viene tolta da Alesto. 168. Ri torna all' obbedienza Romana. 172.

TALLISTO Papa, Martire. 1 CALOCERO Imperadore efimero.

CALPURNIA, forse moglie di Tito Quartino già Console, Sacerdoressa, e per la sua eatitià adorata da' Roma-

CAMENIO (Celonio Giuliano) Prefetto di Roma. 272. CAMILLO (Ovino) fua ribellione con-

tro Alellandro Augusto. & CANDIDIANO figlio bailardo di Galerio Augulto. 211. Adottuto da Valeria Imperadrice, rev. 228. Uecifo da Licinio. ivi.

CANNABAUDE Re de i Goti necifo da Aureliano Angulto. 122. CAPELLIANO Scuatore in Affrica abbatte i due Gordani Augusti: 41.

CARAUSIO usurpa l'Imperio nella Bretagna. 16. San pace con Massimiano Augusto. 161. Contra di lui procede Collanzo Cloro. 163. Affassina-

to da i fuoi. iti CARINO (Marco Aurelio) figlio di Caro Augusto. 148. Succede al Padre nell'Imperio. 150. 152. San infame

vita. 153. 154. E morte. ivi. CARTONE Moglie di Gioviano Augutio. 371. e fega.

CARO (Marco Aurelio) prociamaro
Imperadore. 148. Sue imprefe ia Oriente, e morte. 149. 150.

CAROSA figlia di Valente Augusto.

CARPI, Popoli barbari, vinti da Filip-

po Imperadore. 17. 18. CARTAGINE Città Iaccheggiata ed in-cendiata da Maffenzio. 213. CASSIO (Dione) Prefetto di Roma. CASSIO (Giulio) Prefetto di Roma.

<u>≥3</u>8. CATULLINO (Acone Filomazio) Prefetto di Roma. 204. 205. CECLLIANO Vescovo di Carragine difeso contro i Donatisti nel Concilio di

Arles, e di Roma, ed affoluto. 230. 225. CELIBATO favorito da Coffantino M. e difeso da S. Ambrogio, 2 CELSINO (Aurelio) Prefetto di Roma.

CELSO intigne Giurifconfuito. 6 CELSO (Furio) Generale di Aleffandro Augusto. 18. CELSO (Tito Cornelio) usurpator dell'

Imperio in Affrica. IOL.
CENSORE, fua autorità quale annicamente in Roma. 68. CENSORINO Imperadore di pochi di. CENSORINO Scrittore fotto i Gord'ani.

CEREALE (Nerszio) Prefetto di Ro-

ma. 320. e feg.

CESARE, Titolo di molta autorità, vedendoli negli Edini. 76.

CESARIO Fratello di S. Gregorio Nazianzeno. 361. CESE-

District by Goo

CESEZIANO (Elio) Prefetto di Roma, COSTANTINO (Flavio Valerio) il CINEGIO Confole, fuo zelo pel Cattolicifino, 453. Ciparano Santo Vescovo di Cartagi-

ne. 63. 70. 79. Martire. 79. Ctrtade Imperadore Efimero.

CLAUDIO (Marco Autelio) Generale di Gallieno Augusto. 101. Sua congiura contra di lui, e innalzamento al trono Imperiale. 108. Sue azioni prima dell'Imperio. 109. Abbatte il Tiranno Aureolo. 110. Buon principio del fuo governo. 101. Sconfigge i Goti. 111. 112. Perciò appellato Goti-

CNIVA Re de' Goti, fue battaglie. 65. CNODOMARIO Re de degli Alamanni,

336. Rotta a lui data da Giuliano Cefare. 336. Como Città, ov'è confinato Flavio Claudio Giuliano, che poi fu Impe-

radore ed apollata . 327. Concilto Niceno celebrato contro l'Erelia d' Ario . 256. Concillo di Serdica o Sardica contro

gli Ariani. 300.
Concilio o sa Conciliabolo di Rimini.

CONCILIO di Aquileja fotto Graziano Augusto . 417.
Concillo L Generale di Costantinopo-

li. 418. CORNELIO Romano Pontefice. 65. Martire 7

CORREZIONE da farfi a'Grandi aucora, ma con prudenza fomma. 464. Costante (Flavio Giulio) figlio di Costantino il Grande, creato Cefare.

Coltanino il Grande, creato Celare. 272. Stati a lui affegnati dal Padre. 272. Stati a lui affegnati dal Padre. 278. Succede a lui nell'Italia, Affrica, ca, del Iliaico. 236. D'ifecordia fra uè i Fratelli. 287. Dall'efercito fuo uc-eifo il Fratelli coltantino, e elten-fione del fuo dominio. 292. Sue Leg-gi courro. il Pasenti.

gi contro i Pagani. 2023.

Costante Augulo, fue vittorie. 2006

Protettore de Cattolici . 300. 301

Congiuta di Magnerzio contra di lui 30f. Onde è uccifo. 306. Suoi difet-ti e pregi, svi. e 307. Costantino il Grande difeendente da

nn Fratello di Claudio II. Auguflo . 109.

Grande, Figlio di Coftanzo Cloro. 166, 167, 173, 180, Sprezzato da Ga-lerio. 188, Sua vittoria di un Linne, e de Sarmati. 190. e feg. Fugge da Galerio, e va a trovare il Padre. 191. e fee. A lui succede ed è proclamato Augusto. 195. Ma prende il folo ti-tolo di Cefare. 195. Sue vittorie con-tro i Franchi, ed altri Popoli. 198. Creato Auguilo da Maffimiano, 201, Il qual poscia tenta di tradirlo. 201 206. Ma per nuovo tradinento e fatto da lui morire. 207. Sconfigge le Nazioni Germaniche. 209. Invitato da i Romani contra dell'iniquo Maf-

fenzio. 214. Sua Lega con Licinio. 215. Con varie vittorie s'inoltra fino a Roma. 216. e feg. Miracolofa fua chiamata al Criftianesmo. 218. Vittoria infigne da lui riportata colla morte di Maffenzio, 210.

COSTANTINO Il Grande divenuto I ostantino il Grande divenuto Pa-dron di Roma, dell'Italia, e dell'Af-frica, 221. e fer. Dà più rotte a i Franchi, 222. Non prende il tiolo di Pontefice Mafimo, 230. Sua guerà con Licinio, a cui dà una rotta, 231. E dipoi fa pace. 232. Sue lodevoli Leggi. 233. e 234. Sconfigge i Sar-mai. 244. E Licinio Augusto due volte. 240. 250. Divien padrone di tutto il Romano Imperio. 251. Leva ntro il Romano Imperio. 2(1). Leva di via Licinio. 3(1). Se premure per editopere il Ereita di Ario. 2(4). In giuristo da i Romani. 2(5). Fia morire il Figliosto Criftoo, e la Moglie Fanita. 2(9). e/eg. Fonda e dedica. Coftantiospoli. 267. e/eg. Vince 5 sarmati e Goil. 256. Ossato rifiperato, e temeto dai Bachari. 273. Per fisto ordine tenuto il Concillo di Tiro, e di Gerufalemme. 276. Divide rea I. Fistiandi i dio Stati

Divide tra l Figlinoli i fuoi Stati. 278, e feg. Sua infermità . 280. Bat-telimo . 281. E morte . 283. Gloriofo in vita, e dopo morta. 181. e feg. COSTANTINO juniore (Flavio Claudio)

figlio del Grande, fua nafcita. 236. Cresto Cefare. 236. Vittorie da lui riportate contro i Goti. 270. Smrti a lui affegnati dal Padre. 278. Succede a lul nella Gall'a, Spagna, e Breta-gua, a86. Difcordia tra effo e i Fratelli. 287. Entra coll'armi in Italia. 292. [fi una battuglia uccifo. 291. COSTANTINOPOLI, fiua fondazione e dedicazione 265; e fog. Sua granderza e popolazione, 265; e fog. Concilio G. ivi tenuto. 425. COSTANZA (Flavia Valeria) Sorella

COSTANZA (Flavia Valeria) Sorella di Coftantino il Grande, maritata con Licinio Augulto. 215. 222. 247. 253. COSTANZA O COffantina figlia di Cortantino il Grande. 211. Maritata a Gallo Cefar. 314. 324. 326. e frg.

Gallo Cefare. 314. 324. 326. e feg.
Costanza (Flava Alaffima) figlia
di Collanzo Auguito. 352. 358. 379.
Maritata con Graziano Auguito. 402.

436.
COSTANZO Cloro (Flavio Valerio) adonno, e creato Cefice da Dioche
con control de la control de la control
contr

 338. E a lui la fanno i Perfini. 342.
e Jeg. Contra di lui inforge Giuliano
Celare. 346. e Jeg. Dà fine a i fuoi
giorni. 372. Sue lodi e biatimi. ini
7 364.

Cossili, v. o. (Glaido) Condos, Fratello di Coltantono ii Grande, ristello di Coltantono ii Grande, riscitarso (Flativo Valerio Gallio) Fillio di Coltantino ii Grande, creino Cefazione ii Grande, creino Celario di Coltantino ii Grande, rismanti 21. Applicationo ii Grande di Coltavia di Padre, 250 - Levato di vita dal Padre, 250 - Levato di vita dal Padre, 250 - Levato Carlotto (Marco Ulpio) valente Gacantino di Nateriano Augulto 1, 20 De-

numo Condote. St. 15. Adorri AneGrano. St. 15. Adorri AneSt. 15. Adorri AneGrano. St. 15. Adorri AneSt. 15. Adorri AneGrano. St. 15. Adorri Ane
John Colled Conversac della Gal
John Colled Conversac della Gal
Grano. St. 15. Adorri Ane
Grano. St. 15. Adorri Ane
John Colled Conversac della Gal
John Colled Conversac della Gal
John Colled Conversac della Gal
Colleda Del Ane
John Colleda Conversac della Gal
John Della Gal
John Colleda Conversac della Gal
John Della Gal
John Colleda Conversac della Gal
John Colleda Colleda Colleda

John Colleda C

\_

DAMASO Postefice Romano cletto nello Sciima. 381. 393. 424. Gingre al fine de' faoi glorni. 4392.

S. Ambrogio. 463. 464. CTESIFONE, Capitale di Sapore L Re

Pertiano. 52.

D۸-

white by Goog

DAME Romane, loro zelo per la liberazione di Papa Liberio, 334 DANUBIO, Ponte fabbricatovi Topra da

Collantino il Grande, 363.

Decenzio (Magno) Fratello di Ma-guenzio, creato Cefare. 307. 314. 320. Si necide da fe steffo. 321. Si necide da le stello, 221.

Decio (Gajo Messio Quinto Trajano)

spedito contro a i ribelli da Filippo

Augusto, e proclamsto Imperadore, vince ed accide lo stesso Filippo. 62. Sua moglie e Figli. 64. Persecutor de Cristiani. 65. Miseramente muorc. 67.

DELMAZIO (Flavio) Figlio di un Fra-tello di Collantino il Grande. 272. Paefe a lui affegnato da effo Collantino. 270. Creato Cefare. 277. cifo da Coffanzo Augusto. 287

DEMOSTENE Capitano di Cetarea, fua brayura .

DESTDERTO, Fratello di Magnenzio, creato Cefare. 307. Da lui fleflo pri-vato di vita. 321.

DETTI Sentenziofi. Marco Aurelio Severo Aleffandro Imperadore dices speffo, e sece scrivere nel Palazzo Cesareo, e altrove a lettere majuscole: Non fare a gli altri quello, che non verresti fatto a te stessa. E. Se solo si cibava, teneva un Libro a tavola, e leggeva, o facea leggere. Speffo vo-leva feco a pranzo Uomini dotti, e particolarmente Ulpiano, dicendo; che più gli faceano pro i ragionamenti lora ernditi, che le vivande. 10. Non gli piaceva la grau turba, dicendo, di pa-rergli di mangiare nel Teatro, o nel Circo. 10. Dicendogli Mammea la madre, e Memmia fua moglie, che tanta dre, e Memmia fua moglie, che tanta fua conteña efponeva allo firezzo la fua Dignità, rifpondeva: Può effere; ma certa la rende più firma, e di maggior darata. 12. Velfiva egli femplice e modello dicendo: che le gemme convenivano folo alle Donne; e che le flesse Donne, senza eccettuarne l'Imperadrice, doveans effere contente di pube. 12. Amante dell'Economia fo-lea dire: che la gloria e grandezza d'un Imperio confifte non già nella magnificenza, ma nelle buone forze; cioè in ricchi Sudditi, e valorose milizie. 15. Mai non diede per dannel le Giudicature, folendo dire: Chi com-

pera, bisogna che venda. Io mai non sofferiro questi mercatanti de cariche, softerro quest mercanant at curson, e se li permettess, un potrei pai ragionevolmente gastigarti. Mi vergoguerei di punure un Usmo, che ha
comperato, è egi poi vende. 15, de.
Arunnaelirato dal diligente esame fatto da' Cristiani intorno a quelle Persone, che doveano ammetterii al Sacerdozio dicen; parergli strano, come non si masse la diligenza medesima, allor-che si voleva eleggere, chi devea aver in mano è beni di fortuna e le vite de Popoli; e quando ciò si praticava da i Cristiani per l'elezione de Sacerdeti. 21

dots. 21.
Gordiano III. Imperadore scrive, di coussere oramai, quanto sia infesice il
Principe, posso in mana di gente, la
quale gli taccia il vero, e l'inganni
col falso, 50.

Aureliano Imperadore, che si sacea a-mare, e temere dalle soldatesche scrive ad un fuo Luogotenente una Lettera belliffima e degna d'effere ftudiara da qualcheduno degli Ufiziali, anco Criftiani. 117. 118. Facendo necidere Eraclammone che avea tradita Tiana sun Patria, diste, che non si potca sperar sedelti da che era stata insedele alla sua Patria. 123.

Diocleziano Imperadore attellava nen efferci cofa più difficile, che il ben re-

gnare: perché ec. 199. 100. Vedi an-co 353. 354. Ormifda, tratello del Re Perfiano, già ritugiatofi fotto l'Ombra di Coltantino M. interrogato intorno alle grandezze di Roma risponde : Che nalla più gli era piacinto, quanto d'aver imparata, che anche in Roma si mo-

riva . 333. Teodofio il Grande di fua paz enza verso i mormoratori adduceva quelle ragioni: Perchè, se la lor maldicenza proviene da leggierezza indiscreta, mi dobbiamo sprezzarla; se da cieca pazzia abbiamo da averne compassone; e fe poi da cattiva velentà, a noi conviene il perdonare. 473. 474. Dextryo Storico, Capitano degli Ate-

niefi. tog DIACONESSE, Editto intorno ad effe. DIOCLEZIANO (Gajo Valerio) Confo-

te . 449. Proclamato Imperadore . 1 ca. Abbattuti i fuoi competitori, foto regna. 154. Sue azioni e qualità prima dell'Imperio. 155. Ricupera le Pro-vineie occupate da 1 Perfani . 150. Sconfigge i Sarmati. 162, 170, Crea Cefare Cottarno Cloro . 167. e feg. Si fa adorare qual Dio, 16 deltà contro gli Aleffandrini . 172 173. Dà con luo vantaggio la paes a i Pertiani. 176. Infigni rabbriche da lui fatte in Autiochia. 178. Terme Diocleziane da lui fasbricate in Roma. 170. Altre fue lodevoli azioni .

181. Muove la perfecusione contro i
Cristiani . 181. e Jeg. Sua erudettà contro gli Antiocheni, e trionfo in Ro-ma. 184. Forzato da Galerio a deporre l'Imperio. 187. e feg. Suo ritiro in Dalmazia. 188. Suo detto. 199. Fine di fua vita, e fue qualità. 223 e fig. DIONE Storico quando terminalle la fua

Storia, 17. Creato Confole, 20. Si ritira alta fua Patria. 20. Dioxisio Romano Pontence . 83. Muo- Epagato autore della morte di Ulpiarc . 111. Dionisio Santo Vefeovo d' Ateffan-

dtia. 63. 73. 79. Dioxisio (Elio) Prefetto di Roma. 185. DOMENICA Moglic di Valente Augufto. 354. DOMIZIANO Prefetto del Pretorio d' O-

riente. 325. Fatto necidere da Gallo Cerre. 326.
Donato (Giunio) Prefetto di Roma fotto Valerimo. 29. DONATO Vescovo di Cartagine Ere-siarca Capo de' Donatili. 264. DONATISTI, loro Seilim, nell' Affri-

DURAZZO, Città della Dalmazia refta quati subbiffata dal Treumoto. 298.

CCLESIASTICI Logge di Coffantino il Grande per elli. 261. Etta-zioni date loro da Coftanzo Augusto. 298. Per effi Leggi di Valentiniano. ELAGARALO (Marco Aurelio) Imperadore, tuo mal'animo verto il Cu-gino Aleffandro. L. Suoi teutstivi per

tevario dal Mondo. 2. 3. Ma refta egti uccifo. 4 ELENA Madre di Costantino il Grande Moglie di Costauzo Cloro . 192. Va Artigate di Cottanto Cotto, 193. Va a Roma. 245. Suo delore per la mor-te di Crispo Cesare. 259. Sua andata a Gerusiaemme, e morte. 262. Etena (Flavia Guita) borella di Co-stanto Augusto, maritata a Giutiano

Cetare . 330. Rapita dalla morte . 248. ELENOPOLI, Città fabbricara da Eterra, o dal fuo figlio Coffantino M. 262. ELIANO (Lucio) ufurpator dett'Imperio nelle Galtie, 104

ELLIANO o Lolliano ulurpator dell' Imperio fotto Diocleziano. 156 EMILIANO (Marco Giulio) proclamato Imperadore, abbatte Gallo, e Vola-fiano. 71. 72. Uceifo da i foldati. 73. EMILIANO diverto dall'altro ufurpa t'Im-

EMONA, Città dell' lifria trovata vota di abitanti, e viveri dall' efercito di Maffimino Imper. 43.

no Giuritconfulto uccifo. 19 Equizio Generale di Valentiniano L

Augusto. 375. 377. 383. 401. e feg. Sua morte. 416.

ERACLIANO Prefetto del Pretorio fosto Gallieno. 106. Sua congiura contra di lui. 107. e feg. ERACLEONE (l'Iavio) Generale di A-

tetlandro Imperadore, uceilo da' Soldati. 19.

ERENIO (Quinto Etrufco Meffio Decio) Figlio di Decio Augusto, eresto

Milira contro i Goti. 67. Cetare. 64. Milita contro i Got. 67. Uccifo in una battaglia. 101. ERMOGENE (Aurelio) Prefetto di Ro-

ma. 20 KMOGENE Generale derl' Armi in Confrantiuopoli, uccito dalla Cartolica Plebe. 20¢. ERMOGENE Prefetto di Roma, 2 EROC, Re degli Alamanni ajuta i Ro-

mani, 192, 195.

ERODE, O Erodiano figlio di Odenato creato Augusto. 105, 122.

ERODIANO Storico Totto i Gordiani.

ETRUSCILLA (Erennia) Augusta, Moglie di Decio Imperadore, 64. cenerio Zio di Teodoso L Augu-Eu-

EUDOSSIA Moglie di Arcadio Augulto . 48f. Vilipefa dall' Eunneo Eutropio. 407. Suoi vizj. 100. e feg. Euganto ulurpa l'Imperio nelle Gal-EUGRNO BUIGH I Imperio nelle Gal-lie 471. Auche l'Italia a lui fi for-topone. 473. Occupa l'Alpi Gmile. 474. Sua prima barraglia con Teodo-fio Augulto. 476. Sonfitto ed neci-fo nelta feconda. 478. EUNENE iofisme Oratore. 162. EUNENE, iofisme Oratore. 163.

peradore terza specie del genere uma-se, amossi dal suo servigio, e depres-si. 21. Loro mal governo di Gordia-

no III. Imperadore. 50. Vedi Eu-EUPRASSIO Prefetto di Roma. 401.

405. EUSEBIA Moglie di Costanzo Augu-EUSEBIA Moghe di Coltanzo ruggi-fio. 211. Protettite di Flavio Giulia-no. 327. 329. 330. Sua andasa a Ro-ma. 332. 341. Fine di fina vita. 352. EUSEBIO Romano Pontefice. 210. EUSEBIO Vefcovo di Nicomedia, gran

Eusento Veicovo di Nicomenia, gran protettore dell'Eretico Ario, 254. Efi-liato per quello. 256. Torna si gra-zia di Coffantino. 262. 314. Maefiro di Gialiano Imper. 355.. Eusento Veicovo di Cefarea, Storico.

271. Panegirico di Cottantino da lui recitato. 277. Sua morte. 395. EUTICHIANO Romano Pontefice, 131. Muore, 150.

EUTROPIA Sorella di Coffantino, 277. EUTROPIO Storico vivente fotto Giu-

EUTROPIO Storico viveme fotto Giu-liano Angulta, 365.

EUTROPIO Eunaco divien prepotente nella Corte di Arcadio Augusto. 482.

Abbatte Rufino. 486. Fa thirath in Italia Stilicone. 488. Far Italianti in Italia re il Gributolio ai Vetevaro di Co-fiantinopoli. 494. Odiato da Gaina Ge-nerale. 496. Strapazzo da lui fatto ad Endoffia Augnita. 497. E' abbattuto. 498. E poscia ucciso. 499.

F ANO, nelle fue vicinanze Anreliano Imper. combatte contro i Barbari.

FABIANO Romano Pontefice. 34. Mar-

FABO Sabino Catone de' fuoi tempi, 6, FAUSTA (Flavia Maffimiana) Figlia di Maffimiano Augusto, maritata con Costantino il Grande, 201. 205. Rivela al Marito il tradimento del Padre. 207, Per le fue trame tolto di vita Cripo Cefare, 259. Sia morte, 264, FAUSTINA (Maffima) Moglie di Coflanto Auguño. 352. 358. 379. FAUSTINO (Appio Pompeo) Prefetto

di Roma. 179. FAUSTO (Anicio) Prefetto di Roma.

FELICE L. Papa. 113. Muore. 131. FELICE eletto Papa, da che Liberto fu mandato in efilio. 329. 334. Scac-

FENOMENI, Piogge di grano, 130, Della S. Croce veduta da Coftantino Mala S. Croce veduta da Coltanuno ma-gno in Gielo colle parole: Con spetila vă a vincere. 218. Di pioggia, e Ful-mini fo favore di Antam Città affe-diata di Perfana. 310. Di globi di fiamme ad impedire i Giudei dalla fab-brica del Tempio. 363, 364, Di nn turbine a difela dell'armata di Teodofio M. e contro Engenio Tiranno.

477. FERMO fi ribella in Affrica a Valentiniano Angusto, 300. e feg.

taliffo (Marco Guillo) che fu poi Imperadore, creato Prefetto del Pre-torio, 31. Toglied i vita Gordiano III. Auguito. 35. Proelayato Imperado-re. 55. Creditto da alcuni Crilliano. 55. Vince i Carpi, o Sarmari. 38. Celebra I Anno Milletimo di Roma. 62. Spettacoli da fui dati. 61. Perde see operación da fui dati. 61. Perde la vita io nua battaglia con Decio. 62. Fistippo (Gajo Giulio) juniore, crea-to Cefare dal Padre. 46. Pofeia Im-peradore. 48. Lafeiato dal Padre al governo di Roma. 62. 63. Uccifo. 63.

FILIPPO Prefetto del Pretorio di Co-Hanzo Angulto. 315.
FILOSOFI Pagani. Lor furbefco ripiego per follenere l'Idolatria. 356, 357.
FIORENTINO Prefetto di Roma. 480. 487.

FIONENZO Prefetto del Pretorio delle Gallie. 345. E Confole. 348. FIRMICO (Giulio ) Scrittore. 194. e feg. FIRMO, o Firmio (Marco) Imperadore efimero. 127. e feg.

FLACILLA, o Placilla (Elia) Moglie di Teudofio Augusto. 420. Sua mor-FLACILLA Figlia di Arcadio Augusto. FLAVIANO fanto Vescovo d'Antiochia.

449. e Jeg.
FLAVIANO, Prefetto di Roma. 495.
FLAVIANO Prefetto del Pretorio di Engenio Tiranno. 473. e fegs. Si ucci-. de. 47

FORO di Flaminio, Ctià diffiritta, già polla a' Confini di Foligno; ove, o a Terrii li trovarono a fronte le Armate di Gallo, e di Emiliano. 71. Franchi Popoli, quando fi cominci ad ndire it for nome. 7 Devastano la Spagna 94. Lor guerre con Coftan-te Augusto 191. e feg. 205. Contra di loro milta Guliano Celare. 339.

347. 427. 46t. FRIGERIDO Generale di Graziano Angullo. 412. e frg. 414. FRITIGERNO Capo de Goti. 411. Rot-ta da lui data a Valente Anguito. 415.

e feg. FRUMENTARY, ufizio infame, aboliti da Diocleziano. 181. FULVIO Prefetto di Roma uccifo. 4. FURIO Celfo, sua buona condotta ne guerra della Manritania Tinguana .

G ABUNIO Re de l'Quadi anaumano, da i Romani. 402. Gaina Goto Generale de Romani. 475. 456. Sue trame contra di Eutropio primo Ministro di Arcado Augusto.
495. Sue alluzie. 497. E prepotenza.
501. Media i Voccupazione di Collanrinopoli. 502. Sconfitto dal Popolo d'elia Citta. 502. Potcia uccito. 503.
GA10 Papa. 150. Moore. 171.
GALERIO (Gajo Valerio Maffimiano) adottato, e creato Cefare da Massimiano Augusto. 167. Suoi costumi. 167. Dà il nome di Valeria a una Provincia della Panuonia. 170. Sconfitto da i Perijani, dà poi loto una gran rot-

ta. 174. 175. Diviene infolente per quello. 176. Sua perfecutione contro i Criftiani. 181. e fer. Storza Diocleziano a deporre la Porpora. 157. e feg. Vien dichiarato Augusto. Odia Costantino. 190. Che sugge da lui. 191. e seg. Suoi vizi ed iniquità. 106. Sno infelice tentativo contra di Roma, 201. Sua rapacità, 209. E fetente infermità . 200. Ultimo fuo fi-DC. 211.

FLORIANO (Marco Annio) Fratello. GALLA Figlia di Valentiniano L. Mo-di Tacito Augulto. 134. Frefetto del Preturio vien prociamato Augulto. 471. Sua morte. 475. 471. Sua morte, 475. GALLA Placidia Figlia di Teodosio L Augusto. 447. 479. GALLICANO (Ovinio) Presento di Ro-

ma. 135. GALLIENO (Publio Licinio) dichiarato Cefare ed Augusto da Valeriano to Cefare ed Augusto de Valeriano Roberto, 24, Sus Vistoria contra i Germani, 77, Sue imprete al Reno, 78, Non creta la prigionia del Padre. 86, Retla, folo Imperadore, 52, Sue bonen qualità. Sals Guerreggia frontra di Pollamo. 95, Suo ridecolo titori (1975), politica del Padre. 1970, politica del Padre d verno. 102. Va ad Atene, e fua cru-deltà, tot. e feg. Fine di fua vita.

Docterinon. 1831.

TO Prétion de Carlos et de Calcularo juscie figlio di Gillieno e gilo di Gillieno coltanzo. 276. Conno prétiriro Ministro di Arcedo Asquido. 2007. Se et altrice, 2007. E proposenza i cola di governo dell'Oriento. 110. Diligillo di Illie Olitimo por gil illieno di Diligillo do Gillieno dell'Oriento per gil illieno di Diligillo di Gillieno dell'Oriento per gil illieno dello diligio di Gillieno dell'Oriento per gil illieno dello di Gillieno dello di Gillieno dello di Gillieno dello dell'oriento dell'Oriento dell'Oriento per gil illieno dello Linguisto di tui Collanzo per gli fuoi catto i portamenti, 324. Richamato in Italia. 326. Sua morte. 327. GERUSALEMME, ivi fono miracolofamente impediti i Gindei volcotti ritabilicare il Tempio. 363, Ivi Dedicazione della Chefa della Rifurezione fatta da Collanino M. 276.

GESORIACO (Oggi Bologna di Picardia) occupato dalle genti di Caranjie. Tiranno. 168. GE-

GESU' CRISTO . Una fua flatua adorata da Aletiandro Imperadore colle altre Gentili, il quale aoco medita di alzargli un Tempio. 9. GILDONE Conte Governatore dell' Af-

frica . 475. Suoi enormi vizj . 490. Sua ribellione . 490. Sconfino ed uccifo ribellione 400. Sconfitto ed uccifo dall'armi di Onorio Augusto 493. GIORDANO flor co, detto Giornande, dice anco favole. 65.

GIOVANNI Grifoliomo deferive la Corte di Giuliano Apotlata. 300 pradica a gli Aotiocheni. 440 e fez. Crean Vetcovo di Coftammopoli. 404 408. Grovannt Santo Anacoreta, predice la vittoria a Teodotio Imperad, contro Maffimo Tiranno, 454, e feg. Predice

allo fteffo Imper. vittoria cuntru Eu-genio Tiranno. 475. Gioviano (Flavio Claudio) proclama-

to linperadore dopo la morte di Giu-liano Augusto. 368, 369. Svantaggio-fa pace da lui fatta co i Persiani. 370. Sua morte. 272. e fet. Giovino Generale di Valentiniano Au-

gufto. 375. Rotte da lui date a gli Alamanni. 382. Confole. 385. 359. Grupes ti follevano nella Palestura.

Grupez ii fulterano etta Palettana. 119.
Impediti dal rifabbricas ii Propo Varrofolimitano, e cun prodaja, 362.
Gruza Mammea Madee da Akamato.
Anga Marana Alamato.
Anga Marana anga da Akamato.
Anga Marana Anga Marana Akamato.
Anga Marana Anga Marana Anga Marana anga da palettana anga da Marana Anga Marana Man

cita. 4 GIULIA Mefa Avola di Alessandro Auguilo. 2. Decorata cul titolo di Au-

GIULIANO, (Quinto Trebonio) usur-pator dell'Imperio in Affrica. 163. Uce:de se statio. 167. GIULIANO (Aniero) Presento di Roma.

258. 262. 263. GIULIANO (Flav'o Claudio) Figlio di

Giuso Collanzo . 276. Fortunuamen-te prefervato dalla morte. 287. 327. Creato Cefare da Collanzo Augusto. 329. Suo vinggio alle Callie. 330. Sua prima campagna contra de gli Ala-manni. 331. e 332. Varie fue imprefe in quella guerra. 334. e feg. Sua vinoria. 336. Usurpa il titolo d' Augusto,

gioni. 367. Giulio I. Papa. 278. Fine di fua vita. 318. GIUNIO Donato Prefetto di Roma. 79. GIUNIO Flaviano Prefetto di Roma.

GIUSTA Sorella di Valentiniano II. Augufto. 470.

GIUSTINA Moglie di Valentiniano L 386. e feg. 405. 407. Ariana di ere-denza. 437. A fei resille S. Ambroso in difeta delle Bastiche. 444. 445. GIUTUNGHI, Popoli Infeliano l'Italia.

Ito. GLADIATORI Vietati da Coftantino il Grande. 25

GORDIANA (Ulpis) Madre di Gordiano L Augusto, 30.
GORDIANO (Marco Antonio ) Seniore, ehe fu poi Angusto, Configliero d'Aleffindro Imperadore. 6. Cresto Confole. 20. Acclamato Imperadore it

Affrica. 39. Suc belle qualità. 39. Si uccide da le fleifo. 41. GORDIANO (Marco Amonio) Fielio del Primo, cremo Augusto col Padre 30. Muore in battaglia. 41.

GOADIANO (Marco Anioni) il Ten ioaddano (Mareo Anioni ) il Ter-zo, Nipote del Primo, creato Ce-fere. 42. 44. 45. Pofeia Imperado-re. 47. Va alla guerra contro a i Per-finai. 51. 50e imprete in quelle par-ti. 52. Et tolto di vita da l'Hippo, 54. GORDIANO (Mezio) parente di G. diano III. Imperadore, Prefetto del

Pretorio. 54. Gordo, Favorito di Elegabalo Gors, loro irruzione nel Pacie Romano .65.66. 67. Loro Pace co' Romani, correrie nelle Provincie Romane. 95. Ttt 2 105.

og. 110. e fegu. Sconfitti da Claudi Urfino, o Urficino, e Damafo. Н

H ERENNIANO Augusto figlio di O-HOSTILLANO (Gijo Valente Medio Quinto Decio) Figlio di Decio Au-gusto, cresto Cefare. 64. Dichiarsto Augusto. 65. Ucoso. 70.

T ANUARIO (Pomponio) Confole e Prefetto di Roun. 160. e fez. JEROCLE, Favorito da Elagabalo. 3. Uccifo. 4. ILARIO fanto Vescovo di Poitiers man-

dato in efilio. 331. 348. Sua morte. 388. HARJANO (Mecilio) Prefetto di Roma. 186.

IMPERIO d'Oriente ed Occidente uniti
dopo la morte di Licinio da Coftan-

tino M. 255. IMPERIO, diviso da Costantino il Grande. 278. Da Valentiniano, e Valen-te. 375. Da fratelli Valentiniano II. e Graziano. 407. INDIZIONI, loro origine, ed pfo. 222.

222. Ingenuo (Decimo Lelio) Generale di Valeriano Augusto, proclamato Imperadore. 81. Si uecide. 89. JOTAPIANO, o Papiano aspira all' Im-

perio. 60. 62.

IPAZIO Prefeito di Roma. 419.

ISDEGARDE Re di Peria. 498. PTALIA, fuoi aggravi, 166. Juvenzio Prefesto di Roma. 381, 385.

AMPADIO Presetto del Pretorio sot-LATTANZIO Firmisno Macitro di Crispo Cesare, figlio di Costantino M.

337. LEGGI Imperiali contro i Libelli famoli, Lettere orbe ec. 288. Contro i pub-blici Giodiaj eteranui i Proceffi e liti. 289. Legge di Collanzo Augusto fa-vorevole a Professori di Mechanica, Geometris, Architetturs oc. 297. Leg-

dio Augnito. 112 e fera. Sconfitti anco da Coltannio il Grande. 270. Lor guerre con Valente Auguito. 387. Pace con lui, 302. Fanno irruzione nella Tracia, 400. Ammeffi da Va-lente nelle serre dell'Imperio. 410. Alle cui milizie danno una rotta. 412. Pofeia una maggiore, in cui Valente perifee. 416. Defotano le Provincie Romane. 417. e fega. In effe affeguata loro abitzazione da Teodofio Augusta flo. 431. Si rivoltano contro le Pro-vincie Romane. 487. 493. 500. Scon-fitti dal Popolo di Cultantinopoli. 503. GRACCO Prefetto di Roma. 408. GRANO piovuto dal Cielo. 130. e fegu. GRATA Sorella di Valentinino II. Augufto. 470

GRAZIANO (Flavio) Figlio di Valen-tiniano Imperadore, dichiarato Au-gusto. 385. Prende per Moglie Costanza nglia di Gioviano Imperadore. 402. 405. Sue belle don. 408. re. 403. 405. Sue behe con. 403. Sua vittoria de gli Alamannii 413. Sue belle doti. 494. Succede a Va-lente fino Zoo. 448. Dichiara Augu-flo Tcodofio. 420. Suo zelo per la Re-ligion Cartofica. 430. Da gli Ufriali di Miaffino I tranno uccifio. 437. Sue doti. 436. e fegu. Graziano (Tuttanio). Prefetto di Ro-

ma. 162. GREGORIO Nazianzeno, ritratro da lui fatto di Giuliano Apollata. 307. 309. Orazioni sue contra di lui. 363. 367.

Amministra la Chiesa di Costantino poli. 425. Vescovo di quella Cirrà. GUDIO, fue Herizioni folpette. 12. 15.

35. 49. 57. 58. 116. 401.

GUERRA, o fedizione tra II popolo Romano e i Pretoriani o foldati delle Guardie. 17. 18. Altra guerra funguinofa fra di elli commolla da Gallicano, già fiato Confole, che affieme con Mecenate, Senatore, aveano con pugnalare ucciti due foldati inoltratifi pognifate ucciti due foldati montratua in Senato per cusiofità di fapere; quin-tata dal colpetto del giovinetto Ger-diana Cefere. 44. Tra i foldati di Bi-fantio, e, i cittadiali, che ferzono tra-cidati. 96. De' Giodei nella Palelfina contro il Predido Romano. 319, In Roma fedizione stroce per lo Sciffica

The second

gi varie di Valentiniano, anco riguardo agli Ecolefialiti ec. 392. 394. Di Teodolio. 42f. 42f. 6/18. 6/18. 43f. 42 f. 6/18. 43f. 45 f. 6/18. Di Graziano per provedere a poveri ec. 400. Di Teodolio de Valentiniano 11. 46f. 6/18. 6/12. Di Teodolio indeligente verfo i mormoratori ec. 473. e fega. di Arcadol Imperatore innorma 2gli Afii f.

cri. 491. 492.
LEONZIO Velcovo di Tripoli in Lidia,
Ariano. Suo fisperbo coneggoo colla
fisperba Eufebia Angusta, moglie di
Costanto imperadore. 2312.
LEONZIO Prefetto di Roma. 310. 330.
LETA Moglie di Graziano Angusto.

LETA Moglie di Graziano Augulto.
436.
LETI appellati i Popoli barbari abitanzi
uelle Gallie. 494.

neile Galke. 494.

Listanto Soffia, Ito Pasegirico in onor di Giuliano Augulto. 362. Altro func-bre per la di lui morte. 367. 3722. 404. Depunso da gli Autolcheni a Teodo Augulto. 442.

LIBRIO ROmano Pottefice. 318. Ef-

Liari di magia ec. fatti brugiare da Valeuse Imperadore Arisno. 404. Licintano (Marco Aufidio Persen-

m.) Impressione efinence. Selection January Lecture (Geop Faire Geriera Liefelds.) 200 cm. Augusto de Galento, 2012 cm. Augusto G

ve è uccifo. 273. Licinio (Valero Liciniano) juniore, Figlio di Licinio Augusto, creaso Cetare. 237. Spogliano della Porpora. 251. E poteia uccifo. 260. Limenio (Ulpio) Prefetto di Roma. 299. 303. Lolliano ufurpator dell'Imperio nelle

Gallie. 103.
LOLLANO Prefesso di Roma fotto Valeriano. 75.
LOLLANO (MANORIO) Prefesto di Roma: 194. Confole. 318.
LONGINO Infigne Filosopi. 122. Uccifo da Aureliano Augusto. 124.

cajo da Aurensino Augusto. 125. Lonconardus quando fi comincisife a udire il lor nome. 421. 451. Lorenzo (Santo) Discono di S. Sifto P. e M. Martire. 70. Luctano (S. Martire) Chiefa a lui edificata da Elena, o dal fuo figlio

Coffantino M. 262.
Lucio L. Papa. 70. Martire. 73.
Luro (Furio). Prefetto di Roma.

## M

M ACEDONIO uccide l'amico Tito
Quartino, e ne porta il capo a
Maffinino Imper. che lo fa ammatzare. 3f.
Macauso (Marco Frilvio) favorito.

MACRIASO (Marco Fulvio) favoritodi Valeriano Augusto... 78... Il tradifee. 8r. Proclamato Imperadore... 90... Ueello da i faoi... 92... Macriano (Onioto Fulvio) Fielio

MACRIANO (Quioto Felvio) Figlio di Macriano feniore, creato Augusto dal Padre. 91. E uccifo da fuoi foldatil. 92.

MACRIANO Re de gli Alamanni. 394. 396. Sua pace con Valentiniano, e

300. Sua pace con Valentiniano, e morte. 403. e feg.
Macrano (Vario) Generale di Aleffandro Aegullo. 28.
Macro (Bebo) Prefetto del Pretorio
Gana Valentino.

fono Valeriano, 81.

MACKENEZIO (Magno) (sa congiusa contro Coltante Augulto, 207. Accidante Augulto, 207. Accidante Augulto, 207. Sus cradelià contro i Romani, 207. Sus cradelià contro i Romani, 207. Con pofeste Armano, 207. Sus la ficcotion in sua fiesa postengila, 216. Tornes con ser Armanta in Italia. 318. Toglio a fe fletfo la vita. 221.

MAGNO, nomo Confolare, fua congiara contra di Maffimino, e morte. 35. MATORANO Generale di Teodosio Au- MASSENZIO (Marco Aurelio Valerio) gulto. 422. MALALA (Giovanni) Cronografo di verità, e di favole. 115.
MAMERTINO Oratore Iotto Maffimiano Augusto, 160

MAMERITINO Orstore fotto Giuliano Augusto. 350. Confole. 355. MANETE erefiares. 14

MARCELLING Governatore della Mefopotamis. 13 MARCELLINO Pontefice Romano. 171

Forte Martire. 185. Calumniste da Donatifti d'Idolatria . 156. MARCELLO Romano Pontefice. 204. Martire, 200, 210, Marcello (Chudio) Prefetto di Ro-

ma. 165. Mancia Otseilia Severa, moglie di Filippo Imperadore, Criffiana, o fa-

MARCO Romano Pontefice. 278. Muore . 27 MARIA Figlis di Stilicone, maritata con

Oporio Augusto. 474. MARI, Vefeovo protettor d'Arlo, è richiamato dall'efilio da Collantino M.

MARIADE, uno de' Magistrati d' Antiochia tradifee la fua Patria . &. Brueiato vivo, o decapitato in premio, per ordine di Sapore. 80. Force lo stetto, che Ciriade. St.

MARINO (Publio Carvilio) proclamato Imperadore. 62.

MARIO efimero Imperador nelle Gallie. 103. 104.
MARSIGLIA, occupata da Diocleziano
Imperad. si da poi a Costantino Magno. 205. Ivi-teopetto il Depulito di Diocleziano Imper. 207. Martiniano (Marcu) cresto Cefare

da Licinio Augusto. 249. Uecsio da Collantino. 251.
MARTINO fanto Vescovo di Touts.

MARZIANO Generale di Galheno Auguilo. 97. 106. Congiura fua contra di Gallieno. 108. 109. MARZIANO Suucero di Alcifandro Au-

gusto, ucciso. 3 MASCELDEL Fratello di Gildone Conte Tiranno dell'Affrica. 492. A cui fa guerra. 493. Atiatinato poi da Stihoone. 494

uo tiglio di Maffirnisso Augusto. 106. Proclamato Augusto in Roma. Rende vani i tentativi del nemieo Galerio. 201, Ricupera l'Affrica. 213. Sue enormi iniquità in Roma. 214. Preparamenti da lui fatti contra di Coffantino. 215. Sua Armata di quà dal Tevere. 218. Nel qual fu-me rella fommerfo. 219.

MASSIMIANO Erculio (Marco Aurelio Valerio) creato Cefare da Dioclezia-no Autufio. 156. Pofeia Imperado-re. 157. Sue imprefe contro i Gerre. 157. Sue imprefe contro I Ger-muni. 158. Scoonfine de Carantio. 161. Crea Cefari Collanzo, e Galerio. 167. Scoofigge Giullano Tiranno. 167. Vince i Marcomanni. 159. San infor-tro Biblime. 181. Depone l'Imperio. 180. Da che il figlio Massenzio fu proclamato Augusto, ripiglia la Por-

pors. 197. Inganta ed necide Severo Augusto. 200. Ricorre a Costantino. 201. Indarno tenta di deporre Maf-fenzio fuo Figlio. 202. Ricorre a Ga-lerio. ivi. Pofeia a Coftantino. 204. Contra di cui ordifee un tradimento. 205. Altro fuo tradimento, e moste. 207. 213.

MASSIMINO (Gajo Giulio Vero) che fu poi Imperadore, milita nell' Arma-ta di Aletfandro Augusto. 31. Trama ed efeguifce la di lui morte. 22. Sua fortuna da privato. 24. Pro-32. Sus tortuna da privato. 34. Pro-clamato Imperadore. 35. Sue impre-fe contro a i Germani. 36. E con-tro i Daci. 37. Sus erudelia ed avi-dità. 37. 28. Gordino e cesso Impe-radore contra di tui. 39. Roma fe gli ribella. 40. Vola in Italia, ed affedia Aquiteja. 43. Ivi è uceifo da i fol-dati. 46. dati . 45

MASSIMINO ( Gaio Galerio Valerio ) dichiarato Cefare da Dioeleziano. e feg. Suni vizz. 189. Prende il titolo di Augulto. 204. e feg. Occupa la Bitinia dopo la morte di Galerio. 27 L. Indeeno trattamento da lui fatto a Va-Indegoo trattamento da tur tatora v a-leria Vedova d'effo Galerio. 212. Sua infame Ilbidine. 214. Fa Lega con Maffenaio. 215. Muove guerra a Li-ciaio Augotto. 215. In um battaji-a rella foonfatto. 226. e fg. Sua morte. 228

Massimo (Magno Clemente) Tiranno.

no, fua origine. 434. Coftumi, e ri-bellione. 435. Uceifo da fuoi Ufi-ziali Grazuno Augusto. 437. Pace da lui fatta con Valentiniano II. Auda lui frata con Valentinado II. Aquillo, 433, 440, Fr da schause della Fede Cattorica. 446. A lui fiedro della Fede Cattorica. 446. A lui fiedro della figni. 430. Di improvisió col fione par varie Cirla, 431. Ed anche Roma, e l'Africa. 431. 447. See eftono e tiraneue. 451. Rorts dats da Teodofio Augusto alte di lui Arras. 436. Elgi preto in Aquilia, e, fionation de vira. 432. All su conservato del vira. 432. All su conservato del vira. 432. All su conservato della dell

Massimino juoiore, creato Cesare. 34. 40. Uccifo col Padre. 45. MASSIMO (Valerio) Prefetto di Roma foito Valeriano. 75, 238, 240. MASSIMO (Giunio) Prefetto di Roma.

Massimo (Artorio) Prefetto di Roma. 1 Massimo Efefio Mago Maeftro di Giu-

lino Apoliata 376. Chitmato da lui alla Corte, 359, 371, 373, 375. Massimo Preicito di Roma, 348. Melentade Romano Pontefice, 310. Muore, 22

MELLORAUDE Re de' Franchi. 403.
Va al fervigio de' Romani. 413. 435.
MEMMIA Moglie di Aleffandro Auguito. 8. 12. Meonio Cugino di Odenato, Impera-

dore in Oriente. 105. MEROBAUDE Generale di Valentinia-no I. Augusto. 406. e feg. Creato Confole. 411. e feg. 422. 435. Sua:

morte. 437.
METRODORO Filofofo Perfiano 280. METADONO T BIOGÓ Perílmo. ASO.

MILANO, Chil, Indie di si vicinari.

Wilano, Chil, Indie di si vicinari.

Wisotato Prefeso del Perojo d'Oriente. 335.

Si dell'Imperio, or retti ferito d'General di Galileno Imper. 107. J Giumotoli proma moni mital ii fiu Di-Normani dell'imperio, orienti ferito di General di Galileno Imper. 107. J Giumotoli proma moni mital ii fiu Di-Normani di Vivo di Galico Indie Malfirmani Imperid. e le Terme. 181, 174. ANA Nato iniggio Contor Finiagripia.

Si dell'archi pi Hatto Imperide. Nata Ana iniggio Contor Finiagripia.

Si dell'archi pi Hatto Imperide. Normani di Giumoto Milani di Giumoto Milani di Giumoto Protor Chiangripia.

Nata controli dell'archi pi di Vivo di Galico Indie Milani di Giumoto Milani di Giumoto Milani di Giumoto Protor Chiangripia.

Nata controli dell'archi pi di Vivo di Galico Indie Milani di Giumoto Milani di Giumoto Milani di Giumoto Protor Chiangripia.

Nata controli dell'archi di Vivo di Galico Indie Milani di Giumoto Mil ed un Tempio ad Ercole; ereduto oggi la Batilica di S. Lorenzo. 189. Quivi Diocleziano depone la Porpora

Imperiale, ivi. Accordie lieramente Coltantion Magno, che vi fi transiene colla fius armata. 116. Quivi fi fiorâ Licinio Imperat. con Coltanas Sorella di Coltantion Magno. 221. Ivi fi decide la Liue in fivore di Celino Veferovo di Cartagline contro il Doostifit. 237. Vi fi trattime Coltano Auguloi. 238. e fge. Vi è emito an Conciliadolo di Ariani. 330. Fivivo Citadolo Golilano vietu qui di-chiaruo Cafare. 320. Pedi Ambrolio S. Arcivefero di Milano. Costantino Magno, che vi si tranie-

MINERVINA prima Moglie di Coffun-tino il Grande, e Madre di Crifpo. 201. 220 MISITE O Suocero di Gordiano III. Angullo, 50. Mette ful buon cammino

il Genero, ed è creato Prefetto del Pretorio, 50. Sua militar difeiplina . 5t. Muore in Oriente, 53.

Misorogon, cioè Nomice della barba,
Satira di Giuliano Apostara, contro

popolo Antiocheno fuo derifore. 262. MNASEA (Settimio) Prefetto di Roma.

218. MODARE Generale di Teodofio Angufto. 422.

MODENA refifte, ma poi fi rende a

Coftantino Magno. 217. D'roccata
coo altre Città da Mallimo Tiranno.

MODESTINO infigne Giurifconfulto. Modestino infigne Giurifeonfulto. 6.
Monaet, Lora fi vien l'ingrefio nelle
Città. 462. Poi fe gli permette. 462.
Munsa Città prefio il fame. Dravo,
ove ora è il Ponte d' Effec; Ivi le
due Armate di Magneurio Tiranno.

e di Costanzo Augusto si battono ficramente. 316. 317.

NARSE, o Nerfee, o Narfete, o Vararane ambiziofo Re di Perfin. 174. Vioto da Galerie L. 175.
NAZARO infinge Contore Panegirifta di Cottantino M. 2421

NEOCESAREA CHEA 1973.

Orrendo tremuoto. 2077.

NEFOZIANO (Flavio Popilio) Confole
Nipote di Coftantino il Grande. 277.

Ulturi

Ufurpa l'Imperio, ed è necifo. 30 NEVITTA Generale di Giuliano Auguflo, e Confole, 355, 358.
NICEA, Concilio Generale quivi cele-

brato. 276. Conciliaboto di Ariani tenutovi, dopo il quale è danneggiata dal tremuoto. 293. E' in gran parte atterrata da tremuoto. 152, 378. Pot totalmente, 300

NICOMEDIA distrutta da tremuoto. Nigriniano, forfe figlio d' Achilleo Tiranno dell' Affrica: 206. Nisini, Città della Mesopotamia prefa

da Gordiano III. Imperad. 62, Affediasa da Sapore Re di Persia ditendesi. 258, 200. Di nuovo fieramente affalita dal medelimo, ma difesa valoro-samente; auco il Cieto in suo savore combattendo, con pioggia, e fulmini; ed aptrandola fempre coll'orazioni il fuo S. Veicavo Jacopo , 309. 310. NUMERIANO (Marco Aurello, o fin

Marco Numerio) figlio di Caro Augusto. 145. Specede al Padre nell' Im-perio. 150. Ma vicne uccifo. 151.

O BELISCO fatto venire dall'Egitto
a Roma da Gollanzo Imperadore. ODENATO Principe di Palmira, sue im-prese contra di Sapore Re di Persa. 100. Creato Augusto. 101. Sua mor-

OLIBRIO (Quinto Clodio Ermogenia-no) Prefetto di Roma, 389. Confole.

OLIMPIADE (pofata a Coffante Augu

VILIMFIADE (potista e Collante Avgoño e pofeia data in Mogle ed Afriace Re dell' Armenia. 307.

ONORIO (Flavio) Figlio di Teodoño Anguño. 439. 465. Dicharato Auguño. 647.475. Siati a lui affennia dal Padre. 479. Succede al Padre pell' Occidente. 402. Succede al Padre pell' Occidente . 483. Sua difcordia col Fratello Arcadio . 483. Prende in Mo-Fratello Arcado. 483. Sua quicorda col Fratello Arcado. 483. Prende in Mo-glie Maria Figlia di Salicone. 494. Sue Leggi contro i Pagani. 496. Onorio Fratello di Teodofio I. Au-

gusto. 482. e feg. Optaziano (Publilio Porficio) suo

Panegirico in tode di Coltantino il Grande . 261. 264. 271.
OPTAZIANO (Publio) Prefetto di Roma. 264. 272.

Orbitana (Salinifia Berbia) Angofia creduta Moglie di Aletfandro Impe-

ORFITO (Memmio Virsiio) Prefetto di Roma, 320, 323, 329, 332, 337, ORIGENE celebre Scrittore fotto | Fi-

ORLEANS Club II crode rifabricata da Aureliano Imperadore. 132.

ORMISDA figlio del Re di Perfia fugge
a Collantino, fino bei detto. 251.
252. Milita con Giuliano contra dei

Fratello . 364 e feg. 380, 425.

Ono Coronario, Contribuzione forzata, che avea titolo di regalo, folita pagarfi dalle Provincie, e mercatanti, all'entrare del nuovo Principe, condonata da Alessandro Imperadore. 15 Osio Vescovo di Cordova, spedito da Costantino M. da Nicomedia ad Alesfandria per pacificare Ario ed Alef fandro. 254. Rigenuto in Sirmio da

Coftanzo Imperad. 331. OSTIA, il fuo Popolo è regalato di cento colonne di marmo di Numidia da Tacito Imperadore . 136.

PACATO (Latino Drepanio) fino Pa-negirico iu onore di Teodofio L Augusto. 460.
PAGANI, perchè così appellati. 577.
PALMATO (Giunio) Generale di Alef-

faudro Anguito. 18 faudro Angulto. 28.
PALMIRA, Critá finbricata da Salomoue
ne' deferti di Suria, o Fenicia, affedista da Aureliano Imperad. 124. 125.
ROVINTA. 127.
PAOLINO (Anicio) Prefetto di Roma.

268. 270. 274. PAOLINO Preietto di Roma . 423.

PAOLO infigne Giprisconsulto. PAPIANO proclamato Imperadore, ed

PARA Figlio di Arface Re dell' Armehin. 300. 396. 404. e feg.
PARIGI, e fus origine. 337.
PASSIENO (Vibio) Procoulole dell' Af-

frica. LOI PATERNO (Ovinio) Prefetto di Roma. 140

PAVIA, nelle fue vicinanze Aureliano imperadore feonigge i Barbari. 12

E Maffenzio Tiranno batte le militie di Coltanzo Imperadore. 319. Pensia. Sue vicende fotto Mellandro il Grande; fotto ; Re della Sira, o Soria, fucceffori del Macedone; fueto Arface Re de' Parti; focto gli Arfaesde; fotto Arrabane; totto Arrajerje Perfano; poi toggiogata dagli Arabi, ma lempre di terribile poffanza. 22. PERSIANI fanoo guerra al Romano Im-

perio , e rimangono feonfitti . 274. PETRONIO Succero di Valente Augutto . 23

Peacanzay verso questa Cirrà sono as-faliti i Barbari da Aureliano Imperadore 110 120. Defoiate da Madimo
Tramo, 472.
Piniano (Severo) Prefetto di Roma.

Pasa, da quella Città la flotta di Mascenzel la vela per andar contro Git-I done 492.
PISONE (Lucio Calpurnio Fragi) Imperadore efimero 92.

fotto i Gordiani. 13. E Gallieno. 83
Pomponto celebre Giurifconiulto. 6. POMPEJANO il Franco, General de'Ro-

mani. 124. Pompejano (Rarleio) Prefesto del Pretorio di Mastenzio. 21 PONTIFICATO Romano ambito anche ne gli antichi Secoli 382. Ponterice Massimo, titolo non preso da Golfantino il Grande. 197. 4 Ponziano Pontefice Romano. 23

Martine 32.

PORPIRIO, Filosofo celebre Pagano, visite fotto Diocleziano Imperad. 227.

POSTUMO (Marco Cassio Latino) Generale di Valerano Augusto. 87. Si nerale di Valerano Augusto. 87. nerate di Valeriano Augusto . 87. Si ribella. 90. Sue szioni prima della ri-bellione. 95. U'urpa l'Imperio. 96. Suo miferabil hue. 203. Postumo (Gajo Giunio Caffio) Fi-

gho di Postumo seniore, cresso Au-

PREFETTI del Pretorio d'Italia, Gallia, Illinco, ed Oriente. 221. 269. PRETESTATO (Vento Agorio) Prefetto di Roma. 381. Suo Paganismo. PRETORIANI foldati aboliti da Coftan-

tino -- 220. Tom. II. PRINCIPIO Prefetto di Roma, 322. PRINCIPIO Moglie di Discleziano Augufto. 156. 113. 114. Uccia da Loci-

mio. 21%, 219. Parsco Fracilo di Filippo feniore Auguil. Governmene della Soria , 57. or. Proclamato Imperadore. 46, .:
PRONATO (Celio) Prefetto di Roma.

PROSLANO (Petronio) Prefetto di Ro-

PROSIANO Prefeno di Roms. 411. PROBINO Prefetto di Roma. 207. 208. PROSO (Sello Petronio) Prefetto del Pretorio d' Italia . 389. Confole . 395.

Paoso (Marco Aurelio) proclamato Imperadore, 136. Approvato dopo la morte di Floriano dal Senato, rei. See belle doti . 138. Sec militari im-See belle dott. 138. Sec mittan im-perie. 139. E vitacie riportate contro I Barbay. 140. Doma gl'Ifanci. 141. Cèrca di piscarlo il Re di Periia. 141. Suo tronfo io Roma, 146. e

peradoce efinero. 33.
PLACIDO Prefetto di Roma. 208.
PLACIDO Prefetto di Roma. 208.
E ucción da i fuoi. 447.
PROTRO celebre Fisioloto Piaronico. Paccolo (Tiso Ello) ulurpator dell' Imperio nelle Gallie uccito. 149 PROCCEO (Fucio) fes vanità nel Con-

PROCOLO (Valerio) Prefetto di Roma. 279. 313. 318. . PROCOSIO Generale di Giuliano An-

PROCOFIG GENERALE di Giuliano Au-guillo. 364. Occupa Cottantinopoli a Valence Imperadore. 377. Sue quali-tà el azioni. 378. Suoi progreffi. 379. v fg. E: prefa el ucció. 383. PROMOTO GENERAL di TRADORIO Augeflo, vittoria fua de Barbari. 446.

PULCHERIA Figlia di Arcadio Aurufto, 497. PULCHERIA Figlia di Teodofio L. Angusto. 443. PUPIENO (Marco Claudio Massimo.) UPIERO (Marco Cisodio Mattimo.)
creato Imperadore. 41. Va coll'efercito contra di Maffimino. 42. 45.
Sue diffenfioni con Balbino Auguito.
42. Uccifo da i Preturiani, 46.

UARTINO (Tho) proclamato im-peradore da alcumi foldati, & oec.fo da Macedonio fuoamico, 3f. Vvv

Quiero (Gneo Falvio) fictio di Maerano dienarato Augusto dal Padre. QUINTILLO ( Marco Aurelio Claud ) Fracillo di Claudo Augusto. 109. 11a Proclamato Imperadore .

RAVENNA affediata da Maffirmiano REGLEZIANO Generale di Gallieno Auguito. 89. Prociamato Imperadore.

93. 8' uccifo da i fuoi. 93. 92.
REGGIO deiolato da Matilimo Tiranne...

452. RENO, magnifico Ponte fabbricatovi fopra da Cullantino il Grande. 198. RESENA, Città dell'Oscoca, prello di cila Gordiano III. Imperadore, diede

una rotta al Re Pertiano. 64. RICOMERE Generale di Graziano Augullo. 412. 414. 416. E di Teodo-fio. 423. Contole. 439. 474-Rimint, vi fi radona un Concilio che termina poscia in favore degli Aria-

пі. 243. Robusto, o Roburto (Titurio) Pso-fetto di Roma. 149. Roma, varie fabbriche fattevi da Aleffandro Imperadore, 16. Riffe del iuo Papolo co Pretoriani 18. 43. 44. In-cendio grave in effa caufato da Pre-toriani, rei, Innondata dal Tevere. Auno fuo millefimo magnificamente folennizzato da i Filippi Augutti. 60. 61. Ponim con pette universale. 20. Colla irruzione di varil Tattari. 71. Con pette, ec. 88. Sue mura nifabbricate, e ercutto ampirato da Aurelisso Imperadore, 120. In Roma fe-dizione mossa da Manstri della Zecezione muis el Maritin della Zecca, che vi uccifero 7000, foldari di
Aurelisno, 130, 146. Fabbrica delle
Terme Dioclerine. 179. Si continua
a cigarre di belle e forti mura. 181. lat Roma gran macello di Cittadini , forfe per il fuoco attaccatofi al Tompio della Fortuna ec. 114. Concilio fupposto in essa sotto S. Silvestro

Roma allegra per la morte di

Imperio flagellato da Dio a tempi di

324

Giuliano Apofiata. 36a. Roma forte-mella a Madimo Finano. 461. Careffis in etta. 103. ROMANS, lor collumi e viaj dipinzi da

Ammano. 393.
Rossoto (Marce Aurelio), Figlio di Maffenzio Augusto, d'charato Cefa-

Matienaio Augusto, dichiarato Cefa-re. 201 Stat. morte. 207, 202 S. RUFFING (Arcilio o fin Andio) Per-fetto di Roma. 187, 213. RUFFING Mangiordomo di Todofio Augusto - 401. Sue sizientà - 466. Confole- 467. Frefetto dal Precento, 471. 475. Son molii vii) a Sp. Prin-egyo di la curina. 434. Ucollo per ordine di Perimo di Roma. 426.

RUFFINO (Stazio) Prefetto di Roma. 408.

RUFFINO (Vettio) Prefetto di Roma. RUSTICO (Quino) Prefenso di Roma. 196

S ARINA (Furis Tranquillies) Augugafto. fo. SABINIANO fi ribella in Affrica contra

di Gordiano III. 48. Sanno Prefeno di Roma uccifo. 44 Diverso da Sabino Console. SALOHINA (Cornella) Augusta, Mo-SALONIMA (Corasiia) Augusta, Mo-glie di Galtieno Imperatore. 87. 103. SALONIMO (Publio Licuio Cornetio Valerisno) Figlio di Gallieno Augu-rio. 76. Crano Cefine. 89. SALONIMO (Quinto Giulio Galtieno) Figlio di Gallieno Augusto. 87. Ue-

cifo da Poftemo. 96. SANDARIONE Capitano de Romani uc-

SANDARIONE LAPRIMO DE ROMANIO

cifo de Palmiteni. 127.

SAPORE L. Re di Perita, muove guersa a i Romani. 70. 71. Messo in fuga da Gordiano Ill. Augusto. 72.

Conchiude la pace con Filippo Impeconculude la pace con l'ilippo Imperadore, gó. Sua guerra con Valeriano Auguito. 75. Prende, e facchegia Autiochia. 80. Fa prigione effo Valeriano. 81. Occupa varie Città.

Muffentio Titanno, e per la vennta 1/2. Re di Perfia. 251. Am di Collantino Magno. 220. Romano/ Sapore II. Re di Perfia. 251. Am eo di Coftanuno Il Grande. 173. La

mpe con lui. 180. Munve gustra a Collenzo Auguito . 258. Fugge nella barugita a Singara con Collenzo Augullo. 301. e feg. Geleure atledio da lui famo di Nisoi. 311. 338. e feg. 341. Prende Amida. 341. 347. Con-341. Prende Amida. 341. 347. Con-tra di lui procede Giuliuto Augutlo. tra di lui procede Gristiano Augusto.
364. e fee. Pace vannaggioli de lui
fatta con Gioviano Augusto. 370. 390.
396. 490. San pace con Valente. 413.
Sun morte. 416.
SAPORE III. Re-di Perfit. 439. 498.

SARMATI, rivolta de' ferri -contra di lo 10. 275. SATURNINO (Pablio Semprosio) pro-

clamato Imperadore. 144. Ed accido. SATURNINO (Sello Gislio) Imperadore chinero. 97. e feg. 144. SCIALONS fopra la Maron, barraglia fat-

tavi. 12%.

SCATTORI della Storia Augusta, Sp. ziano, Lampridio, Capitolino, Vul-catio Gallicano, e Trebellio Pollione fiorirono a tempi di Diocleziano Imperad. 225.

SATURNINO Generale di Teodosio Augullo : 431. Console. 432. SERASTIANO Come Generale di Giuliano Augusto . 364. 378. 389. 406. e

SECOLARE (Cornelio) Pretetto di Ro-ma fotto Valeriano. 82. ma fotto Valeriano. 83. SECONDO (Sallustio) Prefetto del Pretorio d'Oriente. 378. Coufole. 261.
SEDIZIONE. Vedi Guerra.
SELEUCIA, Porto ivi formato. 299.
SERDICA O Sardica, Città ove fi celebraun Concilio contro gli Ariani . 200. SERENA Moglie di Stilicone . 484. Seave non ammeffi alla milizia. 276. SETTIMIO efimero Imperadore. 12

SEVERA (Marcia Otacilia) Augusta, Moglic di Filippo feniore. 51. Creduta Criffians. SEVERA (Valeria) Moglie di Valen-tiniano L. Auguito. 386. 408. SEVERIANO figlio di Severo Auguito. 200. Uccifo da Licinio Auguito. 228. SEVERIANO Suncero di Filippo fen Augusto. 77. Governnore della Me-fia e Pannonia, 62.

SEVERO (Acilio) Prefetto di Roma.

SEVERO (Flavio Valerio ) dichiarato Cefare. 188. e fega. E pofcia Augu-fto. 19r. Sua morie. 200. Severo Prefetto di Roma. 430.

SIAGRIO (Potiumio) Prefetto di Roma. 13 Sintele, di loro credati Libri da'Ro-

mani confeltati ne bifogni e calamità. 119. 120. 219. SILVANO nelle Gallie fi fa proclamara Augusto . 327. E'ucciio . 328 Sievestro Romano Pontenco

Sue premure contro l'Ereña d' Ario. 216. Sua morte. 277. SIMMACO (Lucio Aurelio Avianio)

Prefetto di Roma. 375. 377 Siminaco fuo Figlio celebre S c Scrittore. 437. Prefetto di Roma.

casto la flatua della Vittoria. 441. # Jeg. 452. 459. # Jeg. Couloie. 451. INMARA, Cital della Melopotama, presfo cui si battono i Romani, ci Per-finni. 301. 302. Smantellata poi da' Per-

fini. 347. Siricio Romano Pontefice. 439. 441. Sua morre. 404. Strauo nella Pannonia. Ivi fegue l'abboccamento, & accordo de i tre fra-telii Augulii, figli di Collantino Ma-gno, 187, 158

SISTO I. Papa. 78. Suo Martirio. 78. Sole, fuo gran divoto Aureliano Im peradore, che gli alza in Roma un Tempio magnifico, e ricchifiimo. 130.

131. SOPATRO Filosofo Platonico uccifo dalla plebe. 171. e feg. SPAGNA Tarragonenie devallata da i Franchi. 04.

Emiliano Imperadore. 72. STEFANO I. Pontefice Romano. 73. Martire. 78. STILICONE Generale di Teodofio L Au-

ritarional Generale di Ledodofo L Au-gullo, 477. Testore di Onorio Augu-gio, 479. Sua ambrione. 483. e fgr. Atterra l'emolo Roffino, 456. Milita contro i Barbari, 458. Obbligano a ri-tronasafene in Italia, 438. Sua cora per abbastere Gildone Tinamo dell'Affri-ca. 402. Di per Moyelie ad Onorio Augullo Maria fua Figlia. 494. Cret-ro. Conforme. to Confole. 499.

> · Suc-Vvva

Successiano valorofo Generale fotto Valeriano. 82. Prefetto del Pretorio. 82. 82.

SULFIZIO Aleffandro Storicu. 469. 472. SUNA Città del Piemonte ti oppone a Coffantino il Grande, che poi se ne impadronisce, 225.

T

T Actro (Marco Claudio) Confole. 125. E'eletto Imperadore. 134. Sue lodevoli azioni. 135. 136. Uceifo in Levante. 101. TALASSIO Prefetto del Presorio d'O-

rénte. 347.
TAURHOS esclamato de Soldari Imperadore, fi precipira nell'Edirace. 18.
TAURHOS escribira nell'Edirace. 18.
TAURHOS PECINO del Preservo in Oriente. 4.94. Abbatumo da Krifison. 471.
TAURHOT PECINI EL ORO (Gillaton Augustico).
Giovinno Imperadore. 372. 384. 390.
390. 400. 43. 43. 43. 43. 43.
TEMPO di Serapide in Ateliandria di rituno da Fenfo Veferor. 456.
Taunona figlialita di Mafimiano Acquillo, Moglie del Coltano Ciero. 167.

TEODOSIO (Plavio Mallio) Confole rinomato. 495.
TEODOSIO Conte, Padre di Teodofio

Angulo 397: 504. 1/ex. È brisso in Afficia Cossa di Ferme, 509. 1/ex in Afficia Cossa di Ferme, 509. 1/ex in Afficia Cossa di Ferme, 509. 1/ex in Cossa di Ferme del Brisso, 1/ex in Cossa di Ferme del Brisso, 200. 1/ex in Cossa di Ferme del Brisso

vinti . 457. Suo Trienfo in Roma . 459.

Aboute il Paganefirm, 46. Crodele formpo ritorde all' 3º T d'illocaroni, della della

Teorilo Governator della Soria fotto Coffanzo, 327, Teorilo Vetcovo di Aleffandria difirugge il famoso Tempio di Serapi-

de. 467. е fegue.

Теобире Velcovo di Nicea, contto il Concilio S. Nicebo, follenendo Ario, è mandato in efilio da Cultanino M. 256. Viene richiamato da ef-

fo. 263.
TERMINE, Dio de' Romani inesso. 132.
370.
TERMI Città, erige una memoria fepot-

TERNI Città, erige una memoria (epoterale a Tacito Augorto. 136. TERTULIO (Giuffeo) Prefetto di Roma. 199. TERTULIO Prefetto di Roma. 340. 343.

349.
TESSALONICENSI, lor fedizione contra i ministri di Teodosio Augusto, u crudele (cempio fatto d' esti .462.
TETRICO (Publio Pivelo) usurpa l'Im-

perio nelle Gallie. 104. 110. 111.
113. Vinto da Aureliano Augusto.
118. 130.

FETRICO (Gajo Pacuvio Piveso) ju-

128. 130. TETRICO (Gajo Pacavio Pivefo), juniore Cefare. 104. 130. TIERRIANO (Gajo Ginilio) Confole u Prefetto di Roma. 163. TIERRIANO (Ginuio) Prefetto di Roma. 182.

Tim. 102.

Tim. 103.

Tim. 103.

Tim. 103.

Tim. 104.

di Roma. 453. Tiziano (Pollumio) Prefetto di Roma. 187. Tiziano (Tiberio Fabio) Prefetto di

Roma 189, 200, 307, 312.
Toring Città, i cui abitanti impedifeono l'entrata alle foldatefche di Maffenzio, e ricevono con giubilo Cofiantino il Grande, 216.
To-

Tosco (Memmio) Confole. 70. 81. Tosco (Nummio) Prefetto di Roma. 180. TRAIANO Conte Cattolico, Generale di Valente Augusti. 404. 415. 416. TRESELLIANO (Gajo Annio) usurpa

l'Imperio. 101.
TRIBIGILDO Conte Goto 6 rivolm con tro i Romani. 497. 102. TURINO (Verronio) perchè uccife di Alessadro Augusto. 19.

V Asallato Augusto figlio di Ze-nobia Regina de Palmireni. 122. 116. VADONARIO Re de gli Alamanni. 348

280, 400, VALENTE (Flavio ) Fratello di Va-leutin'ano Imperadore, dichiarato Au-gusto. 375. Se gli ribella Procopio. 380. Lo atterra. 383. Sua crodeltà. 384. Fa pace co i Goti. 39a. Con-giura di Teodoro contro di lui. 463. grara di I codoro contro di lui, 463 Rotta all'efercito fuo data da i Goti 412. Altra maggiore sconfitta a lui data, in cui lasca la vita. 416. Lodi

e bialimi di quello Augulto. 417. VALENTE (Giulio) Imperadore efime-VALENTE (Giuliano) ufurpa l'Impe-tio. 152. È tolto di vita. 154. VALENTE (Valerio) proclamato Au-gusto in Orieute, ucciso da Licinio.

VALENTE cresso Cefare da Licinio Auguilo. 132. Polcia da lui uccilo. itv. VALENTE (Publio Valerio) Procon-fole dell' Acsia fi fa proclamare Au-

guito, 90, 94.
VALENTINIANO (Flavio ) caffato da
Cothuno Augusto. 337. Proclamato
Imperadore. 372. Sue sationi prima
dell' Imperio. 373. Sue qualità, jandell' fingerio. 373. Sue qualità daserio. Più rotte da lui date a gli Alagusto. 90. 91. mauni . 381. Suo Matrimonio ci msum: 382, Suo Matrimonio con Giultina provato, 286. Sua cradeltà, 387, 391, 395, 401, Tradimento fatto da I fusi al Re del Quadi. 402, I quali perciò gli fin guerra. 191. Termina la viu fua. 406. Sue qualità. 407. VALENTINANO II. (Flavio ) Figlio del Primo. 405. Proclamato Augu-

40. 407. e feg. 419. e feg. 430. Abi-

ts in Milano . 437. Fa pace con Maffimo Tiranno. 438. 440. Rigerra la fupplica de' Romani per la flatua della Vistoria. 441. Fogge in Levante per puura di Maffimo Tiranno -451. 455. e feg. 459. e feg. Sue nelle don. 467. Tiranneggiaso da Arbogaste sao Generale. 459. E da lei occifo, isv. VALENTINIANO juniore fopranomina

Galata, Figlio di Valente Augusto. 284. 391 VALERIA Figlia di Diocleziano Au-gallo, Moglie di Galerio Celare. 167. 211. Perfeguizza da Maffimino Au-

gufto. 112. Uccifa da Licinio Augufto. 228. VALERIANO ( Publio Licinio ) che poi fu Imperadore, ricula la carica di Cen-

fore . 68. Acclamato Imperadore . 72. fuoi todevoli coftumi. 72. 74. Suoi dicetti. 75. Perfeguira I Criffiani. 78. Va ia Oriente contro Sapore Re di Persia . 81. Da cui è fatto prigione . 8f. Trafcurate dall' ingrato fuo Fi-gio Gallieno. 86. Sua morte. 86. Valeriano ( Publio Licinio ) juniore

Figlio di Valeriano Augusto. 74. Dichurato Cefare . 76.
VALERIANO fanto Vescovo di Aquilept . 417.

VALERIANO Prefetto di Roma, 427. VALERIO Maffimo Prefetto di Roma. 75. 77.

VANDALI muovono guerra al Roma-no Imperio, ma polcia fanno pace . 118, 119. VARARANE . Vedi Narfe .

VARO (Gajo Cejonio ) Prefetto di Roma . 1 ct. VARRONIANO figlio di Giovinno An-

VARIONIANO OGIO.

Quito. 371. e/cg.

VENULEJO inligne Ginrifconfulto. 6.

VERINO ( Lucerio ) Prefetto di Roma . 153. VERONA Cital già Colonia de Roma-

ni , riflorata da Gall'eno Imperadore . 101. Affedista da Collantino il Grande, e prefa. 216. 217. Si fostosnette, Vescove quando, e come debbono av-vertire i Prencipi, 464.

VESTALI, è loro tolto ogni privilegio da Graziano Imperadore. 430. ETRANIONE Ufurps !" Imperio nell' !!lirico . 308. Fa pace cun Magnettaio

Tiranno. 311. Con qual' arte depo-flo da Coltanzo . ivi . E ben trattato da lui. 312. VITALIANO Prefetto del Pretorio fotto Maffinano, uccifo. 40.
VITTORE figlio di Maffino Tiranno, dichiarato Augusto dal Padre. 437. E

uccifo . 457. VITTORE Generale di Giuliano Augu-

virrore Generale at Common Mayer flo. 364, 387, 392, 415, 418, 438. Virroria, fus fistes ed skare levato dal Sensto de Grazano Imperadore. 430. Tetantivi per ritiabiliro. 459. Ri-fiabilito in fine da Eugenio Tiranno.

VITTORINO ( Gajo Piavio ) juniore u-furpa l' Imperio nelle Gallie . 103. e VITTORINO ( Marco Aurelio Piavvo-no ) creato Augusto da Postumo . 96. ULFILA Vescovo Ariano de' Goti .

ULFIANO ( Dominio ) infigne Giu-rifconfatto Configure di Aleffandro Augusto . 6. 7. 10. Uccifo in una fe-dizione. 18.

disione. 13.

UNIN Tartini, loce irrazione melle tere del God. 450. 477. È poi del Romano Imperio, del Copiano Refio Directo del Composito del Copiano Refio Piretteno di Roma. 477. 277. 268.

VOLUSIANO GIO VISIO GIAIO Pirglio di Gialo Angulto, cremo Celle-gia di Carlo C seccióo . 72.

VOLUSIANO (Petronio ) Prefetto di Roma. 107. VOLUSIANO (Ruño) Prefetto di Ro-ma. 248. 231. 229. 233. Vorisco Storico, fua età. 295. Unano creato Imperadore viene ab-

Dattuto . 18.
URBANO I. Pontefice Romano Mattice . . 23. Unsicino Conte, toglie la vita a Sil-Unsirixo Conte, toglie la vita a Sil-vano Tiranto. 338.

Unsirixo eletto Papa nello Scifina con-tro Damafo. 381.

Usure, legge di Coftantino il Gran-de per finandirle. 222.

Z Anda o Zaba Generale di Zeno-L bis. 113.

ELO., quanto debbs effere prodente, particolarmente nell' avvestire i Principi "464. Indifereto di alcuni Monaci, il fa bundire dalle Città. 462.

ZENDRIA (Settinia ) Augusta Moglie Exonia (Settinia ) Augusta Moglie di Odenato Palimieno, fofertata di liqi ucciditrice 107. Prende le redi-ni del governo 107. 110. Conqui-fia l' Egitto 113. Sue rare qualità. 121. e fog. Rotta di di el efercito data da Aureliano Augusto. 124. e fog. Fatta prigioniera. 137. Me-mani in trionfo. 126. 139.

N E.



- 19





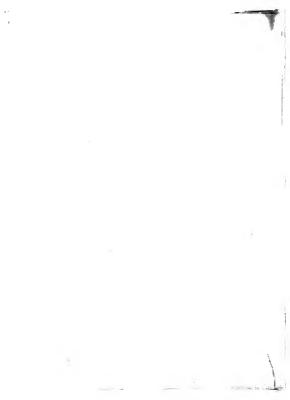

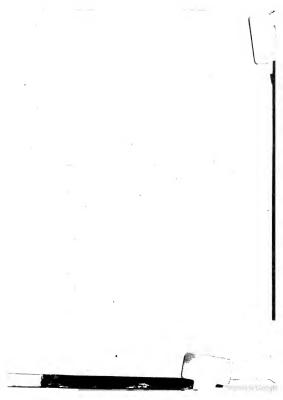

